



Onom Fau 3.3

VIA \$ 76822 Rec 89587

Omom. Fau.

Pal MAL.

PARAGRAFO SECONDO

Nomi derivati da temi tecnici





# § II. — Nomi derivati da temi tecnici

I nomi tratti da temi tecnici son quelli, come dissi nel presentare questa seconda parte (pag. 5), che traggono loro ragione di essere dalle Arti, dai Mestieri, dalle Professioni, dalle Cariche. Da quell'ambiente attivo, cioè, che circonda il popolo, e che gli offre sempre e ricca quella messe di paragoni, di confronti, di raffronti, di paralleli, di rapporti, di analogie, di relazioni, che costituiscono gran parte della erudizione popolare e che formano nello stesso tempo il substrato della sua psicologia.

Ecco lo specchietto di questi temi tecnici usufruiti dal popolo, divisi nei loro gruppi naturali e con a fianco di ognuno il numero di zoonimi ai quali han dato origine (v. Specchietto C).

Dal quale si deduce che dei duecentoventi zoonimi tratti da questi temi, il maggior numero lo fu dai temi inerenti alle professioni religiose con il massimo dipendente dal tema *Monaca*, e da quelli inerenti ai mestieri industriali con il massimo offerto dal tema *Pescatore*.

Con i nomi tratti dal tema Monaca, per fermarci solamente sui due sopra citati, il popolo battezzò ventisette specie di Uccelli, ne' quali l'abito ricordava ad esso in qualche particolare quello delle Monache, non importa di qual'ordine, come il Monachino pisano per « Piro-piro-culbianco », il Moneghèla istriano per « Codibugnolo », il Monacedda siciliano per « Rondine di mare », ecc.; dieci Insetti, per le forme, o per le tinte, o per le movenze, o per le pose, o per simpatia, come il Muónch barese per « Maggiolino », il Monacèdde molfettese per « Piattola », il Muìnie friulano per « Damigella », il Munachèdda russa siciliano per « Coccinella », ecc.; due Molluschi per il colore del loro guscio, come il Monacèddo leccese per « Chiocciola naticoide », ecc.; e due stati patologici, come il Monacèccia umbro per « Falloppa », ecc. Si potrebbe entrare

anche nel campo gentile dei fiori e trovare, ad esempio, un grazioso Moneghéta ne' dintorni di Verona ad indicare il « Colchico » (= « Colchicum autunnale Linné»), sempre gregario così

| Specchietto ©  Temi tecnici usufruiti dal popolo per l'onomastica zoologica. |                |                             |                                                                          | Numero<br>delle specie battezzate            |      |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----|-----|
|                                                                              |                | /religiose .                | Monaca, -o                                                               | 38<br>24<br>11<br>3                          | 76   |     |     |
| Temi inerenti                                                                | a professioni  | laiche                      | Spia                                                                     | 6                                            | 15   | 161 |     |
|                                                                              |                | fantastiche                 | Strega                                                                   | 10                                           | 10/  |     |     |
|                                                                              | a mestieri     | industriali<br>agricoli . • | Pescatore Mugnajo Fornajo Filandiere Carbonajo Arrotino Ortolano Camparo | 16<br>11<br>6<br>6<br>4<br>2<br>10<br>9<br>5 | 45   | 78  | 220 |
|                                                                              | ad arti        | ,                           | Mietitore Lavoratore Ballerino Fabbro Calzolajo Muratore                 | 5<br>4<br>11<br>9<br>6<br>3                  | 29   | 29  |     |
|                                                                              | a condizioni s | sociali                     | Signora (Dama,<br>Donna, Sposa)<br>Vescovo                               | 10 }                                         | 12 — | 12  |     |

da smaltare verso l'inverno larghi spiazzi di prato dal piano al monte — donde l'uso comune del pl. Moneghéte —, sul verde dei quali, questi ultimi fiori dell'anno, risaltano artisticamente per la loro forma svelta e allungata e per la loro tinta bianca velata di violetto pallido pallido, porgendo così ai monelli, con questi due requisiti, i fattori principali del nome in parola.

Con nomi tratti dal tema *Pescatore* furono battezzati, in vece, quindici Uccelli, tutti con l'abitudine di tuffarsi più o meno nell'acqua per pescarvi di che mangiare, come il *Pescaròt* mantovano = « Smergo maggiore », il *Pescarìn* torinese = « Rondine di mare », il *Pescaröla* comasco = « Moretta grigia », ecc.; ed un solo In-

setto, ma che scorre sull'acqua, come il Piscadóri sardo = « Spia ».

Una caratteristica che presentano i nomi di questo gruppo, in confronto di quelli tratti da temi animali, o, come vedremo, da temi di cose, sta nella mancanza o nella scarsezza di sinonimi analoghi offerti da detti nomi. Ed in vero su duecentoventi nomi, solamente dieci hanno numerosi i sinonimi dello stesso tipo; e son quelli della « Donnola » (n.º 877), della « Ballerina » (n.º 686), del « Cuttì » (n.º 702), della « Cutrettola » (n.º 703), dell' « Ortolano » (n.º 833), dell' « Uccel Santa Maria » (n.º 846), della « Rondine di mare » (n.º 851), del « Rondone » (n.º 869), dello « Stercorario » (n.º 743), e della « Cavalletta » (n.º 696), perchè con caratteristiche così spiccate da far ricorrere quasi ovunque allo stesso termine di confronto.

E la ragione mi pare ovvia. Il popolo, trovando corrispondenze uguali o simili fra un animale anonimo ed un'altro già battezzato, o cose molto comuni che gli servono da termini di paragone, crea anche in differenti regioni, pur lontane, sinonimi corrispondenti per la stessa specie; e quindi non sono rari i nomi di questo gruppo con molti sinonimi dello stesso tipo. Mentre, in vece, nel caso del confronto con una professione od un'arte, ecc., tale confronto può riuscire ben diverso da una località all'altra, a seconda del punto di vista dal quale il termine tecnico di paragone si presenta alla mente dell'onomasta, od anche a seconda delle differenti condizioni dell'individuo, o dei differenti mestieri da esso esercitati, o del suo differente stato psicologico. Si crearono adunque per la stessa specie nomi differenti nelle diverse regioni; e quindi, in questo gruppo di cui stiamo parlando, quasi tutti i nomi sono senza sinonimi dallo stesso tema, o con un numero ben limitato di essi.

Così, verbigrazia, mentre la « Cavalletta » volse la mente popolana ad aprire un paragone con il Cavallo, e questo quasi ovunque in Italia, appunto perchè i suoi salti costituivano un carattere che si imponeva a tutti; o mentre la « Coccinella » spingeva facile il popolo d'ogni nostra regione a paragonarla ad una Gallinetta per la facilità con la quale si lasciava prendere e quasi accarezzare dai bimbi; o mentre il « Ramarro » sollecitava nella mente popolana di tutta la penisola l'idea della Lucertola, perchè in vero è di questa la riproduzione ingrandita; e così via per molti e molti altri animali, dando origine in tal modo per le singole specie ad una ricca serie di sinonimi analoghi; al contrario la « Libellula », con la sua abitudine di posarsi d'estate sugli steli delle stoppie, non si fece paragonare al Mietitore se non nella Campania ed in Sardegna (v.

al n.º 775); il « Maggiolino », per il suo colore bruno omogeneo, fu paragonato ad un *Monaco* solamente nelle Puglie (v. al n.º 810); il « Capilungo », una specie di Cavalletta, per le sue antenne grosse, brevi e che, se riunite, ricordano il chepì dello *Sbirro*, si fece paragonare a questo solo nella Venezia Euganea (v. al n.º 868); e così via per quasi tutte le specie del gruppo dei temi tecnici, rimanendo perciò i loro nomi senza sinonimi analoghi, o con un numero ben limitato di essi.

Ma per chiarire meglio questo concetto, soggiungerò ancora—quantunque, forse, potrebbe sembrare superfluo—, che altra cosa è l'assenza o l'abbondanza di sinonimi tratti dallo stesso tema di un dato nome, ed altra cosa l'essere un animale paragonato a più termini di confronto. Imperocchè, mentre questo secondo fenomeno è comune a tutti tre i gruppi di nomi, a tema animale, cioè, o tecnico, o soggettivo, come ho già detto nella prefazione (pag. 49), e quindi ogni specie può avere diversi nomi dovuti a temi differenti; ognuno di questi stessi nomi, in vece— ed entriamo nel primo fenomeno—, può avere molti e a volte moltissimi sinonimi analoghi, quando il termine di paragone sia un animale od una cosa, ma per lo più pochissimi o nessuno affatto, quando esso termine di confronto sia tecnico.

Avverto però, che la maggiore o minore abbondanza dei nomi differenti per la stessa specie (tratti, cioè, da temi diversi) dipende pure dall'essere o meno un dato animale utile, o nocivo, o pericoloso. Perchè i contadini, prendendo in considerazione solo quelle specie che per essi sono tali, ed i ragazzi quelle che possono servir loro da giuoco, impartiscono ad esse nomi diversi a seconda delle località; e questi rimangono così, perchè manca la ragione del loro diffondersi, come l'avrebbero i nomi degli animali utili, o dannosi, o pericolosi. Un altro fattore della varietà di nomi per la stessa specie è la maggiore o minore rarità di questa; perchè gli animali molto numerosi (Zanzara, Mosca, ecc.) hanno nomi che corrono uguali o simili per vaste superficie, e non così, di norma, gli altri.

\* \* \*

La Libellula, poi, or ora nominata mi offre anche il destro di poter dimostrare bene la mia ipotesi enunciata nella introduzione (pagg. 49 e 50) e ricordata più sopra sul rapporto fra il termine di confronto e le condizioni d'ambiente, di vita e di mente dell'onomasta. Ed in vero io sarei d'avviso che, se la Libellula, per esem-

pio, fu chiamata Scarparo, con lo Scarpàr veronese, dovrebbe esserlo stata da qualche monello figlio o vicino di ciabattini; se fu battezzata per Mugnajo, con il Murné novarese, il padrino dovrebb'essere stato qualche ragazzo non discosto da mulini; come da monelli ruzzolanti intorno agli acquitrini di mare era naturale che si indicasse con la voce Marinàru, corrente nel Reggiano calabro, o con il Ssan Pietro istriano da piccoli abitanti zone più o meno pescherecce, o con il Fura-laès bresciano, cioè Fruga-lavatoj, là dove vi fosse un centro di lavatoj pubblici; e così via.

La stessa teoria vale, secondo me, anche per que' termini di confronto che il padrino di battesimo sceglie allo scopo di concretare un concetto fondamentale onomastico, sieno questi termini o

animali, o tecnici, od oggettivi.

Valgano ad esempio i nomi del Pipistrello riuniti al n.º 624 (p. 924), quali: Osèl-ssórs, Osèl de la nòtt, Cèllo-néro, Adièllutupinu, Uccid du dimonio, Pillóni annappàu (cioè: Uccello cieco), e molti altri analoghi, che si estendono dal Trentino alla Sicilia ed alla Sardegna. In questi nomi la prima parte è costituita dal concetto Uccello, che rimane costante e generale, perchè dovuto al carattere eminentemente spiccato delle ali; la seconda parte, in vece, che serve a determinare specificamente questo concetto, varia da luogo a luogo, e spesso nella stessa località. E ciò perchè gli onomasti furono impressionati meglio: qui dalle sue abitudini notturne; là dalla sua somiglianza con i topi, con i sorci, o con le talpe; altrove da credenze, o da superstizioni; e così via.

Ma a sorreggermi in questa mia supposizione valgono forse meglio alcune serie di nomi di piante. Fra le quali scelgo quella inerente agli Equiseti in generale: Cóa de caval (') (Verona: ov., ma specialmente nella regione bassa); Cóa d' cavàl (Mantova [ARRIVABENE, 10]), Cùa d' caàl (Bergamo [TIRABOSCHI, 285]), Côa de cavallo (Genova [CASACCIA, 53]), Códa d' cavàl (Romagna [MORRI, 178]), Cô d' cavâl (Bologna [UNGARELLI, 300]), Códe de cavàlle

<sup>(</sup>¹) E detto così comunemente l' « E q u i s e t u m a r v e n s e Linné », chiamato pure da noi Sprèla (Cerea), come nel Friuli Spirèle [Pirona, 233], nel Mantovano e nel Milanese Sprêla [Arrivabene, 10; e r. p.], cioè Asperella, in causa della ruvidezza di questa pianta, tale che serve ai falegnami per levigare il legno già piallato. — L' « E q u i s e t u m t e l m a t e j a Ehrenberg » è chiamato nel Veronese qua e là: Ssédola o Sséola, letteralm.: Setolone (Ime di Caprino, Avesa).

(Chieti: a Gessopalena di Lanciano [FINAMORE, 105]), Cuda de cavàlla (Cosenza: a Rogliano [in com. maestro Alessio]), Cuda cavaddina (Sicilia [Pasqualino, 217, che dà anche: C. di cavàddu d'acqua per l'« E. limosum Linné var. fluviatile L. », e C. di cavàddu di màrgi, letteralm. : Coda di cavallo di palude per l' « E. arvense Linné »]), Còa de cuàddu (Sardegna: dove? [VACCA-CONCAS, 301]); Cóa d'àsen (Trentino: a Pergine [in com. maestra Campregher]), Cùa d'àzen (Brescia [MEL-CHIORI, 164]), Cóa d'àze (Genova [CASACCIA, 53]), Cóa dl'èsna (Massa e Carr.: a Pontremoli [r. p.]); Códa de múss e Códa monzina, corrotto di mussina (Belluno e Agordo [E. DE TONI: Sui nomi vernacoli di piante nel Bellunese; Venezia, Ferrari, 1898]), Códe mussine (Friuli [PIRONA, 233]), Códa bussina, corrotto di mussina (Treviso: a Vittorio [E. De Toni: op. ora cit.], Tarzo [in com. sign. Perin]); Cóa de gàto (Verona: a Belluno ver. — Trentino: ad Ala [r. p.]), Cóa de gatt (Trent.: in Val Gardena a Pinzolo, Giustino [in com. maestra Campregher]), Cùa d' giàt (Engadina bassa [PALLIOPPI, 209]); Cóa de skirlàt o Cóa de skirat (Trent.: a Fondo [in com. sign. De Betta], Lavis [in com. maestra Campregher]); Cóa de vólpe (Verona: a S. Martino B. A.), Còde de vólp (Friuli: dove? [PIRONA, 233]); Cóa de lóf (Trentino: a Lavis [in com. maestra Campregher]); Códe de sórge (Ascoli-Piceno: a Castel di Lama [Finamore, 105]), Cùa de ratto (Genova: a Mele [Bertoldi: Un ribelle ecc., p. 64]). — Nei quali nomi si riscontra eziandio: la prima parte comune a tutti, dovuta all'idea di Coda, per la forma della pianta regolarmente verticillata, che ricorda precisamente una coda folta; la seconda parte costituita da nomi di animali, sempre con coda folta, ma diversi da paese a paese, non solo, si bene nella stessa zona. Il Bertoldi [Un ribelle nel regno dei Fiori su citato, pagg. 64 e 1957 vede in questa sostituzione di un animale ad un altro un semplice accidente: "Purchè — egli scrive — si tratti d'una coda, poco importa al linguaggio popolare ch'essa sia quella d'un cavallo o d'un asino, d'un topo o d'un gatto, d'un lupo o d'uno volpe ». lo, in vece, vedo in questo fenomeno la legge più sopra ricordata; per la quale l'animale scelto dagli onomasti, allo scopo di precisare e specificare il concetto generale di coda, sia stato, non uno qualunque a caso, ma quello che s'impose meglio alla loro imaginazione, vuoi per l'ambiente del loro soggiorno, vuoi per la maggiore o minore influenza che detto animale seppe esercitare sul

loro cervello, vuoi per la loro attitudine più o men facile alla comparazione.

### Arrotino

Questo tema si presentò alla mente del popolo meridionale in second'ordine; cioè dopo che le mandibole o i prolungamenti addominali de' due artropodi, che detto tema servì a battezzare, fecero sorgere l'idea delle Forbici. Perchè l' « Arrotino » nelle province del mezzogiorno è chiamato: Ammola-forbici o similmente.

684. — Arròta-fòrbece, letteralm.: Arrotino (Aquila: a Castel del Sangro [r. p.]), = « Forfecchia » (v. per la nom. ed altro al tema Forbici n.º 911; ed anche in Scorpione n.º 589ª, Verme n.º 664, e Frate n.º 748ª).

Gussa-fòrbese, letteralm.: Arrota-forbici (Vicenza: a Campiglia dei Berici [r. p.]), che dev'essere una importazione accidentale, sporadica e non duratura.

Arròta-fórbcc (Campobasso: a Fossalto [r. p.]).

Arròta-fuórfcc (Campob.: a Bojano, Civita, Civitanova del Sannio [r. p.]).

Ammòla-fórbece (Campob.: a Bojano [r. p.]).

Ammòla-fórfici (Napoli [Costa, 69]).

Ammòla-fuórfece (Napoli [D'AMBRA, 78]; Torre Annunziata [r. p.]).

Ammòla-fróffece (Benevento: a Faicchia [r. p.]).

Mmòla-fuórfici (Salerno: a Sarno, S. Gregorio Magno, Sicignano [r. p.]).

Mulla-fuórbece (Napoli, Sorrento [r. p.]).

Arròta-fórbece (Napoli: a Sorrento [Merlo, 166, p. 617]).

Mòla-fuórce (Lecce: a Laterza [r. p.]).

Muéla-fuércc (Bari [r. p.]).

Mula-furce (Bari: a Toritto [r. p.]).

Méla-fùrbece (Bari : ad Altamura [r. p.]).

Ammòa-fòrvici (Cosenza: a Rogliano [in com. maestro Alessio]).

— Fatt. onom.: le due appendici terminali dell'addome, cornee, arcuate, puntute, che questi insettucci — sfuggenti spesso agili agili dalle pesche duracine, dai fichi un po' aperti, o d'in fra gli acini dell'uva — usano per difendersi, e che nel loro

insieme ricordano bene le lame delle forbici; donde, intanto, il nome diretto e più naturale di Forfecchia, con tutte le sue varianti (v. al n.º 911).

Da questo nome si originò, probabilmente, il gruppo di

nomi imperativi a tipo: Taglia-forbice!; quali:

Taja-fórfe (Istria: a Fiume, Pisino [r. p.], Parenzo [in com. prof. Bonomi]. — Trieste, Monfalcone [r. p.]. — Belluno: a Dosoledo d'Auronzo [r. p.]).

Taja-fòrbese (Vicenza: a Noventa, Novale [r. p.]).

Cupo-ssizèu (Nizzardo: a Le Cannet [GILL. & EDM., 129, Carte 1664]).

Taja-furfe (Ravenna: a Mezzano [r. p.]).

Taja-fùrbicc (Teramo, Castilenti, Notaresco, Rosburgo [r. p.]).

Taja-fuèrbice (Chieti: a S. Apollinare [r. p.]).

Taglia-fuórfece (Campobasso: nel Sannio [NITTOLI, 200]).

Taglia-fórbece (Campobasso [in com. dott. Altobello]).

Taglia-fuórfici (Salerno: a Vallo della Lucania, Stio, Agropoli, Campora [r. p.]. — Napoli: a Torre Annunziata [in com. prof. Moretti]).

Taglia-fuórbici (Foggia [in com. profa. Rachele Tangaro]).

Tagghia-fuérbece (Lecce: a Castellamare [r. p.]).

Taja-fuércina (Bari [in com. prof. Panza]).

Tagghia-fuèrcene (Bari [MERLO, 166, p. 616]).

Taja-fórce (Bari: a Loseto, Polignano a Mare, Rutigliano [r. b.]).

Tagghia-furce (Bari: ad Andria [Cotugno, 70]).

Tagghia-fuerce (Bari: a Molfetta di Barletta [Scardigno, 273], Bisceglie [r. p.]).

Tagghia-fórbe (Bari: a Noci [r. p.]).

Tagghia-fuórcc (Bari: a Barletta, Corato, Trani [r. p.]).

Tagghia-furci (Potenza: a Matera [GIACULLI, 126]; Senise di Lagonegro [in com. sign. Lubanchi]).

Taglia-fórbicia (Pot.: a Castelluccio Infer. di Lagon. [r. p.]).
Taglia-furce (Pot.: a Lavello di Melfi [r. p.]).

Da questi, per adattamento, trassero i nomi a tipo Arrotino su riportati. Ed insieme un'altra serie di nomi a tipo imperativo, ma sempre inerenti a Forbici; quali:

Amazza-tenàje, letteralm.: Amm.-forbici! (Roma: a Castel-Madama [r. p.; ed anche Norreri, 201, che scrive: Mazza-tenaje]).

Mazza-tenàla (Roma: a Frascati [Merlo, 166, p. 616]).

Sfèrra-tenàglie (Aquila: a Scurcola-Marsicana [r. p.]).

Mazza-fràvicia (Chieti: a Tollo [r. p.]).

Mózzeca-fórbice, letteralm.: Morsica-forbice! (Caserta, Sessa-Aurunca [r. p.]).

Pizzica-fórce (Bari: a Monopoli [r. p.]).

Pizzica-fuórfe (Bari: a Castellana [r. p.]).

Pizzca-furcc (Bari: a Conversano, Fasano, Locorotondo, Putignano [r. p.]. — Lecce: ad Ostuni, Martina-Franca [r. p.]).

Pizzica fuórci (Bari: a Noci, Toritto [r. p.]).

Sferrantenagghie (Catanzaro: a S. Vito sull'Jonio [r. p.]).

Verina-tenàgghia (Catanzaro: a Soraniello di Monteleone-Cal. [r. p.]), del quale nome mi è oscura la prima parte, se non fosse legata in qualche modo a Veleno.

Dal tipo Ammola-forbici si ebbe, da un corrotto all'altro, il curioso gruppo seguente di nomi :

Mala-fórbice (Avellino: ad Anzano degli Irpini [r. p.]).

Mala-fuórbice (Caserta, Capua, Casagiove, S. Cipriano d'Aversa, S. Maria C. V., Sessa-Aurunca [r. p.]).

Mala-fuórcia (Lecce: a Ginosa [r. p.]).

Mala-furce (Bari [in com. prof. Panza], Putignano [r. p.]).

E da questi, forse per adattamento il *Maria-fòrbice* di Roccagorga romana [r. p.], che potrebbe avere, anche, qualche nesso con il *Zi-Maria* casertano di Palma-Campania e di Nola [r. p.].

684°. — Accuzzaférru, letteralm.: Arrotino (Cagliari [MARCIA-LIS, 158, VI, p. 65]), — « Cinciarella » (v. per la nom. al tema Fabbro n.º 725; ed anche in Cappone n.º 189, Frate n.º 758, Monaca n.º 802, Mugnajo n.º 821).

— Fatt. onom.: il grido sibilante ziit-ziit, che questo irascibile uccellino ripete spesso, anche senza ragione, come pure il suo verso di richiamo: zi-i-i-i, che possono far pensare allo stridio promosso dall'arrotino quando preme la lama d'un coltello sulla mola.

685. — Ammòla-fórfici (Chieti [Costa, 69]. — Campobasso [in com. dott. Altobello]), — « Filatessera », cioè ogni specie del tipo « S c o l o p e n d r a » nel Veronese chiamate ovunque Ssènto-gambe; ma anche: Szènto-pié qua e là, e Fòrbese a Zevio, Co-

logna, S. Giovanni Lupatoto (v. anche in Baco n.º 18ª, Biscia n.º 73ª, Scorpione n.º 588ª, Verme n.º 653ª, Forbici n.º 916).

Ammóla-fórbece (Salerno: ad Alevano sul Tusciano; Buccino di Campagna [r. p.]).

Móla-fruóffece (Sal.: a Nocera Super. [r. p.]).

Ammóla-fórfici (Napoli [Costa, 69]).

Ammóla-fórfece (Napoli: ad Ischia [r. p.]).

— Fatt. onom.: le due mandibole sempre robuste, potenti, ben visibili, che hanno questi Miriapodi lunghi lunghi, dai piedi numerosissimi, e dai colori uniti ma per lo più vivaci, quale il rosso, il giallo, l'aranciato.

NB. — Fa eccezione a questa vivacità di tinte la « Strega » (v. per la nom. al NB del n.º 593°), la specie comunissima delle nostre case, dove si vede spesso alla sera correr via rapida lungo i muri di camere un po' umide, come uno spettro dai colori evanescenti e dalle cento zampe capillari lunghissime, che la circondano di un'aureola pallida e sfumata, e che lascia andare facilmente quando teme qualche pericolo; donde il suo nome italiano di « Strega ». Quello, in vece, di Fortuna (vedine altri analoghi all'Intermezzo del n.º 916), perchè, come questa, difficilmente si afferra, o perchè, come questa, facilmente dilegua, quantunque la timida bestiolina in parola sia ritenuta da noi un portafortuna, forse per avere le zampe lunghe lunghe come il Ragnaccio (v. per la nom. di questo al n.º 32°, p. 93).

## Ballerino

Questo tema si è prestato per il battesimo di animali — quasi tutti Uccelli — vivaci, allegri, snelli, agili e saltellanti.

Unisco qui, pur tenendoli distinti, anche i riflessi di Salterello, perchè nelle Venezie si usa spesso la voce Ssaltarin per Balarin.

#### A - Ballerino

685°. — Balarin-na (Novara: a Pallanza [r. p.]), — « Cavalocchio » (v. per la nom. a questo tema n.º 231; ed anche in Cavalio n.º 223, Cavalletta n.º 230, Civetta n.º 255, Farfalla n.º 279, Mosca n.º 428, Pesce n.º 468, Zanzara n.º 681, Frate n.º 749, Mietitore n.º 775, Monaco n.º 791, Prete n.º 863, Signora n.º 875, Stre-

ga n.º 888°, Arcolajo n.º 898, Ago n.º 901, Carrozza n.º 909, Fuso n.º 925, Saetta n.º 970).

Codazinzera (Arezzo [r. p.]).

Badarina (Massa e Carrara: ad Avenza [r. p.]).

Balerina (Carrara [r. p.]).

Ballerino (Firenze: a Prunetta di Pistoja [in com. prof. Jaberg]).

- Fatt. onom. : l'agilità del suo volo spezzato, e la sua irrequietezza, che può far ricordare ai ragazzi quelle del Ballerino.

686. — Ballarin-na grisa, B. del colàr, B. 'd fornèl (Piemonte [GAVUZZI, 124]), = « Ballerina », cioè la « Motacilla alb a Linné », nel Veronese detta: Catarinèla (specialmente nella zona montuosa), Squassacóa (specialm. nella zona bassa). — (V. anche in Antrop. [115, n.º 21]; ed in Bovajo n.º 704, Frate n.º 748, Monaco n.º 789).

Baleròta, Balerina (Ticino [FATIO, 97, II, p. 535]).

Balaròta (Sondrio: ov. [Br. Galli-Valerio, 42, p. 65; e r. p.].

— Bergamo [TIRABOSCHI, 285]).

Balèn-na (Alessandria: a Tortona [in com. prof. Spiritini]).

Ballerina (Pisa [in com. prof. Lopez]. — Perugia: a Marsciano [in com. maestro Aisa]).

Balarina (Corsica: a Bonifacio [GILL. & EDM., 130, Carte 1837).

- Fatt. onom. : la continua ed irrequieta mobilità di questo grazioso, vivissimo, ma sociabile uccellino silvano, dal mantello cenere velato d'azzurro, con la gorgera nera ed il grembiule bianco come un'elegante cameriera, che corre lesto lesto, sempre saltellante, sempre con la coda in moto, per i campi, per i prati, lungo i fossi e lungo i laghi.

687. — Ballarina (Valtellina [Br. Galli-Valerio, 42, p. 66]), = « Cutrettola », cioè la « Motacilla boarula Pennant », nel Veronese chiamata ovunque: Boaróla, Squassacoln, Squassaròto (v. anche ai temi Bovajo n.º 702 e Saetta n.º 965).

Ballerina, o Balleròta (Ticino [FATIO, 97, II, p. 537]).

Balarina, o Balaròta (Lugano [r. p.]; Bergamo [TIRABOSCHI, 285]).

Balarina (Brescia [MELCHIORI, 164]).

Ballarin-na (Milano [CHERUBINI, 59]; Abbiategrasso, Gallara-te [r. p.]).

Balarin-na, o B. giàuna (Piemonte [DI S. ALBINO, 94]).

Balan-na da cua lunga (Genova [FRISONI, 111]).

- Fatt. onom.: la continua mobilità di questa sorella della Ballerina, dal mantello verdastro velato d'ocra, a gorgera rossa e grembiule giallo, che saltella instancabile lungo i fossi, o nei campi, in cerca di larve, vermiccioli e chioccioline.
- 687°. Baltigaröla, letteralm.: Oscillatrice, da Baltigà = « Oscillare», riflesso a sua volta di Ballare [Meyer-Lübke, 170, n.° 909] (Ticino: a Bellinzona [Salvioni, 264, p. 18, incerto se riferire l'oscillazione al volo a sbalzi o alla fosforescenza intermittente]), = « Lucciola» (v. per la nom. al tema Luce n.° 927; anche in Antrop. [115, nn. 22 al NB, e 65]; ed in Baco n.° 30, Biscia n.° 79, Colombo n.° 266, Farfalla n.° 295, Gallina n.° 330, Gatto n.° 370, Lucertola n.° 398°, Mosca n.° 429, Salamandra n.° 584°, Verme n.° 646, Zanzara n.° 679, Bovajo n.° 699, Mietitore n.° 776, Mugnajo n.° 818, Pescatore n.° 852°, Pane n.° 963).

Baltigöla (Lugano [SALVIONI, 264, p. 18]).

- Fatt. onom. : la fosforescenza intermittente del maschio, che fa sembrare il suo volo oscillante, mentre è regolarmente continuo e non a sbalzi.
- 688. Balarin (Friuli [PIRONA, 233]), « Falco cuculo » o « Barletta », cioè il « Falco vespertinus Linné », nel Veronese detto comunemente: Falchéto piombin o Falchetîn, e più di rado Falchéto da grij o F. sselèste (v. anche al tema Diavolo n.º 977).
  - Fatt. onom.: l'eleganza di questo piccolo Falco dal mantello che ricorda quello del Cuculo, ed il suo vezzo di saltare senza posa da un ramo all'altro fino a sera tarda in cerca di grossi insetti, di cui va ghiotto.
- 689. Balarì (Brescia [Bettoni, 28], e quasi ov. in provincia [r. p.]), = « Larve che brulicano nelle carni putrefatte »; ma specialmente i « Bachi del formaggio » (v. per la nom. al tema Baco n.º 50, ed anche in Biscia n.º 114ª, Cane n.º 166, Verme n.º 647).
  - Fatt. onom. : il saltellare a scatti di queste larvucce bianche bianche, affusolate, con una specie di coda ripiegata sotto il

ventre, che sgusciano dagli ovicini depositati sulle formagge a pasta tenera dalla « Moschina del formaggio », cioè la « P i o - p h i l a c a s e i (Linné in gen. Musca) Fallen ».

690. — Balarì de l'aqua (Brescia [Bettoni, 28]), = « Spia » o « Lavandara » (v. per la nom. al tema Cavallo n.º 221; anche, per i molti nomi veronesi, in Antrop. [115, n.º 88]; ed in Grillo n.º 385, Ramarro n.º 537, Calzolajo n.º 711, Camparo n.º 717, Spia n.º 881, Carrozza n.º 908), Nel Veronese, fra le altre denominazioni, corrono analogamente: Ssaltarèl (Tomba, S. Mart. B. A.), Ssaltarìn (Trevenzuolo), e Ssalta-fòssi (Parona, Legnago).

Salte-martin d'aghe, letteralm.: Salta-martino d'acqua (Friuli

[PIRONA, 233])

Ssaltamartin (Vicenza: a Lonigo [r. p.]; Marostica [in com. prof. Spagnolo]).

Saltamartin (Milano: nel contado [CHERUBINI, 59]).

— Fatt. onom.: la disinvolta facilità con la quale questa Cimice acquajola — smilza smilza, e dal ferrajolo nero foderato d'argento perchè i pesci golosi non possano scorgerla — sa scivolare agile e snella a ritroso degli specchi d'acqua tersi e puliti di fiumicelli, di fossi, di laghetti e di stagni.

### B - Salterello

691. — Ssaltarèl (Verona: quasi ov. nella regione bassa), = « Gamberuzzolo » o « Gamberetto d'acqua dolce » (v. per la nom. al tema Gambero n.º 357), da noi, lo ripeto, detto pure analogamente: Ssaltarin o Ssaltagnin (Legnago), Ssàltaro (Roncà, Arcole), Ssajaròto (Bovolone, Tombetta), Ssajòta (Valeggio, Torri), Ssaltandrè (Navene).

Ssaltro (Vicenza: a Gambellara [r. p.]). Ssaltaro (Polesine: a Badia [r. p.]).

Ssaltarèl (Mantova [Paglia, 207, p. 383; Arrivabene, 10]). Sciassa'ndrè, letteralm.: Salta indietro (Brescia: a Bogliaco [Bettoni, 28]).

— Fatt. onom.: l'attitudine di questo elegantissimo crostaceo — che par soffiato a Murano da mirabile artista con vetro purissimo ma sfumato da leggera tinta opalina — di far salti prodigiosi quando si trovi fuor d'acqua, per raggiungere ancora il suo elemento vitale.

NB. — La voce Ssajòta veronese è il trapasso della stessa voce usata pur qui intorno al lago per « Cavalletta » (v. al n.º 696), in causa del fattore comune: Salto. Ma, mentre il Ssajòta = " Cavalletta", secondo me, potrebbe dipendere da nomi analoghi onomatopeici francesi indicanti « Seghetta » (v. al NB del n.º 696), il Ssajòta = « Gamberuzzolo » sarebbe un semplice adattamento della voce Ssaltarèl, attraverso Ssaltaro e Ssajaròto, per influenza del nome Ssajòta = « Cavalletta ».

Ssaltandré, in vece, e Sciassa-ndrè (1) sempre per la stessa specie, hanno loro origine dall'attitudine del nostro Gamberino, come di tutti i suoi fratelli e cugini maggiori e minori tanto d'acqua dolce che di mare, di scattare indietro nell'acqua, per fuggire i pericoli, piegando la parte terminale dell'addome - che volgarmente chiamiamo coda — sotto la parte anteriore dello stesso, come una molla messa al punto di scattare.

Per il nome bresciano Sciassa'ndrè, non troverei impossibile un qualche rapporto con la voce trentina Taissàr = « Rinculare », perchè affine alla frase dei nostri contadini veronesi : Aissa 'ndrè (v. meglio al n.º 235).

691°. — Ssaltarèi, sempre al pl. (Verona: ov.), = « Cicaline minuscole », cioè tutte quelle piccole Cicaline, lunghe dai due ai

pinze) e che, come tutti i granchi, cammina sempre di traverso. Precisamente come fanno i sensali quando trattano gli affari.

E così, sempre a proposito di Granchi, voglio ricordare anche il bel « Granchio d'acqua dolce », la « T e l p h u s a f l u v i a t i l i s (Belon, Rondelet in gen. Cancer) Latreille », comune in tutte le nostre risaje, e detto nel Veronese: Sgaransèla. Perchè questo nome è un bellissimo metatetico del veneziano Grancéola (in ver.: Granséola) — corrotto, a sua volta, di « Grancevola » —, dato al « C a n c e r m a j a Linné », il più grosso granchio de' nostri mari e ottimo da mangiare; e perchè ci offre ancora un altro bell'esempio di omonimia fra specie ben diverse. Non abbiamo anche in Toscano (Garfagnana [Nieri, 190]) un Granchio per « Ragno »?

un Granchio per « Ragno »?

<sup>(1)</sup> Ricordo qui a proposito di nomi di Crostacei anche il Ssanssiér, letteralm.: Sensale, di Rovigno istriana, che l'Ive [136a, p. 3 - n.º 4] dice indicare « specie di gambero piccolissimo », ma è, in vece — secondo gli esemplari avuti gentilmente dalla Stazione Zoologica di Rovigno per mezzo del prof. Largajolli — un granchiolino grazioso di mare comunissimo lungo quelle sponde ed in generale nelle mediterranee: il « Granciporro forfetula », cioè il « X a n tho rivulos us Risso» avrioso par le sue pirza tinta all'actemità di un porte proforde Risso », curioso per le sue pinze tinte all'estremità di un nero profondo lucidissimo (donde, forse, l'altro nome istriano di Forfétula, che significa letteralm.: Forbicetta, perchè detto colore nero fa risaltare bene le pinze) e che, come tutti i granchi, cammina sempre di traverso. Preci-

sei millimetri, tinte in verde, o in grigio, o in cinerognolo, spesso con finissime rigature nere sulle elitre, o delicate punteggiature sul corsaletto (visibili solo all'occhio acuto ed osservatore), che si sollevano a frotte molto numerose — donde il nome sempre al plurale — spiccando salti anche di due metri, davanti a chi cammina per i prati, per gli erbai, per le capezzagne erbose, lungo i cigli verdi delle strade, o lungo i fossi. Le specie più comuni sono quelle le cui larvucce piccine piccine e di un verde pallidissimo si contornano — per sfuggire alla siccità, a loro mortale, ed anche agli uccelli — di un grumo di spuma bianchissima, che risalta nettamente sulle erbe o sulle piante (v. per la nomencl. di dette forme al n.º 987°). Ma insieme con queste, e confuse dai contadinelli nello stesso nome, vi sono le specie minime (da tre a quattro mm.) appartenenti ai generi «Typhlocyba », «E upteryx», «A cocepha lus», ecc.

- 691<sup>b</sup>. Ssaltarèl résse (Verona: per lo più in pianura), = « Cicalina sanguigna » (v. per la nom. al tema *Cicala* n.º 244<sup>s</sup>).
- 692. Ssaltariéllu (Sardegna merid. [Spano, 283]), « Stiaccino », cioè la « Pratincola rubetra (Linné in gen. Motacille) Koch, Saxicola r. in Bechstein », nel Veronese detta Negrisól (v. anche al tema Predicatore n.º 855).
  - Fatt. onom.: l'abitudine di questo uccellino allegro, irrequieto, mobilissimo, che tien vive le praterie arborate ed umide dei nostri monti e dell'Alto Agro, di alzarsi spesso perpendicolarmente dal terreno nell'aria a qualche metro d'altezza, o per semplice svago, o per abboccare qualche insettuccio, e tornarsene allo stesso posto a capo fitto.
- 693. Ssaltarin (Verona: a Legnago e Villabartolomea), = « Rospetto piccolo » in generale, cioè i Rospini in via d'accrescimento; ma anche l' « Ululone » (v. per la nom. al n.º 540°) del quale alcuni erpetologi fanno due specie: il « B o m b. p a c h i p u s (Fitzinger) Bonaparte », la varietà grande, ed il « B o m b. i g n e u s (Laurenti in gen. Bufo) Merrem », la varietà piccola —, che è il Rospo nostro minore. Nel Veronese è chiamato: Ròsco o Roschéto (quasi ov.), Ròsk (Trevenzuolo), Rósk (Malcesine, Garda), Crotina (Cazzano).

- Fatt. onom. : il continuo suo saltellare, verso sera, quando, uscendo dal suo pantano, va in cerca di cibo.
- 694. Sarta-sarta, letteralm.: Salta-salta (Sardegna merid. [Spano, 283]), = « Bachi del formaggio » (v. per la nom. al tema Baco n.º 50; ed anche in Cane n.º 166, Biscia n.º 114ª, Verme n.º 647, Ballerino n.º 689).

Saltarellu (Corsica: a Capo-Corso [FALCUCCI, 96<sup>a</sup>]). Salpuleddu (Cors.: oltre Sartene [FALCUCCI, 96<sup>a</sup>]).

- Fatt. onom.: i salti che fanno queste larvucce bianche bianche, in apparenza senza testa, quando dal formaggio cadono sul piatto.
- 695. Ssalteròta (Verona: a Lazise), = « Salterino » (¹), cioè: tanto l' « O r c h e s t i a b o t t a e (Milne-Edwards) Brandt, = O. cavimana Heller », quanto il « G a m m a r u s p u l e x (Linné in gen. Cancer) Fabricius ed autori, = G. fluviatilis (Roesel in gen. Squilla) Milne-Edwards ». E l'una e l'altra specie somiglianti così per i profani ed anche per molti studiosi da essere confuse son chiamate ancora da noi intorno al lago, nelle cui acque vivono insieme numerosissime: Ssajòto a Torri, Ssaltarèl, Morlóo, Morlón, e Roseghìn qua e là lungo la sponda; ma quest'ultimo nome è usato anche nelle nostre Valli, dove la seconda specie si trova in branchi numerosissimi (v. anche a p. 284).
  - Fatt. onom.: il modo con il quale questi piccoli Crostacei non più lunghi di due centimetri, sempre curvati a C, con alcune zampe, le più lunghe, rivolte in su aderenti ai fianchi, e schiacciati così da dover stare sopra un lato sia riposando, sia muovendosi —, il modo, ripeto, con il quale nuotano o si muovono fuori d'acqua, a scatti, come saltellando, ma senza staccarsi da terra.
  - NB. Di queste due specie, che pescatori e ragazzi confondono sempre, una, l' O r c h e s t i a, essenzialmente marina, e comune pure in tutti i nostri mari, non si è acclimatata nelle acque dolci europee se non in quelle del nostro Benaco

<sup>(1)</sup> Chiamo così questi piccoli Crostacei d'acqua dolce, traducendo il nome scientifico Orchestia, perchè manca il nome letterario.

azzurro (¹) — dove l'ho scoperta nel 1895 (²), sia nascosta fra le ghiaje del greto, sia fino a circa venti metri di profondità —, e non vive che qui; l'altra, il G a m m a r u s , pur d'origine marina, ma acclimatata alle acque dolci da tempo molto più remoto, e quindi diffusa ovunque in Europa e fuori, si trova non solo nel lago, sì bene in tutte le nostre acque fino alle maggiori altitudini e così numerosa, nelle acque vallive, da servire spesso come concime. — L'una e l'altra son temute dai pescatori, perchè convinti che rosichino le reti; donde il loro nome di Roseghìni.

La genesi demologica delle voci Morló e Morlón mi sfugge. Se non, forse, il colore di questi animaletti: grigio oscuro, e nelle Orchestie a volte pavonazzo, qual'è quello delle lividure; colore, che nel nostro dialetto, come nel bresciano, si dice Morèl, e se più scuro: Morelón corrispondente al Murlön romagnolo [Morri, 178] per Lividore »; donde, per contrazione, il Morlón e poi il Morló dei nostri « Salterini » (3).

696. — Ssàltaro (Verona: sui monti ad oriente di Grezzana), = « Cavalletta » in generale e quindi comprese le Locuste (v. per la nom. al tema Cavallo n.º 222; anche in Antrop. [115, n.º 75<sup>a</sup>], ed in Baco n.º 13), nel Veronese detta ancora analogamente: Ssaltaròto (Badia Calavena), Ssaltaròt (Magugnano), Ssajòt e pl. Ssajòcc (Malcesine), Ssajòta o, più raramente, Ssaltapìk (Torri), Ssaltarcavaléta (Legnago).

Saltamartin (Isiria: ad Abbazia, Pola, S. Vincenti, Chersano, Canfanaro, Pedena, S. Lorenzo del Pasenatico, Pisino, Orsera, Cerreto, Sovignaco, Pinguente, Visignano, Fiume, Verteneglio, Capodistria, Antignana [r. p.]. — Trieste, Monfalcone [r. p.]).

Ven. G.

<sup>(</sup>¹) Fuori d'Europa fu trovata nelle acque dolci di Cipro, nei laghi Tiberiade, Hoûleh, Homs della Siria, e nelle Azzorre [A. GARBINI: Appunti di carcinologia veronese; Mem. Accad. Verona, S. III, v. LXX, 1894, p. 18].

<sup>(2)</sup> A. GARBINI: Il genere Orchestia nel Benaco; Mem. Accad. Ver., S. III, v. LXXI, 1895, p. 17; e Zool. Anzeiger, 1895, n.º 473.

<sup>(3)</sup> Ricordo per un avvicinamento: il Morlon parmigiano [Malaspi-Na, 150] indicante «Rocco d'anguilla marinata» nel quale, ognun lo sa, la metà caudale è piegata sotto l'altra metà, come press'a poco la tiene il nostro Crostaceo. — Il Morlètta d'Urbino [Conti, 63] indicante il «Notfolino», cioè il piccolo saliscendi di uscioli e finestre, fatto giuocare per lo più con uno spago, e che saltella nell'apri e chiudi.

Ven. E.

Zupèt, o Zupiòta (Friuli: a Gorizia, Strassoldo; Gradisca [r. p.]), e

Zipiòte (Friuli: a Cormons [r. p.]), e

Zupètt, o Ssupètt, pl. Zupèzt (Friuli [Pirona, 233], e raccolte da me in 29 località dei distretti di Cividale, Tarcento, Udine, Gemona, Moggio, Latisana, Codroipo, Spilimbergo, Tolmezzo, Sacile, Ampezzo), e

Ssupète, o Szupète (Friuli: in tutto il distretto di Palmanova; S. Marzano di Cividale; Tarcento, Aprato [r. p.]), e

Giupètt (Friuli: in dicianove località dei distretti di Cividale, Tarcento, Udine, S. Daniele del Fr., Gemona, Moggio, Tolmezzo, S. Vito al Tagliam. [r. p.]), e

Gupètt (Friuli: ad Imponzo di Tolmezzo, Lauco [r. p.]), e

Giubètt (Udine: a Percotto di Pavia ud. [r. p.]), e

Giùp (Friuli: a Dogna di Moggio [r. p.]), e Zup (Udine: a Moggio: Tolmezzo [r. p.]), e

Ciupett (Friuli: a Buia di Gemona; Chiusaforte di Moggio; Amaro di Tolmezzo, Ovaro, Ravascletto, Villa Santina [r. p.]), e

Ciupéte (Udine : a Percotto di Pavia ud. [r. p.]), e

Ssupiòte (Friuli: a Corno di Rosazzo; Premariacco di Cividale [r. p.]), e

Ssupiòt, o Zupiòt (Friuli: a Cividale, Ipplis, Torreano [r. p.]), e

Giupiòte (Friuli: a Manzano di Cividale [r. p.]), e

Ssupùte (Friuli: a Moggio [r. p.]), e

Ssaip (Friuli: a Mediis-Socchieve di Ampezzo [r. p.]), che letteralmente indicano: Saltellante, da  $Zup\hat{a} =$  « Saltellare ».

Ssaltarèl (Friuli: a Pinzano di Spilimbergo [r. p.]).

Ssaltète (Friuli: ad Udine: Porpetto di Palmanova [r. p.]).

Ssaltecrètt (Friuli: a Tarcento [r. p.]), e

Ssaltacrètt (Friuli : a Nonta di Socchiero ampezzano [r. p.]), letteralm. : Salta-rocce.

Ssaltaùp (Friuli: ad Ampezzo [r. p.]).

Ssalte-Martin (Friuli: a S. Daniele [r. p.]).

Ssalta-Martin (Belluno: ad Agordo, Gosaldo, Vallada, Masariè, Alleghe, Forno-Canale; Rivai di Fonzaso; Feltre; Longarone; Perarolo di Pieve-Cadore, Grea [r. p.]. — Venezia: a Chioggia [in com. canºº. Ravelli]).

Ssàuta-Martin (Belluno: a Venas di Valle-Cadore [r. p.]).

Ssalta-pajùsk (Belluno, Limana, Sospirolo; Agordo; Cart di Feltre [r. p.]).

Ssalta-pituss (Belluno, Chies d'Alpago, Ponte nell'Alpi [r. p.]).

Ssalta-prà (Belluno; Longarone [r. p.]).

Ssantarùco (Belluno: ad Auronzo, Padola [r. p.]).

Ssaltarùc (Bell.: a Pieve di Cadore, Cai [r. p.]).

S'saitùc (Bell.: a Gosaldo d'Agordo [r. p.]).

Ssajùco (Bell.: a S. Pietro-Cad. d'Auronzo, Candide-Cad., S. Nicolò-Comelico [r. p.]).

Gialùco (Bell.: a Danta d'Auronzo, Campolongo-Comelico [r. p.]).

Ssutèi sing. (Bell.: a Domegge di Pieve-Cad., Pozzale; Lozzo di Auronzo, S. Stefano-Cad. [r. p.]).

Springar (Vicenza: nei Sette Comuni [SCHMELLER, 276, in Springen]), relicto tedesco, indicante letteralm.: Saltatore.

Ssaltamartin (Val Lagarina: da Avio fino a Merano; Vallarsa: a Raossi; Valsugana: a Borgo, Strigno; Val Cembra: a Verla; Val di Fiemme: a Cavalese; Val di Sole: a Malè; Giudicaria [Gartner, 122]; Val del Sarca: a Tavodo, Arco, Riva, Nago, Drò, Varone [r. p.]).

Ssantamartin (Val di Non: a Cles, Coredo, Tajo, Terres, Rallo, Campodenno, Denno, S. Zeno, Revò; Val di Ledro: a Mezzolago [r. p.]).

Sàotamartin (Val di Non: a Cles [r. p.]).

Ssaftamartin (Val Rendena: a Pinzolo, Giustino [r. p.]).

Ssaltamarti (Val del Cismone: a Fiera di Primiero; Giudicaria: a Tione, Spiazzi, Fiavè [r. p.]).

Ssalta-fén, letteralm.: Salta-fieno (Val di Ledro: a Bezzecca [r. p.]), che ricorda l'Höwerspringer di Luserna (v. più sotto).

Ssalta-marteléto (Val di Fiemme: a Predazzo [r. p.]).

Ssaltarèl, e più raram. : Saltarèla (Val Lagarina : ad Ala, Lavis; Valsugana : a Pergine, Caldonazzo; Val Cembra : a Grumes, Cembra; Val del Cismone : a Primiero [r. p.]).

Ssaltarèlo (Valsugana: a Pergine, Levico, Selva, Strigno, Cinto-Tesino [r. p.]).

Ssàltaro (Valsugana: a Pieve-Tesino [r. p.]).

Saltrù, o Saltù (Giudicaria: a Valvestino [BATTISTI, 20]).

Ssalùp (Val di Non: a Tuenno, Cles, Còredo, Pavillo, Sermonico, Vervò, Fondo [r. p.]).

Ssalup-ssalupa (Val di Non: a Livo [r. p.]).

Ven. Tr. - ,

Ssajòt (Val Lagarina: Avio, Rovereto, Castellano, Noriglio; Val di Non: a Cles [r. p.]).

Ssajòtol (Val del Sarca: a Tavodo, Riva [r. p.]).

Ssajóc, pl. Ssajócc (Trentino: in Val Gardena d'Alto Adige [DALLA TORRE, 78°, in Heuschrecken], Castel-Andrazzo olim Buchenstein [ALTON, 4]).

Ssauc (Fassa [ALTON, 4]).

Höwerspringer (Luserna [ZINGERLE, 314, in Höwe]), voce dell'antico tedesco, indicante letteralmente: Saltatore del fieno, da Höwe = Heu = « Fieno » e Springer = « Saltatore » (v. più sopra: Ssalta-fén).

Ssajòt (Brescia [Bettoni, 28], Saiano [r. p.]. — Bergamo [Tiraboschi, 285]; Fiumenero di Clusone [r. p.]. — Sondrio, Berbenno, Cedrasco, Bianzone, Chiuro, Ponte in Valtellina, Tirano [r. p.]).

Ssajòton (Ticino: in Val Leventina [NIGRA, 197, p. 123]).
Ssajòtol (Sondrio: a Monate-Mezzola [r. p.]. — Milano [Che-Rubini, 59, che scrive: Sajòttol, Sajòttola, pl. Sajòco]).

Sajòttolo (Cremona: a Crema [NIGRA, 197, p. 123]).

Saliòt (Sondrio: a Livigno [Longa, 144]).

Saglinòt (Engadina [PALLIOPPI, 209]).

Sajòtora (Como [Monti, 173]).

Ssaltaròt (Bergamo [in com. prof. d. Caffi]. — Como: a Taino

di Varese [r. p.]).

Ssaltamarfi, o Ssaltamarfin (Bergamo: a S. Pellegrino; Clusone, Fiumenero [r. p.]. — Brescia: a Vezza d'Olio di Breno [r. p.]. — Sondrio, Tirano, Pendolasco, Bianzone, Chiavenna, Morbegno, Regoledo-Cosio, Tartano [r. p.]. — Como, Bellano, Dongo, Guanzate, S. Pietro-Sovera, Lomazzo; Varese, Porto-Valtravaglia, Besozzo, Luino, Voldomino; Rongio di Lecco [r. p.]. — Milano, Garbagnate; Abbiategrasso, Turbigo; Saronno di Gallarate [r. p.]. — Pavia: a Carbonara al Ticino; Valle Lomellina di Mortara, Vigevano [r. p.]).

Ssaltamartèn (Milano: a Busto-Arsizio di Gallarate [r. p.]).

Ssaltômartì (Bergamo: ad Azzone di Clusone [r. p.]).

Ssòltamartin (Sondrio: a Delebio, Monate-Mezzola; Morbegno [r. p.]. — Como: a Colico, Gravedona; Margno di Lecco [r. p.]).

Ssalta-cavalina (Pavia: a Mortara [r. p.]).

Lomb. -

Piem. -

Lig.

Em.

Tosc.

Ssalta-cavalèt (Pavia: a Cassolnuovo di Mortara [r. p.]).

Ssalta-cavalina (Novara, Casalino, Vespolate, Castelletto-Ticino; S. Agostino di Voghera [r. p.]).

Ssalta-cavalòt (Novara: a S. Bernardino [r. p.]).

Ssaltamartin (Novara, Ameno, S. Andrea, Castelbeltrame, Maggiora, Nibbiola, Oleggio; Pallanza, Cannero, Crusinaldo, Ghiffa, Intra, Nebbiuno; Valduggia di Varallo; Vercelli; Cittadella di Voghera [r. p.]).

Ssautamartin (Torino [r. p.]).

Ssatamartin (Novara: a Biella [r. p.]).

Ssaltaròtt (Nov.: ad Arona [r. p.]).

Ssautaiùc (Torino [r. p.]).

Ssàltura (Novara [r. p.]).

Sautarèla (Cuneo: a Vinadio [r. p.]).

Sajòtt, o Sajòssar (Torino: in Valdosta [Cerlogne, 57, che scrive: Saillot]).

Saja, o Sajett (Novara: in Valsesia [Tonetti, 290]).

[[Szapet (Savoja: a S. Martin de la Porte [GILL. & EDM., 129, Carte 1198]).

Ssatamartin (Genova: a Chiavari [r. p.]).

Ssaltarèla (Parma: a Berceto [r. p.]).

Ssaltarèlo (Bologna [r. p.]).

Ssalta-prà, letteralm.: Salta-prato (Ferrara [r. p.]).

Ssaltarèlla (Massa e Carrara: a Castelnuovo di Garfagnana, Camporgiano, Torrite, Poggio [r. p.]; Campori di Castiglione-Garfagn. [in com. prof. Jaberg]. — Lucca: a Barga [r. p.]. — Siena: a Bettolle di Montepulciano [r. p.]. — Arezzo [in com. prof. Jaberg], Fojano della Chiana, Terranova-Bracciolini, Castiglion-fiorentino [r. p.]).

Ssaltarèllo (Siena [in com. dott. Nannizzi]).

Ssaltèllo (Siena: a Cetona di Montepulciano [r. p.]).

Saltèlla (Siena: a Montepulciano, Campiglia d'Orcia, Cetona, Valiano [r. p.]).

Ssaltabécca (Firenze, Mercatale-Vernio, Prato, Figline; Pistoja, Sambuca-pistojese, Serravale-pist., Tizzana, Lamporecchio, Marliana [r. p.]. — Lucca: a Monsummano, Pieve a Nievole [r. p.]).

Ssaltabécco (Firenze: a Marliana di Pistoja [r. p.]. — Lucca: a Montecatini [r. p.]).

Ssaltabùco (Firenze: a Tizzana di Pistoja [r. p.]).

Saltimbànco (Siena: a Montalcino [r. p.]), corrotto di adattamento degli antecedenti.

Ssartabécco (Firenze: a Barberino [in com. prof. Jaberg]). Ssarta-'avalla, con l' 'a aspirata (Firenze; Vinci di S. Miniato [in com. prof. Jaberg]).

Ssartamartin (Massa e Carr.: a Pontremoli, Vignola [r. p.]). Ssàutamartin, o Ssàutamartin da l'uva (Massa e Carr.: a Pontremoli, Annunziata, Mignegno [r. p.]).

Ssàutamartèin (Massa e Carr.: a Molinello di Pontremoli [r. p.]).

Ssòltamartìn (Massa e Carr.: a Zeri di Pontremoli [r. p.]).

Ssaltamartìn (Pesaro-Urb.: a Fossombrone d'Urb.; Fano di
Pes., Orciano, Saltara [r. p.]).

Ssalta-martino (Pes.-Urb.: ad Osimo [SPADA, 282a, p. 11]), che indica specialmente la « Cavalletta azzurra », cioè l' « O e di po da coerules cens (Linné in gen. Gryllus) Burmeister », nel Veronese detta: Cavalòta celeste, per le sue ali volatrici di un bell'azzurro sbarrate di nero.

Ssaltarèlla (Pes.-Urb.: a Pesaro; Urbino, Cesana, Pian di Meleto [r. p.]. — Ancona: a Sinigallia, dove due ragazzi, che si contendono lo stesso oggetto, si decidono, per finire, a recitare in fretta:

Ssaltarèlla vien in giù, che l'erbetta non c'è più! —;

perchè chi arriva primo a dire l'ultima parola della formuletta diventa senz'altro il proprietario dell'oggetto in questione.

Ssalta-caprétta (Pes.-Urb.: a Cagli d'Urbino [r. p.]).
Ssalta-vècchia (Pes.-Urb.: a S. Angelo in Vado d'Urbino [r. p.]).

Ssalta-ippulo, o Ssalta-ippo (Macerata: a Camerino [r. p.]), e Ssalta-lipp (Perugia [in cóm. profª. Dina Lombardi], Bastia, Castel del Piano, Castel Rigone-Passignano, Deruta, Panicale, Ponte Felcino, Ripa, Magione, Agello; Assisi di Foligno; Castiglione del Lago, Petrignano [r. p.]), e

Ssalta-lippolo (Per.: a Nocera-umbra di Foligno [r. p.]), e
Ssalta-lipporo (Per.: a Spello di Foligno [r. p.]), e
Ssalta-lippico (Per.: a Marciano, Todi [r. p.]), e
Ssalta-zippuro, o Ss.-zippero (Per.: a Terni [r. p.]), che po-

Mar.

trebbero essere dovuti all'influenza della *Lippa*, il famoso giocherello con il quale si fa saltare da terra uno steccuccio, battendolo con un bastoncino e lanciandolo poi con lo stesso a distanza.

Ssalta-picchio (Perugia; Terni, Amelia [r. p.]; Assisi [in com. prof. Gori]), e

Salèppico (Per.: a Marsciano [in com. maestro Aisa]), che ritengo etiologicamente uguali, quantunque corrotti, ai nomi del gruppo antecedente.

Ssalta-mula (Per.: a Foligno [r. p.]).

Ssalticchio (Per.: a Ficulle d'Orvieto [r. p.]).

Ssaltarèllo (Per.: ad Assisi [r. p.]):

Zomparièllo, o -rièllu, o Ssomparèllu (Per. : a Rieti, Cortigliano [r. p.]).

Zumpittu (Per.: a Greccio di Rieti [r. p.]).

Zum-zumpitt (Aquila: a Castel del Sangro di Solmona [r. p.]), e

Zump-zumpitt (Campobasso: a Carovilli d'Isernia [r. p.]), e

Zumb-zumbitt (Campob.: a S. Pietro-Avellana d'Isernia [r. p.]), reduplicativi inerenti certo a formulette infantili.

Zumpitto, o Zumpitt (Campob.: a Pescopennataro d'Isernia, Forli del Sannio [r. p.]).

Zumbitt (Campob.: a Cantalupo d'Isernia, Pescopennataro [r. p.]).

Zambitt (Campob.: ad Agnone d'Isernia, Pescolanciano [r. p.]). Zumparàcchio (Aquila: ad Alfedene di Solmona [r. p.]).

Zumbaréll (Chieti: a Lanciano [r. p.]. — Campobasso: a Castropignano [r. p.]).

Zumbarèlla, o Tumbaréll (Campob.: a S. Pietro-Avellana [r. p.]).

Zumbariéll (Campob.: a Bojano d'Isernia, Civita [r. p.]).

Zumbitto (Caserta: a Cardito di Cosoria [r. p.]).

Zampitto, o Zump-, o Zumb- (Benevento: a Foglianise, Vitulano; Telese di Cerreto Sannita [r. p.]).

Zumpatèlla (Benevento [r. p.]).

Zumpàno (Benev.: a S. Agata dei Goti di Cerreto Sannita [r. p.]).

Zumparièllo-ruòsso, letteralm.: Salterello-grosso (Benev.: a Castelvenere di Cerreto-Sannita [r. p.]).

Zumparèglio (Benev. : a Campolattaro di Cerreto-Sann. [r. p.]). Zampaglione, o Zamba- (Caserta : a Teano, Calvi-Risorta [r.

Abr.

Camp.

p.]), corrotto degli antecedenti forse per intrusione di Zampa.

Ssaltarèlla (Salerno [r. p.]).

Zumpétt, o Zumbétt (Bari: a Castellana, Conversano, Putignano; Noci di Altamura [r. p.]).

Zumpicchi, o Zumpicchie (Bari: a Locorotondo [r. p.]).

Zèmpellitte (Bari: a Turi [r. p.]).

Zumparrinu (Lecce: a Carpignano-Salentino [r. p.]).

Zumparrèddhu, con il ddh palato-dentale esplosivo (Lecce: a Giurdignano [r. p.]).

Zumparrièddhu (Lecce: a Guagnano [r. p.]).

Zumpi-zumpétta (Leccè: a Messagne di Brindisi [r. p.]), e

Zumba-zumb (Lecce: a Massafro di Taranto [r. p.]), e

Zumb-zumbêtt (Lecce: a Mottola di Taranto [r. p.]), pur questi reduplicativi inerenti a formulette infantili.

Zampitt (Lecce: a Laterza di Taranto [r. p.]).

Zumpa-rùculu (Lecce: a Lequile, Sancesario [r. p.]), che è la fusione dei nomi antecedenti con quelli dal tema Bruco (v. n.º 133, p. 309).

Zumparuòlo, corrotto dell'antecedente (Cosenza a Sa. Domenica Talao di Paola [r. p.]).

— Fatt. onom. : i salti prodigiosi di questi insetti, saltatori per eccellenza.

NB¹. — I nomi veneti, lombardi e piemontesi a tipo Ssajòta, che potrebbero essere ritenuti di primo acchito come semplici corruzioni di Ssaltaròt, fan pensare d'altra parte, e non senza ragione, ad una parentela molto stretta con i nomi francesi Sèghe, Séghie, Séyin, ecc. [Gill. & Edm., 129, Carte 1198, nn. 417, 515; Rolland, 245, XIII, p. 110] e valloni Seyètte, Sayètte, ecc. [Roll. su cit., p. 110] — indicanti letteralmente: Sega o Seghetta —, sinonimi alla loro volta del veronese e lucchese Sséga per « Locusta grossa » e « Locusta a sciabola » (v. ai nn. 392 e 971). Cosa ben possibile perchè, in fin dei conti, tali voci a tipo Ssajòta indicano tanto le Cavallette quanto le Locuste, che stridono e le une e le altre in modo simile a quello di una sega.

E siccome questo stridio si sente, po' su po' giù, al tempo della mietitura, ecco i monelli lucchesi di Capannori dire alla Locusta che tengono in mano:

Cal. -

Pugl.

Sséga, sséga a perdifiato, quando mieti il ssegalàto (1) [r. p.];

ed a Viareggio:

Sséga, Sseghétta, sfuggi di mano, ssalta nel campo a mietervi el grano [r. p.];

e nell'Aretino a Bulciano [Corazzini: Letteratura popolare comparata; Napoli, Angelilli, 1886, p. 125 - n.º 6, che non sapeva però a quale insetto si riferisse la voce Segga]:

"« Segga l'avena e mettila al sole, trova 'na vecchia da fare all'amore »;

mentre quelli di Palermo (Baucina [PITRÈ, 234, III, p. 322]) traducono il canto della Locusta che essi chiamano *Papanzicu* [Traina, 299] o *Cacanzita* (Girgenti: a Sambuca [PITRÈ su cit.]), cioè la « R h a c o c l e i s a n n u l a t a Brunn. », così:

"Zichi-zichi Papanzichi; s''un vô' pani cogghi spichi » (2).

Le quali formulette trovano riscontro in Francia nella botta e risposta della Charente-Infer., ricordata dal Rolland [245, XIII, p. 111], che i contadinelli ripetono, tenendo fra le dita la Locusta sciabolona: « Sëyin, sëyin, quand me feras-tu mes souliers? » — E l'insetto risponde: « Lindi ».

NB<sup>2</sup>. — Ho riportato a p. 568 i nomi toscani della Cavalletta a tipo *Grillo*. Aggiungo qui il *Grilla* fiorentino (Montespertoli, Incisa; Vinci di S. Miniato), lucchese (Montecatini) e senese (Radda) comunicatomi dal prof. Jaberg; tanto più volontieri, perchè a me non fu mai dato di raccoglierlo.

NB<sup>3</sup>. — All'Intermezzo del n.º 222, in B (p. 383) riunii i nostri nomi a tipo *Locusta*. — Essi trovano riscontro non solo nel Nizzardo con *Lingosta* e *Ligust*, si bene in molte località francesi della zona meridionale sotto la linea Guiena-Delfinato, con i

(1) Campo di frumento e segale seminati insieme.

<sup>(2)</sup> Stridi, stridi — Papanzicu; — se non vuoi pane — cogli spiche.

Perlagusti, Perligusti, Perlagusto della Gironda, il Laguste del Landes, il Longusto dell'Aveyron e dell'Ardêche, il Palagusti (¹) dei Pirenei-Orient., il Langusta delle Basse-Alpi, ed il Langusto

delle Alte-Alpi [GILL. & EDM., 129, Carte 1198].

Sono eziandio molto diffusi in Ispagna, con il Legóste di tutta la zona orientale della Catalogna, i Llagósta o Llagótz di tutta la Majorca, il Larigóst della zona occidentale catalana con qualche stolone in Valenza ed in Aragona, il Langósta della punta nord-est aragonese e nord-ovest della Catalogna, il Llangósta della punta sud-ovest catalana, e qualche altro [GRIERA: Atlas ecc., Mapa « La Llagosta » inedita]. — E vi troviamo ancora un Sáuta-Martì di Valenza, nome tanto corrente da noi nell'Italia continentale e media (v. a pp. 1091 e seg.), ed il curioso Penscigàne catalano di Pobla de Lillet, che fa ricorrere la mente ai nomi fonicamente simili veglioti della Lucertola e del Ramarro (v. a pp. 600 e 609).

696°. — Ssalta-prèti (Verona: a Peschiera), = « Rospo comune » (v. per la nom. al tema *Botta* n.º 116; ed anche in *Rana* n.º 560, e *Prete* n.º 864).

696. — Ssaltamartin (Verona: ov.), = « Stiantino » o « Martinello », cioè ogni specie del gruppo « E l a t e r i d a e »; scarafaggetti, che, se rovesciati a gambe in su, si raddrizzano scattando in alto (v. meglio per ciò e per i fattori onomastici in Antrop. [115, n.° 86]).

Salte-martin (Friuli [PIRONA, 233]).

Salta-martin (Venezia [Contarini, 62, p. 19]. — Mantova [Paglia, 207, p. 395; Arrivabene, 10]).

Martinello (Pisa [r. p.]. — Grosseto: a Massa-Maritt. [in commaestra Mazzarocchi]).

Salta-martino, a fianco di Maniscalco (Siena e Firenze [in com. dott. Nannizzi]).

NB. — Il nome volgare toscano Stiantino sarebbe in italiano « Schiantino » ed appartiene, secondo me, al gruppo nu-

<sup>(</sup>¹) Il Griera [Atlas ecc., Mapa « La Llagosta » ancora inedita] riporta pure dei Pirenei-Orient, un Palagósti di Serralonga ed un Llegùsta di Sallagosa.

meroso di quelle voci che il Meyer-Lübke [179, n.º 8020] trae dall'ant. a. ted. Slaitan (o Skleizan = al med. a. ted. Slizen = al ted. mod. Schlitzen) = « Spezzare ». Ed in vero fra queste troviamo le pavesi S-ciatà per « Scoppiare » o « Spruzzar fuori » e S-ciatìn per « Spruzzo » [Manfredi, 153], la vicentina S-ciantiso [Pajello, 208] con la veronese Spianssiso per « Lampo », la veneziana S-ciànta [Boerio, 32, che scrive Schianta] o la cremonese S-ciàtara [Fumagalli, 113] o la veronese Sginssa per « Scintilla », e la piacentina S-ciatinà per « Sprizzar scintille » [Foresti, 109], le quali ci porgono un po' la mano per spiegare, forse, il nome Stiantino dell'insetto in argomento di cui lo scatto vibrato, che compie quando cade supino per raddrizzarsi, saltando alto in aria, fa ricordare qualche cosa che esploda, projettando intorno i suoi framenti con violenza, o una scintilla che sprizzi.

696°. — Saltamartin (Rovereto [RICCI, 243]), = « Locusta » in generale, ma specialmente, soggiungo io, la « Locustona verde » (v. per la nom al tema Cavallo n.º 224; anche in Antrop. [115, nn. 18, 75°, 87]; ed in Signora n.º 880, Sega n.º 971).

Saltamartin (Istria: a Muggia [CAVALLI, 55]. — (Trentino: a Lavis [in com. maestra Campregher]; Pinzolo delle Giudicarie [GARTNER, 122, p. 871]. — Pavia [MANFREDI, 153]).

Saltamarti (Cremona: a Crema [Samarani, 268]. — Brescia [Bettoni, 28]).

Saltamartèin (Reggio in Emilia [N. N., 183]). Saltamartino (Napoli [Garbini, 115, n.º 87]).

696d. — Saltamartino, o Salippo (Ancona: ad Osimo [SPADA, 282a, p. 10; e r. p.]), — « Grillino delle piante », cioè l' « O e c a n t h u s p e l l u c e n s (Scopoli in gen. Gryllus) Brullé », nel Veronese chiamato: Grijéto de le piante, perchè questo piccolo Grilletto giallolino o verdiccio, lucente, con le antenne capillari lunghe lunghe, e che stride forte tutta la notte, rispondendo ai cento compagni che lo imitano — ascoltato volontieri dal viandante che all'udirlo si sente men solo, ma con senso di melanconia da chi vorrebbe dormire, perchè gli par di udire la vasta estensione monotona della campagna —, se ne sta durante il giorno nei cespugli o sulle

viti, nascosto, per lo più, sotto le foglie, ed assumendo spesso per esser men visto una tinta verdigna sbiadita.

Ssalippo (Ascoli-Piceno [in com. prof. Amadio], che unisco a questo gruppo, perchè evidentemente è un esito di Saltare.

# Bovajo

Tema che ha dato lo spunto nelle campagne — come già accennai nelle *Antroponimie* [115, al NB del n.º 100] — tanto per l'onomastica vegetale quanto per la zoologica.

Lasciando da parte la prima, dirò per la seconda che il tema in parola servì a battezzare Uccelli ed Insetti. Questi per qualche loro attitudine, o per circostanze di ubicazione, aventi qualche rapporto con i buoi; quelli, in generale, per la loro abitudine di avvicinarsi ai buoi senza timore, in cerca di che nutrirsi.

697. — Boàro (Verona: a Legnago, Bonavigo), = « Coccinella » (v. per la nom. al tema Gallina n.º 322; anche in Antrop. [115, nn. 1b, 3, 19, 39, 60, 63, 76, 82, 85, 99, 101, 111]; ed in Baco n.º 41, Bue n.º 141, Cavallo n.º 226, Chioccia n.º 238a, Colombo n.º 267, Farfalla n.º 307, Mosca n.º 432, Pollo n.º 502a, Porco n.º 525, Tacchino n.º 605, Vacca n.º 639, Monaca n.º 797, Signora n.º 874), chiamata ancora analogamente da noi: Boaróla (S. Pietro di Legnago) e Borólo (S. Zenone di Minerbe), che è certo il corrotto di Boarólo = « Bovarotto ».

Boarina dal Ssignór (Rovigo: a Ficarolo di Occhiobello [r. p.]).

Boarina (Rovigo: a Massa Superiore. — Mantova: a Carbonara [r. p.]).

Büarina (Mant.: a Sermide e Villa Poma [in com. signa. Guaita]; Ostiglia [r. p.]).

Poarina (Mantova: a Revere [r. p.]).

Buarina (Ferrara [in com. sign. Bernardelli]).

— Fatt. onom.: forse la sua presenza fra gli scartocci degli spigoni di Granturco, e sugli spigoni stessi, in autunno, quando i bovai entrano nel campo per caricarli sul carro.

E che con questo nome i monelli abbiano voluto chiamare la Coccinella veramente: Piccola bovaja, ce lo attesta l'invocazione — non delle più belle, certo! — che quelli di Villa Poma le recitano per farla volar via:

Buarina, Buarina, va a catar i tu fasöi, se da no i ti i magna i bòi (1). -;

## mentre ad Ostiglia la invocano perchè venga il sole :

Buarino dal Ssignór préga Diu ca ègna al ssól, préga Diu ca 'l vègna adèss... Ecal là ca 'l spónta adèss! (2)

698. — Vujàru, letteralm.: Bovajo (Messina: a Canneto di Lipari [in com. rag. Denaro]), = « Chiurlo », cioè il « N u m e nius arquatus (Linné in gen. Scolopax) Latham », nel Veronese detto Ciurlo (Val Zerpa), Arcàsa grande (sporadicamente nelle Valli).

Bovaròtta (Catania [in com. prof. Drago]. - Siracusa [Gi-GLIOLI, 128, p. 619]).

Buvàru (Caltanisetta: a Castrogiovanni di Piazza Armerina [r. p.]).

- Fatt. onom. : non li so. Ma, forse, il becco lungo e curvo in su, che fece nascere dapprima l'idea dell'aratro, e poi del bovajo.
- ff699. Bovire, letteralm.: Bovaja (Savoja: ad Annecy, Thones, Balme-de-Sillingy [Constant. & Des., 61<sup>a</sup>]), = « Lucciola » (v. per la nom. al tema Luce n.º 927; anche in Antrop. [115, nn. 22 al NB, e 65]; ed in Baco n.º 30, Biscia n.º 79, Colombo n.º 266, Farfalla n.º 295, Gallina n.º 330, Gatto n.º 370, Lucertola n.º 398°, Mosca n.º 429, Salamandra n.º 584°, Verme n.º 646, Zanzara n.º 679, Mietitore n.º 776, Mugnajo n.º 818, Pescatore n.º 852ª, Pane n.º 963).
  - Fatt. onom. : forse il vedere ancora qua e là le scintille di questi minuscoli luciferi nelle ore piccine, quando i bovai escono con l'aratro a solcare la terra.
- 700. Boarète (Verona: a Sommacampagna), = « Scarabeo » o « Stercorario » in generale, ma per lo più il « sacro », che, come

<sup>(1)</sup> Coccinella, Coccinella, — va a trovare i tuoi fagiuoli, — se no te li mangiano i buoi.
(2) Coccinella del Signore — prega Dio che venga il sole, — prega

Dio che venga adesso... — Eccolo là che spunta adesso!

il più grosso, dà più facilmente nell'occhio (v. per la nom. al tema Porco n.º 521; anche in Antrop. [115, n.º 100 al NB]; ed in Baco n.º 19, Calabrone n.º 149<sup>a</sup>, Pidocchio n.º 480<sup>b</sup>, Scorpione n.º 592<sup>b</sup>, Tafano n.º 607<sup>g</sup>, Fornajo n.º 743).

Bovàru (Reggio in Calabria [r. p.]).

- Fatt. onom.: l'abitudine di questi Coleotteri a intrugliarsi sempre nelle bovine (v. meglio al n.º 521).
- 701. Bovaròt (Lombardia [GIGLIOLI, 128, p. 95]), = « Calandro forestiero » cioè l' « Anthus richardi Vieillot », nel Veronese detto Tordinón.
  - Fatt. onom.: non saprei; perchè questa specie si vede rare volte nei campi, amando essa meglio i luoghi incolti ed umidi.
- 702. Boarina (Verona: ov.), « Cuirettola gialla » (v. per la nom. al tema Ballerina n.º 687; anche in Antrop. [115, nn. 51 e 99 al NB]), da noi detta ancora analogamente a Giazza dei XIII Com. con voce dell'ant. ted.: Cuégierle, letteralm.: Bovarina, da Kuegiar « Bovajo », voce, quest'ultima, notata anche dai CI-POLLA [61]. Insieme con i riflessi di Bovajo, metterò pure i paralleli da Pastore.

Pastorèla (Istria: a Muggia [CAVALLI, 55]).

Boarina (Trentino: a Lavis [Bonomi, 36, n.° 132]; Mori [Bon., 35, n.° 131]; Cembra [Bon., 38, n.° 143]. — Vicenza: nei VII Com. [Bon., 38, n.° 143]).

Buarino (Trent.: a Valvestino nelle Giudicarie [Battisti, 20, p. 49]).

Pastorèle zale (Friuli [PIRONA, 233]).

Boaróla sala (Belluno: a Lamon [in com. ing. Giopp]).

Boarina zala (Vicenza [DISCONZI, 96]. — Venezia: a Dolo [r. p.]).

Kügarle, letteralm.: Piccola bovaja (Vic.: nei VII Com., nell'ant. ted. [SCHMELLER, 276]).

Boaróla, o Boarina (Padova [ARRIGONI, 8, n.º 132]).

Boarina; o B. zala (Polesine [MAZZUCCHI, 163; DAL FIUME, 75, n.º 50]).

Pastorèla (Sondrio: a Bormio [Longa, 144]).

Boarina (Bergamo [TIRABOSCHI, 285]. — Mantova [ARRIVABE-NE, 10]). Boari, o B. de le basse, letteralm.: Cutret. della pianura (Brescia [Bettoni, 28]).

Bovarina, o Bovaròtta (Milano [CHERUBINI, 59]).

Buaròttta (Cremona [FUMAGALLI, 113]).

Boaròta, o Boarina (Cremona: a Crema [SAMARANI, 268]).

[[Bovire (Savoja: a Lechaux [Constant. & Des., 61]).

Boarin-na (Torino [DI S. ALBINO, 947).

Buvaréna (Romagna [Morri, 178; e r. p.]).

Buaréina zalda (Reggio: a Correggio [in com. prof. Rossi].

— Bologna [GIGLIOLI, 128, p. 106]).

Boaren-na (Parma [Del Prato, 91, p. 15]).

Boarina (Spezia [GIGLIOLI, 128, p. 106]. — Val di Chiana [r. p.]. — Grosseto: a Massa-Maritt. [in com. maestra Mazzarocchi]. — Ascoli-Piceno [in com. prof. Amadio].

-- Roma [in com. march. Lepori]).

Boarina gialla (Ancona: a Sassoferrato [r. p.]). Bovaròla (Reggio in Calabria [Costa, 69]).

Voaròla (Catanzaro [r. p.]).

— Fatt. onom.: il vezzo di quest'uccellino vispo e irrequieto — dal mantello verdiccio velato di giallo, con grembiule a pettorina aranciato — di starsene in compagnia de' buoi e delle vacche, forse per afferrare al volo que' piccoli insettucci, che gli armenti fan levare mentre pascolano.

703. —, Boaróla (Verona: ov.), = « Cutrettola » (v. per la nom. al tema Ballerino n.º 687; ed anche in Saetta n.º 965).

Boarina (Trentino: a Rovereto [Azzolini, 13]; Trento [Ricci, 243]; Condino [Bonomi, 34, n.º 131]. — Venezia: a Dolo [r. p.]. — Padova [Contarini, 62, p. 8]. — Grosseto: a Massa-Maritt. [in com. maestra Mazzarocchi]. — Roma [in com. march. Lepori]).

Pastorèla (Trentino: a Cavalese [Bonomi, 36, n.º 131]).

Boaróla, o Boarin (Trent.: in Valsugana [Bonomi, 35, n.º 129]).

Bueròta (Trent.: in Val di Ledro [Bonomi, 35, n.º 129]).

Boarine, o Pastorèle grise (Friuli [PIRONA, 233]).

Boaròta (Brescia [BETTONI, 28]).

Bovarina (Milano [CHERUBINI, 59]).

Boarina, o Boaròta (Cremona: a Crema [Samarani, 268]. — Mantova [Arrivabene, 10]; Volta mantov. [r. p.]).

[[Vacceruno (Provenza [DARLUC: ist. Nat. de la Provence; Avivignon, 1782]).

[[Buyureta, o Pastureleta (Provenza [Honnorat, 136]).

Buaréna, o Buvaréna (Romagna [MATTIOLI, 160]).

Buaréina (Modena [in com. prof. Andres]).

Boaréina (Piacenza [Foresti, 108).

Boverina (Ascoli Piceno [in com. prof. Amadio]).

Madischèdda, letteralm.: Piccola mandraja, da Madàu = « Mandra » (Sardegna [Spano, 283]).

— Fatt. onom.: forse il fatto che quest'allegro uccellino — senza requie, non foss'altro per il continuo scodinzolare —, visita spesso i letamaj a cercarvi larvucce o vermicelli di cui va ghiotto.

704. — Boarina (Venezia [Boerio, 32]), — « Ballerina » (v. per la nom. a questo tema n.º 686; anche in Antrop. [115, n.º 21]; ed in Frate n.º 748, e Monaco n.º 789).

Boarina (Trentino: in Val di Non [Bonomi, 35, n.º 128]; in Valsugana a Calranica [Bonomi, 39, p. 34]. — Belluno: a Lamon di Fonzaso; Lozzo di Auronzo [in com. ing. Giopp]. — Padova [Contarini, 62, p. 8]. — Polesine [Dal Fiume, 75, n.º 52]. — Brescia [Bettoni, 28]). Pastorèla (Ticino [Fatio, 97, p. 535]).

Boarôt (Lodi [r. p.]).

Boarén-na (Parma [Malaspina, 150]. — Reggio: a Correggio [in com. prof. Rossi]).

Buarin-na, o Buvarin-na (Alessandria: a Serravalle-Scrivia [in com. prof. Spiritini]; Basso Piem. [GIGLIOLI, 128, p. 115]). Guardianella (Urbino [Conti, 63]), che metto qui perchè nome

etiologicamente analogo agli antecedenti.

Fatt. onom.: l'abitudine di questo gajo e mobile uccelletto — che non ha voglia nè tempo di star fermo un secondo — di cercarsi le sue ghiottonerie anche nel solco appena aperto dall'aratro, non paventando nè bovajo, nè buoi, con i quali, anzi, par faccia comunella.

705. — Boarina (Verona: raram. qua e là), = « Strisciajola », cioè il « B u d y t e s c i n e r e o c a p i l l u s (Savi in gen. Motacilla) Bonaparte », nel Veronese detto ancora Bricé (ovunque) per imitare il suo continuo e quasi ininterrotto brrrcc, brrrcc.

Boarina (Rovigo [DAL FIUME, 75, n.º 51]).

Boarinato (Padova [Contarini, 62, p. 87).

Buarina (Sondrio: in Valtellina [BR. GALLI-VALERIO, 42, p. 64]).

Buarin-na giàna (Porto-Maurizio: ad Oneglia [in com. maestra Berio]. — Genova [GIGLIOLI, 128, p. 102]).

Boarén-na (Parma [Del Prato, 91, p. 15]. — Bologna [Un-Garelli, 300]. — Forli [Giglioli, 128, p. 102]).

Boarina (Grosseto: a Massa-Maritt. [in com. maestra Mazza-rocchi]).

Boverina gialla (Ascoli Piceno [in com. prof. Amadio]. — Ancona [Giglioli, 128, p. 102]).

— Fatt. onom.: l'abitudine di questa sorella della Cutrettola — dal mantello olivastro e dal grembiule a pettorina giallo vivamente acceso —, di starsene spesso e volontieri intorno agli armenti e di cacciarsi anche fra le zampe dei buoi e delle vacche, se qui vedesse qualche bacherozzolo o vermiciattolo di suo gusto.

706. — Buarazza, o Vujarazzu (Sicilia [Traina, 299]), = « Gabbiano reale » (v. per la nom. al tema Baco n.º 25; anche in Antrop. [115, n.º 96]; ed in Mugnajo n.º 829).

— Fatt. onom.: non saprei; se non fosse il grido di questo superbo volatore: bàu-bàu, che fa udire quand'è irritato. In tal caso anche questi nomi siciliani sarebbero onomatopeici, come quello padovano Bao, che ricordai a p. 89 (n.º 25).

# Calzolajo

Calzolaj, ciabattini, scarpari, si son dati la mano per ajutare cacciatori e ragazzi ad arricchire l'onomastica popolare con i nomi di qualche Uccello e di pochi Insetti.

I riflessi di questi temi, eccetto uno che corre nelle Marche, son tutti dell'Alta Italia, con qualche stolone in Savoja ed in Provenza.

— In altre parti della Francia hanno usufruito d'una di queste voci (Cordonnier) per battezzare il « Maggiolino » ed il « Calabrone ».

707. — Calzolaro (Ascoli Piceno [in com. prof. Amadio]), = « Cavalier d'Italia », cioè l' « H i m a n t o p u s h i m a n t o p u s (Linné in gen. Charadrius) Brisson, = H. candidus Bona-

terre », nel Veronese chiamato: Sgambirlo, per le sue gambe alte e sottili come trampoli (¹).

- Fatt. onom.: il becco lungo, diritto, sottile, tondeggiante, come il punteruolo del calzolajo, di quest'uccello vallivo elegantissimo sulle sue zampe lunghe lunghe, per quel suo abito tutto candido, spennellato di nero a riflessi violastri sulle ali e sulla testa.
- 708. Scarpar (Verona: a Villabartolomea), = « Damigella » (v. per la nom. al tema *Cavalocchio* n.º 231; ed anche in *Farfalla* n.º 279, *Grillo* n.º 283, *Monaco* n.º 785, *Signora* n.º 879).

Ciavatin (Cuneo: a Canale d'Alba [r. p.]).

- Fatt. onom. : la forma della testa di queste leggiadrissime najadi delle nostre acque dolci, che, schiacciata e con gli occhi sporgenti, ricorda un vero martello da ciabattino. Aggiungasi il rialzo gibboso sul torace, e la cosa sarà completa.
- 709. Scarpàr (Verona: a Caprino ed a Cologna), « Piattola » o « Bàchera » (v. per la nom. al tema Pane n.º 959; anche in Antrop. [115, n.º 75]; ed in Baco n.º 18, Gallina n.º 329, Grillo n.º 391, Piattone n.º 471, Scorpione n.º 589, Prete n.º 859, Carrozza n.º 910, Luce n.º 934).
  - Fatt. onom.: forse la forma piatta piatta ed ellissoidale di quest'antipatico e puzzolente insettaccio de' sottosecchiaj, che fa ricordare una scarpaccia vecchia.
- 709°. Scarparièdde, dimin. di Scarpàru (Bari: a Turi [r. p.]), = « Calabrone » (v. per la nom. a questo nome n.º 142; ed anche in Baco n.º 11, Mosca n.º 440, Tafano n.º 607°, Vespa n.º 677, Carbonajo n.º 721, Muratore n.º 830°, Spia n.º 886, Martello n.º 943, Matto n.º 998).
  - Fatt. onom. : mi sfuggono.

709b. — Scarparièdde (Bari: a Castellana [r. p.]), = « Maggiolino » (v. per la nom. al tema Baco n.º 32; anche in Antrop. [115, n.º 78]; ed in Capra n.º 195a, Cicala n.º 243, Mosca n.º 440a,

<sup>(1)</sup> La voce Sgambirlo è usata nel Veronese comunemente verso que' ragazzi che son tutti gambe.

Pollo n.º 500, Vacca n.º 634, Madre n.º 772<sup>i</sup>, Monaco n.º 810, Mugnajo n.º 820, Signora n.º 874<sup>a</sup>, Diavolo n.º 978<sup>b</sup>, Matto n.º 992) (¹). Scarparid (Bari: a Rutigliano [r. p.]).

- Fatt. onom.: anche qui mi sfuggono.

- 710. Scarpolàro (Venezia [Boerio, 32]) (²), = « Avocetta », cioè la « R e c u r v i r o s t r a a v o c e t t a Linné », nel Veronese rara, ma da qualche cacciatore detta Vosséta (v. anche al tema Monaco n.º 787).
  - Fatt. onom.: il becco lungo, molto schiacciato e ricurvo in alto, come una vera lesina, di quest'uccello palustre sgorbiato di nero sulle ali e sulla testa, similmente al Cavalier d'Italia (v. al n.º 707).
- 711. Scarpolin (Verona: a Peschiera), = «Spia» o «Lavandara» (v. per la nom. al tema Cavallo n.º 221; anche in Antrop. [115, n.º 38]; ed in Grillo n.º 385, Ramarro n.º 537, Ballerino n.º 690, Spia n.º 881, e Carrozza n.º 908).

Calighér, letteralm.: Calzolajo (Trieste [Kosovitz, 139]). [[Cordani (Savoja: a Thônes, Annecy, e Leschaux [Constant. & Des., 61°]).

Cordagné, letteralm.: Ciabattino (Valdosta: a Quart [r. p.]). [[Cordonnier, letteralm.: Calzolajo (Provenza [Honnorat, 136]).

— Fatt. onom.: le due zampe anteriori di questa Cimice acquajola, corte corte, tenute sempre sollevate in avanti e piegate a gomito (così da far credere a' profani di avere solo le quattro zampe sottili e lunghe che la sostengono sull'acqua, in vece di sei come tutti gli Insetti), le quali, con la leggera gibbosità del corpo molto ingrossato nella sua parte anteriore, danno ad essa un aspetto tale da far ricordare ai nostri monelli la posizione del ciabattino, che, seduto al suo deschetto, sta tirando gli spaghi.

<sup>(1)</sup> V. la nota del n.º 32 a p. 92.
(2) A Venezia [Boerio, 32] chiamano Caleghèro o Scarpolèro, ed a Trieste Calighèr [Kosovitz, 139], anche la « Castagnòla », cioè l' « H eli a stes chronis (Linné in gen. Sparus) Cuvier », pesce comune dei nostri mari a mantello bruno-nero. — Ma a Venezia, sempre per questo suo colore bruno, lo chiamano pure Favréto, cioè: Piccolo fabbro [r. p.], come pure a Trieste Fabréto [Kosovitz, 139], mentre all'Isola d'Elba lo dicono Monachina [in com. maestra Mazzarocchi], o Monachèlla [Meyer-Lübke, 170, n.º 5654].

NB. — L'Honnorat [136] spiega questo nome delle Idrometre : « à cause qu'elles exécutent, avec leurs pattes, des mouvements semblables à ceux que font les cordonniers en causant ». Ed il Boucotran [41] : « Le mouvement saccadé de ses longues pattes lui a fait donner le nom de cordonnier ou de tisserand ».

Ma erroneamente e l'uno e l'altro. Perchè questi insetti scorrono così elegantemente sugli specchi d'acqua come i più esperti pattinatori, che par volino sul ghiaccio quasi senza mostrare i movimenti delle gambe. Che se fanno dei movimenti incomposti, li fanno fuor d'acqua; ma allora, con buona pace dei due autori su nominati, son ben lontani dal ricordare i ciabattini che tirano lo spago.

Quanto son più esatti i nostri contadinelli veronesi, quando ci spiegano perchè chiamano l'Idrometra Scarpolin: el g'à la gòba; e po' 'l g'à anca le ssate ssóto al muso come 'n scarpolin! (')

712. — Caliér, letteralm.: Calzolajo (Trentino: a Tenno [r. p]), = "Porcellino di S. Antonio" o "Aselluccio" (v. per la nom. al tema Porco n.º 524; anche in Antrop. [115, nn. 2 e 38]; ed in Baco n.º 39, Botta n.º 117, Ratto n.º 563, Vacca n.º 630, Pane n.º 958).

Calighér (Istria: ad Orsena [r. p.]). Ssavatèn (Alessandria [r. p.]).

— Fatt. onom.: non saprei; se non fosse per caso il colore grigio-oscuro o bruno, che hanno questi animaletti de' luoghi umidi. I ragazzini di Tenno, però, recitano a questi piccoli artropodi (alcuni dei quali sono Crostacei, i grigi, altri Miriapodi, i bruni) la seguente formuletta, l'unica che ho potuto raccogliere in tutta Italia:

Caliér, Caliér, fame le scarpe ben, sse no te cópe (2).

(2) Aselluccio, Aselluccio, — fammi le scarpe bene, — se no ti ammazzo.

<sup>(1)</sup> Ha la gobba; e poi ha pure le zampe sotto al muso come uno scarpolino!

- 713. Sciavattin (Milano [CHERUBINI, 59]), = « Limolo » (v. per la nom. al tema Tartaruga n.º 616).
  - Fatt. onom.: forse il color nero piceo unito di questo curioso crostaceo delle nostre risaje e distruttore acerrimo delle pianticelle di riso, che ha la forma di una piccola Tartaruga con coda biforcuta e due lunghe antenne in forma di scacciamosche.
- 713°. Sciavatin, o Ssavatèn (Alessandria: a Frugarolo, Valle S. Bartolomeo [r. p.]), = « Girino » di rana o di rospo (v. per la nom. al n.º 127, p. 286).

# Camparo

Tema usato scherzosamente per pochi animali, che stanno sempre in un dato luogo, come a guardia di esso.

Fu adoperato per Larve di farfalline, per tre Anfibî e per due Insetti, ma sporadicamente qua e là nell'Italia continentale.

- 714. Campàr (Verona: al Vago e S. Mart. B. A.), = « Compare-Gianni » o « Baco delle frutta » (v. per la nom., per i nomi veronesi ed altri in *Antrop*. [115, n.º 44]; ed anche ai temi *Baco* n.º 24, *Pollo* n.º 507).
  - Fatt. onom.: lo starsene di questi bacolini sempre dentro le frutta, come a loro guardia.
- 715. Campàr (Parma [Del Prato, 91]), = « Ranocchia rossa », cioè la « Rana temporaria Linné, = R. muta Laurenti », nel Veronese detta: Rana ov., R. de prà' qua e là nella pianura bassa, Pissacàn e Rana pissòta qua e là nella regione montana, perchè schizza dall'ano, per difendersi, una quantità di liquido acre più abbondante che la « Ranocchia verde », cioè la « Rana esculenta Linné », in veronese detta sempre e ovunque Rana (v. anche in Antrop. [115, n.° 47<sup>a</sup>]; ed ai temi Ramarro n.° 542, e Rana n.° 543).

Camparét (Parma [MALASPINA, 150]).

- Fatt. onom. : come quelli del n.º 716.
- 716. Campèr (Mantova [PAGLIA, 207, p. 378]), = « Saltancone », cioè la « R a n a temporaria Linné, var. a gilis Thomas, = R. gracilis Fatio », nel Veronese detta Ssaltafòssi.

Campér (Brescia [BETTONI, 28]).

Canpé, o Babi canpé (Cuneo: a Pocapaglia ed a S. Stefano Roero [Toppino, 292]).

- Fatt. onom.: l'abitudine di questa Rana dalle zampe lunghe lunghe e dalla tinta terrosa che ebbe i suoi natali, forse, dalla Ranocchia rossa per uno strafalcione materno —, di saltare in lungo e in largo per i campi.
- 717. Campée (Milano [CHERUBINI, 59]), = « Spia » o « Idrometra » (v. per la nom. al tema Cavallo n.º 221; anche in Antrop. [115, n.º 88]; ed in Grillo n.º 385, Ramarro n.º 537, Ballerino n.º 690, Calzolajo n.º 711, Spia n.º 881, Carrozza n.º 908).
  - Fatt. onom.: l'abitudine che ha quest'insetto curioso lungo e sottile, nero di sopra per non esser visto dagli uccelli, e d'argento di sotto per sfuggire alla vista de' pesci, che ne farebbero un boccone di starsene tranquillo sulle sue zampe capillari alla superficie delle acque, scorrendole in lungo e in largo da provetto pattinatore, come a perlustrarle.
- 718. Camparét (Milano [CHERUBINI, 59]), « Raganella » (v. per la nom. al tema Ramarro n.º 538; anche in Antrop. [115, nn. 47, 68, 89, 113, 123]; ed in Rana n.º 544).

Camparét da pra' (Parma [MALASPINA, 150], Colorno; S. Secondo di Borgo S. Donnino [r. p.]).

— Fatt. onom.: la parentela, di questa ranocchina in miniatura tutta di un verde-tenero e delicata così che par debba struggersi fra le dita, con il Saltancone; e l'inerzia popolana a cercare, quando lo trovi superfluo, nomi nuovi. Aggiungiamovi anche la sua abitudine di starsene quieta quieta ed immobile sopra una foglia per lunghé ore, come se dovesse davvero far la guardia a qualche cosa.

## Carbonajo

Questa voce, probabilmente, servì agli onomasti un po' scrupolosi come tema da sostituire a *Prete*, e per battezzare specie a mantello nero, o chiazzato di nero, o sudicio.

Fu adoperato per tre Uccellini ed un Insetto.

719. — Carboné (Piemonte [Gavuzzi, 124; e r. p.]), = « Pas-

sera scopajola », cioè l' « A c c e n t o r m o d u l a r i s (Linnè in gen. Motacilla) Linné », nel Veronese detta ovunque Moréta.

Carbunàru (Sicilia [SCHEMBRI, 275, p. 12 - n.º 111]).

— Fatt. onom.: il mantello bruno a larghe chiazze di questa Passera curiosa, che si nasconde nelle macchie o nelle siepi più folte, pur di nulla paurosa, ma per saltare di ramo in ramo, uscirne con piccoli voli bassi e rapidi, rituffarvisi improvvisamente, come se giuocasse a nasconderello. Donde anche i suoi nomi di Passera mata o P. da scés nel Ticino [Fatio, 97, II, p. 395], Matelina o Passeréta di scés in Valtellina [Br. Galli-Valerio, 42, p. 84], Passera sepajola nel Senese e P. boscarina nel Bientinese [Savi, 270, I, p. 468], Pasra matèla a Modena [Maranesi, 161], e così via.

720. — Carbonéra (Trentino: a Pellizzano [Bonomi, 39, p. 29]), = « Codirosso spazzacamino », cioè l' « E r i t h a c u s t i t y s (Scopoli in gen. Sylvia) Degland, = Ruticilla t. in De Selys », ne! Veronese chiamato ovunque Squarùssolo mòro o Coaróssa négra (v. anche ai temi Fabbro n.º 731, e Fornajo n.º 739).

— Fatt. onom.: sempre il mantello grigio-scuro mescolato di nero e la gorgera con il grembiule a pettorina cupamente neri, di questo silvano incantevole, che, come l'Usignolo, ama la quiete e la solitudine.

721. — Carvunaru (Cosenza: a Casalino-Aprigliano [Accattatis, 2]), = « Calabronaccio », cioè la « S c o l i a f l a v i f r o n s Fabricius », in veronese detta ovunque Matonssin todésco (v. anche al tema Matto n.º 998°).

Carbunàra (Catania [r. p.]).

Carbunàru (Cat.: a Giarre di Acireale [r. p.]).

Carvunaru (Sicilia [Traina, 298]. Messina: a Canneto di Lipari [in com. rag. Denaro]); per la qual voce l'autore mette il corrispondente it.: « Calabrone », che io credo errato, forse perchè a volte chiamano così anche questo, quantunque il primo sia nero, il secondo giallo terroso a macchie nere, e quantunque in Sicilia per questo corrano nomi che sono pronipoti della voce classica latina Crabro, come Scalambruni, ecc. (v. meglio al n.º 142). La stessa confusione si riscontra nel GLIOZZI [Il parlare calabrese ecc.]

il quale a fianco delle voci Zarrùmbacu e Zùmbicu (¹) date per la Calabria (dove?) e indicanti il vero « Calabrone », mette Carvunàru, che è il « Calabronaccio ».

— Fatt. onom.: l'abito nerissimo velato di turchino, rotto però da quattro macchie gialle formanti come uno stemma austriaco sull'addome (donde il qualificativo veronese), che veste questo grosso imenottero dalle punture terribili, e che ripete fedelmente le forme del Calabrone comune ben noto a tutti.

722. — Cravonàra, letteralm.: Carbonaja (Caserta [in com. sign. Prattico]), = « Cincia romagnola », cioè il « P a r u s a t e r Linné » nel Veronese chiamato ovunque Sperónssola mòra, o Ssifòtola mòra, o Speronssolìn.

Carbunéra (Alessandria: a Serravalle-Scrivia [in com. prof. Spiritini]. — Cuneo [GIGLIOLI, 128, p. 237]).

— Fatt. onom.: il cappuccio e la cravatta di un nero cupo e lucido, formanti come due macchie di carbone sull'abito grigio velato di verdigno ed il grembiule bianco rosato di quest'uccellino, che ricorda la Cinciallegra, tutto moto, tutto vivacità, tutto allegria.

### Fabbro

Questo tema mi pare che sia stato preso in considerazione dal popolo, forse perchè il fabbro ha il grembiule di cuojo a volte chiaro, se nuovo o quasi, ed a volte oscuro; e quindi un termine di confronto possibile con uccellini che abbiano di tali colori o il petto o il ventre. — Fu battezzato con lo stesso tema anche un Insetto, per ragioni che vedremo più tardi.

Gli esiti di Fabbro sono circoscritti in due centri posti agli estremi della penisola: nelle Venezie ed in Calabria.

723. — Fàvero (Capodistria [r. p.]), = « Beccafico » o « Bigione », cioè la « S y l v i a h o r t e n s i s (Gmelin in gen. Motacilla) Bechstein, = Monachus h. in Giglioli », nel Veronese detta Becafigo ovunque, Figaróla sporadicamente qua e là (v. anche al tema Lucertola n.º 406).

<sup>(1)</sup> Questa stessa voce è indicata dal Malara [Vocab. dialett. ecc.] per Reggio in Calabria.

Faverùs (Muggia d'Istria [CAVALLI, 55, p. 334], che probabilmente indica lo stesso uccellino, quantunque l'autore abbia lasciato in bianco il nome e riportato, in vece, le risposte del suo collaboratore: « che fa sempre reverenzia »; « a ze grant come un Codoros »; e quantunque metta subito sotto per il « Beccafico »: Figarétula, che corrisponde al nostro Figaróla, e altrove Becafis.

— Fatt. onom.: il grembiule biancastro con la pettorina velata di bruno molto chiaro, di quest'uccellino silvano, coperto, in vece, da un mantello grigio-scuro su tono olivastro.

724. — Feràro (Verona: a Badia Calavena), = « Capricorno fabbro», cioè l'« Ergates faber Linné», ma anche altri

Cerambici, purchè grossi.

— Fatt. onom.: le mandibole potentissime a foggia di tenaglia, che ha questo grosso Cerambice (arriva anche alla lunghezza di quattro centim.), abitatore dei boschi di pini e di larici, e delle quali fa mostra, aprendole e chiudendole, specialmente quando è tenuto in mano dai monelli. I quali ve lo tengono in attesa di udire il solito stridio piagnuloso che questi scarafaggi fan sentire sfregando il corsaletto contro il torace, mentre la specie in parola, priva dell'apparecchio stridulante, non può farlo sentire, non ostante l'invito che i monelli le van ripetendo:

Piandi, piandi el me Feràro, che to pare l'è 'n boàro e to mare 'na boàra; piandi, piandi, che l'è avara! (1)

Per la stessa ragione ebbe certo il nome scientifico linneano.

725. — Forgiàro, letteralm.: Fabbro ferrajo (Reggio in Calabria [Costa, 69]), = « Cinciarella », cioè il « Parus coerule us Linné, = Cyanistes c. in Kaup», nel Veronese chiamato Sperónssola celèste o Speronssolin c. o Cincibin ovunque, e Pelatón intorno al Benaco (v. anche ai temi Frate n.º 758, Monaco n.º 802, Mugnajo n.º 821).

<sup>(1)</sup> Piangi, piangi, il mio Ferrajo — che tuo padre è un bovajo — e tua madre una bovaja; — piangi, piangi, che è avara!

— Fatt. onom.: davvero non li saprei trovare per quest'uccellino dalle tinte graziose azzurre e verdognole, se non nel suo
verso tri-ri-i-i-i-i-, che ricorda bene lo stridio della lima sul
ferro, e per cui questo curioso silvano, irrequieto e turbolento,
fu chiamato a Cagliari: Accuzzaférru, cioè: Arrotino [MARCIALIS, 156].

726. — Favaréto (Verona: a Castagnaro, d'infiltrazione polesana), = « Saltimpalo », cioè la « Pratincola rubicola (Linné in gen. Motacilla) Koch » nel Veronese detta ovunque Batiàle (v. anche ai temi Fornajo n.º 740, Predicatore n.º 854, Prete n.º 859°).

Favaréto (Treviso [NINNI, 193, I]). Favréto (Polesine [MAZZUCCHI, 163]).

Forgiarèddu (Cosenza: a Rogliano [in com. maestro Alessio]; Reggio in Calabria [GIGLIOLI, 128, p. 172]).

— Fatt. onom.: il grembiule a petto tutto di un bel rossobulgaro, che spicca sul mantello nero di questo silvano vivace e gajo, dal petulante titirùz-titirùz, ripetuto dal maschietto mentre insegue la femmina di frasca in frasca.

727. — Favaréto (Padova [ARRIGONI, 8, n.º 54]), = « Balia » (v. per la nom. al tema Zanzara n.º 680; ed anche in Monaca n.º 796).

Favrèt papemos-cin (Friuli [PIRONA, 233]). Favrèto (Venezia [Boerio, 32]).

— Fatt. onom.: il grembiule a petto e collare bianchi come di bucato, spiccanti sotto il mantello nero di questo silvanuccio tranquillo, che si permette di visitare i nidi di altri uccellini, per cercarvi i piccoli insetti che vi si rifugiano e per cui, ci racconta il Savi [270, II, p. 9], i contadini volterrani lo chiamarono Balia, credendo che facesse così per prendersi cura — nidiacei altrui.

728. — Favrèt (Friuli [PIRONA, 270]), — « Monachella », cioè la « Saxicola stapazina (Linné in gen. Motacilla) Salvadori », nel Veronese chiamata ovunque Culbianco poejól.

Fabréto (Trieste [Kosovitz, 139]). Favaréto (Venezia [Boerio, 32]).

- Fatt. onom.: le grandi macchie nere (ali, coda e gote),

che insudiciano il vestito paglierino velato in grigio-perla ed il grembiule a petto bianco-argentato, di questo vezzoso silvano arieggiante a farfalla; donde il nome più giusto veronese, che indica: Culbianco farfallino.

- 729. Favaréto de montagna (Treviso [NINNI, 193, I]), = « Stiaccino », cioè la « Pratincola rubetra (Linné in gen. Motacilla) Koch, = Saxicola r. in Bechstein », nel Veronese detta Negrisól.
  - Fatt. onom.: il grembiule a petto rosso-bulgaro un po' slavato e sudicio verso il fondo, che si stacca dal mantello bruno macchiato di nero; ed anche, forse, il verso di richiamo trèctrèc-trèc, che fa udire quando viaggia questo piccolo silvano, ma vivo e feroce, e che fa ricordare i colpi di un martellino sul ferro.
- 730. Favrettèddu (Catanzaro [GIGLIOLI, 128, p. 278]), = « Pigliamosche », cioè la « Muscicapa grisola Linné, = Butalis gr. in Boie », nel Veronese detta: Batiàle griso, e Alin (v. anche al tema Farfalla n.º 306).
  - Fatt. onom.: più che l'abito, in questo pacifico silvano senza paure, tutto bruno-grigio un po' imbiancato sul davanti, il suo verso di richiamo tiii-tiii, che fa udire ovunque anche nei giardini. Per il primo nome veronese il suo battere frequente delle ali; per il secondo le ali piccine piccine, indicando letteralmente la voce Alin: Alettino, cioè dalle ali piccole.
- 731. Magnanén, letteralm.: Fabbretto (Modena [MARANESI, 161]), « Codirosso spazzacamino » (v. per la nom. al tema Carbonajo n.º 720; ed anche in Fornajo n.º 730).

Magnan, letteralm.: Calderajo (Ticino: a Locarno [FATIO, 97, II, p. 371, che scrive erroneamente: Magnau]).

— Fatt. onom. : il mantello grigio ferro sopra una gorgiera ed un grembiule a petto neri, con la sottoveste grigia, di quest'uccellino tranquillo, che ne' suoi recessi solitari, dove si compiace vivere, fa udire spesso il suo verso ziit, ziit, ziit, come lo stridio di lima sull'acciajo.

#### Filandiere

Questo messere è venuto in ajuto agli onomasti cacciatori e monelli più che altro per il movimento de' suoi attrezzi, quali l'aspo o la mulinella giranti, ed il fuso. — Qualche volta il suo nome fu solo il pretesto per imitare il verso di qualche uccello.

Furono battezzati così un Mammifero, quattro Uccelli e due Insetti.

Tali nomi sono raccolti in tre centri: le Venezie, la Lombardia e la Sicilia.

732. — Filandér (Belluno: a Lamon di Fonzaso [in com. ing. Giopp]), = « Sparviere », cioè l' « A c c i p i t e r n i s u s (Linné in gen. Falco) Pallas », nel Veronese detto: Falchéto da lòdole o Falchetin da l. ovunque, Falchetin raramente qua e là, e Gavinèl a Belluno ver. (v. anche al tema Arcolajo n.º 899).

Filandèl (Belluno [GIGLIOLI, 128, p. 404]).

Filadèl (Sondrio: a Bormio [Longa, 144]. Il Monti [173] elenca erroneamente questo nome per Nibbio).

Filadè (Engadina [PALLIOPPI, 209]).

- Fatt. onom. : si leggano al n.º 733.

733. — Filannéri; o F. cazzavèntulu (Sicilia: Catania [TRAI-NA, 299; in com. prof. Drago]), = «Gheppio», cioè il «Falco tinnunculus Linné», nel Veronese chiamato: Fotivènto o Falchéto toresàn (ov.).

Filadéssa, o Filadréssa (Trentino: a Grödner [ALTON, 4, che spiega il nome « wegen des spinnenähnlichen Flügelschlages »]).

Filarèl (Ticino: a Borgonuovo [Guarnerio, 130b, XLI, p. 395 - n.º 63]).

— Fatt. onom.: l'abitudine dei Falchi di girare nell'aria senza sbatter l'ali in cerchi maestosi ed ampî sul luogo dove suppongono la presenza di qualche loro vittima. E quindi dapprima l'idea del Filatojo o della Mulinella; e poi quella del Filandiere.

Può farne prova elegante il fatto, che nel Veronese ed anche nel Trevisano, e forse altrove nelle Venezie, si specifica questo genere di volo, non solo con la frase ben comune: Far la rónda, sì bene con la voce: Filàr. — Ed in vero ecco una

formuletta che le mamme insegnano ai bambini da recitare quando vedono il Falco, e che raccolsi sui monti di Lugo in quel di Grezzana:

Gavinel, Gavinel (1), fa la rónda, fa 'l rondèl, fila ben, fila ssutìl, fila 'mprèssia e dame 'l fil; te farò du calssetini (2), se no te toche i me pondini (3). -,

che a Feltre diventa [NARDO-CIBELE, 185, p. 122]:

" Galinel, galinel, fila bel fila sotil che me vegna un bel mantil; a ti le braghe a mi el mantil » (4).

Ma vi potrebbe benissimo entrare anche, come avverte il Guarnerio [130b, XLI, p. 395 - n.º 63], la voce Filare per « Volare rapidamente ».

Il veronese Fotivento indicherebbe letteralm.: Infischiavento ed anche Gabba-vento, da Infótarsse = « Infischiarsi » e Fótar = « Gabbare », sia per la sua facilità di volare contro vento, sia per la sua velocità di volo. L'altro nome Falchéto toresan, letteralm.: Falco di torre, trarrebbe dalla sua abitudine di nidificare nelle torri.

734. - Filandéra (Trentino: a Lavis [in com. maestra Campregher]), = « Pregadio » (v. per la nom. al tema Cavallo n.º 219; anche in Antrop. [115, nn. 7, 17 82a, 121]; ed in Grillo n.º 387, Verme n.º 662, Madre n.º 772d, Monaca n.º 783, Prete n.º 860b, Signora n.º 873, Strega n.º 888b, Diavolo n.º 980).

Fila-Madòna (Istria: a Pisino, Visignano, Buja [r. p.]).

pagalli, che si vogliono tener prigionieri, ma non in gabbia.

(\*) Sparviero, Sparviero, — fa la ronda, fa la ronda, — fila bene, fila sottile, — fila in fretta e dammi il filo; — ti farò due calzettime (brachette), — se non tocchi i miei pulcini.

Nel conde scongiumo i magazzi giorno cal doppio senso di Eilòn

Nel quale scongiuro i ragazzi giocano sul doppio senso di Filàr, che indica pure « Volare rapidamente ».

(4) Sparviero, Sparviero, — fila bello — fila sottile — che mi venga

un bel mantile; - a te le brache a me il mantile.

<sup>(1)</sup> Per questo nome v. al tema Gallina n.º 323. (2) In questo caso la voce Calssetini sta certo per Braghéte, cioè le « Brache » che si mettono agli zimbelli, alle civette, ai falchi o ai pap-

Filandàra (Trentino: a Trento [MARCHI, 155, p. 109], Rovereto, Sacco, Lizzanello, Villa Lagarina; Roverè della Luna; Arco [r. p.]).

Filamóra (Sondrio: a Chiavenna [r. p.]).
Fila-Maria (Roma: a Castelmadama [r. p.]).

Filandéra, o Filandàra (Sicilia: dove? [PASQUALINO, 217, in 'Ndivinagghia]).

Filannéra, o Mamma-fila (Sicilia: dove? [PITRÉ, 244, III, p. 324]).

Fila-chi-tèssi, letteralm.: Fila chi tesse (Catania [r. p.]), e 'Ncannatièsci, corrotto di Incanna e tessi (Catania: a Randazzo [in com. dott. Finocchiaro]), nomi che devono essere certo un eco della domanda che, secondo il PITRÉ [244, III, p. 324], i fanciulli messinesi di Naso sogliono rivolgere al Pregadio: «Filannéra, chi fa tò mamma: fila o tessi? », arguendo poi se fili o tessa dalla maniera onde la bestiolina, tenuta in mano, muove le zampe anteriori per divincolarsi e difendersi.

— Fatt. onom.: la posizione delle zampacce davanti di questo prossimo parente delle cavallette, ma non saltante, quantunque di forme snelle così e dal fruscio delle sue ali simile tanto a quello della seta, che i contadinelli nostri e sardi non si peritano punto a chiamarla anche Signora.

Dissi la posizione delle zampe; perchè, quando questo curioso ortottero, dalle movenze strane, è irritato e si mette sulle difese, alzando il torace (che pare quello smilzo, imbustato e sporgente dall'ampio crinolino d'una signora del cinquecento), dispone dette zampe ora come in atto di chi prega — vedi dove si va a nascondere il gesuitismo! —, ed ora ne distende una di fianco, tenendo l'altra piegata contro il petto, proprio nell'atteggiamento stesso di donna che fila.

735. — Fusèra, letteralm.: Filatrice (Pavia: nel contado [Man-FREDI, 153]), = « Scojattolo » (v. per la nom. al tema Ratto n.º 505; ed anche in Capra n.º 198, Gatto n.º 362, Ago n.º 900, Fuso n.º 926, Luce n.º 931).

— Fatt. onom.: non li seppi trovare. Ricordo però, che questo rosicante dalla coda elegantemente fioccosa e morbida, suol esser tenuto in prigionia entro gabbie grandi di ferro, comunicanti con un cilindo girante a guisa di mulinello, nel quale

l'agilissimo e vivace animaletto sfoga, facendolo girare a tutta possa, la sua esuberante vitalità.

736. — Filafüs, o Firafüs (Alta Lombardia [CHERUBINI, 59]. — Bergamo [Tiraboschi, 285]), = "Ortolano", cioè l'" Emberiza hortulana Linné », nel Veronese detta: Ortolan o Girandó (ov.).

- Fatt. onom.: il verso di questo piccolo silvano dalle tinte ocracee indifferenti, ma dalle carni squisitamente saporite, che fa udire specialmente alla mattina ed alla sera, come se volesse salutare il sole quando appare e quando si nasconde : zìa-zìa-ziazìa-zìa-ti, di cui le prime battute sono spesso ripetute ad oltranza. Perchè questo cantare è detto dai Bergamaschi : Filàa, cioè « Filare », e lo imitano dicendo: Fila-füs - fila-füs, come nell'alta Lombardia — ci dice il Cherubini [58] — dicono: Fü....ra fü...ra fü...ra füs, che indicherebbero: Fila il fuso. Nel Veronese, in vece, ad Isola della Scala, gli fan dire:

> Ss'éra, ss'éra, ss'éra 'n du, mira, mira, mira 'l bus! (1) -;

e altrove più semplicemente : Giro, giro en du (Pescantina); o : I éra, i éra, i éra 'n du (2) (S. Stefano di Zimella); o: Gérimo, gérimo 'n du (3) (Arcole); donde il nostro nome Girandó, letteralm.: Gira in due, perchè gli Ortolani si vedono spesso, se non sempre, appajati.

NB. — Quanta fatica faccio, con questo bellissimo spunto, a non riportare dai miei Appunti (4) tutte le formulette ripetute dai cacciatori veronesi per imitare il verso dei varî uccelli! -Ma voglio ricordare almeno quella udita alla Gualia di Sezzano in quel di S. Maria in Stelle, sia perchè ci rammenta lontanamente la canzone classica francese del Dupont de Nemours (5), sia perchè ripete mirabilmente il verso dell'Usignolo:

<sup>(1)</sup> Si era, si era, si era in due, - mira, mira, mira il buco. Son frasi senza nesso, ma imbastite per imitare il verso.

<sup>(2)</sup> Erano, erano, erano in due.
(3) Eravamo, eravamo in due.
(4) [115, Parte I, Cap. IV, NB. I].
(5) Non ho mai potuto avere la fortuna di leggerla nè nell'originale, nè per intero. Lessi qualche strofa in Rolland [245, II, p. 272] ed in

Tò, tò, tò, tò, chì, chì, chì vien da mi, da mi, da mi, da mi, pardìa de ssi! (1) -,

che, per udirne l'effetto, va pronunciata con speditezza via via crescente dal primo al secondo verso, e rapidamente nel terzo. — Mentre a Tomba ne ripetono un'altra, che preconizzava già da tempi remoti, un po' di quel malcontento delle classi lavoratrici, arrivato al suo vertice ascendente subito dopo la nostra santa guerra liberatrice, rinfocolato specialmente dalla lotta violenta per afferrare il potere, fra il partito popolare che, nascondendo le sue brame sotto il segno della croce, stillava l'odio del lavoratore contro il proprietario agricoltore, e l'anarchico, che, all'ombra della bandiera nera, cercava stoltamente di uccidere il capitale:

> A la matina el Rossignól el vèn, e 'l canta: « Dólsse bèn, dólsse bèn », - desmessiando anca el boàr -, « la nôte anàr e al dì ssapàr, no g'ò mai un'óra de bèn, de bèn, de bèn! (2) », —

che ad Isola della Scala fu scissa in due parti; una della notte:

> Boàr, boàr, ssu che l'è dì cèr, cèr, cèr! (3), -

ed una del giorno:

Boàr, boàr, presto a ssapàr fin che l'è cèr, cèr, cèr! (4).

PAOLUCCI [Il canto degli uccelli; Atti Soc. It. di Sc. Nat., v. XX, 1878. Milano, Bernardoni, p. 59 dell'estr.]. Ecco le prime battute: Dors, dors, dors, dors, dors, ma douce amie,

amie, amie, si belle e si cheri! Dors en aimant, ecc. »

(1) Prendi, prendi, prendi, prendi, qui, qui, qui, — vien da me, da me, da me, da me, — perdia di sì!
(2) Alla mattina l'Usignolo viene, — e canta: « Dolce bene, dolce bene », — svegliando anche il bovajo, — « di notte andare e di giorno zappare; — non ho mai un'ora di bene, — di bene, di bene! ».
(3) Bovajo, bovajo, — su ch'è giorno — chiaro, chiaro, chiaro!
(4) Bovajo, bovajo, — presto a zappare — fin ch'è chiaro, chiaro, chiaro!

chiaro!

Nella regione collinesca più alta, dove si coltiva il frumento con risultati molto scarsi (Castagnè in Val di Mezzane; Romagnano, Lumiago, Rosaro, Azzago in Valpantena; Marano in Valpolicella) imitano il canto dell'Allodola, recitando via via più in fretta il seguente distico:

> Ssoména un, e arcógi du, o tri o tri o tri al pi' al pi'! (1), -

con il quale accennano argutamente anche all'avarizia delle loro terre in fatto di grano.

A Caprino, in vece, dicono una strofetta che ricorda quella credenza molto diffusa da noi e altrove, secondo la quale l'Usignolo canterebbe di notte per rimanere desto e sfuggire al pericolo, sia di esser mangiato dalla vipera o da altre biscie, sia di essere legato dai sarmenti di piante arrampicanti (2) o dal Ramarro:

> Sse no ghe fusse quel Ligabòss (3) che me lighésse tuta la nòss, mi dormiréss fiss, fiss, fiss, fin a dì ciar, ciar, ciar. (4) -;

che ad Isola della Scala diventa:

Sse 'l Ligador no me leghésse e la Ipara no me magnésse, dormaria tuta note, par guio!; te lo giuro, te lo giuro io! (5) -;

(1) Semina uno, e raccogli due, — o tre o tre o tre al più al più!
(2) Il quale fatto, ripeto (v. al NB. del n.º 535), potrebbe valere a dimostrare ancor meglio che il verbo Ligar usato in queste frottole, ed i riflessi di Legare usati come nomi del Ramarro, sieno oggi riferiti meglio a Legare che ad Ammagliare. Sono, tuttavia, pure io d'avviso che, forse, in epoche anteriori la cosa poteva essere contraria.

(3) Dicono così intorno al lago; ma: Ligabòsco quasi ovunque, e Passibéco a S. Anna d'Alfaedo, al « Caprifoglio », cioè la « Lon i ce ra caprifoli um Linné».

(4) Se non vi fosse quel Caprifoglio — che mi legasse tutta la notte, io dormirei la grossa la grossa la grossa de gross

io dormirei la grossa, la grossa, la grossa, - fino a giorno chiaro,

Questa formuletta è connessa con una credenza francese del Perigord [Rolland, 245, II, p. 271]; e ricorda bene quella romagnola riportata da P. Fabbri [Canti fanciulleschi raccolti sui monti della Romagna; Arch. tradiz. pop., v. XXII, Palermo, Clausen, 1903, u. 520].

(5) Se il Ramarro non mi legasse — e la Vipera non mi mangiasse, —

dormirei tutta notte, per Iddio!; — te lo giuro, te lo giuro io!

Questa formuletta, in vece, si ripete analoga a Brescia [BONELLI, 35, p. 461 in nota].

oppure, sempre nello stesso paese:

Sse le Formighe no le me bechésse e sse 'l Bruscànsso no 'l me lighésse, mi cantaria: l'è di ciaro, ciaro, ciaro! (1) -,

che a Vestenavecchia diventa:

S'a credésse che 'l Bruscànsso no cressésse dormaria fin ciàro, ciàro, ciàro! (2)

Il cacciatore mette insieme anche brevi storielle, con ogni frase delle quali pretenderebbe di imitare il verso dell'uccello cui la fa pronunciare. Eccone una che raccolsi a Salizzole di Isola della ·Scala:

> La Lòdola: - Dio!, Dio!, quanto frédo ho patio! -La Quàja: — dal pié e dal cul, dal pié e dal cul. -La Róndina: - dèbiti e ssóra dèbiti, dèbiti e ssóra dèbiti e mai pagar. -El Colómbo: - li pagarémo pur, li pagarémo pur. -L'Anara: - quàn-quàn-quàn, quàn-quàn-quàn? -El Ciusso: stó istà, stó istà, stó istà! (3) -

Nè mancano i dialoghetti, come quello di Cavajon che intende riprodurre il verso della Cinciallegra:

- Eto 'isto Bìgi ? Eto 'isto Bìgi ? -— Ssi che l'ò 'isto, ssi che l'ò 'isto. — (4) Ma punto e basta.

737. — Filandrón (Treviso [NINNI, 193, I]), = « Calandra »,

che l'ho visto.

<sup>(1)</sup> Se le Formiche non mi beccassero - e se il Luppolo non mi le-

gasse, — io canterei: è giorno chiaro, chiaro, chiaro!

(2) Se credessi — che il Luppolo non crescesse — dormirei fino a

chiaro, chiaro, chiaro! (\*) La Lodola: Dio, Dio — quanto freddo ho patito! — La Quaglia: dal piede e dal culo. — La Rondine: debiti e sopra debiti — e mai pagare. — Il Colombo: li pagheremo pure. — L'Anitra: quando-quando-quando? — L'Assiuolo: questa estate, questa estate, questa estate!

(4) Hai tu visto Luigi, hai tu visto Luigi? — Si che l'ho visto, si

cioè la « Melanocoripha calandra (Linné in gen. A-lauda) Boie », nel Veronese detta: Calandrón, e sul mercato: Lo-dolón da Fòsa, perchè da Foggia provengono gli uccelletti in parola sulle nostre piazze.

— Fatt. onom.: l'abitudine di questa grossa Allodola di cantare senza posa, sia chiaccherando per suo uso e consumo, sia imitando meravigliosamente le battute di quanti altri uccelli oda nei dintorni, non importa sieno esse le sgraziate dei rapaci, o le strillanti del Picchio, o le stridule delle Rondini, o le pettegole delle Cingallegre, o le flautate de' Merli e de' Tordi, o le dolci e melodiose degli Usignoli e dei Fringuelli.

738. — Filaróch (Milano: contado [CHERUBINI, 59]), = « Zanzarone degli orti », cioè tanto la « T i p u l a m a x i m a Poda, = T. sinuata Fabricius, = T. rivosa Scopoli, = T. hortorum Herbst (non Linné) », quanto la « T i p u l a o l e r a c e a Linné », da noi chiamate e l'una e l'altra: Gambelónghe (per lo più sui monti) e Sdinssalón (in pianura).

— Fatt. onom. : l'abitudine di questo gigante fra le Zanzare, dalle zampe lunghissime e dal corpo bruno anellato di giallo, di starsene a lungo sulle chiazze umide del terreno, alzandosi ed abbassandosi verticalmente, come il fuso che, girando, sale e scende dalla rocca.

## Fornajo

Tema usato press'a poco come *Carbonajo*, per l'onomastica di specie nere o di colore oscuro o macchiate di nero. Servì per tre Uccelli e per tre Insetti.

L'area di diffusione è limitata ad oasi ristrettissime nel Piemonte, nelle Marche ed in Toscana.

739. — Fornasê (Alessandria: a Serravalle-Scrivia [in com. prof. Spiritini]), — « Codirosso spazzacamino » (v. per la nom. al tema Carbonajo n.º 720; ed anche in Fabbro n.º 731).

Fornaro (Novara [GIGLIOLI, 128, p. 165]).

— Fatt. onom. : i suoi colori grigi e neri (v. meglio ai nn. su indicati).

NB. - Altri nomi analoghi dovuti al suo abito sono : quelli

tratti da Spazzacamino, come il Quaróssol spazacamin di Brentonico trentino [BONOMI, 39, p. 24], lo Spaszacamin di Lonigo vicentino [r. p.], il Codaróss spaszacamin d'Auronzo del Cadore [in com. maestro Baldovini], lo Spazzacamén di Correggio reggiano [in com. prof. Rossi] e di Bologna [GIGLIOLI, 128, p. 165]; quelli da Calderajo, come il Parolòt trentino di Rovereto, Riva [BONOMI, 35, n.º 102], Lavis, Roncone [BONOMI, 36, n.º 103], Terragnolo, Villa Lagarina, Folgaria, Mezzocorona, Fai [BONOMI, 39, p. 29], Luserna [BACHER, 15], ed il Parolòta pur trentino di Pinzolo [BONOMI, 36, n.º 103].

740. — Fornajuolo (Siena [FANFANI, 98; ed in com. dott. Nannizzi]), = « Saltimpalo » (v. per la nom. al tema Fabbro n.º 726; ed anche in Predicatore n.º 854, e Prete n.º 859a).

- Fatt. onom.: il suo mantello nero (v. meglio al n.º 726).

740°. — Furnarén (Forlì: a Forlimpopoli [r. p.]), = « Piattola » o « Bàchera » (v. per la nom. al tema Pane n.º 959; anche in Antrop. [115, n.º 75]; ed in Baco n.º 18, Gallina n.º 329, Grillo n.º 391, Piattone n.º 471, Scorpione n.º 589, Calzolajo n.º 709, Prete n.º 859, Carrozza n.º 910, Luce n.º 934).

[[Furneirun (Provenza [Honnorat, 136]).

Furnaròl (Pesaro-Urb.: a Montefelcino d'Urb. [r. p.]).

Fornarin (Pes.-Urb.: a Piandimeleto d'Urb.; Pesaro, Fano [r. p.]).

Fornaròlo (Ancona: ad Osimo [SPADA, 282<sup>n</sup>, p. 9]).

Marnón, letteralm.: Impastatore (Brianza [CHERUBINI, 59]).

- Fatt. onom.: la predilezione che ha questo antipatico insettaccio per i locali ne' quali si lavora la farina o si cuoce il pane.
- 741. Furneróol (Torino: a Pragelato di Pinerolo [Talmon, 284, p. 27 n.º 11]), = « Balestruccio » (v. per la nom. al tema Gallina n.º 310; ed anche in Martello n.º 947).
  - Fatt. onom.: il mantello a cappuccio nero vellutato a riflessi turchini sopra una veste candidissima di questo volatore instancabile che si adatta a mettere il nido sotto le gronde delle nostre case, quando non possa costruirlo senz'altro nella nostra camera.

742. — Fornarin (Urbino [Conti, 63]), = « Scarafaggino della farina » (v. per la nom. al tema Baco n.º 27; ed anche in Pane n.º 957).

Fornaréto (Padova [in com. prof. Spiritini]).

- Fatt. onom.: la sua abitazione preferita, che è la farina o la crusca, vivendo appunto di queste sostanze la sua larva, tanto preziosa ai cacciatori, che la danno agli uccelli cantajoli (v. al n.º 27, p. 89).
- 743. Panatér (Parma [Malaspina, 150]), = « Stercorario » in generale, quantunque l'autore designi l' « Ateucus pius Illiger », comune ovunque in Italia, ma nel Veronese non raccolto neppure da me (¹), mentre lo fu nel limitrofo Vicentino [Disconzi, 95, p. 55]. Rassomiglia molto allo « Stercorario sacro », comunissimo nel Veronese, dov'è chiamato: Rugolamèrde (²) (v. per la nom. al tema Porco n.º 521; anche in Antrop. [115, n.º 100 al NB]; ed in Baco n.º 19, Calabrone n.º 149ª, Pidocchio n.º 480b, Scorpione n.º 592b, Tafano n.º 607ª, e Bovajo n.º 700).

Panettùn (Alessandria: a Tortona [r. p.]).

— Fatt. onom.: l'abitudine che hanno questi Scarafaggi di formarsi con la bovina o lo sterco di cavallo delle pallottole, sia per mangiarsele, sia per rinchiudervi le ova (v. meglio al n.º 521).

### Intermezzo

Aggiungo altri nomi dello Stercorario, dovuti quasi tutti all'abitudine di tali insetti di starsene sempre fra le bovine o le scibale di equini, che non di rado si vedono brulicare di essi, come le carni putrescenti di larve; oppure da quella di foggiare tali sostanze stercoracee a pallottole (v. meglio al n.º 521).

A — Nomi tratti dallo starsene gli Stercorari entro gli escrementi.

Cagarina (Istria: a Dignano [in com. prof. Baroni]). Smierdàr (Udine [r. p.]).

<sup>(1)</sup> Ed in vero non l'ho elencato nella mia Fauna [117]. (2) Per altri nomi veronesi v. in Antrop. [115, pag. 86], e al n.º 521.

Mierdar (Udine: a Treppo-Carnico di Tolmezzo [r. p.]).

Maltón (Udine: a Sutrio di Tolmezzo [r. p.]), da Malta = « Malta », forse per nobilizzare le voci antecedenti.

Mao de la mèrda, letteralm.: Baco della m. (Bergamo: a Son-gavazzo di Clusone [in com. prof. don Caffi]).

Buascée (Sondrio: a Berbenno [r. p.]), e

Boazé (Sondrio: in Valtellina [Monti, 173, che traduce erroneamente con: « Insetti alati roditori di frutti »]), da Boàscia = « Bovina ».

Merdaridus (Alessandria: a Bassignana [r. p.]).

Mardarö (Aless.: a Tortona, Castelceriolo [r. p.]).

Merdarö (Novara [r. p.]).

Merdé (Novara, Casalbeltrame [r. p.]).

Buasciòta (Nov.: a Trecate [r. p.]).

Buassarö (Alessandria, Alluvioni-Cambiò [r. p.]).

Liamé (Torino: a Carmagnola [r. p.]), da Liam = « Letame », Liamé indicherebbe letteralm.: Letamajo; ma in questo caso vuol dire: Insetto che sta nel letame

Merdajö (Genova [r. p.]).

Stercorario (Firenze; Pistoja [r. p.]. — Arezzo, Ortignano [r. p.]).

Cacajóne (Pisa: a Castagneto di Volterra [in com. dott. Malenotti]).

Merdajòlo (Firenze: a Pistoja [r. p.]. — Grosseto: a Massa-Marittima [r. p.]. — Siena [in com. dott. Nannizzi]).

Merdaccino (Pisa [in com. prof. Lopez]).

Merdajóne (Siena: a Montalcino; Montepulciano, Valiano, Campiglia d'Orcia [r. p.]).

Merderóne (Siena: a Montepulciano [r. p.]).

Merdón (Pesaro-Urb.: a Lucrezia d'Urb.; Fano di Pesaro [r. p.]).

Merdarulu (Caserta [in com. dott. Trotter]).

Merdajó (Salerno: a Baronissi [r. p.]).

Mmirdàriu (Girgenti: a Naro [PITRÈ, 234, III, p. 339]).

B — Nomi tratti dal frugare, o dal mangiare gli escrementi.

Magna-mèrda (Istria: a Parenzo, Visignano [r. p.]).

Raspegnòcs (Udine; Artegna di Gemona [r. p.]), forse da Raspà = « Raspare », e quindi letteralm.: Raspa-gnocchi.

Fóga-mèrde (Trentino: a Rovereto; Borgo in Valsugana [r. p.]), letteralm.: Fruga-m., da Fogàr = « Frugare », voce corrente nelle campagne trentine, ma non ricordata nei vocabolari.

Rüga-merda (Sondrio, Morbegno, Regoledo-Cosio [r. p.]), letteralm.: Fruga-merda.

Sgarba-mèrda (Como: a Besozzo di Varese [r. p.]), letteralm.: Straccia-m., o Razzola-m.

Magna-mèrde (Como: a Gravedona; Rongio di Lecco [r. p.].

— Milano [r. p.]. — Novara [r. p.]).

Scüscia-buvàscia, o Sc.-pulina, con l'sc di sci in scienza (Como: a Lomazzo, Guanzate [r. p.]), letteralm.: Succhiabovina.

Frugna-mèrda (Novara; Pallanza; Borgo-Sesia di Varallo [r. p.]), letteralm.: Fruga-m.

Raspa-mèrda (Nov.: a Trecate [r. p.]).

Rüga-mèrda (Nov.: ad Ameno, Galliate, Trecate, Casalino; Pallanza, Intra, Nebbiuno [r. p.]), e

Rüa-mèrda (Nov.: a Suno [r. p.]), di immigrazione lombarda; da Rügàa = « Frugare ».

Pàcia-strunss (Nov.: a Pallanza [r. p.]), letteralm.: Pacchia-stronzi.

Cuca-merda (Torino, Verruà-Savoja [r. p.]), letteralm.: Succia-m., da Cuchè = « Sorbire ».

Papa-mèrda (Tor.: a Volpiano [r. p.]. — Cuneo: a Savigliano di Saluzzo [r. p.]).

Sgata-mèrde (Tor.: a Sale-Castelnuovo d'Ivrea [r. p.]), da Sgatè = « Scavare ».

Ssapàta-buse (Tor.: a Susa [r. p.]), da Ssapè = « Zappare ». [[Foulha-merda, leggi: Fuglia-m. (Linguadoca [Honnorat, 136]), letteralm.: Fruga-m.

Pappa-mèrda (Genova [r. p.]).

Róseca-mèrda (Caserta: a Cancello-Arnone [r. p.]).

Pappa-màcio (Cas.: a Palma-Campania di Nola [r. p.]), di cui mi è oscuro il suffisso.

O — Nomi tratti dal fare o rotolare le pallottole di escrementi.

Tómbola-bale (Istria: a Pola, Fianona, Chersano, Orsera, Pedena, S. Lorenzo del Pasenatico, Pisino, Cerreto, Sovi-

gnaco, Antignano [r. p.], Verteneglio [in com. prof. Ros-

mann]).

Caga-bale (Istria: a Pola, Albona, San Vincenti, Fasana, Canfanaro, Gimino, Pisino, Rovigno, Visignano, Parenzo, Capodistria [r. p.]. — Trieste, Monfalcone [r. p.]).

Tómbola-baléte (Trieste [r. p.]).

Ròszule-miàrde (Friuli: a Latisana [r. p.]), letteralm.: Roto-la-m.

Sbarónssola-mèrde (Venezia [r. p.]), da Sbaronssolàr = « Spingere di qua e di là ».

Para-balòte (Trentino: a Mori [r. p.]).

Scòrna-mèrde (Trent.: a Riva [r. p.]), da Scornàr = « Cozzare », perchè gli stercorarî spingono avanti la pallottola spesso a colpi di testa.

Embàla-sciòot (Sondrio: a Chiuro [r. p.]), letteralm.: Imbal-

la-sterco.

Ruàta-büsi (Pavia: a Valle Lomellina di Mortara [r. p.]. —
— Novara, Casalbeltrame; Biella; Intra di Pallanza [r.

p.]), e

Rübàta-büsi (Alessandria: a Bergamasco d'Acqui, Portacomaro, Vignale-Monferr. di Casale [r. p.]. — Torino [Di S. Albino, 94], Ciriè, Moncalieri, Baldissera-Tor., Boschi-Barbania, Castiglione-Tor., Poirino, Santena; Castellamonte d'Ivrea, Salassa-Canavese, Vestignè; Rubiana di Susa, Almese; Villafranca di Pinerolo [r. p.]. — Cuneo: a Tarantasca, Vernante; Alba, Bra, Monforte, Neive; Mondovì, Pamparato, Torresina; Mocetta di Saluzzo [r. p.]), e

Rabàta-büse (Alessandria [r. p.]. — Cuneo [in com. dott. Va-

rino]), e

Rabàta-büsi (Aless.: a Castelceriolo [r. p.]), e

Rabàta-bösia (Aless.: a Morsasco d'Acqui [r. p.]), e

Rabàsta-büse (Torino [r. p.]), e

Rubatin-na (Cuneo: a Chiusa-Pesio [r. p.]), e

Rübàta-büse (Porto-Maurizio: ad Oneglia; Bordighera di S. Remo, Ventimiglia [r. p.]. — Genova: ad Albenga, Finalborgo, Alassio [r. p.]; Cairo-Montenotte di Savona [in com. prof. Ceppi]), che indicano letteralmente: Ruzzolabovine, dai piemontesi Rübaté = « Ruzzolare » e Büsa = « Bovina »; ma la voce Rübatabüse indica pure: « Letamajolo » nel senso di « Raccatta-sterco ».

Rutulón (Alessandria [r. p.]).

Trussa-mèrda (Novara: a Pallanza [r. p.]), letteralm.: Spingim., da Truscè = « Spingere ».

Gira-büse (Torino: a Carmagnola [r. p.]).

Rùzzola-mèrde (Firenze, Prato [r. p.]).

Rugla-mèrde (Pesaro-Urb.: a Pesaro [r. p.]).

Rutla-mèrda (Pesaro-Urb.: a Candelara di Pes. [r. p.]).

Pónta-mèrda (Pesaro-Urb.: a Novilara di Pes., Monte L'Abbate [r. p.]).

Tira-palle (Roma: a Caprarola di Viterbo [r. p.]).

Pallòttela-mmèrda (Aquila: a Castel del Sangro di Solmona [r. p.]).

Appallòtta mmèrda pe' le fratt (Campobasso: a Bojano d'Isernia [r. p.]), che letteralmente indica: Appallottola-m. per le fratte.

Rôtela-mmèrda (Campobasso [in com. dott. Altobello]).

Ruòcela-mmèrda (Salerno, Sarno, Angri, Cetara, Pagani, Rocca-Piemonte [r. p.]).

Ròcilia-mmèrda (Salerno, Capezzano, Cava dei Tirreni; Agropoli di Vallo d. Lucania [r. p.]).

Ruòcilia-mmèrde (Sal.: a Cava dei Tirreni [r. p.]).

Ruòciola-mmèrda (Sal.: a Mercato S. Severino [r. p.]).

Ròciola-mmèrda (Salerno, Sarno [r. p.]).

Ròcela-mmèrda (Salerno, Mercato S. Severino, Siano; Battipaglia di Campagna; Sapri di Sala-Consilina; Camerota di Vallo della Lucania [r. p.]).

Ròcila-mmèrda (Salerno [r. p.]).

Ròcela-pallòttole (Sal.: a S. Pietro al Tanagro di Sala-Consilina [r. p.]).

Arròcciola-mmèrda (Sal.: a Vallo della Lucania [r. p.]).

Arròtola-mmèrde (Benevento: a Faicchio di Cerreto-Sannita [r. p.]).

Merdaruòtolo (Caserta: a Castellonorato di Gaeta [r. p.]).

Pappa-mèrda, o Arròtola-m. (Avellino [in com. dott. Trotter]).

Pallòttola-mmèrda (Benevento [r. p.]).

Pallòttula (Salerno: a Petina di Campagna [r. p.]).

Appallòttela-mmèrda (Caserta, Casapulla, S. Maria C. V. [r. p.]).

Bómbola-mmèrda (Sal.: a Capaccio di Campagna; Cicerale di Vallo d. Lucania [r. p.]).

Accògghia-mmèrda (Bari: a Locorotondo [r. p.]), e

Accògna-mmèrda (Bari: a Gioja del Colle di Altamura [r. p.]), letteralm.: Raccogli-m., da Accògghie = « Raccogliere » [SCARDIGNO, 273].

Arròta-mmèrda (Potenza: a Tito [r. p.]).

Ròzzola-mmèrda (Pot.: a S. Chirico-Raparo di Lagonegro [r. p.]).

Arruòzzula-mmèrda (Cosenza: a Scalea di Paola [r. p.]. — Catanzaro, Bongia; Melissa di Cotrone; Spilinga di Monteleone [r. p.]).

Arrùmbula-mmèrda (Catanz.: a Sorianelle di Monteleone [r. p.]).

Appallòcca-stàbiu (Catanz.: a S. Vito sull'Jonio [r. p.]), letteralm.: Appallottola-stabio.

Pallottolàru (Cosenza; Ajello di Paola [r. p.]).

Propettàru (Catanz.: a Majerato di Monteleone [r. p.]), letteralm.: Polpettaro.

Ròzzula-mmèrda (Catania [r. p.]).

Rubàtta-mmèrda (Cagliari: a Carloforte d'Iglesias nell'Isola di S. Pietro [r. p.]), che è ancora un rudero dell'antica parlata genovese.

Carri-carri (Cagliari: ad Isili di Lanusei [MARCIALIS, 157, p. 266]), e

Carra-carra (Cagl.: ad Esterzili di Lanusei [MARC., 157, p. 266]), e

Carru-carru (Sassari: ad Alghero [MARC., 157, p. 266]), e
Carra-mèrda (Cagl.: a Bosa di Oristano [MARC., 157, p. 266].

— Sassari [r. p.], Sédini [in com. maestra Bachiddu];
Alghero [MARC., 157, p. 266]), e

Carra-mèlda (Sass.: a Tempio-Paus., Luras [r. p.]), e

Càrria-mèlda (Sass. : a Tempio-Paus. [r. p.]), e

Scarra-mèlda (Sass.: a Calangianus di Tempio-Paus. [r. p.]), e Carra-busu, con busu per mèlda (Sassari; Luras di Tempio-Paus. [r. p.]; nel Logudoro [Spano, 283]), e

Carra-mèrda inzeddàu (Sass.: a Nuoro [MARC., 157, p. 266]), dei quali nomi la prima parte trae da Carrare = « Trasportare ».

Carravàzzu (Sass.: ad Onifai di Nuoro [in com. maestra Bachiddu]), che è un corrotto di Scarafaggiu, = « Scarafaggio » in generale (nome usato in Sardegna a designare lo Stercorario) per influsso dei nomi antecedenti.

Traga-mèrda (Cagl.: a Lanusei [MARC., 157, p. 266]).

D - Voci tratte da zoonimi.

a). — Da Scarabaeus = « Scarafaggio », nel senso di Coleottero; ricordando, che gli esiti popolari di questo tema sono usati per lo più ad indicare specie non belle o poco simpatiche, come nel caso presente. .

Scarafàss (Parma [r. p.]).

Scarabèo (Firenze, Prato; Pistoja, Morliana, Serravalle, Tizzana [r. p.]. — Massa e Carrara: a Villa Collemandina di Castelnuovo-Garfagnana [r. p.]. — Lucca: a Monsummano [r. p.]. — Pisa: a Pontedera [r. p.]. — Arezzo [r. p.]. — Roma: ad Arsoli [r. p.]).

Scarabèo delle mèrde (Siena, Sezze-Rapolano [r. p.]).

Scarbėjo (Urbino [r. p.]).

Scaraffóne ddo campo (Napoli: a Torre Annunziata [in com. prof. Moretti]).

Scaravazzóne (Salerno: a Stio di Vallo d. Lucania [r. p.]).

Scaravune, con la e appena sensibile (Bari: a Conversano [r. p.]).

Scaravàu (Bari: a Monopoli, Bitonto, Modugno [r. p.]).

Scaravàu di càchele (Bari: a Monopoli [in com. prof. Masulli]), letteralm.: Scarafaggio delle pallottole.

Scarafàsciu (Lecce [in com. prof. Danieli]).

Scaravésce (Bari: a Rutigliano [r. p.]; Altamura [in com. prof. Melodia]. — Lecce: a Castellaneta di Taranto [r. p.]).

Scarafésce (Bari: a Toritto di Altamura [r. p.]).

Scaravàci (Lecce: ad Otranto [r. p.]).

Scarammóne, con la e appena sensibile (Bari: a Putignano [r. p.]).

Scaranzón (Lecce: ad Ostuni di Brindisi [r. p.]).

Scaravàje (Potenza: a Castelsaraceno di Lagonegro, Rotondella [r. p.]).

Scarrafóne (Pot.: a Marsiconuovo, Castelluccio Infer.; Chiaromonte di Lagonegro, Tursi; Melfi [r. p.]).

Scarafàggiu (Cosenza: a Corigliano di Rossano [r. p.]).

Scarafàgghiu, o Scarav- (Catanzaro: a Gagliate; Monteleone-Cal., Calimera, Fabrizio, Francica, Limbadi, Parghelia, S.

Gregorio d'Ippona, Soriano-Cal. [r. p.]. — Reggio in Cale per tutta la prov. [r. p.]).

Scaravàjju (Catanzaro: ad Arena di Monteleone-Cal. [r. p.]).

Scravàjo (Cosenza: a Canna di Castrovillari [r. p.]).

Scarabèje (Cos.: ad Amendolara di Castrovillari [r. p.]).

Scaravàgghiu (Messina, Rometta, S. Stefano-Briga; Melia di Castroreale, Antillo, S. Teresa-Riva; Patti [r. p.]).

Scaravàgghiu ri baddòttoli (Messina: a Taormina di Castroreale [in com. prof. Pancrazio]), e

Scaravagghiu ri ballòtturi (Catania: a Randazzo [in com. dott. Finocchiaro]), che letteralm. indicano: Scarafaggio delle pallottole.

Scaravàgghiu i munnizzàru (Messina: a Castroreale [r. p.], Taormina [in com. prof. Pancrazio]), letteralm.: Scaraf. del mondezzajo.

Scaravàgghiu i munnìzza (Messina, Itala [r. p.]), letteralm.: Scaraf. dell'immondezza.

Scaravàju i mèrda (Messina: a Lipari [in com. rag. Denaro]). Scravàgghiu, o Scravàggiu (Siracusa; Modica; Noto, Palazzolo-Acreide [r. p.]. — Palermo: a Campofelice di Cefalù, Ge-

raci-Siculo [r. p.]).

Scravàgghiu arròzzula-baddi (Sicilia: dove? [PITRÈ, 234, III, p. 339], Resuttana [r. p.]), letteralm.: Scaraf. rotola-palle.

Scravàgghiu di grassùra (Palermo: a Petralia-Sottana di Cefalù [r. p.]), letteralm.: Scaraf. del letame.

Scrafàgghiu mmirdàru (Girgenti: a Siculiana, Favara, Porto-Empedocle [r. p.]).

Scravàcchiu (Trapani: a S. Ninfa di Mazzara del Vallo [r. p.]). Scarafacciu (Sardegna merid. [Spano, 283]).

Scarafaghiu (Sassari: in Gallura [SPANO, 283]).

Escarabàt (Sass.: ad Alghero [GRIERA: Atlas ecc., Mapa « L'Escarabat »]), voce ereditata dalla Catalogna, dov'essa vi corre ovunque senza soluzione di scontinuità, diffusa anche nelle provincie d'Aragona, di Valenza e delle Baleari [GRIERA su cit.].

b). — Da nomi della Piattola o Blatta.

Sbòvo de le boàze (Trentino: a Lavis [in com. maestra Campregher]), letteralm.: Piattola delle bovine.

Balào de le mèrde (Trent.: a Rovereto [r. p.]).

Panaròt (Como: a Bellano [r. p.]).

Burdàscia (Milano [r. p.]), e

Bardàa (Mil.: a Turbigo di Abbiategrasso [r. p.]), da Bordòc = « Piattola ».

Burdàsc, con sc di sciocco (Novara [r. p.]), d'infiltrazione lombarda.

Bagarón ciòss (Ravenna: a Conselice di Lugo [r. p.]), letteralmente: Piattola sudicia.

Bagarón mardér (Forlì: a Forlimpopoli [r. p.]), letteralm.: Piatt. merdajola.

Bucarón, o B. dalla palotta (Urbino [CONTI, 63]).

Bugarón da la palòtta (Pesaro-Urbino: a Fossombrone d'Urb.; Fano di Pes. [r. p.]).

Bagarón mardér (Pes.-Urb.: a Gradara di Pes. [r. p.]).

Bucajóne (Perugia, Ponte Felcino [r. p.]).

Bucaróne (Per.: ad Assisi di Foligno [in com. prof. Gori]).

Bacaròzzo (Per.: a Terni [r. p.]. — Roma: a Tivoli [r. p.]).

Scardabóne (Per.: a Marsciano [in com. maestro Aisa]).

Scartabóne (Per.: a Todi; Cesi di Terni [r. p.]).

Scardafóne (Per.: a Campomiccio di Terni [r. p.]. — Roma: a Corneto Tarquinia di Civitavecchia; Viterbo [r. p.]).

Scardalóne (Per.: a Stroncone di Terni [r. p.]).

Scardavóne de la pallòtta (Roma: a Viterbo [r. p.]).

Bletta (Catania: PITRÈ, 234, III, p. 339]).

Bratta (Girgenti: a Siculiana [PITRÈ, 234, III, p. 339]).

### E — Voci onomatopeiche.

Sono dovute al ronzio cupo che fanno gli Stercorari quando volano. E siccome ricorda quello della Cetonia, così anche i nomi corrispondono ai suoi (v. all'Intermezzo del n.º 872, in A).

Brombolir (Quarnaro: a Veglia [in com. prof. Bertoldi]), che ricorda i nomi istriani sullo stesso tipo per « Cetonia » (v. all'Intermezzo del n.º 872, A), e quelli vicentini per « Maggiolino » (v. all'Interm. del n.º 992, E).

Borbolón (Massa e Carr.: a Massa [r. p.]).

Borbolón dal lozzo (Massa, Montignoso [r. p.]), che letteralm. indica: Gazzillori del sudiciume.

Bordlón nér (Carrara, Marina [r. p.]).

Sosóne (Grosseto: a Capanne-Marciano [in com. maestra Mazzarocchi]), accrescitivo di Sóso = « Gazzillori » o « Cetonia ».

Codar (Friuli: a Porpetto di Palmanova [r. p.]).

Mercante (Trentino: a Riva [r. p.]), forse scherzosamente, perchè gli Stercorarî conducono in giro una palla, a volte più voluminosa del loro corpo, che agli occhi de' monelli potrebbe raffigurare una balla di mercanzie. Ricordo però che questo nome è usato ancora nel Trentino, in Campania ed in Calabria per la « Cetonia » (v. all'Intermezzo del n.º 872, F); tale omonimia è dovuta, forse, al ronzio cupo simile che producono queste due specie nel volare.

Spazza-letrin (Como: a Taino di Varese [r. p.]), letteralm.:

Spazza-latrine.

Becchino (Arezzo [r. p.]), certo perchè i contadinelli vedono spesso gli Stercorari seppellire le loro pallottole. E dico spesso, perchè questi insetti sono affossatori instancabili, immagazzinando sotterra durante il giorno molto più sterco di quanto ne possano mangiare.

Scarga-barilli (Ancona [r. p.]), altro bel nome dovuto all'immaginazione puerile, che vede nello Stercorario rotolante la sua

balla, un bottajo che scarica i barili.

Mallòppa-mmèrde, o Majòppa-m. (Ascoli-Pic.: ad Offida [r. p.]), che indicano letteralmente: Involta-merde, da Amma-juppà = « Fare un involto ».

Cària-mmèrda (Roma: a Castelmadama [r. p.]), d'immigrazio-

ne sarda (v. più avanti).

Stòmaco di san Pèppe, letteralm.: St. di s. Giuseppe (Campobasso: a Bojano d'Isernia [r. p.]), della quale locuzione, se la prima parte riesce ovvia per la voracità degli Stercorarî, la dedica mi resta oscura.

Capriómmolo (Napoli [r. p.]), forse contratto di Caporitrómmolo = « Capitombolo », che non saprei spiegare se non con i capitomboli che spesso lo Stercorario mostra ai ragazzi, durante il trasporto della sua palla in terreno inclinato.

Scugnùzzu (Salerno [r.p.]), forse da Scugnare = « Abbacchia-re »; e quindi analogo al seguente.

Scàzzeca-marrùni (Sal.: a Lentiscosa di Vallo d. Lucania [r. p.]), letteralm.: Stacca-marroni, come se per i ragazzini le pallottole di sterco fossero Marroni.

Pizzcandiéd (Bari: a Rutigliano [r. p.]).

Malòk (Lecce: a Castellaneta di Taranto [r. p.]), che potrebb'essere un corrotto del greco Melas = « Nero », per il colore nero piceo degli Stercorarî, e quindi parallelo ai nomi analoghi pugliesi indicanti la « Piattola » (v. all'Intermezzo del n.º 959, in C).

P Caca-ssangui (Catanzaro: a Verzino di Cotrone [r. p., ma una

volta sola]).

Bicchi (Siracusa: a Modica [PITRÈ, 234, III, p. 339]), oscuro. Vècchia (Sicilia: dove? [in com. dott. Trotter]), forse per la mezzaluna smerlata che si protende davanti alla testa degli Stercorarî, e ben visibile nello St. sacro, che sollecita l'idea di una cuffia, e quindi per successione d'imagini, l'idea di una vecchia.

Muòddu (Siracusa: a Rosolino di Noto [r. p.]), oscuro.

Pilàcchiu (Girgenti: a Siculiana [PITRÈ, 234, III, p. 339; e r. p.]), oscuro.

Pòrta-bannéra (Palermo [r. p.]), letteralm. : Porta bandiera, ma non so perchè.

744. — (Omesso).

### Frate

Il popolo andò a scovare questo tema, qualche rara volta per il recitar delle preghiere, qualche altra per ischerzo, più spesso per il colore della tonaca, quasi sempre per il cappuccio.

Fu adoperato per undici Uccelli e per nove Insetti.

L'area di diffusione di questi riflessi è tutta unita: Venezia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana, Marche.

744°. — Frate (Verona: a S. Michele, S. Martino B. A.), = « Gazzillori » o « Cetonia dorata » (v. per la nom. al tema Mosca n.º 420; ed in Baco n.º 28, Calabrone n.º 147, Cavallo n.º 219°, Farfalla n.º 303°, Gallina n.º 330°, Pidocchio n.º 480°, Vacca n.º 634°, Madre. n.º 772°, Prete n.º 867°, Sbirro n.º 872, Signora n.º 874°).

Frate (Trentino: a Riva [r. p.]).

— Fatt. onom.: l'abitudine di questo insetto, nel cadere, di fingere il morto — Far el mòrto, dicono i nostri monelli —, ritirando e nascondendo la testa sotto il corsaletto, come dentro ad un cappuccio.

744b. — Frate (Istria: a Dignano [r. p.]), — « Maggiolino » (v. per la nom. al tema Baco n.º 32; anche in Antrop. [115, n.º 78]; ed in Capra n.º 195a, Cicala n.º 243, Pollo n.º 500, Vacca n.º 634, Monaco n.º 810, Mugnajo n.º 820, Matto n.º 992).

Frate (Trieste [r. p.]).

- Fatt. onom. : si leggano al n.º 810.
- 745. Frate (Verona: a Roncà), = « Capilungo » (v. per la nom. al tema Mulo n.º 422; ed anche in Capra n.º 199, Sbirro n.º 868, Vescovo n.º 896).
  - Fatt. onom.: la testa di questa curiosa Cavalletta lunga lunga e smilza, protratta in avanti conicamente, così da far ricordare un cappuccio. E da quì al Frate, se vi si aggiunga il colore bruno dell'insetto, per i monelli, è cosa di poco momento.
- 746. Frate (Verona: a Cazzano di Tramigna, Bardolino, Castión Ver., Rivoli), = « Palinculo », cioè ogni farfallina del genere « Z i g a e n a », purchè vecchia e con i colori sbiaditi e brunicci, chiamata altrimenti da noi: Pendolina ovunque; Mónega a Rivoli; Parulèto a Belluno ver., Peri, Avio; Prète a Bardolino, S. Anna d'Alfaedo; Tògni a Romagnano di Grezzana (v. anche ai temi Monaca n.º 781 e Prete n.º 858).
  - Fatt. onom.: l'abitudine che hanno queste graziose farfalline, pigre nel volo, di fare il morto sulla mano che le sostiene, e nascondere la testa sotto al corsaletto, così che questo pare un cappuccio.

L'abito tutto turchino, a volte così oscuro da sembrar nero, ma bellissimo e con riflessi metallici negli esemplari appena sbocciati, le fece chiamare: Mónega, Parulòto e Prète, ancorchè con l'addome leggiadramente fasciato e le ali vivamente chiazzate di bianco, o giallo, o rosso.

Il vezzo di fissarsi penzoloni di pien meriggio ai fiori delle ombrellifere pratajole (per lo più a quelli del « Pastricciano », cioè del « D a u c u s c a r o t a Linné », in veronese detto Magnùgola ovunque, o della « Pinocchiella », cioè del « S e du m a l b u m Linné », in veronese detto: Riso del diàolo ovunque e Bigolòto a Grezzana e Lugo), o sui loro steli, dove riescono facile preda a' ragazzini, la fecero chiamare: Pendolina. E la facilità con la quale si lascia prendere, indusse i monelli a chiamarle Tògni, voce che riflette il tipo fanullone.

Il nome toscano Pal-in-culo è legato allo scherzo usuale ma crudele dei monelli, che infiggono una pagliuzza nell'ano di queste farfalline, perchè poi, volando, la portino con loro. E questo fanno anche nel Veronese, dove sollecitano la farfalla a volarsene via, con la seguente invocazione, che mi raccolse a Castion Ver. la maestra Graziani:

Frate Batòcol. tìra dré 'l mòcol, tìra dré la pàja, Frate Batàja! (¹)

747. — Frate (Toscana: ov. [Fanfani, 98; ed anche dai collaboratori]), = « Baco da seta affetto da arricciamento », cioè che alla frasca, per il freddo, si accorcia, si arriccia e non fa il bozzolo; oppure spesso fila la seta in istrati compatti compatti a uso carta, tappezzandone i graticci sui quali posa il bosco e le carte che lo riparano (donde il bel nome francese Tapissier); o, finalmente, si fila quel bozzolo molto incompleto, che è chiamato « Falloppa » (v. anche al tema Monaca n.º 784).

Fratin-na (Piemonte [DI S. ALBINO, 94]).

— Fatt. onom.: la specie di cappuccio che fa la pelle del Baco ammalato sopra la testa nel raggrinzarsi.

747°. — Frate (Istria: a Gimino [r. p.]), = « Cimice selvatica » (v. per la nom. al tema Cimice n.º 247; anche in Antrop. [115, nn. 43° e 122°]; ed in Vacca n.º 633, Puzzola n.º 534, Prete n.º 861, Vescovo n.º 897°).

Frate (Treviso: a Cornuda di Montebelluna [r. p.]. — — Trentino: a Fiera di Primiero [r. p.]).

748. — Frate de san Luigi (Verona: a Prun in Valpolicella), = "Porcellino di sant'Antonio" (v. per la nom. al tema Porco n.º 524; anche in Antrop. [115, nn. 2 e 38a]; ed in Baco n.º 39, Botta n.º 117, Ratto n.º 563, Vacca n.º 630, Calzolajo n.º 712, e Pane n.a 958).

Fratin (Genova: a Chiavari [r. p.]).

<sup>(1)</sup> Frate Battocchio, — tira dietro il moccolo, — tira dietro la paglia, — Frate Battaglia (nome senza senso dovuto alla rima ed all'influsso di Batòcol).

Frate baléta (Gen.: a Varazze [r. p.]).

— Fatt. onom.: forse il colore bruno che hanno alcuni di questi animaletti, amanti dei nascondigli oscuri ed umidi, li han fatti chiamare Frati. Per la dedica a s. Luigi non saprei; se non, forse, perchè ha l'andatura, che par quella di uno che sgajattoli via. A Sondrio lo chiamano senz'altro: Ssan Luigi [r. p.]; antroponimo da aggiungersi a quelli dati nella prima parte [115], dove mancano i nomi tratti da questo Santo.

L'aggiuntivo baléta è dovuto all'arrotolarsi a palla di molti Asellucci — i « Gomitolini » (v. a p. 789) —, quando sono presi in mano, od abbiano paura. Donde i molti nomi derivati da Palla

(v. a p. 791).

748<sup>a</sup>. — Frari, letteralm.: Frate (Friuli: a Udine, Mortegliano; Gonars di Palmanova, Porpetto [r. p.]), = « Forfecchia » (v. per la nomencl. al tema Forbici n.º 911; ed anche in Scorpione n.º 589<sup>a</sup>, Verme n.º 664, Arrotino n.º 684).

- Fatt. onom.: il suo colore, che ricorda quello della to-

naca fratesca.

749. — Frâ, con l'a traente all'è (Bologna [UNGARELLI, 300]), 

« Libellula » ma grossa, e quindi dei gruppi « Libellulin a e » ed « A e s c h n i n a e » (v. meglio per la nom. al tema
Cavalocchio n.º 231; ed anche in Cavalletta n.º 230, Cavallo n.º
223, Civetta n.º 255, Farfalla n.º 279, Mosca n.º 428, Pesce n.º 468,
Zanzara n.º 681, Mietitore n.º 775, Monaca n.º 791, Prete n.º 863,
Signora n.º 875, Arcolajo n.º 898, Ago n.º 901, Fuso n.º 925, Saetta n.º 970).

Frate (Pistoja [r. p.]).

— Fatt. onom.: il muovere continuo che fanno quest'insetti delle loro mandibole, per cui i monelli, che li tengono in mano, credono di vedere persona che biascichi le avemmarie (v. anche a pagg. 38 e 58).

750. — Fra-gavinu (Sardegna sett. [G. CARA, 52, p. 50]), = « Pettirosso » (v. per la nom. al tema Ghiro n.º 376; anche in Antrop. [115, n.º 115]; ed in Martello n.º 944).

- Fatt. onom. : il mantello bruno-olivastro che copre questo tordicino tanto famigliare, e così comune da essere battezzato anche con uno dei nomi più usitati che corrono in Sardegna: Gavino.

751. — Fratîn (Milano [CHERUBINI, 59]), = « Tonchio » (v. per la nom. al tema Farfalla n.º 299; anche in Antrop. [115, nn. 40 e 112]; ed in Baco n.º 20, Gailina n.º 327, Gorgoglione n.º 381°).

Fratte di legumi (Genova [OLIVIERI, 202]).

Frate (Corsica: a Capo-Corso [FALCUCCI, 96a]).

- Fatt. onom.: il vezzo che hanno questi minuti scarafaggini dalle tinte brune e dalle forme rotondeggianti, di lasciarsi cadere come morti non appena presentono qualche pericolo, ritirando la testa sotto il corsaletto, com'entro un cappuccio.
- 752. Fratino (Lucca [GIGLIOLI, 128, p. 469]), = « Fischione », cioè l' « A n a s p e n e l o p e Linné, = Mareca p. in Selby », nel Veronese detta Ciòsso, e più raram. Campanàto.
  - Fatt. onom.: il copricapo ed il bavero tinti in brunocastagno, che adornano la testa ed il collo del maschio di questa nostra bell'Anitra, di cui la fronte forma anche una bozza ben rilevata arieggiante a cappuccio.
- 753. Fratin (Ascoli Piceno [in com. prof. Amadio]), = "Topino" (v. per la nom. al tema Mosca n.º 435; ed anche in Topo n.º 574, Monaca n.º 792, Martello n.º 940).

Fratino (Ancona: a Sinigallia [GIGLIOLI, 128, p. 285]).

Fräten (Urbino: a S. Leo [r. p.]).

- Fatt. onom.: il mantello nero gettato sopra la veste candida di questa minuta e graziosa Rondinella ripajola (v. meglio al n.º 435).
- 754. Fratino (Toscana [FANFANI, 98]. Grosseto: a Massa-Marittima [in com. maestra Mazzarocchi]), « Corriere » in generale, cioè le varie specie di « C h a r a d r i u s » o « A e g i a li t e s »; e precisamente: il « C h . h i a t i c u l a Linné, il « C h . c u r o n i c u s Gmelin » ed il « C h . a l e x a n d r i n u s Linné, Aegialites cantiana in Boie », nel Veronese dette tutte tre: Ocio d'oro (v. anche ai temi Gatto n.º 353, Oca n.º 451, Monaca n.º 805, e Prete n.º 867).
  - Fatt. onom. : il mantello più o men bruno su veste spesso bianca di questi uccelli ripajoli, lesti alla corsa e rapidi al volo.

Donde il nome di qualcuna di queste specie tratto anche dai temi Prete e Monaca.

- 755. Fratin (Verona: in città), « Tarlo », cioè questa o quella specie di scarafaggini della fam. « X i l o p h a g a » (Mangia-legno), che si vedono uscire dal legno dei mobili, lasciando in esso quei forellini tondi tondi, disperazione di chi ama vedersi circondato da arredamenti artistici antichi. Ma è chiamato così specialmente l' « A p a te c a p u c i n a (Linné in gen. Dermestes) Girard, Bostrichus cap. Geoffroy » anche Linneo lo chiamò capuccino! —, la specie più comune nei mobili delle nostre abitazioni, lunga da cinque a dodici millimetri, quasi cilindrica, e brunonera, con qualche intenzione di rosso sulle elitre (le ali dure).
  - Fatt. onom.: non solo la conformazione di questi minuscoli scarafaggetti, che hanno la testa nascosta dal corsaletto, proteso in avanti come un vero cappuccio, sì bene il loro colore, che è quello bruno della tonaca dei frati.
- 756. Fratin (Verona: a Gazzo, Cerea), = « Bechétto », cioè ogni larva di Friganea (v. per la nom. al tema Baco n.º 48; ed anche in Biscia n.º 102, e Cane n.º 174).
  - Fatt. onom.: tanto l'essere queste larve entro un astuccio nel quale ritirano la testa al menomo sentore di pericolo, come entro un cappuccio, quanto il colore bruno della parte del corpo che sola fan uscire dall'astuccio stesso quando camminano e mangiano (v. meglio al n.º 48), trascinandoselo dietro come se fosse un carico, donde il nome indovinato *Tirabóre* [r. p.], che danno nel Bresciano ad alcune di queste larve viventi nelle marcite, e che indica letteralm.: Tira fusti d'albero.
- 757. Fratin (Cuneo [GIGLIOLI, 128, p. 242]), = « Cincia bigia », cioè il « Parus palustris Linné, = « Poecile p. in Kaup », nel Veronese detto: Sperónssola de val (v. anche al tema Monaca n.º 813).
  - Fatt. onom. : il cappuccio con il largo bavero neri opachi a riflessi bruni, che risaltano nettamente sul mantello grigio e sul grembiule bianco di questo grazioso silvano chiaccherino.
- 758. Fratin (Polesine [DAL FIUME, 75, n.º 103]), = « Cinciarella » (v. per la nom. al tema Fabbro n.º 725; ed anche in Mojnaca n.º 802, e Mugnajo n.º 821).

Fraròtol (Belluno: a Lamon di Fonzaso [in com. ing. Giopp]). Fratin (Vicenza [PAJELLO, 208]. — Mantova [PAGLIA, 207, p. 356]).

Fratén, o Fratazén (Modena [Maranesi, 161]. — Parma [Malaspina, 150]).

Fratazén (Piacenza [GIGLIOLI, 128, p. 240], Gossolengo, Vigolsone, Podenzano, Ponte dell'Olio [r. p.]).

- Fatt. onom. : la macchia turchina rinchiusa entro un cercine bianco, che adorna la testa di questi vezzosi uccelletti dal vestitino in garza azzurra, bianca e gialla, e che fa ricordare in verità lo zucchetto dei frati circondato da una corona di capelli bianchi.
- 759. Fratin (Alessandria: a Serravalle-Scrivia [in com. prof. Spiritini]), = « Pesciajola », = « Mergus albellus Linné », nel Veronese detto: Smèrgo colombin, o S. bianco, o S. picolo (v. anche in Antrop. [115, n.º 1]; ed ai temi Monaco n.º 804, Pescatore n.º 847 e Fuso n.º 923).

Fratin (Novara: intorno al Lago di Viverone [GIGLIOLI, 128, p. 495]).

- Fatt. onom.: il mantello nero pezzato di bianco sopra il vestito grigio di quest'uccello acquajolo, che alla sua poca abilità nel volare sostituisce una valentia ammirabile nel tuffarsi sott'acqua in cerca di pesci.
- 760. Fratin (Milano: nel contado [CHERUBINI, 59]), = « Scricciolo » (v. per la nom. al tema Bue n.º 136; anche in Antrop. [115, n.º 120]; ed in Gallina n.º 332, Mosca n.º 424, Topo n.º 571, Vacca n.º 637<sup>a</sup>).
  - Fatt. onom.: il mantello bruno-rosso sopra la veste grigia di questo leggiadro e minuscolo uccellino, tutto vita, tutto moto, a che sa trovar modo di saltare e volare anche fra le siepi o fra i cespugli più folti abilità che gli valse il nome veronese di Sbusa-ssése —, facendoci udire il suo ininterrotto verso di richiamo trè-trè-trè, che gli valse l'altro nostro nome Trè-trè.
- 761. Fratin-na (Milano [CHERUBINI, 59], Mezzate, Trenno, Lambrate; Melegnano, Cambiago [r. p.]), = « Ballerina » (v. per la nom. a questo tema n.º 686; anche in Antrop. [115, n.º 21]; ed in Bovajo n.º 704, e Monaco n.º 789).

- Fatt. onom. : certo il cappuccino nero nero di questo piccolo moto perpetuo, che, se non può far altro, move la coda.
- 762. Fratagna (Parma [MALASPINA, 150], Vigatto, Colorno [r. p.]), = « Lodola panterana » o « Lodola » (v. per la nom. al tema Uccello n.º 618).
  - Fatt. onom. : l'abito fra il bruno e il grigio quasi unito di questo cantore sublime e instancabile del sole, che lo esalta in mille strofe, in mille trilii, in mille cadenze, sollevandosi verticalmente nell'aria o spaziando in larghe e lente spirali ne' suoi più eccelsi strati, da quando l'aurora inargenta le alte vette montane a quando il tramonto le avvampa di un bel rosso avventato.
- 763. Fratón (Reggio in Em.: a Correggio [in com. prof. Rossi]. Bologna [GIGLIOLI, 128, p. 479]), « Moriglione », cioè la «Fuligula ferina (Linné in gen. Anas) Stephens, Fulix f. in Salvadori », nel Veronese detta: Mesàn o Cao-rósso ovunque, Sseneréngo qua e là lungo l'Adige (v. anche al tema Monaco n.º 815).
  - Fatt. onom.: il cappuccio rosso-bruno unito, che risalta vivo sul bavero nero, sul mantello grigio e sul grembiule biancastro, di quest'Anitra bellissima, che per statura sta fra le piccole e le grosse. Da qui anche i nomi veronesi, che voglion dire: Mezzano, Capo rosso, Ceneraccio.
- 764. Patrassóne, letteralm.: Frataccione, da Patrasse = « Frate » (Campobasso [in com. dott. Altobello]), = « Falena disuguale », cioè la « L y m a n t r i a d i s p a r (Linné in gen. Phalena) », nel Veronese detta Mónega quasi ov., Mûnega a Romagnano di Grezzana, Malcompagnàda ad Azzago (v. anche a questo tema n.º 780).

Patrasònne (Chieti: a Lanciano [FINAMORE, 105, che farebbe derivare questa voce da un ipotetico \* Patresonno = « Letargo »; ma non saprei davvero perchè]).

— Fatt. onom. : la tinta bruna-terrosa, quasi unita, del maschio di questa curiosa farfalla, di cui la femmina ti pare senz'altro un'altra specie, tanto è più grande del maschio, e tanto diversa nella tinta, che è di un bianco-sudicio marezzato di nero; donde il nome veronese di Mónega per il maschio, e quello bel-

lissimo di Malcompagnàda, cioè: Male-accompagnata, per ambidue.

765. — Domenicàn (Verona: ov.), = scherzosamente per « Pidocchio » (v. per la nom. al tema Baco n.º 26; ed anche in Biscia n.º 109), detto ancora da noi, sempre con nomi scherzosi Pelegrin, o Tròta a piàn, letteralm.: Trotta adagio, che trova un suo corrispondente nel Tròta pià bergamasco [in com. prof. don Caffi], ed un suo analogo nel Pósapiàne chietese di Lanciano [Finamore, 105].

Domenican (Venezia [Boerio, 32]).

Domenicano (Roma [in com. march. Lepori]).

Dumncàngh (Caltanisetta: a Piazza Armerina [Roccella, 243a]).

- Fatt. onom. : il colore bianco-sudicio, come la tonaca dei frati domenicani.

766. — Domenican (Mantova [Paglia, 207, p. 267 - n.º 141]),

= "Quattr'occhi" (v. per la nom. al tema Cane n.º 171]). Fratóne (Ascoli Piceno [in com. prof. Amadio]).

Duminicane (Chieti: a Vasto [ANELLI, 5a]).

Domenicànu (Cosenza: a Rogliano [in com. maestro Alessio]].

- Fatt. onom.: il bellissimo cappuccio verde metallico a riflessi azzurri, che risalta magnificamente sul mantello nero cupo e sull'abito bianco purissimo di questa bella fra le Anitre belle.
- 767. Dominicàn (Piemonte [Gavuzzi, 124]. Alessandria: a Serravalle-Scrivia [in com. prof. Spiritini]), = « Averla cenerina », cioè il « L a n i u s m i n o r Gmelin », nel Veronese detto ovunque Redestolin o Ssarssacolin.
  - Fatt. onom.: il mantello cenere-grigio sopra un grembiule bianco invogliato di roseo, che veste quest'uccelletto battagliero e crudele così da infilzare le sue vittime grossi scarafaggi e cavallette sulle spine o sui rametti secchi dei cespugli, per mangiarsele poi a'tutto suo agio.

## Geometra

Il misuratore dei terreni servì all'onomastica popolana con gli attrezzi che adopera: il compasso, l'asta snodata, o la corda metrica. — Furono battezzati un Bruco ed un Uccello.

L'area di diffusione è limitata a pochissime oasi delle tre regioni subalpine.

768. — Pèrtega, o Spertegóna (Verona: quasi ov.), = « Misurino » o « Geometra », cioè il bruco delle farfalline graziosissime, dalle ali quasi sempre bianco-argentate o madreperlacee, screziate delicatamente con tinte pallide evanescenti, riunite nel gruppo delle « G e o m e t r a r i a », che le mamme veronesi soglion chiamare: Poejne de la Madòna, per indurre i proprî bimbi a lasciarle in pace (v. in Antrop. [115, n.º 67]). A questo tipo di bruchi da noi si dà pure il nome di Spanéta (Cavajon), Misùra-spane (Badia-Calavena), Compàrso (Illasi, S. Bonifacio, Bardolino), Bastón (Gazzo, Vigasio, Romagnano di Grezzana).

Compàss (Friuli [PIRONA, 233]).

Misurin (Mantova: ad Ostiglia [r. p.]).

Misuri (Bergamo: ad Almenno [in com. prof. don Caffi]).

Misürétt (Brescia: ad Orzinuovi [Bettoni, 28]).

Trabucànt, letteralm.: Canneggiatore, cioè chi misura il terreno con la canna metrica (Castellinaldo di Cuneo [TOPPINO, 292]).

— Fatt. onom.: il modo di camminare a compasso di questi bruchi curiosi (v. meglio in *Antrop*. [115, n.º 67]).

769. — Pèrtga (Mantova [PAGLIA, 207, p. 366]), = « Tuffetto » (v. per la nom. al tema Piombino n.º 482; anche in Antrop. [115, n.º 95]; ed in Ratto n.º 570).

— Fatt. onom, : l'abilità somma con la quale quest'uccello tuffatore emerito delle nostre acque dolci, sa, allungando il suo corpo a freccia, nuotare velocemente in linea retta fra due acque, sia in cerca di pesciolini, insetti, larve, ecc., sia per fuggire un pericolo, facendo ricordare così l'asta metrica snodata, che distende il geometra quando misura il terreno.

## Lavoratore

Tema adatto agli onomasti popolani per battezzare specie di cui l'opera sia evidente, tanto in beneficio quanto in danno. — Servì per tre Insetti ed un Uccello.

L'area di diffusione è limitata a poche oasi meridionali.

- 770. Lavuratùri (Messina [GIGLIOLI, 128, p. 495]), = « Smergo minore », cioè il « Mergus serrator Linné », nel Veronese detto Smèrgo (v. anche ai temi Mietitore n.º 778, Pescatore n.º 849, e Fuso n.º 924).
  - Fatt. onom.: forse il becco di quest'esimio nuotatore subacqueo, che ha i margini dentati come una sega. Ma certo la instancabilità di questo curioso tuffatore, dalla testa con le piume irte così come se fosse spiritato, nel dare la caccia ai pesci di cui è veramente insaziabile.
- 771. Laurànte (Capo di Lecce [Costa, 69, che mette il pl. Lauranti]), = « Baco da seta » (v. per la nom. al tema Baco n.º 10; anche in Antrop. [115, n.º 1ª]; ed in Biscia n.º 84, Cavallo n.º 224ª, Gatto n.º 374ª, Verme n.º 665, Mietitore n.º 779).

Lavorante (Lecce [in com. prof. Daniele]).

- Fatt. onom. : il suo lavoro nel costruirsi il bozzolo; lavoro eminentemente rimunerativo al contadino, perchè gli dà il primo e bene atteso guadagno dell'anno, con il quale di solito salda i suoi debiti.
- 772. Lavuraturèddu (Sicilia: dove? [Traina, 298]. Messina: a Canneto di Lipari [in com. rag. Denaro]), = « Grillotalpa » (v. per la nom. al tema Baco n.º 53; ed anche in Capra n.º 208ª, Cicala n.º 242, Gambero n.º 355, Grillo n.º 390, Porco n.º 527, Scorpione n.º 592ª, Talpa n.º 613, Ortolano n.º 839ª, Forbici n.º 913).
  - Fatt. onom. : il lavoro continuo che fa sotterra questo antipatico Grillo dalle zampe di Talpa, per passare da una piantina all'altra, che l'ortolano vede alla mattina rovesciate e vizze, mentre la sera le aveva ammirate, contento, ritte e vigorose.
  - NB. Nomi etiologicamente uguali sono: il francese Laboureur [Rolland, 245, v. XIII, p. 111], con gli spagnoli: Llauradora aragonese, Cuc laurador e Cuca lauradora catalani [Griera: Atlas ecc., Mapa « El Gril-cadel » ancora inedita].
- 772°. Operàjo (Campobasso: in città [in com. dott. Altobello]; Montenero Val Cocchiara d'Isernia [Bottiglioni, 40°, p. 35]), « Ape » (v. per la nom. al tema Vespa n.° 671; ed anche in Baco n.° 51, Biscia n.° 113, Mosca n.° 437).

Operaja (Catania [BOTTIGLIONI, 40°, p. 35]; Canneto di Lipari [in com. rag. Denaro]).

— Fatt. onom.: il lavoro indefesso, che questi preziosi imenotteri compiono per fabbricarsi il nido di cera, e riempirlo poi di miele.

#### Madre

Questo tema è adoperato dai ragazzi qualche volta per individui più grandi del comune. Perchè nella psiche infantile le proporzioni maggiori di cose della stessa specie, che normalmente si presentano presso a poco di grandezza uguale, portano spesso l'idea di Madre o di Padre, a seconda del genere della cosa stessa, per il fatto che per un dato periodo di tempo i genitori si mostrano più grandi dei figli. Quante volte, di fatti, non udiamo dai nostri monelli - e, mutatis mutandis, anche di altre regioni - dire, per esempio, di una cipolla molto grande: l'è la mama de le ssécle, o di un naso grosso grosso: l'è 'l papà dei nasi, o di una Lucertola di proporzioni eccezionali: l'è la mama de le usèrtole? Locuzioni coteste, che se da noi rimasero tali, altrove, e specialmente in Sardegna, avanzarono grado e diventarono nomi; così, ad esempio, la frase Mare dei s-ció di Auronzo cadorino, ietteralmente : Madre delle Chiocciole, con cui si indicavano prima i Lumaconi più grossi, è diventata poi il nome delle « Lumache » in generale.

Oppure è usato qualche altra volta nel suo significato naturale di cosa che ne origina un'altra; ma in questo caso il termine generato è parto dell'imaginazione. Come: nel sardo Mamma de anguidda per l' « Idrofilo » (v. al n.º 772b); o — per dare un esempio anche del tema Padre — nel tarantino Patre-fondico, letteralm.: Padre del ratto, per la « Talpa » (v. meglio a p. 942).

E qualche volta il paragone costituisce una metafora; come nel sardo Mamma de frittu, cioè: Mamma del freddo, per il « Pregadio » (v. al n.º 772<sup>d</sup>, p. 1150).

Il tema in parola servì per battezzare due Molluschi ed otto Insetti o loro fasi.

L'area di diffusione ha larga base in Sardegna, mentre è limitata a poche oasi sparse nell'Italia settentrionale.

772b. — Mamma de anguidda (Sardegna merid. [MARCIALIS, 156]), = tanto « Idrofilo », quanto « Ditisco » (v. per la nom. al tema Prete n.º 857; ed anche in Pane n.º 962).

Mamma de ambidda (Sassari: nel Logudoro [MARCIALIS, 156]).

Mamma de anghidda (Sard. settentr. [MARCIALIS, 156]).

Mara de l'anghira (Sass: ad Alghero [MARCIALIS, 156]).

— Fatt. onom.: la credenza, che questi scarafaggioni neri neri, o di un verde quasi nero, i più grossi delle nostre acque, sieno i generatori delle Anguille, essendo il popolo completamente all'oscuro intorno alla riproduzione di queste, nota solo agli studiosi e da pochi lustri (').

772bb. — Mamma i ssèrpi (Reggio in Calabria: a Gerace [r. p.]), = « Porcellino di S. Antonio » o « Aselluccio » (v. per la nom. al tema Porco n.º 524; anche in Antrop. [115, nn. 2 e 38°]; ed in Baco n.º 39, Botta n.º 117, Vacca n.º 630, Verme n.º 645°, Calzolajo n.º 712, Pane n.º 958).

— Fatt. onom.: non saprei; perchè questi animalucci innocui sono ovunque rispettati, come lo dimostrano i loro nomi. Forse un fattore potrebb'essere la loro abitudine di stare ne' luoghi umidi ed oscuri.

772°. — Mare dei s-ció, letteraim. : Madre delle chiocciole (Belluno : ad Auronzo, Lozzo [in com. maestri Chiarelli e Baldin]), = « Lumacone » (v. per la nom. al n.º 1000).

Mamma d'acqua (Potenza: a Matera [in com. prof. Sarra]).

Marucolo (Potenza: a Maratea di Lagonegro [in com. sign.

Lubanchi]).

Mammaluccu (Sicilia [TRAINA, 298]. Palermo [r. p.]).

Mammalucch (Caltanisetta: a Piazza Armerina [Roccella, 243°]).

Mamma de coccòi, letteralm.: M. delle chiocciole (Sassari: a Bono di Ozieri [MARCIALIS, 156]).

Mamma de mungiètta, letteralm.: M. delle chiocciole (Sardegna merid. [MARCIALIS, 156]).

Mamma de sizzigòrtu, letteralm.: M. delle chiocciole (Cagliari: ad Oristano [MARCIALIS, 156], Cabras [in com. dott. A. Cara]).

- Fatt. onom.: la credenza infantile che questi molluschi

<sup>(</sup>¹) Si veda la storia e la bibliogr. di questo fenomeno nella mia Fauna [117, p. 368].

senza guscio, alcuni dei quali molto grossi, come quelli de' secchiaj, sieno le genitrici delle Chiocciole.

NB. — Il Marùcolo di Maratea potrebb'essere un sincopato di Mamma-rùcolo per: Mamma delle ruche (v. anche al n.º 772d).

Ed il *Mammaluccu* siciliano non saprei. Se non fosse un metatetico di *Lumaca* con il reduplicativo della prima sillaba, probabilmente intensivo, ma per il quale non mi parrebbe di poter escludere del tutto l'influenza di *Mamma*.

772d. — Marùgola, contratto di Mama-rùgola (Trentino: a Rovereto [MARCHI, 155, p. 109], Pomarolo, Volano [r. p.]), = « Pregadio » (v. per la nom. al tema Cavallo n.º 219; anche in Antrop. [115, nn. 7, 17, 82a, 121]; ed in Grillo n.º 387, Filatrice n.º 734, Monaca n.º 783, Prete n.º 860b, Signora n.º 873).

Marùgola (Gorizia [PRATI, 238, p. 273, che riferisce questa voce alla « Locusta », ma erroneamente], Aquileja [r. p.].

- Trieste: a Monfalcone [r. p.]) ('),

Marincola (Trentino: a Noriglio; Valsugana: a Pergine [r. p.]).

Marintghele (Alto Adige [Dalla Torre, 78<sup>a</sup>, p. 94, in Gottesanbetterin]), nella quale voce il Gredler [Beitr. zu einem zool. Idiotikon aus Tirol; Deutsch. Mundart, IV, 1857, p. 53] vedrebbe una «meravigliosa contrazione del nome scientifico». Secondo me, in vece, sarebbe una trasformazione semplice fonetica dell'antecedente, dovuta all'influsso della parlata tedesca.

Mammòccia-ssassa (Catanzaro: a S. Vito sull'Jonio [r. p.]),

che mi è oscuro.

Mamma-cucchiàra, letteralm.: Donna dispettosa, o Mamma-fila, letteralm.: Mamma che fila (Catania [PITRÈ, 234, III, p. 324]).

Mamma-gràida, letteralm.: Mamma-gravida (Sassari: a Bitti di Nuoro [Marcialis, 157, p. 260]).

Mamma de frittu, letteralm.: Mamma del freddo (Cagliari: a Bosa di Oristano [MARCIALIS, 157, p. 260]).

<sup>(1)</sup> Il MEYER-LÜBKE [170, n.º 5417] riporta la voce roveretana Marùghele per «Ramarro», che io non ebbi mai modo di raccogliere. Soggiunge che queste voci non sono chiare.

NB. — I nomi trentini potrebbero essere contrazioni e corruzioni di Mama-rùgola; e questo una storpiatura di Mama-ruga, nel senso di Mamma delle ruche, forse perchè i ragazzi credono, che da questa Cavalletta possano nascere le Ruche, come nel Bellunese credono che la Lumaca procrei le Chiocciole (v. i nn. 772° e 772h).

Per i nomi siciliani: di uno si veda al n.º 734; e del bene indovinato *Mamma-cucchiàra* sono fattori l'irascibilità e la scontrosità di quest'insetto, veramente bisbetico, e che ne ha pure la faccia: triangolare!

Dei nomi sardi: l'uno trarrebbe dall'avere la femmina del Pregadio l'addome molto gonfio, e quindi il concetto della gravidanza; l'altro al fatto che questo grillaccio si riscontra facile, ne' terreni incolti montani, anche nella stagione fredda.

- 772°. Mammagràida, letteralm.: Mamma-gravida (Sassari: a Tempio-Pausania [Marcialis, 156, che traduce questa voce con « Locusta verdona » v. per la nom. al n.º 224]), = « Locusta sciabolona », cioè l' « E p h i p p i g e r a v i t i u m Audinet-Serville ».
  - Fatt. onom.: l'essere, questa grossa Locusta dall'ovopositore lungo e arcuato, senz'ali affatto, per cui la femmina piena d'ova salta all'occhio subito per il suo addome gonfio e turgido.
- 772<sup>1</sup>. Mamma de sónnu, letteralm.: M. del sonno (Cagliari: a Tortoli di Lanusei [Marcialis, 156]), = « Crisalide » o « Bigatto » in generale (v. meglio al n.º 63).

Sónniga, letteralm.: Sonnacchiosa (Sardegna: dove? [MARCIA-LIS, 156]).

- Drumicciólu, letteralm.: Addormentato? (Sassari [MARCIALIS, 156]).
- Fatt. onom.: l'apparenza, che ha l'insetto allo stato di crisalide, sia esso rinchiuso nel bozzolo o no, di un essere nella quiete assoluta del sonno.
- 772<sup>g</sup>. Mamma de funtanèdda, letteralm.: M. della fontanella (Cagliari: a Lanusei [MARCIALIS, 156]), = « Calabrone » (v. per la nom. a questo tema n.º 142; ed anche in Baco n.º 70, Mosca

n.º 440, Tajano n.º 607°, Vespa n.º 677, Carbonajo n.º 721, Spia n.º 886, Martello n.º 943, Matto n.º 998).

— Fatt. onom. : l'abitudine che hanno questi grossi Vesponi di frequentare volontieri gli spiazzi bagnati del terreno e riunirsi anche intorno alle vasche od alle sorgive.

772ss. — Mamma de terra (Cagliari: a Lanusei [MARCIALIS, 157, p. 259]), = « Millepiedi » (v. per la nom. al tema Biscia n.º 98; ed in Cane n.º 177, Gatto n.º 366 in nota).

772<sup>h</sup>. — Mamma-rùgula (Sassari: nel Logudoro [Spano, 283]), = « Ruca » (v. meglio al n.º 132); ma, meglio, come mi scriveva gentilmente il dott. A. Cara, « Bruco grosso », e quindi letteralmente significherebbe: Mamma delle ruche (v. anche ai nn. 772° e 772<sup>d</sup>).

Madre-pilòsa (Catanzaro: a S. Vito sull'Jonio [r. p.]), — Ai quali fa riscontro il Padre-rùcolo marchigiano (Ascoli-Piceno: a Porto d'Ascoli [r. p.]).

772<sup>i</sup>. — Mamma-sósa, o M. de sósi, letteralm.: M. dei maggiolini, da Sóso = « Maggiolino » (Grosseto: a Massa-Marittima [in com. maestra Mazzarocchi]), = « Maggiolino », ma molto grosso (v. per la nom. al tema Baco n.º 32; anche in Antrop. [115, n.º 78]; ed in Capra n.º 195<sup>a</sup>, Cicala n.º 243, Mosca n.º 440<sup>a</sup>, Pollo n.º 500, Vacca n.º 634, Calzolajo n.º 709<sup>b</sup>, Frate n.º 744<sup>b</sup>, Monaco n.º 810, Mugnajo n.º 820, Signora n.º 874<sup>a</sup>, Diavolo n.º 978<sup>b</sup>, Matto n.º 992) (¹).

Mariùlo (Caserta: a Francolise di Gaeta, Mondragone [r. p.]).

Matróla (Salerno: a Petina di Campagna [r. p.]).

Matróna (Sal.: a Sicignano di Campagna [r. p.]).

Matrónzolo (Sal.: a Pagani [r. p.]).

Metróla (Potenza: a Lauria di Lagonegro [r. p.]).

— Fatt. onom.: la tendenza a battezzare con nomi uguali i Maggiolini e le Cetonie.

772i. — Mamma de ssòle (Sassari: a Onifai di Nuoro [in com maestra Bachiddu]), = « Libellula » (v. per la nom. al tema Ca-

<sup>(1)</sup> V. la nota del n.º 32 a p. 92.

valocchio n.º 231; ed in Cavalletta n.º 230, Cavallo n.º 223, Civetta n.º 255, Farfalla n.º 279, Grillo n.º 383, Mosca n.º 428, Pesce n.º 468, Zanzara n.º 681, Ballerina n.º 685ª, Calzolajo n.º 708, Frate n.º 749, Monaca n.º 791, Prete n.º 863, Signora n.º 875, Strega n.º 888ª, Arcolajo n.º 898, Ago n.º 901, Carrozza n.º 909, Fuso n.º 915, Saetta n.º 970).

Mamma di ssóli (Sass.: a Sédini [in com. maestra Bachiddu]).

772<sup>ii</sup>. — Madróla (Salerno: ad Eboli di Campagna [r. p.]), = « Gazzillori » o « Cetonia » (¹) (v. per la nom. al tema Mosca n.º 420; ed in Baco n.º 28, Calabrone n.º 147, Cavallo n.º 219<sup>a</sup>, Farfalia n.º 303<sup>a</sup>, Gallina n.º 330<sup>a</sup>, Pidocchio n.º 480<sup>a</sup>, Vacca n.º 634<sup>a</sup>, Frate n.º 744<sup>a</sup>, Prete n.º 867<sup>a</sup>, Sbirro n.º 872, Signora n.º 874<sup>b</sup>).

Matróla (Sal.: a S. Marco-Castellabate di Vallo d. Lucania, Stio [r. p.]).

Matróna (Salerno; Sicignano di Campagna [r. p.]). Malatróna (Sal.: a Contursi di Campagna [r. p.]).

772. — Mare (Verona: a Malcesine, Castel d'Azzano, S. Bonifacio, Arcole), = « Ape regina », detta ancora e analogamente da noi: Ava-mare quasi ov., Marùgola a Castagnaro e Terrazzo, d'infiltraz. polesana (v. anche al NB del n.º 772<sup>d</sup>).

Avia màder (Pavia: a Pinarolo Po di Voghera [BOTTIGLIONI, 40°, p. 43]).

Mari di àif (Novara: nella Bassa Valsesia [Bott., 40<sup>a</sup>, p. 43]). Mari di avii (Novara: a Varallo-Sesia [in com. sign. Minestrina]).

Mari (Novara: in Valsesia media [Bottiglioni, 40°, p. 43]).

Mare (Torino: in Val Sesia ed a Mattie di Susa [Valente, 302, p. 366]).

Ava màdar (Ferrara [Azzi, 12ª], Bondeno [r. p.]).

Madrùgla (Ferrara: a Bondeno [Bottiglioni, 40°, p. 43; e r. p.]).

Marugola (Polesine [MAZZUCCHI, 163]).

Mandrùgola (Mantova [ARRIVABENE, 10]).

Mamme (Campobasso [in com. dott. Altobello]; Agnone d'Isernia [Bottiglioni, 40°, p. 43]).

<sup>(1)</sup> V. il NB del n.º 28.

Màmmara (Chieti: a Castelfrentano [Bottiglioni, 40<sup>a</sup>, p. 43]; Ortona a mare di Lanciano [in com. maestra Quirini]).

Mamma (Lecce [Bottiglioni, 40°, p. 43]; Tricase di Gallipoli [r. p.]).

Mammareddha, con il ddh palato-dentale esplosivo (Lecce [in com. prof. Daniele]).

Abe mama (Sassari: nel Logudoro [in com. sign. A. Cara]).

Abi mamma (Cagliari: ad Oristano [Bottiglioni, 40<sup>a</sup>, p. 43]).

Abe mamma (Cagl.: a Dualchi di Oristano [Bottiglioni, 40<sup>a</sup>, p. 43]).

— Fatt. onom.: l'essere quest'ape, l'unica dello sciame, che abbia l'incombenza di deporre le uova nei favi.

NB. — La voce Marùgola, secondo il Salvioni [Spigolature venete; Revue de dialectol. romane, v. II, Bruxelles, 1910, p. 95], sarebbe « una curiosa variazione suffisale del ben noto Mariga' Capo del comune'», che, a sua volta [261, p. 310], egli connette direttamente con Marigola o Mariegola = « Matricola » (« Libro del comune » e « Comune »).

Io, non mi sento di discutere su questo concetto, ma riterrei più naturale che questi nomi a tipo Marùgola per « Ape regina » dovessero essere degenerazioni semplici di Matercula = « Mammina »; perchè davvero non saprei combinare la Matricola con la Regina delle api.

È bensì vero che Marùgola nel Polesine indica eziandio « Capo dei ladri »; ma della sua parentela con Matricola, anche per il suo significato di « Ape regina », ne dubita molto lo stesso Meyer-Lübke [170, n.º 5417]. Ed io avvaloro questo dubbio, ricordando quì la nostra voce veronese Marugolo per « Sasso grosso », che intravvedo legata alle antecedenti perchè mi pare vi faccia capolino sorridente il concetto primo espresso in testa al capitolo (p. 1148), per cui essa vorrebbe significare nella psiche popolana: Capo dei sassi.

772<sup>m</sup>. — (Omesso).

772mm. - Madischètta, letteralm.: Mammetta (1) (Sardegna me-

<sup>(1)</sup> In fede del ROLLA [244a, p. 21].

rid. [Rolla, 244°, p. 21; mentre il Marcialis, 158, p. 143, scrive: Mudiscéddu o Modiscéddu, senza ubicazione, ma che io ebbi da Cabras di Oristano in com. dal dott. A. Cara]), = « Ballerina » (v. per la nom. al tema Ballerino n.º 686; anche in Antrop. [115, n.º 21]; ed in Bovajo n.º 704, Frate n.º 748, Monaco n.º 789).

772<sup>n</sup>. — Mandrugòto (Verona: quasi ov.), = « Dormentone » (v. meglio al tema *Baco* n.º 46; ed anche in *Biscia* n.º 101, *Cane* n.º 180, *Gatto* n.º 359, *Verme* n.º 648).

Mammaddrài (Siracusa: a Modica [r. p.]), voce usata più volontieri per la larva della « Carruga marmorizzata », cioè la « Polyphilla fullo (Linné in gen. Scarabaeus) Harris », che nelle regioni meridionali è più comune del Maggiolino.

— Fatt. onom.: il fatto che questa larvaccia sotterranea, bianco-sudicia e lenta lenta del Maggiolino, è molto grossa; perciò ritenuta una Mamma-ruca, cioè: Mamma delle ruche. Ma siccome la larva è grossa e tozza, così di Ruga s'è fatto Rugòto, usando i Veronesi la terminazione òto per certi mezzi-accrescitivi di cose che tendono appunto al tondo e al grosso e quindi con una punta di peggiorativo, come, del resto, press'a poco nell'ital. letter.; e poi il \* Mama-rugòto s'è contratto in Mandrugòto.

Per il nome siciliano non posso che avvicinarlo alla voce Mammaddraga (v. Del Bono, 90, e gli altri vocabolaristi siciliani), usata, non solo per far paura ai bambini, ma anche verso « Donna corpacciuta e brutta »; e le larve dei Maggiolini tutti sono grosse e tozze.

## Medico

773. — Mmiéreco (Caserta [in com. sign. Prattico]), = « Albanella », cioè il « C i r c u s c y a n e u s (Linné in gen. Falco) Boie », nel Veronese detto ovunque: Falchéto ssenarin al maschio, F. rósso alla femmina.

Mmiédeco, o Mmiéreco (Napoli [GIGLIOLI, 128, p. 357]).

— Fatt. onom.: forse il vestito grigio velato di turchino e tutto omogeneo, per cui questo Falco può far ricordare il medico.

774. — Mmiédeco (Caserta [in com. prof. Moretti]), = « Falco

capuccino » o « F. di padule », cioè il « C i r c u s a e r u g i - n o s u s (Linné in gen. Falco) Savigny », nel Veronese chiamato: Falchéto de val ovunque, e più raramente: Pojàna de val.

Miédeco (Napoli [GIGLIOLI, 128, p. 356]).

Mièdicu (Cosenza: a Rogliano [in com. maestro Alessio]). Mèdicu, o M. di pantanu (Catanzaro [GIGLIOLI, 128, p. 356]).

— Fatt. onom.: pur quì il vestito tutto bruno-rossastro, di questo Falco che fa il signorotto nelle nostre paludi.

## Mietitore (e affini)

775. — Mmiettetóre (Caserta [in com. sign. Prattico]), = « Libellula » in generale (v. per la nom. al tema Cavalocchio n.º 231; ed anche in Cavalletta n.º 230, Cavallo n.º 223, Civetta n.º 255, Farfalla n.º 279, Mosca n.º 428, Pesce n.º 468, Zanzara n.º 681, Frate n.º 749, Monaca n.º 791, Prete n.º 863, Signora n.º 875, Arcolajo n.º 898, Ago n.º 901, Fuso n.º 925, Saetta n.º 970).

Segadirru, letteralm.: Segatore? (Cagliari [MARCIALIS, 156]). Segamanus, letteralm.: Sega-mano (Cagliari: nel Campidano

[MARCIALIS, 156]).

Segapóddighe, letteralm.: Sega-dito (Cagl.: a Meana di Lanu-

sei [MARCIALIS, 156]).

— Fatt. onom.: il vezzo che ha questo arbiter elegantiae nel mondo degli Insetti, di posarsi durante l'estate sugli steli più alti delle stoppie.

776. — Messonéra, letteralm.: Mietitrice (Torino [r. p.]), = "Lucciola" (v. per la nom. al tema Luce n.º 927; anche in Antrop. [115, nn. 22 al NB e 65]; ed in Baco n.º 30, Biscia n.º 79, Colomba n.º 266, Farfalla n.º 295, Gallina n.º 330, Gatto n.º 370, Lucertola n.º 398, Mosca n.º 429, Zanzara n.º 679, Ballerino n.º 687, Bovajo n.º 699, Mugnajo n.º 818, Pane n.º 963).

Mussünéra (Tor.: a Boschi-Barbania; Castelnuovo d'Ivrea [r.

p.]).

Messunéra, o Mussunèra (Tor.: a Barbania, Villa-Castelnuovo d'Ivrea [Salv., 264, p. 16]. — Cuneo: a Barge di Saluzzo [Salv., 264, p. 16, che traduce con « Spigolatrice »]). Meissunéri (Tor.: ad Usseglio [Terracini, 288, p. 13 - n.° 304]). Mssunèra (Cuneo: a Vicoforte di Mondovì [Jaberg & Jud, 137°, Tav. « La Lucciola »]).

Segadógn, letteralm.: Segatore (Ticino: ad Intragna [Salvio-NI, 264, p. 16]).

— Fatt. onom.: il comparire di questi piccoli luciferi graziosi — che seminano di stelle filanti le nostre praterie ed i nostri viali, o di stelline fisse i cigli cespugliosi delle vie, dei canali, delle siepi — nel giugno, intorno al S. Giovanni (26 giugno), sbocciando da larve, che hanno passato l'inverno mezzo intirizzite ed in letargo, per trovarsi in seguito numerosissimi nel luglio; proprio quando ferve la mietitura.

NB. — La coincidenza della comparsa di questo lumicino vivente con lo scadere del S. Giovanni — più esatta nelle terre tedesche, che non nelle nostre, dove tale comparsa è piuttosto anticipata —, originò gli agionimi tedeschi, correnti anche in Austria: con i Johanniswurm, Johanniswürmchen, Johanniskäfer, Johannisgleimchen, ed in Polonia il Robaczek s. Jana [Nemnich, 187, in Lampyris]; i quali s'introdussero qua e là anche da noi, con i:

Lumin de ssan Gioani (Spalato [in com. prof. Bertoldi]); Vèrmo de ss. Giovani (Quarnaro: a Veglia [in com. prof. Bertoldi]);

Steléta de ssan Giovani (Istria: a Sovignaco [r. p.]);

Luma de ss. Gioan (Istria: a Verteneglio [in com. proff. Cappellari & Cappelletti]);

Luméta de ss. Giovani o Lunéta de s. G. al maschio, e Lunéta alla femmina (Capodistria [in com. proff. Bertoldi & Vattovaz]);

Lume de ss. Giovan (Trieste [Kosovitz, 139], riportato pure dal Salvioni [262, p. 171] fra i nomi della Lucciola di origine oscura);

Ssan Giovani, scusso scusso per antonomasia (Istria: a Fianona, Gimino, Pisino, Ardignano [r. p.]);

Mósca de ss. Giovani (Trieste [r. p.]);

Bau de sson Gión, letteralm.: Baco di s. G. (Grigioni: ad Ems di Imboden; Pitasch di Glenner [JABERG, & JUD, 137<sup>a</sup>, Tav. « La Lucciola »]), e

Bau sson Gión (Grigioni: a Camischollas di Vorderrhein [JAB. & JUD, 137<sup>a</sup>, Tav. « La Lucciola »]), ai quali corrispondono gli spagnoli: Pape de san Juan catalano di Puiggenda, e Cuchéta de san Giuan aragonese di Bi-

nèfar [GRIERA: Atlas ecc., Mapa la « Cuca de lum »], e per i quali si vedano anche le glosse dell'Interm. del n.º 927, in IV, a.

Per la stessa ragione abbiamo pure un Lùs di ssant'Antoni (Udine: a Moggio [JAB. & JUD, 137<sup>a</sup>, Tav. « La Lucciola »]), perchè anche questo Santo scade in giugno.

777. — Tagliafénu (Sassari [MARCIALIS, 156]), = « Cervo volante » (v. per la nom. al tema Diavolo n.º 974; anche in Antrop. [115, n.º 42<sup>a</sup>]; ed in Baco n.º 67, Colombo n.º 259, Farfalla n.º 298, Gallina n.º 316, Vacca n.º 635).

 Fatt. onom.: le due enormi mandibole di questo gigante fra gli Scarafaggi, che, arcuate come sono, possono far ricor-

dare bene le falci.

778. — Segantèn (Modena [MARANESI, 162]), = « Smergo » (v. per la nom. al tema Lavoratore n.º 770; ed anche in Pescatore n.º 849 e Fuso n.º 924).

Sghétt (Reggio in Em.: a Correggio [in com. prof. Rossi]).

Seghéta (Spezia: a Portovenere [r. p.]).

- Fatt. onom.: i margini del becco, che in quest'uccello sono dentati come una sega.

779. — Segadór, letteralm.: Falciatore (Verona: a Trevenzuo-lo), = « Baco da seta » (v. per la nom. al tema Baco n.º 10; anche in Antrop. [115, n.º 1ª]; ed in Biscia n.º 84, Cavallo n.º 224ª, Gatto n.º 374ª, Verme n.º 665, Lavoratore n.º 771).

— Fatt. onom.: il modo con il quale questo bruco — come del resto molti altri analoghi — rode i margini delle foglie del gelso, facendo con la testa un movimento a mezzo cerchio come quello della falce, e producendo sulla foglia un taglio circolare come le andane dei prati in falciatura.

# Monaca, Monaco.

Tema simpaticissimo al popolo, perchè ne ha tratti dei nomi per ben ventisette Uccelli, dodici Insetti, compresa una loro fase ed una loro malattia, ed un Mollusco. Gli servirono di confronto: qualche rara volta la vecchiaja delle Monache; qualche altra la loro simpatia; più spesso le loro preghiere; quasi sempre il vestito.

I riflessi di questo tema si trovano diffusi per tutta Italia.

- 780. Mónega (Verona: a Romagnano di Grezzana, Costermano, Caprino), = « Falena disuguale » (v. per la nom. al tema Frate n.º 764).
  - Fatt. onom.: l'abito femminile di questa curiosa Farfalla (v. meglio al n.º 764).
- 781. Mónega (Verona: a Rivoli), = « Palinculo » (v. per la nom. al tema Frate n.º 746; anche in Antrop. [115, nn. 20 e 83]; ed in Prete n.º 858).
  - Fatt. onom.: si leggano al n.º 746.
- 782. Mónega, o Mùnega (Nizza [Giglioli, 128, p. 331]), = «Barbagianni», cioè la «Strix flamme a Linné», nel Veronese chiamata: Alóco bianco o A. de campanil quasi ov., Barbagian sporadicamente qua e là (v. anche in Antrop. [115, n.º 55]; ed in Signora n.º 876, Strega n.º 890).
  - Fatt. onom.: l'abito bellissimo di questo silenzioso rapace notturno: un mantello fulvo lagrimato di grigio volgente al turchino, sopra una veste bianca sericea, con il velo ed il soggolo bruno rossi, che fan risaltare meravigliosamente la bianchezza brillante della faccia, che pare umana.
- 783. Mùniga (Istria: a Pola, Albona, Antignano [r. p.]), = « Pregadio » (v. per la nom. al tema Cavallo n.º 219; anche in Antrop. [115, nn. 7, 17, 824, 121]; ed in Grillo n.º 387, Filatrice n.º 734, Madre n.º 772d, Prete n.º 860b, Signora n.º 873).

Móniga (Istria: a Pedena, Pisino, Rovigno, Orsera, Visignano

[r. p.]. — — Como: a Bellano [r. p.]).

Monighèla (Istria: a Pisino, Parenzo [r. p.]).

Moneghèla (Belluno [r. p.]).

Mónega (Trentino: a Sacco, Pomarolo, Rovereto; in Val Sarca a Riva, Arco [r. p.]. — Milano [r. p.]).

Monigàscia (Como: a Porto-Valtravaglia di Varese [r. p.]).

Mùnia, o Móniga (Novara; Biella [r. p.]. - Torino: a Volpiano, Cavagnolo [r. p.]).

Mùniga (Novara: a Dagnente, Galliate [r. p.]).

Mùnega (Nov.: a Recetto [r. p.]. — Porto-Maurizio [r. p.].

- Genova: a Chiavari [r. p.]).

Munachin (Nov.: a Casalbeltrame [r. p.]).

Muneghétta (Porto-Maur.: a S. Remo, Ventimiglia [r. p.]. —

Genova: a Savona [r. p.]).

Monahina, o Monahèlla, con l'h più o meno aspirata (Firenze: a Prato; Pistoja, Tizzana [r. p.]. — Lucca: a Pieve a Nievole [r. p.]. — Pisa: a Pontedera [r. p.]. — Siena; Montepulciano [r. p.]. — Arezzo: a Pieve S. Stefano [r. p.]).

Munichina (Massa e Carr.: a Carrara [r. p.]).

Monichétta (Perugia: a Foligno [r. p.]).

Mônaca (Perugia: a Castiglione del Lago [r. p.]. — Teramo: a Montesino [r. p.]. — Chieti [r. p.]).

Monachina (Pes.-Urb.: ad Urbino [r. p.]).

Mònica (Roma: a Corneto-Tarquinia di Civitavecchia; Viterbo, Bagnorea [r. p.]).

Monachèlla (Roma: a Vetralla di Viterbo [r. p.]).

Mònaca-vérd (Chieti: a Fara-Filiorum-Petri [r. p.]).

Munacarèll (Chieti: ad Atessa [r. p.]).

Za-mòneca, letteralm.: Zia monaca (Chieti [r. p.]).

Za-mònoc (Chieti: a Fossacesia; Guastameroli di Lanciano [r. p.]).

Zia-mònaca (Foggia: a Torre Maggiore di S. Severo [r. p.]).

Mônache, sing., con la e appena sensibile (Bari: ad Altamura [r. p.]).

Munachèlle (Cosenza: ad Amendolara di Castrovillari [r. p.]). Monachèddha, con il ddh palato-dentale esplosivo (Reggio in Cal.; Laureana-Borrello di Palmi [r. p.]).

Monachèdda (Messina, Mili; S. Teresa-Riva di Castrovillari [r. p.]).

Munachèdda (Siracusa: a Noto [r. p.]).

Munachèddu (Palermo [r. p.]).

Mùnega (Cagliari: a Carloforte [MARCIALIS, 156]).

— Fatt. onom.: l'atteggiamento delle grosse zampe anteriori di questa Cavalletta feroce quando si mette sulla difesa, che ripete quello di chi prega, e che fa vivo contrasto con la irritabilità e rabbiosità di detto insetto.

784. — Mónia, letteralm.: Monaca (Piemonte [DI S. ALBINO, 94]. Torino: a Moncalieri [r. p.]), = « Frate », cioè il Baco da seta affetto d'arricciamento (v. meglio al n.º 747).

- 785. Muìnie, letteralm.: Monaca (Friuli [PIRONA, 233]), = « Damigella » (v. per la nom. al tema Cavalocchio n.º 231; ed anche in Farfalla n.º 279, Grillo n.º 283, Calzolajo n.º 708, e Signora n.º 879).
  - Fatt. onom.: il movimento continuo delle mascelle di questa vezzosa e molleggiante volteggiatrice delle nostre acque, che fa ricorrere alla mente dei monelli il biascicare delle beghine in atto di recitar avemmarie; ed anche l'abito leggiadro maschile della specie più appariscente la « Damigella splendida », cioè la « C a l o p t e r i x s p l e n d e n s Linné » —, tutto di un turchino metallico quasi nero.
- 785°. Mònza de dòmo, letteralm.: Monaca di casa (Sardegna: nel Logudoro [Meyer-Lübke, 170, n.º 5654], « Tartaruga » (v. per la nom. al tema Botta n.º 118; ed anche in Biscia n.º 118 e Tartaruga n.º 615).
- 786. Mòneche de la fave (Bari: a Molfetta di Barletta [Scardigno, 273], Bisceglie [in com. sign. Mastrototaro]), = « Tonchio delle fave » (v. per la nom. al tema Colombo n.º 273; anche in Antrop. [115, nn. 40 e 112]; ed in Gallina n.º 328).

- Fatt. onom.: si leggano al n.º 751.

- 787. Monachèlla (Roma [Schembri, 275, p. 25]), = « Avocetta » (v. per la nom. al tema Calzolajo n.º 710).
  - Fatt. onom.: l'abito di questo elegantissimo trampoliere delle nostre acque vallive: cappuccio e mantello nerissimi velati leggermente di bruno, ma con quattro sparati longitudinali, che l'asciano vedere bellamente il vestito bianco bianco.
- 787°. Monacèlla (Foggia [in com. prof°. Rachele Tangaro-Rossignoli]), = « Piatfola » (v. per la nom. al tema Pane n.° 959; anche in Antrop. [115, n.° 75]; ed in Baco n.° 18, Gallina n.° 329, Grillo n.° 391, Mignatta n.° 415, Piattone n.° 471, Scorpione n.° 589, Calzolajo n.° 709, Fornajo n.° 740°, Prete n.° 859, Carrozza n.° 910, Luce n.° 934).

Monacèdde (Bari: a Molfetta di Barletta [r. p.]).

— Fatt. onom.: il suo colore bruno oscuro.

788. — Monacèlla (Siracusa [GIGLIOLI, 128, p. 576]; e r. p.),

- « Beccaccia di mare », cioè l' « Hae matopus ostrale gus Linné », nel Veronese detto: Ostregàra o Galinassa de mar.
  - Fatt. onom.: il mantello nero lucido di questo uccello vallivo dal lungo becco rosso-aranciato, che risalta sopra il bianco schietto del suo grembiule.
- 789.— Monacèlla (Caserta [in com. sign. Prattico]; Torre Annunziata [in com. prof. Moretti]), = tanto « Ballerina » (v. per la nom. a questo tema n.º 686); quanto il « Culbianco » (v. per la nom. al tema Colombo n.º 275).
  - Fatt. onom. : l'abito; che fu già descritto per la prima al n.º 686; e che per il secondo è costituito da mantello con cappuccio grigi spolverati di cenere e pezzati di bruno, sopra una veste candida velata di rosa.
- 790. Moneghèla (Istria: a Verteneglio [in com. proff. Cappellari & Cappelletti]), = « Peppola », cioè la « Fringilla montifringilla Linné », nel Veronese chiamata Montàn.
  - Fatt. onom.: l'abito di quest'uccellino silvano, fratello del Fringuello, ma cadetto in quanto al canto: cappuccio e mantello neri con larga balza bianca, cravatta rossa velata di giallo e veste bianca lagrimata di nero.
- 791. Muneghèla (Padova [Patriarchi, 218; e r. p.]), = « Libellula » in generale ma, dalle mie indagini, specialmente la « Damigella » (v. per la nom. al tema Cavalocchio n.º 231; anche in Cavalletta n.º 230, Cavallo n.º 223, Civetta n.º 255, Farfalla n.º 279, Mosca n.º 428, Pesce n.º 468, Zanzara n.º 681, Frate n.º 749, Mietitore n.º 775, Prete n.º 863, Signora n.º 875, Arcolajo n.º 898, Fuso n.º 925, Saetta n.º 970).

Mùnia (Novara, Ameno, Arona, Borgomanero, Cerano, Romagnano Sesia, Trecate, Oleggio; Pallanza [r. p.]).

[[Munjéto (Delfinato [PIAT, 225, in Demoiselle]).

Mónk (Caserta: a Maddaloni [r. p.]).

- Fatt. onom.: come quelli accennati al n.º 785.

792. — Monacèdda (Messina [GIGLIOLI, 128, p. 287], Canneto in Lipari [in com. rag. Denaro]), = tanto la « Rondine montana », cioè la « C l i v i c o l a r u p e s t r i s (Scopoli in gen. Hirundo)

- Fatio, = Cotyle r. in Boie », nel Veronese detta: Róndena de montagna (v. anche al tema Martello n.º 949); quanto il « Topino » (v. per la nom. al tema Mosca n.º 435; ed anche in Ratto n.º 574, Frate n.º 753, Martello n.º 940).
  - Fatt. onom.: l'abito: che per la prima risulta di un largo mantello a cappuccio bruno-oscuro gettato sopra una veste bianco-sudicia degradante al grigio; e per la seconda come scrissi al n.º 753.
- 793. Monacèddha, con il ddh palato-dentale esplosivo (Bari: a Bisceglie [in com. sign. Mastrototaro]), = « Pavoncella » o « Fifa » (v. per la nom. al tema Pavone n.º 457; anche in Antrop. [115, n.º 24]; ed in Capra n.º 200, Farfalla n.º 289).
  - Fatt. onom. : l'abito di questo elegante valligiano : mantello, velo e soggolo neri a riflessi metallici verdi, sopra una veste candida.
- 794. Munacèdda (Sicilia [Traina, 298]. Messina: a Roccalumera [r. p.]), = « Punteruolo del grano », cioè la « C a l a n d r a g r a n a r i a (Linné) », nel Veronese detta: Pontiról del forménto, mentre la sua larva, che rode il grano, è chiamata: Caról del forménto.
  - Fatt. onom. : l'abito di questo minuscolo Scarafaggino non sorpassante i tre millimetri, ma dalla testa lungamente rostrata a punteruolo, comunissimo e numeroso ovunque si trovi del frumento : tutto nero velato a volte di bruno.
- 795. Munacèdda nìura, letteralm.: Monachella nera (Sicilia [GIGLIOLI, 128, p. 274]), « Balia nera » (v. per la nom. al tema Zanzara n.º 680).
  - Fatt. onom.: l'abito di questo silvano civettuolo, tranquillo, non pauroso: mantello a cappuccio nero sopra una veste perfettamente bianca.
- 796. Munachèdda (Sicilia [TRAINA, 298]), = « Balia » (v. per la nom. al tema Zanzara n.º 680; ed anche in Fabbro n.º 727).
  - Fatt. onom.: l'abito di quest'altro silvano, fratello dell'antecedente: mantello scollato e cuffietta neri pezzati di bianco, sopra una veste candidissima.

796<sup>a</sup>. — Mannachèdda (Potenza: a Senise [in com. sign. Lubanchi]), = « Donnola » (v. per la nom. al tema Signora n.º 877; ed anche in Gatto n.º 374°, e Ratto n.º 565<sup>a</sup>).

— Fatt. onom.: le sue forme eleganti e le sue movenze graziose, che condussero il popolo a battezzare questo piccolo carnivoro con nomi vezzeggiativi (v. meglio al n.º 877).

797. — Monachèlla (Caserta [in com. dott. Trotter]), = « Lucìa » o « Coccinella » (v. per la nom.: al tema Gallina n.º 322; anche in Antrop. [115, nn. 1b, 3, 19, 39, 60, 63, 76, 82, 85, 99, 101, 111]; ed in Baco n.º 341, Bue n.º 141, Cavallo n.º 226, Chioccia n.º 238ª, Colombo n.º 267, Farfalla n.º 307, Mosca n.º 432, Pollo n.º 502ª, Porco n.º 525, Tacchino n.º 605, Vacca n.º 639, Bovajo n.º 697, Madre n.º 772, Signora n.º 874).

Monachèlla (Roma: a Viterbo [r. p.]).

Monaca di santa Lucia (Foggia: a Castelnuovo della Daunia [in com. dott. Trotter]).

Munachèlla (Potenza: a Spinoso [r. p.]).

Monachèdda, con il ddh palato-dentale esplosivo (Catanzaro: a Cotrone [r. p.]).

Munachèdda russa, letteralm.: Monachella rossa (Girgenti: a

Montevago [PITRÈ, 234, III, p. 336]).

- Fatt. onom.: la tendenza a battezzare questo Scarafaggino tanto caro ai ragazzini con nomi carezzevoli. Ma, forse, anche l'abito: veste rossa, giubbetto nero, cuffietta bianca.
- 798. Monicèddra, o Monacèddra, con il ddr = ddh palatodentale esplosivo (Lecce: in Terra d'Otranto [GIGLIOLI, 128, p. 235]), = « Cinciallegra », cioè il « Parus major Linné », nel Veronese detto Sperónssola o Ssifòtola quasi ov., Speranssìna a Torri, Potasséca lungo il conf. vicentino (v. anche in Antrop. [115, n.° 128]).

Munachèdda (Palermo: a Castelbuono di Cefalù [GIGLIOLI,

128, p. 235]).

Munacóni (Palermo: a Cefalù [GIGLIOLI, 128, p. 235]).

Munacèdda (Palermo [GIGLIOLI, 128, p. 235]. — Messina: a Canneto in Lipari [in com. rag. Denaro]).

— Fatt. onom. : l'abito di questa chiaccherina veramente allegra, sempre in moto, frugacchina, ma previdente, sapendo mettersi in serbo entro qualche buco le provvigioni per i giorni brutti: cappuccio, mantello, e bavero a punta sul davanti tutti neri, spiccanti sopra un grembiule gialliccio con balza bianca.

- 799. Monacèddhe, con il ddh palato-dentale esplosivo (Bari: a Molfetta di Barletta [Merlo, 167, p. 94], Bisceglie [in com. sign. Mastrototaro]), = "Piattola" o "Blatta" (v. per la nom. al tema Pane n.º 959; anche in Antrop. [115, n.º 75]; ed in Baco n.º 18, Gallina n.º 329, Grillo n.º 391, Piattone n.º 471, Scorpione n.º 589, Calzolajjo n.º 709, Fornajo n.º 740°, Prete n.º 859, Carrozza n.º 910, Luce n.º 934).
  - Fatt. onom.: il suo colore quasi uniforme bruno traente al nero.
- 800. Monachina (Pisa [GIGLIOLI, 128, p. 597; e r. p.]), = « Piro-piro culbianco » (v. per la nom. al tema Chioccia n.º 237; anche in Antrop. [115, n.º 8]).
  - Fatt. onom.: l'abito che veste questo elegantissimo uccello palustre e corridore esimio: mantello a cappuccio nero velato di olivastro metallico con punteggiature in bianco, e veste candida immacolata.
- 801. Moneghina del Ssignór (Verona: a Vigasio), = « Rondine » (v. per la nom. al tema Gallina n.º 310; anche in Antrop. [115, nn. 71 e 125]; ed in Uccello n.º 621, Muratore n.º 831, Forbici n.º 912, Martello n.º 948).
  - Fatt. onom.: più che l'abito ben noto di questo volatore impareggiabile tutto nero a riflessi turchini con sottoveste bianca —, la tendenza nelle mamme a farlo rispettare dai ragazzi; non solo perchè simbolo della primavera vivificatrice de' campi, ma più ancora perchè protagonista di leggende religiose (¹).
- 802. Moneghèla (Trentino: a Cembra [Bonomi, 39, p. 22]), « Cinciarella » (v. per la nom. al tema Fabbro n.º 725; ed anche in Cappone n.º 189, Frate n.º 758, Mugnajo n.º 821).

Muinie sing. (Friuli [PIRONA, 233]).

Muinia (Friuli: a Gorizia [VIGNOLI, 305]).

<sup>(1)</sup> V. in Appunti [116, P. I, Cap. XII, § V, D, 11].

Moneghin, o Moneghèlla (Ticino: a Locarno [FATIO, 97, II, p. 481]).

Moneghèla (Como (Monti, 173; e r. p. quasi ov.]).

Muneghina, o Muneghéta (Sondrio: ov. [Br. Galli-Valerio, 42, p. 88; e r. p.]).

- Fatt. onom.: il vezzosissimo abito di questa blaterina instancabile, che più degli alberi batte i canneti ed i campi di Mais: mantello verdigno guernito d'azzurro con bavero nero pendente a punta intorno al collo, sopra una veste giallolina.
- 803. Moneghéta (Belluno: a Lamon di Fonzaso; Lozzo d'Auronzo [in com. ing. Giopp]), = « Sterpazzolina », cioè la « S y lvi a subalpina Bonelli», nel Veronese rara e quindi senza nome, ma da qualche cacciatore detta Bianchetina.
  - Fatt. onom.: l'abito di quest'altro silvano blaterino a proposito ed a sproposito: mantello grigio a riflessi turchini pezzato di bruno sulle spalle e sullo strascico, sopra una vesta cupamente rossa.
- 804. Muneghéta (Venezia [Boerio, 32]), = « Pesciajola » (v. per la nom. al tema Frate n.° 759; anche in Antrop. [115, n.° 1]; ed in Pescatore n.° 84, Fuso n.° 923).
  - Fatt. onom.: si leggano al n.º 759.
- 805. Muneghéta, o M. gròssa, o M. da la colàna (Padova [Arrigoni, 8, n.º 216]), = « Corriere grosso » (v. per la nomal tema Gatto n.º 353; ed anche in Oca n.º 451, Frate n.º 754, Prete n.º 867).

Monachèlla (Malta [SCHEMBRI, 275, p. 20]).

- Fatt. onom.: l'abito di quest'uccello palustre: mantello bruno velato di cenere con cappuccio nero pezzato di bianco e bavero nerissimo, sopra una veste candidamente bianca.
- 805°. Muneghéta (Padova [ARRIGONI, 8, n.º 217]), = « Corriere piccolo » (v. per la nom. al tema Gallo n.º 353; anche in Antrop. [115, n.º 129]; ed in Cimice n.º 249, Oca n.º 451, Pipistrello n.º 489, Prete n.º 867, Martello n.º 937).
  - Fatt. onom.: l'abito che veste questo frequentatore delle paludi, e che ricorda molto da vicino quello del suo fratello « Corriere grosso » (v. al n.º 805).

- 805b. Muneghéta (Nizza [Schembri, 275, p. 3 n.º 28]), = « Civetta minore », cioè la « C a r i n e p a s s e r i n a (Linné in gen. Strix), = Glaucidium pass. in Boie », nel Veronese detta Ssivetina (ovunque).
  - Fatt. onom. : l'abito di questa piccola Civetta dei boschi montani : mantello bruno-grigio velato di rossastro, veste bianca a lagrime oscure, e velo fulvo chiazzato di bianco.
- 806. Moniéta (Piemonte [DI S. ALBINO, 94]. Cuneo: ad Alba [r. p.]), « Codibùgnolo », cioè l' « A c r e d u l a c a u d a t a (Linné in gen. Parus) Koch, A. rosea in Scharpe (quale forma occidentale-settentr.) », nel Veronese chiamata ovunque Speronssolin, Ocio de bó, Sperónssola da la côa lônga.

Moneghèla (Istria: a Verteneglio [in com. proff. Cappellari & Cappelletti]).

Muiniùte (Friuli : ad Attimis di Cividale [r. p.]).

Monichin (Sondrio: a Bormio [r. p.]).

Munaghèna d'la còuva lònga (Genova: a Cairo-Montenotte di Savona [in com. prof. Ceppi]).

- Fatt. onom. : l'abito di questo frugolino tutto coda e tutto moto : mantello nero velato di rosso e macchiato di chiaro, su veste e cuffia bianche.
- 807. Moniéta (Torino [DI S. ALBINO, 94]), « Mignattino » (v. per la nom. al tema Civetta n.º 252; anche in Antrop. [115, n.º 107]; ed in Colombo n.º 261, Rondine n.º 577, Mugnajo n.º 816, Pescatore n.º 562).
  - Fatt. onom.: l'abito primaverile tutto nero di questo volatore elegante, che ravviva con la sua presenza e valli e lago.
- 808. Muniéta (Alessandria: a Serravalle-Scrivia [in com. prof. Spiritini]; Basso Piemonte [GIGLIOLI, 128, p. 634]), = « Mignattino zampe rosse » o « M. ali-bianche », cioè l' « H y d r o c h e l i d o n l e u c o p t e r a (Meisner & Schinz in gen. Sterna) Boie », nel Veronese detta Cocalina négra.
  - Fatt. onom. : l'abito di questo grazioso volatore e fratello dell'antecedente : tutto nero profondo pezzato di bianco sulle ali.
  - 809. Monacàccia (Umbria: a Piediluco [TRABALZA, 297]). =

« Falloppa », cioè il Bozzolo non compiuto del Filugello affetto d'arricciamento (v. al n.º 747); nel Veronese è chiamata Falòpa (ov.).

— Fatt. onom.: forse il fatto che il bozzolo, sottile sottile, si schiaccia qua e là e dà l'idea d'una veste ampia e mal messa, come quella di una monaca trasandata.

810. — Mònaco (Salerno: ad Eboli di Campagna [r. p.]), = « Maggiolino » (v. per la nom. al tema Baco n.º 32; anche in Antrop. [115, n.º 79]; ed in Capra n.º 195ª, Cicala n.º 243, Mosca n.º 440ª, Pollo n.º 500, Vacca n.º 634, Calzolajo n.º 709⁶, Frate n.º 744⁶, Madre n.º 772⁶, Monaco n.º 810, Mugnajo n.º 820, Signora n.º 874ª, Diavolo n.º 978⁶, Matto n.º 992) (¹).

Mnacièllo (Salerno: a Castellamare di Stabbia; Agropoli di Val-

lo della Lucania [r. p.]).

Mungillo, dimin. di Monaco (Caserta: ad Aversa [r. p.]). Muónk (Bari: a Bisceglie [in com. sign. Mastrototaro]).

- Fatt. onom.: l'abito di questo scarafaggio della primavera, altrettanto temuto dagli agricoltori, che vedono in esso un flagello devastatore, quanto cercato dai monelli, che ne fanno la vittima dei loro crudeli trastulli: mantello bruno in castagno, corsetto nero, e veste grigia più o meno infarinata di bianco.
- 811. Mònacu (Calabria [Lucifero, 145, p. 31 estr.]. Catanzaro [Giglioli, 128, p. 356]), « Falco capuccino » o « F. di padule », cioè il « C i r c u s a e r u g i n o s u s (Linné in gen. Falco) Savigny », nel Veronese detto comunem. Falchéto de val, o raramente Pojàna de val.
  - Fatt. onom.: l'abito di questo bel Falco, che pianeggia volontieri sulle nostre paludi: mantello bruno rugginoso, cappuccio rossastro, e veste rossa a mosche oscure.
- 812. Monachèl (Chieti [r. p.]), « Chiocciola » mangereccia, ma più precisamente la « Helix aspersa O. F. Müller », che manca nel Veronese, mentre è comunissima nel meridionale (v. ancora per la nom. al tema Baco n.º 35; anche in Antrop. [115, n.º 84]; ed in Asino n.º 4ª, Cappone n.º 186ª, Vacca n.º 634ª, Verme n.º 667).

<sup>(1)</sup> V. la nota del n.º 32, p. 92.

Camp.

Bas.

Cal. -

Sic. -

Sard.

Monacièllo (Napoli [Costa, 69]).

Munacèddu (Foggia: a Cerignola [r. p.]).

Menacèda (Bari: ad Andria [Corugno, 70]; Gioja del Colle d'Altamura [r. p.]).

Munaceddh, con il ddh palato-dentale esplosivo (Bari: a Terlizzi; Barletta [r. p.]. — Lecce: a Mottola di Taranto [r. p.]).

Municèddha (Lecce: a Carpignano-Salentino; Tricase di Gallipoli [r. p.]).

Munacèdahu (Lecce: a Copertino; Carovigno di Brindisi, Salice [r. p.]).

Municèdahu (Lecce: a Salve di Gallipoli, Ruggiano del Capo, Specchia-Preti [r. p.]).

Monicèddha (Lecce: a Cutrofiano, Bagnolo del Salento; Felline di Gallipoli, Parabita, Taviano, Tuglie [r. p.]).

Monacèddo (Lecce [Costa, 69]).

Monacèddha (Lecce: a Torre S. Susanna di Brindisi [r. p.]).

Monacèddhu (Lecce: a Campi-Salentino [r. p.]).

Monecèddhu (Lecce: a Martano [r. p.]).

Monicèddhu (Lecce, Calimera, Cavallino, Monteroni, Novoli, Squinzano, Lequile, Severano, Lizzanello, S. Cesario; Gallipoli, Acquarica del Capo, Alezio, Casarano, Neviano, Melissano, Tuglie [r. p.]).

Mocèddhu (Lecce : a Gallipoli [r. p.]).

Mnacèda (Potenza: a Matera [GIACULLI, 126], nome usato specialmente per la « Helix aperta Born = H. naticoides Draparnaud »).

Monacèja (Catanzaro: a Soriano calabro di Monteleone, Tropea;

Filadelfia di Nicastro [r. p.]).

Monacèdo dormituro (Calabria: dove? [Costa, 69]. Cosenza: a Rogliano [in com. maestro Alessio, il quale mi disse intendersi con questa locuzione la Chiocciola chiusa dall'opercolo]).

Monacèdda (Sicilia: dove? [Traina, 299]. Palermo: a Piana dei Greci [r. p.]).

Munighitta (Catania: a Nicosia [Pitrè, 234, III, p. 309]).

Munachèdda (Palermo: a Cefalù [r. p.]).

Mónzu, letteralm.: Monaco (Sassari: nel Logudoro [SPANO, 283]), e

Mònza (Sassari: a Terranova-Pausania [r. p.]; Logudoro [in com. dott. A. Cara]), e

Monzètta (Sass.: a Bolotana [r. p.]), e

Mungètta (Cagliari [r. p.]), e

Móngia (Sass.: a Bono di Ozieri [MARCIALIS, 157, p. 274]; in Gallura [in com. dott. A. Cara]), e

Monzètta (Cagl. e villaggi circostanti [in com. dott. A. Cara]; Bosa di Oristano [Marcialis, 157, p. 274]), le quali voci indicano propriamente la Chiocciola svernata senza opercolo, che esce di sotterra alle prime piogge primaverili, e in particolar modo, qui in Sardegna, la « He li x a perta Born., = H. naticoides Draparnaud ».

— Fatt. onom.: il colore bruno-cupo invogliato di verdeolivastro, come quello de' monaci, che ha il guscio di questa Chiocciola mangereccia (la « H. aspersa O. F. M.»), comunissima ed apprezzata in tutte le regioni meridionali.

NB¹. — Ai nomi toscani della « Chiocciola » dati a p. 156, aggiungo ora i seguenti offertimi gentilmente dal prof. Jaberg: *Tciòcura* (Lucca: a Camajore), *Tciòcciola* (Lucca: a Montecatini).

 $NB^2$ . — A pagg. 148-149 accennai a quel pochissimo che si diceva sulla origine delle voci a tipo Marrùca o Marrùca per « Chiocciola » (non « Lumaca » = « L i m a x »); pochissimo che lasciava il tempo che v'era.

Però, ripensando sempre a questo curioso tipo di nomi così comune e diffuso in tutte le nostre regioni medie e meridionali, m'è passata per la mente una idea, che, forse, potrebbe avere qualche fondamento di verità; ed è, che tali nomi abbiano avuto origine dal connubio ben facile della voce *Lumaca* comunissima nelle regioni medie per « Chiocciola » (¹) (v. a pp. 147 e 148) e di *Ruca* per « Bruco », a cui, se nudo — come dissi a p. 135 —, i ragazzi possono bene paragonare il corpo floscio, allungato, mucido delle Chiocciole; donde il fenomeno: [Lu] ma[ca] + ruca.

A conferma di ciò vi sarebbero i nomi di passaggio: Ciumàca di Roma, Ciammarùca di Aquila, Ciàmarra di Benevento, Maracòccia di Salerno, e così via.

<sup>(1)</sup> Non « Lumaca » = « Limax ».

812<sup>a</sup>. — Monacèllo (Salerno: nella campagna [Targioni-Tozzetti, 284<sup>b</sup>, v. II, P. II, p. 275]), = forse « Cagnetto » (v. per la nom. al tema Cane n.º 172).

NB. — Ho messo il dubitativo perchè, questo curioso pesciatello non è stato notato nella Campania. Tuttavia, essendo esso comune nel Lazio (v. n.º 172), potrebbe trovarsi anche nella regione limitrofa.

Ho pensato al Cagnetto, come l'unico che corrisponda allo spunto descrittivo dato dal Targioni stesso: « piccolo pesce, così denominato (Monacello) per una specie di cappa che ha al collo ». Ed in vero questo pesciolino ha nel collo un solco profondo, che mette in rilievo la testa così da far ricordare benissimo qualche cosa che somigli ad un cappuccio.

812b. — Monachéddu d'ssant'Antoni (Reggio in Cal.: a Cinquefrondi di Palmi [r. p.]), = « Colombina » o « Fiùtola » (v. per la nom. al tema Colombo n.º 264; anche in Antrop. [115, n.º 4]; ed in Porco n.º 522, Uccello n.º 627, Prete n.º 861a, Signora n.º 875b).

- Fatt. onom. : forse la sua tinta generale brunastra.

813. — Moneghin (Milano [CHERUBINI, 59]), = « Cincia bigia » (v. per la nom. al tema Frate n.º 757).

Moneghina (Como [Monti, 173]).

Muneghétta (Genova [OLIVIERI, 202]).

Munacèda testa niura (Sicilia [SCHEMBRI, 275]).

- Fatt. onom.: l'abito (v. al n.º 757).

814. — Moneghin (Venezia [Boerio, 32]), — « Ciuffolotto », cioè la « P y r r h u l a p y r r h u l a (Linné in gen. Loxia, non Latham) Lichtenstein, — P. europaea Vieillot », nel Veronese chiamata ovunque Ssiolóusso, e più raramente Ssufolòto o Ssubiòto (v. anche al tema Salamandra n.º 585).

Monaghin (Mantova [ARRIVABENE, 10]).

Monachino (Grosseto: a Massa-Maritt. [in com. maestra Mazzarocchi]. — Firenze: a Fiesole [r. p.]).

Munacèdda (Sicilia [PASQUALINO, 217; TRAINA, 299]. Messina:

a Canneto di Lipari [in com. rag. Denaro]).

- Fatt. onom. : l'abito di questo bellissimo silvano : man-

tello grigio velato d'azzurro, cappuccio nero a riflessi violetti, e vestito rosso più o men vivo con balza bianca candida.

815. — Monacune (Cosenza: a Rogliano [in com. maestro Alessio]), = tanto il « Moriglione » (v. per la nom. al tema Frate n.º 763), quanto la « Moretta tabaccata », cioè la « Fulix nyroca (Güldenstaedt in gen. Anas) Stephens » nel Veronese detta Anara bastàrda.

Munacùni (Sicilia [Traina, 299]).

— Fatt. onom.: l'abito (v. al n.º 763).

## Mugnajo

Tema usato in quanto che il vestito dei mugnaj è sempre spolverato di bianco. E quindi imposto come nome a specie con l'abito analogo, o, almeno, tale da ricordarlo.

Fu adoperato per dieci Uccelli e due Insetti, in un'area ristretta alle tre regioni subalpine, con due oasi minuscole in Toscana ed in Sicilia.

816. — Mugnajo (Grosseto: a Massa-Maritt. [in com. maestra Mazzarocchi]), = "Mignattino" (v. per la nom. al tema Civetta n.º 252; anche in Antrop. [115, n.º 107]; ed in Colombo n.º 261, Rondine n.º 577, Monaca n.º 807, Pescatore n.º 562).

Mugnaja (Firenze [GIGLIOLI, 128, p. 636]).

- Fatt. onom.: l'abito autunnale di questo volatore acquajolo: mantello grigio spolverato di bianco, e la veste nivea, in vece che tutto nera come quella di nozze (v. al n.º 807).
- 817. Mulinàrie (Friuli [PIRONA, 233]), = tanto il « Fiaschettone » o « Pendolino », cioè l' « A e g i t h a l u s p e n d u l i n u s (Linné in gen. Parus) Boie », nel Veronese detto ovunque nelle risaje: Ssonéto o Pendolin; quanto il « Basettino », cioè il « P a n u r u s b i a r m i c u s (Linné in gen. Parus) Koch », nel Veronese chiamato qua e là nella bassa pianura: Mostacin, Ussarin, Organéto, Canarèla.

— Fatt. onom.: l'abito tanto del minuscolo Pendolino, che si fabbrica il nido sulle canne o sui rami d'albero pendenti verso l'acqua, in forma graziosa di bisaccia con l'apertura rivolta in basso: mantello bruno-rosso infarinato, cappuccio grigio, sopra un vestito rossastro sporco di bianco; quanto del Basettino, con i suoi curiosi mustacchi neri: mantello rossastro con cappuccio e vestito grigi ma infarinati.

- 818. Mulinèra (Belluno [Salvioni, 263, p. 171; Auronzo del Cadore [in com. maestro Chiarelli]; Lamon di Fonzaso [in com. ing. Giopp]), = « Lucciola » (v. per la nom. al tema Luce n.º 927; anche in Antrop. [115, nn. 22 al NB e 65]; ed in Baco n.º 30, Biscia n.º 79, Colombo n.º 266, Farfalla n.º 295, Gallina n.º 330, Gatto n.º 370, Lucertola n.º 399ª, Mosca n.º 429, Salamandra n.º 584ª, Verme n.º 646, Zanzara n.º 679, Ballerino n.º 687ª, Bovajo n.º 699, Mietitore n.º 776, Pescatore n.º 852ª, Pane n.º 963).
  - NB. Questa voce è certo, come pensa il Salvioni [263, p. 171], una metatesi di Luminèra, usata nel Bellunese parallelamente alla prima [Salvioni, 263, p. 170]; io credo, però, che tale trasformazione sia dovuta alla tendenza di modificare i nomi sotto l'influenza di fenomeni comuni e che si ripetono. Qui, forse, per la coincidenza della comparsa delle Lucciole con la mietitura.
- 819. Mulinèra (Engadina: a Tarasp di Inn [Salvioni, 263, p. 171]), = « Farfalla » in generale (v. anche in Colombo n.º 260, Farfalla n.º 278, Lepre n.º 397, Pollo n.º 498, Tacchino n.º 600). Mulinèer, con la l molle di figlio (Engadina: a S. Maria in Val Monastero [Jaberg & Jud, 137°, Tav. « La Farfalla »; 137°, p. 489]).
  - Fatt. onom.: « la polvere onde pajon cosparse le ali della Farfalla » scrive il Salvioni; ma più esattamente la stessa polvere che resta appiccicata alle dita dei ragazzini quando afferrano uno di questi graziosi insetti specialmente se a tinte bianche, che sono anche le più comuni e per cui se le vedono infarinate.
- 820. Ssurla mulinàra (Verona: a Pescantina), = « Maggiolino » appena sgusciato (v. per la nom. al tema Baco n.º 32; anche in Antrop. [115, n.º 78]; ed in Capra n.º 195ª, Cicala n.º 243, Pollo n.º 500, Vacca n.º 634, Frate n.º 744b, Monaco n.º 810, Diavolo n.º 978b, Matto n.º 992).

Mulinel, per Muliner (Istria: ad Albona, Buja [r. p.]).

[[Mulinèiro, Munèiro, Munèri, Monèra e simili (quasi ov. nei dipartim. della Loira nel Lionese, dell'Alta Loira nel Delfinato, e di Aveyron in Guascogna [GILLIERON & EDM., 129, Carte 683; PIAT, 225, in Hanneton; ROLLAND, 245, III, p. 331]).

Murné (Novara: a Galliate [r. p.]).

Murnarón (Nov.: a Cerano [r. p.]).

Mulinàro, o -a (Reggio in Cal.: a Cinquefrondi di Palmi; Gerace [r. p.]).

— Fatt. onom.: il ventre di questo scarafaggio — quando sia sgusciato di fresco —, che è di un bel nero lucente coperto da una fitta peluria bianca, come se fosse spolverato di farina (¹).

821. — Molinarèla (Verona: a Belluno ver.), = « Cinciarella » (v. per la nom. al tema Fabbro n.º 725; ed anche in Frate n.º 758 e Monaca n.º 802).

Molinarèla (Trentino: a Rovereto, Trento, Fiemme, Valsugana [Bonomi, 35, n.º 70]; Lavis [Bonomi, 36, n.º 71]; Borgo, Pergine, Mezzolombardo, Malè, Tenno [Bonomi, 38, n.º 75]; Avio, Brentonico, Folgaria, Calceranica, S. Michele, Fai, Primiero [Bonomi, 39, p. 22]).

Molinéra (Trent.: a Nago [Bonomi, 36, n.º 71]).

Molinaróla (Trent.: a Primiero [Bonomi, 36, n.º 71]).

Perùzola molinàra (Trent.: a Tesino [Bonomi, 35, n.º 70]).

Parissóla molinéra (Trent.: a Mori, Riva [Bonomi, 35, n.º 70]). Caledrina molinéra (Trent.: in Val di Ledro [Bonomi, 35, n.º

Parissóla molinara (Trent.: a Condino [Bonomi, 36, n.º 71]).

Parissöla molinarèla (Trent.: a Denno, Tuenno, Pelizzano [Bo-

NOMI, 39, p. 22]).

Parissóla molinarèla (Trent.: a Tione [BONOMI, 39, p. 22]).

Molinarina, o Molinerì (Brescia [BETTONI, 28]).

Morneröla, letteralm.: Mugnaja (Como [Monti, 173]).

Mornirö (Milano [CHERUBINI, 59]).

<sup>(1)</sup> V. la nota del n.º 32, p. 92.

- Fatt. onom.: il mantello ed il vestito (v. al n.º 758), che hanno le tinte leggermente velate di bianco.
- 822. Mulinè (Piemonte [GAVUZZI, 124]), = tanto la « Rondine di mare » (v. per la nom. al tema Colombo n.º 263, Mignatta n.º 413, Oca n.º 450, Rondine n.º 577, Pescatore n.º 851, Forbici n.º 917); quanto il « Gabbiano » (v. per la nom. al tema Colombo n.º 265; ed anche in Oca n.º 449, Pescatore n.º 853).
  - Fatt. onom.: il mantello di questi due esimî volatori, che è sempre di un bel grigio-cenere.
- 823. Moni, letteralm.: Mugnajo (Savoja: ad Annecy [Constant. & Desorm., 61<sup>a</sup>]), = « Ghiozzo » (v. per la nom. al tema Botta n.º 119; ed anche in Cane n.º 175).
  - Fatt. onom. : l'abito di questo pesciolino tanto comune in tutte le nostre acque e che serve di passatempo ai piccoli monelli del lago : mantello verde-gialligno sopra una veste bianchiccia, ma l'uno e l'altro come spolverati di bianco.
- 824. Mulinàru gròssu (Siracusa: a Modica [GIGLIOLI, 128, p. 267]. Messina: a Canneto di Lipari [in com. rag. Denaro]), = « Averla cenerina » (v. per la nom. al tema Farfalla n.º 292; ed anche in Lucertola n.º 405).
  - Fatt. onom.: l'abito di questo silvano rabbioso: mantello a cappuccio grigio spolverato di cenere con pezze nere, su veste bianca degradante al rosa.
- 825. Mulinàru picciolu (Siracusa: a Modica [GIGLIOLI, 128, p. 271]), = « Averla capirossa », cioè il « L a n i u s s e n a t o r Linné, = L. auriculatus P. L. Müller, = L. pomeranus in Giglioli », nel Veronese detto ovunque: Ssarssàcolo da la tèsta rossa.
  - Fatt. onom.: l'abito di questo silvano litichino dal beretto rosso: mantello nero degradante al grigio, sopra una veste bianca che in basso si sposa al rosso.
- 826. Spagàssa mulinèra (Piemonte [GAVUZZI, 124]. Cuneo: ad Alba [r. p.]), = « Averla maggiore » (v. per la nom. al tema Lucertola n.º 403; ed anche in Strega n.º 895).
  - Fatt. onom.: l'avere questo silvano coraggioso, ma fe-

roce e sanguinario, il mantello a cappuccio di un bel cenere velato d'azzurro, sopra una veste tutta bianca.

827. — Monerin, o Mornée, letteralm.: Molinarino e Mugnajo (Brianza [CHERUBINI, 59]), = « Baco da seta bianco della Cina », chiamato nel Veronese: **Biancón**.

— Fatt. onom.: il colore di questa varietà di bachi, che è di un bianco analogo a quello della farina.

828. — Mulinarón (Verona: a Cerea), = « Moretta grigia », cioè la « Fuligola marila (Linné in gen. Anas) Stephens », detta ancora da noi e più comunemente: Moretón (v. anche al tema *Pescatore* n.º 841).

— Fatt. onom.: l'abito di quest'Anitra leggiadra: mantello grigio marezzato di nero, con cappuccio nero a riflessi verdi e bavero nero velato di porpora, sopra una veste bianca striata di bruno.

829. — Mugnajaccio (Grosseto: a Massa-Maritt. [in com. maestra Mazzarocchi]), = « Gabbiano reale » (v. per la nom. al tema Baco n.º 25; anche in Antrop. [115, n.º 96]; ed in Bovajo n.º 706).

— Fatt. onom.: l'abito del vero mugnajo, che adorna nei giorni di nozze questo magnifico e superbo volatore: mantello tutto cenere unito, ma velato di azzurro, sopra una veste bianca immacolata.

## Muratore

Tema adoperato dal popolo per l'uso che fa il muratore della calcina. Ha però un'area limitata a due oasi ristrette: Verona e l'Isola del Giglio.

830. — Muradór (Verona: a Cavajon), — « Grillajola », cioè la « S p h e x f l a v i p e n n i s Fabricius », detta ancora da noi comunemente: Podistà ovunque ma sporadicamente (v. per la sua etiologia a p. 51); Matonèla a Soave, che è un diminutivo traente al vezzeggiativo di Matón usato comunemente per il « Pecchione » (v. al n.º 145, p. 332); Cul-lóngo a Ronco all'Adige e Zevio, per il suo addome unito al corsaletto con un tratto tubulare sottile e stretto, che lo allunga di molto. — (V. anche in Diavolo n.º 973).

- Fatt. onom.: il modo, che ha questa bella Vespa nera dalle zampe lunghe, di fabbricarsi il nido con la terra impastata (v. meglio nella prefaz. a pag. 51).
- 830°. Muradór (Ravenna: a Conselice di Lugo [r. p.]), = « Calabrone » (v. per la nom. a questo tema n.º 142; ed anche in Baco n.º 11, Mosca n.º 440, Tafano n.º 607°, Vespa n.º 677, Calzolajo n.º 709°, Carbonajo n.º 721, Spia n.º 886, Martello n.º 943, Matto n.º 998).
  - Fatt. onom.: non saprei; se non, forse, il modo con il quale questo vespone rosica ed impasta il legno fracido per fabbricarsi il nido.
- 831. Smàltaro, letteralm.: Intonacatore (Verona: a Pescantina), = « Rondine » (v. per la nom. al tema Gallina n.º 310; anche in Antrop. [115, nn. 71 e 125]; ed in Uccello n.º 621, Monaca n.º 801, Forbici n.º 912, Martello n.º 948).
  - Fatt. onom.: l'abitudine, che ha quest'uccellino vezzeggiato e rispettato da tutti, di fare il nido sotto le gronde delle nostre case, con terra impastata d'acqua e saliva.
- 832. Uccello muratore (Grosseto: nell'Isola del Giglio [GI-GLIOLI, 128, p. 258]; Massa-Marittima [in com. maestra Mazza-rocchi]), = « Picchio murajolo » (v. per la nom. al tema Farfalla n.º 288; ed anche in Antrop. [115, n.º 70]).
  - Fatt. onom. : l'abitudine, che ha questo elegante silvano dall'abito variopinto, di arrampicarsi perpendicolarmente lungo le rocce a picco, battendo le ali come una farfalla, in cerca d'insettucci; e quando è giunto alla sommità, di lasciarsi cadere ancora al piede della roccia, per ricominciare una nuova ascesa, come fa il muratore quando accomoda la facciata d'una casa.

## Ortolano

Questo tema si prestò per l'onomastica di animali che hanno l'abitudine di visitare gli orti. Fu dato ad un Insetto, sei Uccelli (tutti Zigoli e quindi con abitudini analoghe) ed un Mammifero.

Tali nomi sono diffusi in tutta Italia: dalla Venezia tridentina a Malta, dal Piemonte alla Venezia Giulia, con ampie diramazioni lungo tutti i confini. 833. — Ortolàn (Verona: ovunque), = « Ortolano », cioè l' « E m b e r i z a h o r t u l a n a Linné », detto ancora da noi: Gira-'n-dó, cioè: Gira in due.

Urtulan (Istria: a Muggia [CAVALLI, 55]).

Ortolân (Trieste [Kosovitz, 139]. — Friuli [Pirona, 233]. — Vicenza [r. p.]. — Treviso [Ninni, 193, I]. — Venezia [Boerio, 32]. — Padova [Arrigoni, 8, n.º 154]. — Polesine [Dal Fiume, 75, n.º 32]. — Ticino [Fatio, 97, II, p. 612]. — Piemonte [Di S. Albino, 94]).

Ortolàm (Trentino: a Rovereto [AZZOLINI, 13], Trento, Tesino [BONOMI, 35, n.º 150], Cavalese, Lavis [BONOMI, 36, n.º 154], Pergine [BONOMI, 38, n.º 164], Riva, Villa, S. Michele [BONOMI, 39, p. 36]).

Ortulànu (Engadina [PALLIOPPI, 209]).

Ortolà (Bergamo [Tiraboschi, 285]).
Ortlàn, Ortolà, Ortolàn (Milano [Cherubini, 59]).

Ortulàn (Cremona [r. p.]).

Urtlàn (Pavia [Manfredi, 153, che scrive: Ourt-]. — Bologna [Ungarelli, 300]).

Ortalanin (Mantova [ARRIVABENE, 10]).

[[Urtolàn (Savoja [ROLLAND, 245, fl, p. 202]).

Ortranin (Alessandria: a Serravalle-Scrivia [in com. prof. Spiritini]).

Notoàn (Genova [Casaccia, 53]).

Urtulàn (Nizza [Schembri, 275, p. 15]).

[[Urtulàn (Linguadoca [Honnorat, 136]).

Ortlàn (Parma [MALASPINA, 150]).

Ortolàno (Toscana [Fanfani, 98]. — — Ascoli Piceno [in com. prof. Amadio]. — — Roma [Schembri, 275, p. 15]).

Urtulàno (Caserta [in com. sign. Prattico]).

Ortulànu (Bari: a Bisceglie [in com. sign. Mastrototaro]. —
— Sicilia [Del Bono, 90, e successivi]).

Ortulàn (Malta [SCHEMBRI, 275, p. 15]).

 Fatt. onom.: l'abitudine, che ha questo silvano, squisitissimo in autunno per la sua grassezza, di cercare l'alimento negli orti. — Così dicasi per i nn. 834-838.

834. — Ortolàn de montàgna (Verona: ov.), = « Zigolo gola rossa » o « Z. parrucca bianca », cioè l' « E m b e r i z a l e u c o c e p h a l a Gmelin ».

835. — Ortolàn de la néve, o O. bianco (Verona: ov.), = « Zigolo della neve », cioè il « C a l c a r i u s n i v a l i s (Linné in gen. Fringilla) Giglioli ».

Ortolan de montagna (Venezia [Boerio, 32]).

836. — Ortolàn de Dalmàssia (Verona: ov.), = « Zigolo capinero », cioè l' « E u s p i z a m e l a n o c e p h a l a (Scopoli in gen. Emberiza) Bonaparte », da noi detta ancora: Ort. griso, o Re dei ortolàni.

Re di ortolàn (Istria: a Verteneglio [in com. proff. Cappellari & Cappelletti]. — Friuli [PIRONA, 233]).

Re-ortolàn (Trieste [Kosovitz, 139]).

Ortolàn de Trieste (Venezia [Boerio, 32]).

Notuàn de Levante (Genova [Schembri, 275, p. 16 - n.º 175]). Urtulàn (Nizza [Schembri, 275, p. 16 - n.º 157]).

- 837. Ortolàn zalo (Padova [ARRIGONI, 8, n.º 152]), = « Zigolo giallo », cioè l' « E m b e r i z a c i t r i n e l l a Linné », nel Veronese detta: Smajàrda (ov.), che potrebb'essere un corrotto dei sinonimi lombardi Spajàrda, Spajàrdola, Spajàrd [Cherubini, 59; Monti, 173] traenti da Paglia, e che, come ci mette bene davanti il Bonelli [33, p. 410], significherebbero l'abitudine in questo Ortolano « di frequentare le sterili lame bene spesso di null'altro produttrici che di paglia ».
- 838. Ortulan (Marche: dove? [GIGLIOLI, 128, p. 69]. Ascoli Piceno [in com. prof. Amadio]), = "Zigolo nero", cioè l' "Emberiza cirlus Linné", nel Veronese chiamata: Piónssa smajardàda (ov.), del cui nome la voce Piónssa, che scussa è usata per il "Migliarino di padule" (= "Emberiza schoeni-clus Linné"), trae da Piolàr = "Pigolare", per il suo verso (analogo anche nelle altre specie di Zigoli) simile ad un pigolio: zìi, zìi, zìi; donde pure i nomi veneziani Zìa o Ciàto [Boerio, 32], il genovese Ssìa da canne [Casaccia, 53], il romano Zivolo di padule [in com. march. Lepori], e così via.
- 839. Ortolàm (Rovereto [Azzolini, 13]), = " Pipistrello " (v. per la nom. al tema Ratto n.º 564; ed anche in Cavalocchio n.º 232, Farfalla n.º 305, Gallina n.º 311, Gatto n.º 371, Piattone n.º

473°, Pipistrello n.º 486, Rondine n.º 579, Scorpione n.º 590, Uc-cello n.º 624, Luce n.º 930, Diavolo n.º 985).

Ortolàn, o Ortolàm (Trentino: in Val Lagarina a Rovereto [Azzolini, 13], Ala, Serravalle, Policante, Lizzanello, Villa-Lagarina, Aldeno, Castellano, Volano, Noriglio, Pomarolo; in Val Sarca a Nago [r. p.]).

Ortolàn de la nòtt (Rovereto [r. p.]).

Rotolàm, metatetico degli antecedenti (Trent.: in Val Cembra a Grumes [r. p.]).

Urturà (Sassari: ad Alghero [MARCIALIS, 156]).

— Fatt. onom. : (v. prefaz. a pag. 47). Se non vi fosse l'*Ur-turà* sardo, di cui l'etiologia non è dubbia, si potrebbe pensare che i nomi trentini fossero una degenerazione di adattamento dei nomi tratti da Rondine attraverso *Rondolàn* (v. al n.º 579) e *Rotolàm*.

839°. — Ortulàno (Trentino: a Valvestino nelle Giudicarie [BATTISTI, 20]), = « Grillotalpa » (v. per la nom. al tema Baco n.º 53; ed anche in Cane n.º 168, Capra n.º 208°, Cicala n.º 242°, Cimice n.º 248°, Gambero n.º 355, Grillo n.º 390, Porco n.º 527, Scorpione n.º 592°, Talpa n.º 613, Lavoratore n.º 772, Forbici n.º 913).

Ortolàm (Trent.: a Mezzolombardo; Pergine [r. p.]).

Ortolàn (Trent.: a Cles [r. p.]).

Ortolàna (Trento; Valsugana: a Levico; Val Cembra: a Cembra; Val di Non: a Revò, Tuenno, Cles, Coredo, Livo, Sarmonico, Tajo; Val di Sole: a Malè; Val di Rabbi: a Pracorno [r. p.]).

Urturà (Sassari: ad Alghero [MARCIALIS, 156]).

- Fatt. onom.: si leggano nella prefaz. a pag. 48.

## Pescatore

È tema usato su larga scala dai cacciatori per i nomi di quattordici Uccelli acquajoli, o vallivi, che si cibano di pesci, e per i quali sarà inutile, quindi, accennare ai fattori onomastici; dai monelli sardi per un Insetto pur d'acqua, e da quelli mantovani per la Lucciola.

L'area di diffusione è limitata alla Venezia, alla Lombardia, all'Emilia ed al Nizzardo, con un'oasi ristretta in Sardegna. 840. — Pescaröla (Como [Monti, 173]), = « Moretta turca », cioè la « Fuligula fuligula (Linné in gen. Anas) », nel Veronese detta: Moréta o Moretón o Anara dal ciufo (ov.), Garavèla o Varnóla (nelle Valli).

Pescaróla (Valtellina [GIGLIOLI, 128, p. 482]; Cremona [FU-MAGALLI, 113]).

- 841. Pescaröla (Como [Monti, 173]), = « Moretta grigia » (v. per la nom. al tema Mugnajo n.º 828).
- 842. Pescaröla gròssa (Colico [GIGLIOLI, 128, p. 487]), = « Germano di mare » od « Orco marino », cioè la « F u l i g u l a f u s c a (Linné in gen. Anas) Bonaparte », nel Veronese: Anara négra.
- 843. Pescairolla picùna (Nizza [GIGLIOLI, 128, p. 588 e 590]), = tanto il « Gambecchio », cioè la « Tringa minuta Leisler », nel Veronese detta: Tringhéta, o Becanèla picola; quanto il « Piovanello nano » o « Gambecchio n. », cioè la « Tringa te m mincki Leisler », nel Veronese chiamata come l'altra.
- 844. Pescheirola (Nizza [Honnorat, 136]), = tanto il « Gambecchio frullino », cioè la « Tringa pygmea (Latham in gen. Numenius) Savi, = Tr. platyrhyncha Temminck », nel Veronese detta: Becanèla picola; quanto la « Gambetta », cioè il « Totanus pugnax (Linné in gen. Tringa) Nilsson, = Machetes p. in Cuvier », nel Veronese chiamata: Gambetón; e quanto il « Piovanello » o « P. pancia rossa », cioè la « Tringa subarquata (Guldenstädt in gen. Scolopax) Temminck », nel Veronese detta: Becanèla róssa.

[[Pescairóou (Linguadoca [Honnorat, 136]).

[[845. — Pescheirola beretta (Nizza [Honnorat, 136]), = "Piovanello pancia nera", cioè la "Tringa alpina Linné", nel Veronese: Becanèla.

&45°. — Piscadóri (Sardegna: ad Oristano [MARCIALIS, 156]), = «Spia» o « Idrometra» (v. per la nom. al tema Cavallo n.º 221; anche in Antrop. [115, n.º 88]; ed in Grillo n.º 385, Ramarro n.º 537, Ballerino n.º 690, Calzolajo n.º 711, Camparo n.º 717,

Spia n.º 881, Carrozza n.º 908).

— Fatt. onom.: l'abitudine, che ha questa Cimice acquajola, di starsene pattinando di qua e di là, con lenta eleganza e maestria, sugli specchi d'acqua, come il pescatore, quando scivola silenziosamente con la barca sul lago, o sugli stagni in cerca di buona preda.

846. — Martin pescaóre, o M. pescadór (Verona: a Legnago), « Uccel-Santa-Maria » (v. per la nom. al tema *Piombino* n.° 481; anche in *Antrop*. [115, nn. 97, 72, 81, 104, 114]; ed in *Camola* n.° 158, *Uccello* n.° 622).

Scanapéssi (Trentino: in Val Rendena [Bonomi, 35, n.º 47]). Mèrlo pescadór (Trent.: a Croviana [Bonomi, 39, p. 17]).

Becapéss (Milano [CHERUBINI, 59]).

Mèrla pesquèra, o Merlo pescadur (Piem.: nelle Langhe del Monferrato [Zalli, 310]).

Bécca-pésce (Marche [GIGLIOLI, 128, p. 322]).

Béca-pésc, con sc come in sci di fascio (Ascoli-Piceno [in com. prof. Amadio]).

Piscatùri, o Aciddùzzu p. (Catania [in com. prof. Drago]. — Messina: a Canneto di Lipari [in com. rag. Denaro]. — Siracusa [GIGLIOLI, 128, p. 323]).

847. — Pescaröla (Mantova [Arrivabene, 10]), = « Pesciajola » (v. per la nom. al tema Frate n.º 759; anche in Antrop. [115, n.º 1]; ed in Monaco n.º 804, Fuso n.º 923).

Pescarèll (Milano [CHERUBINI, 59]. — Mantova [PAGLIA, 207,

p. 368]; Gazzuolo di Bozzolo [r. p.]).

848. — Pescaröla (Parma [Del Prato, 91, p. 49]), = « Mignattino » (v. per la nom. al tema Civetta n.º 252; anche in Antrop. [115, n.º 107]; ed in Colombo n.º 261, Rondine n.º 577, Monaca n.º 807, Mugnajo n.º 816).

Pskin-négär, o P.-muscà (Pavia: a Bereguardo [r. p.]; Vige-

vano di Mortara [GIGLIOLI, 128, p. 636]).

849. — Pescarétt (Mantova [PAGLIA, 207, p. 368]), = « Smergo minore » (v. per la nom. al tema Lavoratore n.º 770; ed anche in Mietitore n.º 778, Fuso n.º 924).

Pescaròt (Milano [CHERUBINI, 59]).

850. — Pescaròt (Mantova [Arrivabene, 10]), = « Smergo maggiore », cioè il « Mergus merganser Linné », nel Veronese chiamato: Smargón, Smèrgo gròsso, S. grando (v. anche al tema Sega n.º 972).

Pescarö grôs, o Pescarón, o An-nia pescadüra, o A. pescaröla (Basso Piemonte [GIGLIOLI, 128, p. 492]), dei quali nomi gli ultimi due indicano letteralm.: Anitra pescatrice.

851. — Pescarin, o Scana-péss (Piemonte [DI S. ALBINO, 94]), = « Rondine di mare » (v. per la nom. al tema Colombo n.º 263; ed anche in Mignatta n.º 413, Oca n.º 450, Rondine n.º 577, Mugnajo n.º 822, Forbici n.º 917).

Pescaröla (Pavia [GIGLIOLI, 128, p. 628]. — Piacenza [Fo-RESTI, 108]).

Pescaróla, o Pia-péss (Cremona [GIGLIOLI, 128, p. 628]).

Pia-pess (Parma [MALASPINA, 150]).

Pia-péss (Ferrara: a Bondeno [r. p.]).

852. — Pia-péss (Mantova [Arrivabene, 10]; Ostiglia [r. p.]), = « Beccapesci », cioè la « Sterna cantiaca Gmelin », nel Veronese accidentale, e chiamata, se mai, Cocalina.

NB. — lo credo, da quanto ho raccolto sul posto, che si tratti, in vece, della «Sterna hirundo Linné» (v. al n.º 263), con la quale è confusa facilmente.

852°. — Pia-péss (Mantova: a Gazzuolo di Bozzolo [r. p.]), = « Lucciola » (v. per la nom. al tema Luce n.° 927; anche in Antrop. [115, nn. 22 al NB, e 65]; ed in Baco n.° 30, Biscia n.° 79, Colombo n.° 266, Farfalla n.° 295, Gallina n.° 330, Gatto n.° 370, Lucertola n.° 398°, Mosca n.° 429, Salamandra n.° 584°, Verme n.° 649, Zanzara n.° 679, Ballerino n.° 687°, Bovajo n.° 699, Mietitore n.° 776, Mugnajo n.° 818, Pane n.° 963).

— Fatt. onom.: non saprei davvero; come non si saprebbero trovare per l'altro nome analogo *Pia-pùlez* di Lamon bellunese ricordato dal Salvioni [264, p. 22] e raccolto pure da me.
Tutt'al più si potrebbe tentare di spiegare questi nomi, pensando ad una possibile fusione, nella mente monellesca, di questi

piccoli fuochi vaganti con i fuochi notturni, che si vedono girare nel Mantovano (ed anche nel Veronese, dove son detti: Frasèle) lungo le rive dei fossi o degli stagni, ed usati alla pesca delle Rane.

853. — Ssardenàr, letteralm.: Pescatore di sardelle (Verona: sul lago), = « Gabbiano » (v. per la nom. al tema Colombo n.º 265; ed anche in Oca n.º 440, Mugnajo n.º 853).

Sardenér, o Sardenar (Trentino [BONOMI, 35, p. 65]).

#### Predicatore

Tema, cotesto, usato dai cacciatori per i nomi di\*tre Uccelletti chiaccherini, o strilloni.

L'area di essi è spezzettata in oasi piccole, sparse nel Piemonte, nell'Umbria, nelle Marche — e qui vi è la maggiore —, nella Campania, nelle Puglie ed in Sicilia.

854. — Predicatóre (Perugia: a Marsciano [in com. maestro Aisa]), = « Saltimpalo » (v. per la nom. al tema Fabbro n.º 726; ed anche in Fornajo n.º 740, Prete n.º 859ª).

Predicatóre (Ascoli-Piceno [in com. prof. Amadio]).

— Fatt. onom.: l'abitudine, che ha questo grazioso silvano delle nostre praterie arborate, di tenerle vive da mattina a sera con il suo canto: un continuo recitativo pieno e chiaro, con il quale sa berteggiare comicamente anche altri uccelletti.

855. — Predicatore (Ascoli-Piceno [in com. prof. Amadio]), = « Stiaccino » (v. per la nom. al tema Ballerino n.º 696).

— Fatt. onom.: anche per questo silvano delle nostre praterie e dei nostri pascoli, l'abitudine, al tempo delle nozze, di ripetere a stanchezza la sua frase d'amore forte e gaja: tiriùz, tiriùz, sollevandosi verticalmente con un batter lesto d'ali, per lasciarsi poi cadere a piombo presso la sua compagna vagheggiata.

856. — Predicatur; o Predicator (Piemonte [DI S. ALBINO, 94; GAVUZZI, 124]), = « Strillozzo », cioè l' « E m b e r i z a m i li a r i a Linné, = Miliaria projer in Giglioli », nel Veronese detta: Petónsso (v. anche al tema Pipistrello n.º 492).

Ciceróne (Napoli: a Torre-Annunziata di Castellamare-Stabbia [in com. prof. Moretti]. — Caserta [in com. sign. Prattico]).

Ciciróne (Bari: a Bisceglie [in com. sign. Mastrototaro]).

Zizirùni (Palermo: a Partinico, Villabate [r. p.]).

Ciceruni, o Zizinón (Palermo [GIGLIOLI, 128, p. 66], Partinico, Villabate [r. p.]).

Ciciàrru (Pal.: a Petralia-Sottana di Cefalù [r. p.]).

— Fatt. onom.: gli strilli acuti zrèk-zrèk, ripetuti contitinuamente nel suo richiamo, da questo uccelluzzo silvano, che al tempo degli amori, per corteggiare la sua compagna, le vola intorno intorno con le zampe a penzoloni e con un batter d'ali rapido rapido come un fremito d'amore.

NB. — Il Gioeni [130°a], appoggiato più tardi dal Meyer-LÜBKE [170, n.º 1903], trae questa voce dal latino Cicero = « Piccolo pisello », per la protuberanza cornea, che presenta lo Strillozzo sotto al palato; e convalida questo concetto, ricordando i nomi italiani antichi Cécero o Cécino, e quello odierno siracusano di Lentini Ciciruni per « Cigno », avendo questo superbo palmipede una grossa protuberanza sul becco. servo però, che, mentre nel Cigno reale, cioè il « C i g n u s olor (Gmelin in gen. Anas) Vieillot », il tubercolo frontale ceciforme è esterno, quindi ben visibile, quello palatale dello Strillozzo è interno, e quindi poco appariscente per essere tema onomastico popolare. Ma non insisto. Solo ricordo alcuni nomi di questo uccelletto gridajolo, che vengono incontro alla mia tesi: il Ciattarón di Genova [CASACCIA, 53], da Ciatella = « Altercare »; lo Stiattajóne pisano con lo Schiòzzo bientinese [SAVI, 270, II, p. 102], da Schiassare = « Far chiasso »; e lo Spicchieróne fiorentino [SAVI, 270, II, p. 102], che indica letteralm. : Blaterone.

## Prete

Il sacerdote fu preso come termine di confronto nell'onomastica popolana, specialmente per la sua veste nera. In qualche raro caso per il modo di biascicare le preghiere.

Fu usato per quattro Insetti, un Anfibio e sei Uccelli.

Tali nomi hanno due aree di diffusione nettamente distinte : l'I-

talia media e la Sicilia per i riflessi inerenti agli Uccelli; l'Italia superiore per quelli dell'Anfibio e degli Insetti.

857. — Prète (Verona: ov.), = tanto l' « Idrofilo », cioè l' H y d r o p h i l u s p i c e u s Linné »; quanto il « Ditisco », cioè il « D y t i s c u s m a r g i n a l i s Linné », o l' « A c i li u s s u l c a t u s Linné », od il « C y b i s t e r l a t e r i m a r g i n a l i s (De Geer) », specie comunissime nelle nostre acque dolci e chiamate ancora nel Veronese tutte con gli stessi nomi: Prète mato a Lazise, Pr. da fòsso ad Albaredo ed a Ronco, Panaròto a Peschiera e Lazise, Graon d'aqua, letteralm.: Calabrone d'acqua, a Cazzano (v. anche in Pane n.º 962).

Prète (Vicenza: a Lonigo, Campiglia dei Berici [r. p.]).

Prèt (Mantova [ARRIVABENE, 10]).

— Fatt. onom.: il colore nero piceo unito dell'Idrofilo (il nostro gigante degli scarafaggi acquajoli) ed il color verde quasi nero dei Ditischi o delle altre specie affini nominate (pur questi grossissimi scarafaggi delle nostre acque).

858. — Prète (Verona: a Garda), = « Palincùlo » (v. per la nom. al tema Frate n.º 746; anche in Antrop. [115, nn. 20 e 83]; ed in Monaca n.º 781).

Prète (Trentino: ad Avio [r. p.]).

Prévi (Novara: in Valsesia [Tonetti, 290, che scrive: " Spe-

cie di farf. nera, punteggiata di rosso]).

— Fatt. onom.: l'abito nero a riflessi turchini metallici, di questa graziosa farfallina, così restia a volare da lasciarsi prendere facilmente dai ragazzini sulle ombrellifere dei prati sulle quali ama posarsi; non importa se quest'abito sia ravvivato leggiadramente da chiazzette bianche o rosse sulle ali e da una fascia gialla o bianca intorno all'addome.

858.— Prète (Siena: a Belforte-Radicondoli [in com. maestra Mazzarocchi]), = « Ragno-falangio », cioè una o l'altra specie della fam. « P h a l a n g i d a e », ma specialmente le due più comuni: il « P h a l a n g i u m o p i l i o Linné » ed il « P h . p a r i et i n u m (De Geer in gen. Opilio) Walckenaer & Gervais », ognuna delle quali è chiamata in veronese: Ragno ssatón (quasi ov.), e Ragno botón (per lo più sui monti).

- Fatt. onom. : la forma del corpo di questi Ragni curiosi

dalle zampe lunghe lunghe e capillari, che si vedono sempre d'autunno camminare come sui trampoli ne' prati appena falciati (¹): riunito così da mostrarsi di un sol pezzo — avendo l'addome saldato al torace, e questo alla testa —, per lo più rotondeggiante, gonfio molto nella parte ventrale, piano e spesso depresso nella dorsale, e munito in qualche specie di spine sporgenti dai margini, così da far ricordare nel suo complesso la forma del tricorno sacerdotale.

NB. — Dissi, che in alcune specie di Falangî, il corpo a contorni rotondeggianti, è superiormente depresso; forma cioè come una scodellina. Ed ecco i monelli grossetani intravvedere in questi ragni la Pilétta dell'acqua santa, e battezzarli senz'altro con questo stesso nome, senza modificarlo (Caldana di Gavorrano [in com. maestra Grazioli]; Massa-Marittima e Torniello di Roccastrada [in com. maestra Mazzarocchi]), mentre quelli sardi, seguendo l'identica idea, li chiamarono analogamente Aquassantèra (Cagliari: a Sinnai, Selangius [r. p.]), Abbassantèra (Sassari:nel Logudoro [in com. maestra Bachiddu]), Aquanite (dove? [Marcialis, 156]), con voci, cioè, indicanti la stessa Piletta; ed a Bergamo in Val Cavallina li chiamano: Ragn da l'aqua ssanta [in com. prof. don Caffi].

Non solo; ma udiamo gli stessi monelli grossetani, prendendone in mano uno, rivolgergli la seguente sollecitatoria:

> Pilétta, Pilétta, dammi l'acqua benedetta, se no ti strappo una zampetta!

859. — Prète (Verona: a Monteforte d'Alpone), — « Piattola » o « Blatta » (v. per la nom. al temá Pane n.º 959; ed anche in Baco n.º 18, Gallina n.º 329, Grillo n.º 391, Piattone n.º 471, Scorpione n.º 589, Calzolajo n.º 709, Carrozza n.º 910, Luce n.º 934).

Préet (Novara: ad Intra di Pallanza [r. p.]).

Prevòt (Nov.: a Pallanza [r. p.]). Prète (Firenze: a Pistoja [r. p.]).

- Fatt. onom. : la sua tinta bruna quasi nera. Ma ancora

<sup>(1)</sup> Donde i nomi vernacoli francesi: Faucher, Faucheux, Faucheuse, Fôchou, Fôkeû, Fôchette, ecc., indicanti: Falciatore [Rolland, 245, XII, p. 141].

il suo modo di correre rapido e nascondersi lesto, che fa ricordare lo sgajattolare di certi preticelli, desiderosi di non esser visti. Tanto che nel Veronese, con antitesi scherzosa, questi pretucoli son chiamati: Panaròti; e nel Fiorentino: Piattole, così come le Donne abbrunate.

859°. — Prète (Firenze: ad Empoli di S. Miniato [GIGLIOLI, 128, p. 172]), — « Saltimpalo » (v. per la nom. al tema Fabbro n.º 726; ed anche in Fornajo n.º 740, Predicatore n.º 854).

Prète, ma al solo maschio (Corsica [GIGLIOLI, 128, p. 171]).

— Fatt. onom.: quelli indicati al n.º 726, non importa se il vestito rosso tradisca piuttosto il cardinale che il prete.

860. — Prete (Ascoli-Piceno [in com. prof. Amadio]), = « Ca-

pinera » (v. per la nom. al tema Mosca n.º 422).

— Fatt. onom.: il suo mantello oscuro (v. al n.º 422), ancorchè risalti sopra una veste bianca. Vorrà dire, che il sacerdote è intravvisto d'inverno in istrada con il camice ed il mantello.

860°. — Prète (Istria: a Pola [in com. prof. Baroni]), — « Coccinella » (v. anche in Antrop. [115, nn. 1°, 3, 19, 39, 60, 63, 76, 82, 85, 99, 101, 111], ed in Baco n.° 41, Bue n.° 141, Cavallo n.° 226, Chioccia n.° 238°, Colombo n.° 267, Farfalla n.° 307, Gallina n.° 322, Mosca n.° 431, Pollo n.° 502°, Porco n.° 525, Tacchino n.° 605, Vacca n.° 639, Bovajo n.° 697, Monaca n.° 797, Signora n.° 874).

Prète (Trentino: ad Ala, Villa Lagarina [r. p.]).

Parrinèddu, letteralm.: Pretino (Girgenti: ad Aragona [r. p.]).

— Fatt. onom.: forse il colore nero tutto unito che mostra la Coccinella quando è a gambe all'aria.

860<sup>b</sup>. — Prète (Istria: a Pisino [r. p.]), = « Pregadio » (v. per la nom. al tema Cavallo n.º 219; anche in Antrop. [115, nn. 7, 17, 82<sup>a</sup>, 121]; ed in Grillo n.º 387, Filatrice n.º 734, Madre n.º 772<sup>d</sup>, Monaca n.º 783, Signora n.º 873).

Prèt, o Prète (Trentino: a Rovereto, Mezzolombardo [r. p.]).

Prèta (Trent.: a Riva, Nago [r. p.]).

Ssèrva dal prèt (Parma [r. p.]. — Massa e Carr.: a Mocrone di Pontremoli [r. p.]).

Ssèrva del prète (Perugia: a Todi [r. p.]).

Prèhe, con l'h aspirata (Campobasso: a Montenero-Bisaccia di Larino [r. p.]).

- Fatt. onom. : sempre la posa delle sue zampe grosse anteriori, che sembra quella di chi prega.
- 861. Prète ssalvègo (Verona: a S. Pietro Incariano), = « Cimice selvatica » o « Puzzola » (v. per la nom. al tema *Cimice* n.º 247; anche in *Antrop*. [115, n.º 43\*]; ed in *Puzzola* n.º 534, *Vacca* n.º 633).

Prète (Belluno: a Ponte nelle Alpi, Limana [r. p.]. — Trentino: a Mori, Rovereto, Noriglio, Trento, Mezzolombardo; Vallarsa a Raossi; Valsugana a Borgo, Castelnuovo; Val Sarca a Riva [r. p.]).

Prète che spùssa (Trent. : a Rovereto [r. p.]).

Prèt (Trent.: in Val Sarca a Dro, Varone [r. p.]).

Prèet (Sondrio, Morbegno [r. p.; anche Longa, 144, che scrive: « Cimice del Ciliegio e del Pruno », ma che è senz'altro la Cim. selv.]).

Préve, o Cérik, letteralm.: Prete, e Chierico (Cuneo: a Vernante [r. p.]).

- Fatt. onom.: la forma a scudo, che ha quest'insetto puzzolente, e che può far ricordare il tricorno dei sacerdoti.
- 861<sup>a</sup>. Prèt (Novara: a Pallanza [r. p.]), = « Colombina » o « Fiùtola » (v. per la nom. al tema Colombo n.º 264; anche in Antrop. [115, n.º 4]; ed in Porco n.º 522, Uccello n.º 627, Monaco n.º 812<sup>b</sup>, Signora n.º 875<sup>b</sup>).
  - Fatt. onom.: forse il trasferimento a questa farfalla del nome uguale della « Libellula » corrente nel Piemonte (v. al n.º 863), dovuto probabilmente alla rapidità del volo comune nei due tipi d'insetti, non solo, sì bene al modo analogo di volare a linee spezzate ed a gangherelli (¹).

<sup>(</sup>¹) La voce « Gangherello » — cioè il voltarsi istantaneo di uno in corsa per non lasciarsi prendere — è tradotta in veronese con la voce molto più esatta Scambiéto, che, come dicono bene i Bolognini & Patuzzi [32ª], è il diminutivo di Scambio, da Cambiare con la s rinforzativa. Ma detti Autori non sono nel vero quando mettono come corrispondente italiano di Scambiéto anche « Sgambetto », perchè questo non ha da far niente con quello, dipendendo l'uno da Cambio l'altro da Gamba, e perchè lo « Sgambetto » è detto dai Veronesi: comunemente Gambarèla, più di rado Sgambéto.

862. — Préve (Cuneo: a Magliano-Alfieri, già Magliano d'Alba, di Castellinaldo [Toppino, 292]), = « Scarafaggio delle cantine » (v. per la nom. al tema Pane n.º 960; anche in Baco n.º 43, Scorpione n.º 592).

— Fatt. onom.: l'abito tutto nero nero come l'inchiostro, di questo Scarafaggio brutto e puzzolente, che infesta le cantine o i luoghi umidi, e meglio se ingombri di ciarpami o rimasugli di legna, fra cui va movendosi, con le sue gambe lunghe, lentamente e traballando, come se avesse paura di cadere dai trampoli.

863. — Prédi (Friuli [PIRONA, 233]), = « Libellula » in generale, ma specialmente i Cavalocchi (v. per la nom. a questo tema n.º 231; ed anche in Cavallo n.º 223, Cavalletta n.º 230, Civetta n.º 255, Farfalla n.º 279, Mosca n.º 428, Pesce n.º 468, Zanzara n.º 681, Frate n.º 749, Mietitore n.º 775, Monaco n.º 791, Signora n.º 875, Arcolajo n.º 898, Ago n.º 901, Fuso n.º 925, Saetta n.º 970).

Prèdi (Friuli: a Gorizia [VIGNOLI, 305; e r. p.]; Fanna di Maniago [r. p.]).

Prète (Vicenza [r. p.]).

Prevòst (Como: a Taino di Varese [r. p.]).

Préve (Pavia: a Valle Lomellina [r. p.]).

Prade, con l'a che trae all'e (Pavia: a Vigevano [r. p.]).

Prèive, o Prèivi (Torino [DI S. ALBINO, 94], Verrua, Moncalieri, Chieri; Villa Castelnuovo d'Ivrea; Susa [r. p.]. — Cuneo; Mondovì; Monforte d'Alba, Bra, Neive; Mocetta di Saluzzo [r. p.]).

Prév, o Préve (Alessandria: a Fresonara; Vignale di Casale; S. Damiano d'Asti [r. p.]. — Cuneo: a Govone; Neive d'Alba, S. Stef. Roero [Toppino, 293]).

Prèt, o Prévi (Torino: a Volperga d'Ivrea [r. p.]. — Novara, Arona, Cameri [r. p.]).

Prifin (Novara: a Crusinallo di Pallanza [r. p.]).

Prévi-cirigû, letteralm.: Prete-chiericuto (Novara [Meyer-Lüb-KE, 170, n.º 6740; e r. p.]).

Prèt-cirigô (Novara: a Ghemme, Sizzano, Sostegno [r. p.]).

Prît-cogô (Bologna [Ungarelli, 300, in Frae], Crevalcore,

Molinella [r. p.]), nella quale locuzione il cogô è, forse,

il sincopato corrotto di cirigò.

Massa-préve (Genova [CASACCIA, 53]).

Massa-préevi (Genova, Sori; Savona, Varazze [r. p.]).

Préeve (Chiavari [r. p.]).

Préde (Ancona: a Jesi [r. p.]).

Prevetarièll (Salerno: a Braccigliano [r. p.]).

Preidéddu (Cagliari: ad Oristano [MARCIALIS, 156; e r. p.]).

- Fatt. onom.: si leggano nella prefazione a pag. 38.

- 864. Ssalta-prèti (Verona: a Peschiera), = « Botta » o « Rospo comune » (v. per la nom. al tema Botta n.º 116; ed anche in Rana n.º 560, Ballerino n.º 693<sup>a</sup>).
  - Fatt. onom.: la difficoltà e la poca agilità nel saltare di questi grossissimi rospacci brutti, dall'abito sempre sudicio ed antipatico, che han fatto germogliare nella mente de' ragazzacci l'idea di un sacerdote impacciato nel salto dalla sua veste lunga.
- 865. Parrinu, letteralm.: Prete (Sicilia [Pasqualino, 217; Traina, 299]), = « Nitticora » o « Nonna col ciuffo », cioè la « N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x (Linné in gen. Ardea) Boie », nel Veronese detta: Sgarso dal penàcio o S. ssenarin quasi ovunque, Airón qua e là, ma che sa di scolastico.
  - Fatt. onom.: l'abito nuziale curioso di quest'elegantissimo uccello vallivo dal pennacchio a tre lunghissime penne sottili sottili e bianche: mantello tutto nero ed una macchia pur nera sulla testa, che par davvero lo zucchetto di un sacerdote.
- 866. Acèddu-parrinu, letteralm.: Uccello-prefe (Sicilia: a Catania [NICOTRA, 188]; Acireale [r. p.]), = « Svasso comune » (v. per la nom. al tema Asino-n.° 2).
  - Fatt. onom.: forse i due ciuffi di piume nere, che porta ai lati della testa questo splendido uccello acquajolo tuffatore, e che con la macchia nera protesa a punta sulla fronte, formano come un tricorno.
- 867. Pretino (Lucca [GIGLIOLI, 128, p. 566]), = tanto il « Fratino », cioè il « Charadrius alexandrinus Linné, = Aegialitis cantiana in Boie », nel Veronese detto: Ocio d'ò=ro; quanto il « Corriere piccolo » (v. per la nom. al tema Gallo n.º 353; anche in Antrop. [115, n.º 129]; ed in Cimice n.º 249, Oca n.º 451, Pipistrello n.º 489, Frate n.º 754, Monaca n.º 805°,

Martello n.º 937), ed il « Corriere grosso » (v. per la nom. al tema Gallo n.º 353; ed in Oca n.º 451, Monaca n.º 805).

— Fatt. onom.: forse l'abito di queste tre specie vallive, che ricorda quello dei convittori di qualche collegio vescovile. Perchè, se può far intravvedere alla lontana il vestito di alcune monache o di frati, ha ben poco di quello dei preti.

867a. — Pretòzzo (Grosseto: a Massa-Marittima [in com. maestra Mazzarocchi], Caldana di Gavorrano [in com. maestra Grazioli]), = « Gazzillori » o « Cetonia » (v. per la nom. al tema Mosca n.º 420; ed anche in Baco n.º 28, Calabrone n.º 147, Cavallo n.º 219a, Farfalla n.º 303a, Gallina n.º 330a, Pidocchio n.º 480a, Vacca n.º 634a, Frate n.º 744a, Madre n.º 772a, Sbirro n.º 872, Signora n.º 874b) (¹).

— Fatt. onom.: forse il vezzo, che ha questo Scarafaggio, dorato così da sembrare un giojello, di abbassare la testa quando ha paura per nasconderla sotto il corsaletto, e far balenare alla fantasia biricchinesca il sacerdote, che, nel celebrare la messa, abbassa la testa durante la comunione e la nasconde sotto la piega del piviale. Ed i monelli di queste località — quasi per darmi ragione — recitano al Gazzillori, tenendolo fra le dita:

Pretòzzo, Pretòzzo, canta la méssa, se no ti stròzzo!

# Sbirro

È un tema usato dal popolo — in considerazione del mestiere degli sbirri, che devono girare sempre e osservare tutto — per un Insetto e tre Uccelli.

Questi nomi sono diffusi specialmente nelle Venezie ed in Sardegna; ma anche in Corsica, in Liguria ed in Piemonte.

868. — Sbiro (Verona: quasi ov.), = « Capilungo » (v. per la nom. al tema Mulo n.º 422; ed anche in Capra n.º 199, Frate n.º 745, Vescovo n.º 896).

- Fatt. onom.: tanto le due antenne grosse, prismatiche

<sup>(1)</sup> V. il NB. del n.º 28.

e a base triangolare, che questa cavalletta dal muso lungo tiene spesso rivolte in avanti e riunite così da fare ricordare lontanamente il chepì degli sbirri; quanto gli occhi grandi, lunghi, ellittici, lineati, che sporgono ai due lati come quelli di chi li sbarri per stare attento.

**869.** — Sbiro (Padova [Contarini, **62**, p. 10]), = « Rondone » (v. per la nom. al tema Pipistrello n.º 492°; ed anche in Martello n.º 945, Sega n.º 971°, Diavolo n.º 984).

Birri-birri (Trentino: a Terragnolo [Bonomi, 39, p. 18]).

Bir (Trent.: a Tres [BONOMI, 39, p. 18]).

Zbèru (Trent.: nella Valvestino [BATTISTI, 20], Condino [r. p.]).

Sbiro (Belluno: a Lozzo del Cadore, S. Vito [in com. maestro Menegus]. — — Genova [CASACCIA, 53]. — — Corsica: ad Ajaccio [r. p.]).

Sbir (Ticino: a Borgonuovo [Guarnerio, 130b, XLII, p. 402 - n.º 104]).

Sbirz, o Sbirro (Locarno [FATIO, 97, II, p. 277]).

Sbiru (Porto-Maur.: ad Oneglia [DIONISI, 95]).

Sbirro (Napoli: a Torre Annunziata [in com. prof. Moretti]).

Sbirru (Sardegna merid. [Spano, 283]).

Isbirri (Sardegna settentr. [Spano, 283]).

- Fatt. onom.: il suo modo di volare: girando il Rondone sempre e senza interruzione in larghi cerchi; non importa se, in vece di perlustrare, come farebbe il Falco, con calma e silenziosamente, lo faccia a tutta velocità e stridendo a tutto andare il suo sbrìiii-sbrìiii-sbrìiii. Il quale, non lo nego, potrebb'essere anche la spinta onomatopeica per il nome stesso, trasformato nel metatetico Sbiro, per la solita tendenza popolana a battezzare con nomi di facile comprensione. Tant'è vero, che a Castelfranco di Treviso lo chiamano Strìjo mato [r. p.], nome, che è il semplice grido sostantivato.
- 870. Sbir, o Sbirri de cròz, letteralm.: Rondone di rupe (Trentino: a Riva [Bonomi, 38, n.º 53]), = « Rondone marino » o « R. alpino », cioè l' « A p u s m e l b a t y p i c u s (Linné in gen. Hirundo) Hartert », nel Veronese detto: Rondón marin, R. bianco, R. de montagna.

Bir de montagna (Trentino: a Tres [Bonomi, 39, p. 18]).

Sbirru panza bianca (Sassari : a Tempio Pausania [in com. dott. Cara]).

- Fatt. onom.: come quelli del num. precedente.

870°. — Sbirru (Sicilia: dove? [Pasqualino, 217]), — « Passera sarda », cioè il « Passer hispaniolensis (Temmink in gen. Fringilla) Degland », che, proprio delle regioni calde (Canarie, Egitto), vive anche nell'isola di Malta, in Sicilia ed in Sardegna, sostituendovi del tutto il nostro « Passero comune », cioè il « Passer i taliae (Vieillot in gen. Fringilla) Degland ».

Pàssaru sbìrru (Sic.: dove? Mortillaro, 186]).

— Fatt. onom.: io credo scorgerli — contrariamente da quanto li vede il Gioeni [5°, in Sbirru]: nell'influsso, cioè, della voce bassa lat. Birrus = « Rosso », per il colore bruno-rosso oscuro della testa e della parte posteriore del collo di questo Passero — nel suo canto stridulo, che ricorda lo stormire acuto del vento fra i ventagli delle palme, sulle quali annida a stormi. E quindi voce onomatopeica.

Il Gioeni aggiunge, che, forse, questo Passero nel basso latino corrente in Sicilia abbia potuto essere chiamato Passer birrus; in tal caso il birrus, com'ebbi a dire ancora per altre voci, lo riterrei un semplice eco della voce vernacola; e perciò ca-

drebbe anche la sua ipotesi etimologica.

871. — Sbiri d'èva, letteralm.: Sbirro d'acqua (Piemonte [Gavuzzi, 124]), = « Piro-piro piccolo », cioè il « T o ta n u s h y p o l e u c u s (Linné in gen. Tringa) Temminck » (v. anche in Antrop. [115, nn. 8 e 23]).

— Fatt. onom.: non saprei; se non fosse pur qui il grido a strilli decrescenti: Sbìiii-bìiii-bìii-bìii-bìi, che fa udire que-

sto nostro uccelletto vallivo.

872. — Papalèu, letteralm.: Sbirro (Sicilia [PASQUALINO, 217]), = « Gazzillori » o « Cetonia » (v. per la nom. al tema Mosca n.º 420; ed in Baco n.º 28, Calabrone n.º 147, Cavallo n.º 219ª, Farfalla n.º 303ª, Gallina n.º 330ª, Pidocchio n.º 480ª, Vacca n.º 634ª, Frate n.º 744ª, Madre n.º 772<sup>11</sup>, Prete n.º 867ª, Signora n.º 874<sup>b</sup>) (¹).

<sup>(1)</sup> V. il NB del n.º 28, p. 91.

Cummissàriu e ruga, letteralm.: Commissario delle ruche (Sassari: a Bitti di Nuoro [r. p.]).

— Fatt. onom.: non saprei; se non si volesse tirare in ballo l'abitudine di questo scarafaggio dorato di starsene queto queto tuffato fra i petali delle rose, per cui i monelli pensassero che vi stesse nascosto a far la guardia contro le numerose larve che rodono le foglie di queste piante (').

#### Intermezzo

Ricorderò altri nomi del Gazzillori, che non trovarono una loro nicchia altrove.

A — Nomi tratti dal ronzio cupo che fa volando.

Bümbaro (Istria: ad Albona, Canfanaro, Pisino [r. p.]).

Bùmbaro vérde (Istria: a S. Vincenti [r. p.]).

Brùmbari (Quarnaro: nell'isola di Sànsego [r. p.]).

Bromboliér (Quarnaro: a Veglia [r. p.]).

Barambèl vérde (Istria: a Pisino [r. p.]).

Brambèl d'òro (Istria: a Pirano [in com. proff. Bertoldi & Vattovaz]).

Zórla vért (Trentino: a Mori [r. p.]).

Zórla vérda (Trent.: a Pergine [r. p.]).

Zórla d'òro (Trent.: a Riva, Arco [r. p.]).

Zórla de la Madòna (Trent.: a Riva [r. p.]).

Burdón d'òr (Pavia: a Carbonara al Ticino [r. p.]).

Burdón (Alessandria: a Castellazzo [r. p.]. — Torino: a Susa [in com. dott. Cerriana]).

Borbolón d'òr (Massa e Carr.: a Massa, Avenza, Forno; Carrara, Marina [r. p.]).

Burbandola (Lucca [NIERI, 190]).

Bofone (Lucca [GIANNINI & NIERI, 127]).

Buffonèlla d'oro (Massa e Carr. : a Camporgiano di Castelnuovo-Garfagnana [r. p.]).

Zónza (Livorno [in com. dott. Malenotti]).

Zurrióne (Arezzo [r. p.]).

<sup>(</sup>¹) Si vedano pure le voci sarde Argazinu e Alguzino all'Intermezzo del n.º 35, in G, p. 173.

Arzillóne (Roma: ad Arsoli [r. p.]).

Arzillóne d'oro (Roma: a Roviano [r. p.]).

Zirla (Roma: a Roccagorga di Frosinone [r. p.]).

Zigaròla (Roma: a Valmontone di Velletri [in com. march. Lepori]).

P Zifénd d'òr (Teramo: a Castiglione Messer Raimondo di Penne [r. p., ma da un solo ragazzo]), che metto qui per analogia di suono.

Zillaròla (Caserta: ad Esperia di Gaeta [r. p.]).

Zèrla (Salerno: a Castellabate di Vallo d. Lucania [r. p.]).

Zèrra (Sal.: a Palomonte di Campagna; Sapri di Sala-Consilina; Agropoli di Vallo d. Lucania [r. p.]).

Zerrióne (Salerno, Cava dei Tirreni; Cicerale di Vallo d. Luc., Campora; Capaccio di Campagna [r. p.]).

Zirra (Cosenza: a Verbicaro di Paola [r. p.]).

Zanzàna (Messina: a S. Piero Patti [r. p.]).

NB. — Gli stessi nomi sono usati anche per indicare il Maggiolino (v. all'Intermezzo del n.º 992, in C).

#### B - Voci tratte da zoonimi.

a) — Nomi tratti da Scarabaeus.

Garavùla 'ndurà (Novara [r. p.]), e forse anche il

Galùria vérda (Nov.: a Casalbeltrame [r. p.]), che ritengo un metatetico storpiato dell'antecedente, per influsso della voce Galìna usata pure quì e altrove per la Cetonia dorata (v. al n.º 330°, p. 521).

Scaravun d'òru (Genova: a Finalborgo d'Albenga [r. p.]).

Scardavóne d'òro (Roma: a Viterbo [r. p.]).

Scardavóne dell'òro (Roma: a Celleno di Viterbo [r. p.]).

Scardavóne d'òre (Chieti: a Vasto [r. p.]).

Scardalèna (Roma: a Vetralla di Viterbo [r. p.]), che è un corrotto degli antecedenti per influsso di Cantalena della vicina Umbria, voce usata tanto per il « Gazzillori » (v. più avanti in F), quanto per il « Maggiolino » (v. all'Intermezzo del n.º 992, in E); e quindi forma inorganica di Scardavone + Cantalena (Scarda[vone] + [Canta]lena).

Scardaviòla (Campobasso: a Larino [r. p.]), che è un altro corrotto degli antecedenti, ma per influsso di Viola, voce

abbastanza diffusa in Italia per indicare la « Coccinella » (v. a p. 504 e seg.) e anche altri insetti graziosi o bene visi, fra i quali il Maggiolino (v. all'Intermezzo del n.º 992, in E) e la Cetonia (v. più avanti); e quindi una contrazione del binomio Scarda[vone] + Viola.

Scarafóne vérde (Caserta, Capua, Teano [r. p.]. — Salerno: a Fratte [r. p.]).

Scaravàsce d'òre, con le e appena sensibili (Bari: ad Altamura [r. p.]).

Scarafàsciu érde (Lecce [in com. prof. Daniele]).

Scaràsciu érde (Lecce [G. Costa, 69°, p. 304], Calimera, Galatina, Otranto [r. p.]).

Scaravàgghiu d'òru (Reggio in Cal.; Caulonia di Gerace [f. p.]). Scaravàgghiu r'òru (Messina, S. Stefano Briga [r. p.]).

Scaravàgghiu 'nduràtu (Mess.: a Taormina di Castroreale [in com. prof. La Floresta]).

Scaravàgghiu i ròse (Catania [r. p.]).

Scaravàcchiu di li ròsi (Trapani: a Paceco [r. p.]).

b) — Nomi tratti da quelli del Maggiolino (v., anche per l'eventuale etimologia, l'Intermezzo del n.º 992).

Chébero de le ròse (Istria: a Visignano [r. p.]), di cui la prima parte è il corrotto italianizzato del ted. Käfer = « Scarafaggio ».

Scarpanssa d'òro (Padova: a Cittadella [r. p.]).

Palpógna d'òro (Cremona [r. p.]).

Pumpùgna d'òr (Milano: a Camairago di Lodi [r. p.]).

Garzeléta (Como: a Guanzate, Lomazzo [r. p.]).

Cuassùn (Sondrio: a Tirano [r. p.]).

Grisèla spuszulènta (Novara: a Ghiffa di Pallanza [r. p.]), con un qualificativo esatto, perchè la Cetonia dorata, se presa in mano, lascia sfuggire dall'ano un liquido molto puzzotente.

Gìu d'òr, o Gìvu d'òr (Torino [r. p.]).

Coquara d'or (Cuneo [in com. dott. Varino; r. p.]).

Murlo d'òro (Napoli : a Torre Annunziata di Castellamare-Stabbia [in com. prof. Moretti]).

Mèzza d'òro (Salerno [r. p.]), forse perchè l'abito della Cetonia ha le tinte dorate vive nella parte superiore, mentre nella parte ventrale traggono al nero.

c) — Dai nomi di altri animali :

Osèl d'òro (Istria: a Pisino, Sovignaco, Antignana [r. p.]). Bèstia d'òro (Istria: a Parenzo, Visignano, Montona, Capodistria [r. p.]).

Bèstia d'òor (Novara : a Cameri, Cittadella [r. p.]).

Cigala d òro (Novara: a Varallo-Sesia [r. p.]).

Macùbar (Torino [r. p., da due contadinelli]), certo per influsso del « Capricorno odoroso » (v. per la nom. al n.º 33), detto qui Macùba, e che ha l'abito di un bellissimo verde metallico a riflessi d'oro.

Cantaróla (Pesaro-Urb.: ad Urbino, Cagli [r. p.]), e

Canterina (Pesaro [r. p.]), e

Cantilèna (Pes.-Urb.: a Cagli di Urb. [r. p.]. — Perugia \* [in com. prof\*. Dina Lombardi], Todi [r. p.]. — Mes-

sina [r. p.]), e

Cantalèna (Perugia: a Massa Martara, Castiglione del Lago, Ponte Felcino; Foligno, Spello, Nocera-Umbra [r. p.]. — — Ancona: a Sinigaglia [r. p.]; nella quale ultima località ricorre una formuletta che ricorda come i monelli giuochino con il Gazzillori, legandogli un filo ad una zampina, per vederlo volare prigioniero:

Cantalèna vien en chi che io te biro con un fil (1), e

Cantelèna (Per.: a Terni [r. p.]), e

Candalèna (Per.: a Cesi di Terni [r. p.]), e Sgandalèna (Per.: a Sigillo di Foligno [r. p.]), e

Cantarèlla (Avellino: a S. Angelo dei Lombardi [r. p.]), corrotti del nome della « Cantaride », cioè la « L i t t a v e s c i c a t o r i a (Linné in gen. Meloe) Fabricius = Cantharis v. Geoffroy », chiamata tanto nelle Marche [Crocioni, 72] quanto in Umbria [r. p.] Cantarèlla, nel Lazio Cantrèlla (Velletri [Crocioni, 72], Sermoneta, Terracina, Montelanico [r. p.]), ed in italiano Canterella, voci, forse, di adattamento del Canszarîtes greco di uguale significato. Il passaggio del nome da un insetto all'altro, così diversi di forme e di abitudini, è dovuto al loro abito, che si rassomiglia: verde metallico a riflessi dorati o bronzei; tanto è vero che

<sup>(1)</sup> Gazzillori vieni qui, — che io ti giro con un filo.

nel Perugino (Marsciano [in com. maestro Aisa]) si dice Cantalèna pure alla « Cantaride », appunto per la confusione generata dalla somiglianza delle tinte. La medesima voce si adopera nelle stesse località anche per il Maggiolino (v. all'Intermezzo del n.º 992, in A, b).

Scornùzzo d'oro, o Scornùzz (Salerno, Capezzano; S. Mauro Cilento di Vallo della Lucania [r. p.]), che è l'eco di alcuni nomi campani della Lucciola (si leggano al n.º 927) ed anche del Maggiolino (v. all'Intermezzo del n.º 992, in A); e qui, forse, con un po' di ragione, per i riflessi luminosi sprizzanti a volte dalle ali dorate della Cetonia, che possono rammentare alla lontana la fosforescenza della Lucciola.

Marozzèlla (Salerno [r. p.]), diminut. di Maruzza, indicante « Chiocciola ». Forse perchè, come questa, quando è toccata, si ritira nel guscio e si lascia cadere, così la Cetonia, appena presente un pericolo, cade e fa il morto.

Maronzèlla (Sal.: a Battipaglia di Campagna [r. p.]), e

Maronzòla (Sal.: ad Allevano sul Tusciano [r. p.]), corrotti dell'antecedente.

Spiritu ssantu (Caserta: a Mignano; Francolise di Gaeta [r. p.]), nome preso a prestito — forse perchè anche la Cetonia entra spesso nelle camere — dalla Colombina (v. per la nom. al n.º 264, p. 447).

Viòle, con la e appena sensibile (Bari, Locorotondo, Loseto, Montrone, Turi; Altamura; Corato di Barletta [r. p.]. — Lecce: ad Ostuni di Brindisi; Castellaneta di Taranto [r. p. insieme con Viola]), e

Viòle f. s. (Potenza: ad Irsina di Matera [r. p.]), nome usato specialmente per la « Coccinella » (v. meglio più sopra in B alla voce Scardaviola).

C - Nomi tratti dalla tinta dell'abito: verde-dorato.

Dòri, letteralm.: D'oro (Istria: a Muggia [in com. proff. Bertoldi & Vattovaz]).

Aladòro, o Caladòro, o Cacallòro (Lucca [in com. signa. Cipria-na Nieri]).

Cacallòro (Pisa: a Castagneto di Volterra [in com. dott. Malenotti]. — Siena [in com. dott. Nannizzi], Montepulciano [r. p.]. — Roma: ad Oriolo; Corneto Tarquinia di Civitavecchia; Bolsena di Viterbo [r. p.]).

Canidòro (Massa e Carr.: a Montignoso di Massa [r. p.]).
Careadòra (Massa e Carr.: a Pontremoli, Mocrone [r. p.]).

Gazzillòro (Siena [in com. dott. Nannizzi], Montalcino; Montepulciano, Valiano [r. p.]. — Arezzo: ad Ortignano [r. p.]).

Gazzillòri, o Cacallòri s. m. (Siena [Corsi, 66, p. 13]). Zigallòro, metatetico degli anteced. (Siena: a Cetona di Monte-

pulciano [r. p.]).

Garzillòro (Grosseto: a Campagnatico [r. p.]), che fa ricordare un po' il Garzeléta comasco (v. retro in B, b).

Verdón (Pesaro-Urb.: a Fano [r. p.]).

Cacalòro (Perugia: a Campomiccio di Terni [r. p.]).

Verdulillo (Caserta [r. p.]).

Vindrisàna (Potenza: a Vietri [r. p.]).

### D - Nomi tratti dalle abitudini.

L'abitudine più saliente della Cetonia, specialmente per i profani, è quella di starsene nascosta fra le rose, per cibarsi del loro polline, o dei loro petali.

Rosàris (Pavia: a Bereguardo [r. p.]).

Rosalina (Novara: a Baveno di Pallanza [r. p.]).

Rusalina (Nov.: ad Intra di Pallanza [r. p.]).

Rusajòlo d'òro (Salerno: a Mercato S. Severino [r. p.]).

# E — Agionimi e Antroponimi (1).

Giàu de ssan Péder, letteralm. : Gallo di s. Pietro (Como : a Gravedona [r. p.]), e

Galina d' ssan Péru (Novara : a Trivero di Biella [r. p.]).

Lisa (Pisa: a Bagni-Casciano, Perignano [r. p.]).

Lise (Pisa: parrebbe ovunque [NIERI, 190, in Burbandola]).

Ssan Giuvanniello (Napoli [r. p.]).

Francischidda (Potenza: a Lauria di Lagonegro [r. p.]).

Catarinéja e òru (Catanzaro: a Parghelia di Monteleone [r. p.]).

<sup>(1)</sup> Che mi sono sfuggiti, o non conoscevo ancora, nelle Antroponimie [115].

Micalina (Sassari: a Tempio-Pausania, Calangianus [r. p.]), e Migalina (Sass.: a Luras di Tempio-P. [r. p.]), che si potrebbero ritenere diminutivi di Michéli = « Michele », detto anche in sardo: Miàli [Porru, 237].

Sono nomi di Santi, che scadono in giugno, in settembre e in ottobre, cioè nelle epoche della prima e della seconda comparsa delle Cetonie, che sono, presso a poco, anche quelle delle rose.

#### F - Nomi varî, incerti, oscuri.

Mandriól (Istria: a Fiume, Pisino, Visignano, Verteneglio, Capodistria [r. p.]. — Trieste [r. p.]. — Friuli: a Gorizia, Gradisca [r. p.]), che mi è oscuro.

Variól (Istria: a Pirano [in com. proff. Bertoldi & Vattovaz]), e Lavariól (Quarnaro: a Veglia [in com. proff. Bertoldi & Vattovaz]), e

Gagariól (Istria: a Buje [r. p.]), e

Massariól (Istria: a Pisino [r. p.]), che ritengo tutti corrotti dell'antecedente, quantunque l'ultimo nome sia usato in modo peculiare per il « Folletto dell'incubo ».

? Slàtar (Fiume [r. p., ma una sola volta]).

Capo de le ssórle (Trent.: ad Arco [r. p.]), e

Capo-zórle (Trentino: a Rovereto [r. p.]), letteralm.: Capo dei Maggiolini, cioè il più bello; stantechè il popolo mette Maggiolini e Cetonie nello stesso gruppo.

Mercante (Trent.: a Rovereto [r. p.]), voce che mi è oscura, ma che ricorre anche in Campania ed in Calabria per questa stessa specie (v. più avanti), e ancora nel Trentino per gli « Stercorarî » (v. all'Intermezzo del n.º 743, in F, p. 1136).

Pontel (Trent.: a Cles [r. p.]; Roverè della Luna [r. p.]), che mi è oscuro.

Scoàsza d'òro (Sondrio: a Bianzone [r. p.]), letteralm.: Scopaccia d'oro, ma che è un probabile corrotto per adattamento del Cuassùn, corrente pure in questa provincia (v. retro in B, b), e che è tratto dai nomi similari del Maggiolino (v. all'Intermezzo del n.º 992, in E).

? Ssaivo (Novara [r. p., ma una volta sola]), che potrebbe essere un corrotto di Givu per « Maggiolino ».

? Chixiàni (Nov.: a Suno [r. p., ma una volta sola]).

Regina (Genova: ad Alassio di Albenga [r. p.]), certo per la bellezza delle tinte. Si ripete in Sicilia (v. più avanti).

Marito di belladonna (Firenze: a Prato; Pistoja [r. p.]), che si riferisce a qualche storiella, di cui, però, non seppi avere versione alcuna.

Calasina (Siena [in com. dott. Nannizzi]), che mi è oscuro.

· Unghiétta (Ancona: a Sinigaglia [r. p.]), perchè ha la forma di un'unghia.

Zamberiòle (Caserta: a Sessa Aurunca di Gaeta [r. p.]), che mi è oscuro.

Scèrpola d'òra (Salerno: ad Atena Lucania [r. p.]), oscuro, ma nel quale è interessante l'attributo d'òro reso femminile.

Cecatièlla (Sal.: a Padula di Sala-Consilina [r. p.]).

Mercantièlla (Sal.: a Baronissi [r. p.]), che si ripete nel Trentino ed in Calabria.

Mèrla (Sal.: a Sassano di Sala-Consilina [r. p.]. — Potenza: a Teana di Lagonegro [r. p.]).

Muscràfia (Sal.: a Lentiscosa di Valio d. Lucania [r. p.]), che mi è oscuro. Si ripete in Basilicata.

Tizzirillo (Bari: a Mola [r. p.]), oscuro.

Vrósce (Bari: a Polignano a Mare [r. p.]), oscuro.

Muscràffia (Potenza: a Maratea di Lagonegro [in com. sign. Lubanchi]).

Nzénzera (Pot.: a Castelluccio di Lagonegro [r. p.]), oscuro.

Pannùccia (Pot.: a Rotondella di Lagonegro [r. p.]), che mi è oscuro; se, forse, questa voce non entrasse nel gruppo legato a Panno, come il Pannacciàire = « Mercante in tessuti », perchè allora vi entrerebbe per analogia.

Mercante (Cosenza: nei boschi della Sila [in com. di mia nipote Augusta Garbini in Vedovi, cui mando un affettuoso saluto nella lontana America dove ora risiede]), che si ripete nel Trentino ed in Campania.

Regginèdda (Girgenti, Siculiana, Porto Empedocle [r. p.]), che si ripete in Liguria.

Sinègra (Sassari: a Sédeni [in com. maestra Bachiddu]).

# Signora

(Sposa - Donna - Dama)

Questi temi sono usati per lo più nell'onomastica di specie a forme eleganti; e furono battezzati con essi cinque tipi d'Insetti, due Uccelli ed un Mammifero.

L'area di diffusione è limitata ad oasi sparse nelle tre regioni subalpine, in Emilia, in Corsica ed in Sardegna.

873. — Ssióra (Verona: a Colognola ed a S. Massimo), = « Pregadio » (v. per la nom. al tema Cavallo n.º 219; anche in Antrop. [115, nn. 7, 17, 82<sup>h</sup>, 121]; ed in Cavalletta n.º 229, Grillo n.º 387, Verme n.º 669, Filatrice n.º 734, Madre n.º 772<sup>d</sup>, Monaca n.º 783, Prete n.º 860<sup>h</sup>, Strega n.º 888<sup>h</sup>, Diavolo n.º 980); da noi è chiamato ancora analogamente: Ssióra-Bèta (Illasi), Ssióra-cava-léta (Ronco).

Ssióra (Trentino: a Rovereto; in Val Sarca a Riva, Dro, Arco [r. p.]).

Ssiorón (Trent.: a Rovereto, Trento, Lavis [r. p.]).

Bèla ssióra (Trent.: a Mori, Lizzanello, Sacco, Rovereto [r. p.]).

Sciùra (Sondrio: a Campo-Mezzola [r. p.]).

Sciùra de l'uga, letteralm.: Signora dell'uva (Sondrio: a Madonna di Tirano [r. p.]), forse perchè si vede più numerosa al tempo della vendemmia.

Sciùra, o Sciurina (Bergamo: quasi ov. in provincia [in com. prof. don Caffi]).

Sciùra di rìgoi, letteralm.: Signora delle ripe (Bergamo: a Caprino Berg., Pontida [r. p.]; Val S. Martino [TIRABOSCHI, 285, che, non conoscendo il nome italiano o scientifico, scrive: « Cavalletta grossa e verde »]).

Regina di rigoi (Bergamo: a Calolzio [in com. prof. don Caffi]). Sgnura (Alessandria: ad Acqui [r. p.]).

Madama (Aless.: a Vignale-Monferrato di Casale [r. p.]. — Torino: ad Almese di Susa [r. p.]).

Madamina (Cuneo: a Savigliano di Saluzzo [r. p.]).

Dòna (Novara: a Varallo-Pombia [r. p.]).

Ssignóra delle stóppie (Perugia: a Castel-Tora di Rieti [r. p.]). Ssignorétta (Roma: a Pagliano di Frosinone [r. p.]).

Ssgnóra (Campobasso, Fossalto; Civita-Bojano d'Isernia, Duronia, Frosolone, Macchiagodena [r. p.]).

Zita de ristòccia, letteralm.: Sposa delle stoppie (Campob.: a Duronia d'Isernia [r. p.]).

Ssignurina (Caserta [r. p.]. - Avellino: ad Anzano-Irpino di Ariano [r. p.]. - Salerno: a Roccadaspide [r. p.]).

Scigna, contratto dell'anteced. (Sal.: a Palomonte di Campagna [r. p.]).

Donna (Catanzaro: a Dinami di Monteleone-Cal. [r. p.]).

Ssignuràuna (Reggio in Cal. [r. p.]).

Ssignorica (Cagliari [MARCIALIS, 157, p. 260], Quarto, Selargius, Sinnai [r. p.]).

Sennorèdda (Cagliari: a Santadi d'Iglesias [MARCIALIS, 157,

p. 260], Villarios-Masainas [r. p.]).

- Fatt. onom.: le sue ali volatrici, che, spiegate, sembrano di un bellissimo velo serico trasparente con vaga tinta verde pallida pallida, che fa probabilmente ricordare ai monelli gli Forse anche il fruscio, che produce abiti velati delle signore. questa Cavalletta panciuta, se irritata, come di seta stropiccia-Oppure la sua testa mobilissima, quasi triangolare e che arieggia a faccia di donna, specialmente quando la inclina con movenza che par civettuola.

L'appellativo delle ripe trae dall'abitudine che ha questa Locusta, come le congeneri, di starsene volontieri lungo le ripe erbose delle strade e delle fosse o sui cespugli, per ragioni mimetiche; allo scopo, cioè, di sfuggire alla vista de' nemici, confondendo il suo abito verde, con il verde delle foglie o delle erbe. Ed in vero alcuni individui che si trovano nelle sodaglie arse dal sole e quindi con le erbe mezzo secche, si mostrano

con l'abito che ne ripete il colore.

873°. — Ssióra-giàla (Verona: a Rivoli), = « Vacca », nel senso di Baco affetto da giallume (v. meglio al n.º 631; ed anche in Gatta n.º 374, Porco n.º 517); da noi si chiama pure sporadicamente: Ssióra-gata.

873b. — Ssióra (Verona: ov.), = Baco da seta appena levato - ma specialmente della terza o quarta muta -, che non mangia, ma gironzola e passeggia (ed è detto in questo momento anche: Spassesin, letteralm.: Spasseggino, cioè che continua a passeggiare) finchè annerisce e muore (ed è chiamato in questo momento: Negrón).

874. — Signurèlla (Corsica: a Francardo [GILL. & Edm., 129, Carte 358]), — « Lucia » o « Coccinella » (v. per la nom. al tema Gallina n.º 322; anche in Antrop. [115, nn. 1b, 3, 19, 39, 60, 63, 76, 82, 85, 99, 101, 111]; ed in Baco n.º 41, Bue n.º 141, Cavallo n.º 226, Chioccia n.º 238°, Colombo n.º 267, Farfalla n.º 307, Mosca n.º 432, Pollo n.º 502°, Porco n.º 525, Tacchino n.º 605, Vacca n.º 639, Bovajo n.º 697, Madre n.º 772°, Monaca n.º 797, Prete n.º 860°).

Signorina (Potenza: a Maratea di Lagonegro [r. p.]). Sposina (Ancona: a Sinigaglia, Corinaldo [r. p.]).

— Fatt. onom. : l'abito elegante e da ragazza, di questo scarafaggetto tanto caro al popolo, che lo dedicò a Dio, a Madonne ed a Santi : vesticciuola di un bel rosso vivo con radi punti neri, che richiamano il nero della blusettina attillata, sulla quale si svolta elegantemente il collo di pizzo bianco antico della camicetta.

### Intermezzo

Non avendo altre rubriche aperte per la Coccinella, ed avendo dati di essa molti e molti sinonimi, completerò la serie con altri nomi che ebbi campo di raccogliere per lo più personalmente.

# A — Agionimi (1).

Ssan Vido, letteralm.: S. Vito (Istria: a Verteneglio [in com. proff. Cappellari & Cappelletti]).

Anzoéto (Venezia; Mira di Dolo [r. p.]).

Angioéto (Ven.: a Gambarare di Dolo [JAB. & Jud, 137a, Tav. « La Coccin. »]).

Angeéto (Porto-Maur.: ad Oneglia [r. p.], ma v. anche in Antrop. [115, n.º 1b]).

Carulina (Massa e Carr.: a Massa, Avenza, Forno; Carrara, Marina [r. p.]).

<sup>(</sup>¹) Per i nomi del gruppo Margherita e Maria, agionini falsi, v. a p. 511, c.

Catinute (Udine, Artegna [r. p.], e v. anche in Antrop. [115, n.° 19]).

Catarinela (Vicenza: a Schio [r. p.]).

Caterinòta (Trentino: a Riva [r. p.]).

Caterina (Sondrio: a Torre di Santa Maria, Caspoggio, Lanzada [r. p.]. — Bergamo: a Zogno, Somendenna, Stabello, Poscante [r. p.]).

Hanta Caterina (Brescia: a Lumezzane [JAB. & Jud, 137°, Tav.

« La Coccin. »]).

Catarina (Como: a Taino di Varese [r. p.]. — Brescia [BETTONI, 28]).

Santa Catarina (Brescia: a Dello [JAB. & JUD, 137°, Tav. « La Coccin. »]).

Catarinéta (Mantova: a Solferino [r. p.]).

Catalina (Cuneo: a Paesana, Oncino, Ortana [r. p.]).

[[Catarinéto (Guascogna [PIAT, 225]).

[[Catarinéta (Provenza [HONNORAT, 136]).

Catainétta (Porto-Maur.: a Ventimiglia [r. p.]. — Genova: a Savona; Finalborgo di Albenga, Alassio [r. p.]).

Catalina (Massa e Carrara: a Pontremoli [r. p.]).

Ssanta Catarennèlla (Caserta: ad Esperia di Gaeta [r. p.]). Catarinèla (Benevento: a Mojano, Vitulano [r. p.]. — Potenza: a Maratea di Lagonegro [r. p.]).

Catarina (Cosenza [r. p.]).

Catarinnéddha, con il ddh palato-dentale esplosivo (Catanzaro, Borgia, Melissa, Verzino [r. p.]. — Reggio in Cal. [Gar-Bini, 115, n.º 19]; Laureana-Borrello di Palmi; Gerace [r. p.]).

Cataranùzza (Catanzaro [r. p.]).

Caterinija (Catanz.: a Monteleone [r. p.]).

Catarinéja (Catanz.: a Calimera, Francica, Parghelia, S. Greg. d'Ippona, Spilinga [r. p.]. — Reggio in Cal.: a Caulonia di Gerace [r. p.]).

Ssanta Caterenélla (Catanz.: a Soriano Calabro [r. p.]).

Catarinuzzélla (Catanz.: a Montauro [r. p.]).

Catarinèdda (Palermo: a Campofelice di Cefalù, Geraci-Siculo.

— Girgenti: a Racalmuti [r. p.]) (1).

<sup>(1)</sup> Anche in Spagna nel Santander troviamo per quest'insettuccio il nome analogo ai su riferiti: Catalinuca, ricordato dal Garcia-Lomas

Regina (Ravenna: a Fusignano di Lugo [JAB. & Jub, 137a, Tav. « La Coccin. »]).

Tugnìn (Pes.-Urb.: a S. Agata-Feltria d'Urbino [JAB & JUD, 137<sup>a</sup>, Tav. « La Coccin. »]).

Paolina (Firenze: a Montespertoli, Incisa [in com. prof. Jaberg]. — Siena: a Poggibonsi [r. p.], Radda [in com. prof. Jaberg]. — Arezzo: a Stia [in com. prof. Jaberg]).

Sam-Martino (Livorno: a Pomonte dell'Is. d'Elba [in com. prof. Jaberg]).

Ssan Gioani (Trentino: a Castelnuovo di Valsugana [r. p.]). Ssa' Juvanni (Aquila: a Sante Marie di Avezzano [r. p.]) ('). Giuvannèlla (Caserta: a Sessa Aurunca di Gaeta [r. p.]).

Ssanta Nicòla, proprio così al femm. per influsso del secondo termine (Benevento: a Campolattaro [r. p.]).

Ssanto Nicòla (Salerno: a Polla, S. Mauro-Cilento [r. p.]. — Avellino: a Nusco [in com. dott. Trotter]).

Ssantu Nicòla (Catanzaro: a Davoli, Monteleone, Arena, Dinami, Fabrizio, Limbadi, Parghelia, Serra S. Bruno [r. p.]), ed altri nomi analoghi già elencati in Antrop. [115, n.º 101].

Còla-Còla, letteralm.: Nicola-Nicola (Catania [PITRÈ, 234, III, p. 336], Randazzo [in com. dott. Finocchiaro]), reduplicato per adattarlo a canzoncine, come nel seguente:

Còla-Còla-ssantu Nicòla (Catania [r. p.]), che è, forse, la fu-

[317], che dice erroneamente: « Insecto coleoptero de la familia de los longicornios». Ma però fa capire subito dopo trattarsi della Coccinella: sia scrivendo che « los chicos al coger uno de estos animalitos le hacen recorrer todos los dedos de la mano y cantan:

Catalinuca de Dios alza las tus alucas y veti con Dios » (\*),

che è una delle solite formulette infantili inerenti a quest'insetto; sia mandando alla voce Curuca = « Insetto coleottero di piccolo volume con le ali incarnate »; sia dando il sinonimo Sanjuanìn = « Lindo y maravilloso en su pequeñez el animalin rojo con las patucas negras! », con l'altra implorazione:

« Sanjuanin de Dios, cuéntame los dedos y vete con Dios » (b).

Quest'ultimo nome ricorre anche nel Trentino e negli Abruzzi (v. sopra).

(1) Corre lo stesso nome anche in Ispagna (v. la nota qui sopra).

<sup>(</sup>a) Caterinuccia di Dio, — alza le tue alucce e va con Dio.
(1) Corre lo stesso nome anche in Ispagna (v. la nota qui sopra).

sione di due formulette; l'una che corre anche a Palermo [PITRÈ, 234, III, p. 336]:

« Vòla, vòla, santu Nicola! ». —,

e l'altra di Catania [PITRÈ, 234, III, p. 336]:

« Còla, Còla, vattìnni a la scola ».

Vasinicòla (Cosenza: a Rogliano [in com. maestro Alessio]), che è il contratto di Va, ssan Nicola!

B - Voci tratte da zoonimi.

Li aggiungo qui per non aprire rubriche nuove nè aggiungere nuovi numeri :

Bestiolina (Istria: a Capodistria [in com. prof. Bertoldi], Visignano, Visinada, Buje [r. p.]), dove la invitano a volarsene via con la seguente sollecitatoria:

Bestiolina svóla via, ssu l'altàr de ssanta Maria.

Bestiolina de la Madòna (Istria: ad Albona, Parenzo [in com. proff. Bertoldi & Vattovaz]).

Bestiolina del Ssignór (Capodistria [in com. proff. Bertoldi & Vattovaz]. — Cremona [r. p.]).

Bès-cia del Sségnar (Engadina: a Zernes [JAB. & Jud, 137a, Tav. « La Coccin. »]).

Armöjntign dal Sségnar, letteralm.: Bestia del Signore (Engad.: a Bivio di Surset [JAB. & Jud., 137a, Tav. « La Coccin. »]).

[[Bètgie de bo Diu (Savoja: ovunque [GILL. & EDM., 129, Carte B 1508]).

Bèje de bon Diö (Torino: a Courmayeur [GILL. & EDM., 129, Carte B 1508]).

Bètcie di bon Dio (Tor.: ad Aosta [GILL. & EDM., 129, Carte B 1508]).

Bètcia du paradis (Tor. : a Champorcher, Châtillon [GILL. & EDM., 129, Carte B 1508]).

Bès-cia dal paradis (Tor.: ad Osasco di Pinerolo, Pancalieri [r. p.]).

Bèstia du Ssegnó (Porto-Maurizio [r. p.]).

Bèstie de Gesù (Porto-Maur.: a Bordighera [r. p.]).

Bèsti do buan Diu (Nizzardo: a Le Cannet [GILL. & EDM., 129, Carte B 1508]).

Bèstia de nostre Sinùe (Nizz.: a Fontana [GILL. & EDM., 129, Carte B 1508]).

Bestiolina dal Ssgnur (Reggio in Em.: a Guastalla [r. p.]).

Kéfr de ssanta Maria (Trentino: a S. Vigilio di Marebbe [Jab. & Jud, 137<sup>a</sup>, Tav. « La Coccin. »]), nel quale nome la prima voce è il corrotto tedesco di Käfer = « Scarafaggio ».

Marrùca ri ssan Nicòla, letteralm.: Chiocciola di s. N. (Salerno: a Petina di Campagna [r. p.]).

Czèdd, o Cuzzèdd, letteralm.: Chiocciola (Bari: a Conversano [r. p.]).

Czedduèddh d'la Marònna, con il ddh palato-dentale esplosivo, e letteralm.: Chioccioletta della Madonna (Bari: a Conversano [r. p.]).

Furmicula e ssantu Nicòla (Avellino: ad Anzano degli Irpini), sporadico e unico esempio.

Panuèla del paradis, letteralm.: Lucciola del p. (Trentino: a Livo in Val di Non [r. p.]).

Peurét (Ticino: a Ligornetto di Mandrisiotto [JAB. & Jub, 137a, Tav. « La Coccin. »]), letteralm.: Pecoretta.

Pecorina, o Bebina (Firenze: a Prunetta di Pistoja [in comprof. Jaberg]).

Pecorèlla di ssan Giovanni (Perugia: a Petescia di Rieti [r. p.]). Pecorèlla di ssant'Antonio, o P. di ssanta Lucia (Roma: a Tivoli [r. p.]).

Pecorèlla della Madonna (Roma: a Celleno di Viterbo [r. p.]). Picurèlla (Salerno: a Vibonati, Sapri, Lentiscosa, S. Giov. a Piro [r. p.]).

Pecurèddha, con ddh palato-dentale esplosivo (Lecce: a Taurisano di Gallipoli [r. p.]).

Pecurèlle (Lecce: ad Otranto [r. p.]).

Picurèdda i ssanta Maria (Potenza: a Lauria di Lagonegro [r. p.]).

Picurèdda i ssanta Lucia (Potenza: a Senise [in com. sign. Lubanchi]).

Pecorigliu e ssant'Antonio (Catanzaro: a S. Vito sull'Jonio [r. p.]).

Boéto, letteralm.: Piccolo bove (Catania: a Nicosia [r. p.]).

Patinella (Caserta: a S. Cipriano d'Aversa; Sessa Aurunca di Gaeta [r. p.]), da Petina paese di Salerno.

Potinilla (Caserta: a Capua [r. p.]), forse un corrotto dell'antecedente.

Pisanèlla (Firenze: a Vinci di S. Miniato [r. p.]), e

Pinsanèlla, forse corrotto dell'antecedente (Lucca: a Montecatini [in com. prof. Jaberg]), e

Pisana, o Pisanina (Pisa: a Pontedera [r. p.]), da Pisa.

Romanèlla (Siena: a Chiusdino [in com. prof. Jaberg]. — Aquila: ad Avezzano, Sante Marie [r. p.]), da Roma.

Non insisto su questa mia versione. Ma se fosse così, sarebbero, insieme con quello del Pregadio (v. al n.º 219, p. 375) e dell'Aselluccio (v. a p. 784), i soli pochi nomi raccolti da me di questo
tipo. L'essere usati in località diverse dai paesi che essi indicano,
farebbe pensare a quelle satirette scherzose popolari che cantano a
botta e risposta i contadinotti e le villanelle di paesi differenti, quando si trovano insieme o s'incontrano per via. Così, per dare un
esempio tutto veronese, le ragazze di Custoza cantano verso quelle
di Villafranca:

Le butèle da Vilafranca i è colór de l'èrba còta, la ghe fuma e la ghe scòta a no podérsse maridar (1). —;

e queste verso quelle:

E le pute da Custòsa le sse crédi d'èssar bèle, le par musse con le ssèle, le par pite scorajè (2).

D - Nomi varî, oscuri, incerti.

Ssète-punti, che sa di scuola (Istria: a Pisino, Cerreto [r. p.], per i sette puntulini neri che adornano le elitre rosse; don-

(1) Le ragazze di Villafranca — sono color dell'erba cotta, — è stizzita e le scotta — di non potersi maritare.

<sup>(2)</sup> E le ragazze di Custoza — si credono d'esser belle, — sembrano somare con le selle, — sembrano tacchine affrante. — (V. anche in Appunti [116, P. I, cap. IV]).

de anche il nome scientifico di septem punctata datole da Linneo.

Pimpinèla (Istria: a Visignano, Montona [r. p.]), voce usata nel giuoco infantile di lanciare in alto un oggetto (sasso, palla, ecc.) legato ad una funicella per indicare il momento nel quale l'oggetto si ferma per poi discendere. Giuoco accompagnato da cantilene sconclusionate ma cadenzate per battere il tempo, come ad esempio quella che raccolsi dai monelli di S. Stefano di Zimella (v. in Appunti [116, P. I, Cap. VIII, § III, C, n.º 743]):

Pimpinèla una, pimpinèla dó, pimpinèla tre, pimpinèla quatro, la bala de ssan Marco, la borsséta róta, piéna de stópa, stópa, stopènte, gresta de galo, spàsseme l'armàro sséra e matina ssu l'ora del mesodì. Cari fanciùli andève a scondir

ssóto le bóte
del chicarichì.
On panéto in bala,
on par a la marssàra,
on par al parón,
on par al vècio sbrodegón.
A la fòssa de Maróni,
ci è che la cata
la pianta de ssalàta?
La gata g'à i gatèi;
cari putèi
'nève a scondìr
ssóto le bóte
del chicarichì.

Un pómo,
un péro par òmo,
una castàgna,
un castèl de cucàgna,
una gasìa,
e la partia, sse la finisso, l'è mia (1).

<sup>(</sup>¹) Pimpinella uno, — pimpinella due, — pimpinella tre, — pimpinella quattro, — la palla di San Marco, — la borsetta rotta — piena di stoppa, — stoppa, stoppente, — cresta di gallo, — spazzami l'armadio — sera e mattina — sull'ora del mezzodì. — Cari fanciulli — andatevi a nascondere — sotto le botti — del chicchirichì. — Un panino in palla, — uno per la merciaja, — uno per il padrone, — uno per il vecchio sudicione. — Alla fossa di Maroni (frazione di S. Maria in Stelle) — chi è che la trova — la pianta d'insalata? — La gatta ha i gattini; — cari ragazzi — andatevi a nascondere — sotto le botti del chicchirichì. —— Un mela, — una mela ad ognuno, — una castagna, — un castello di cuccagna, — una gaggia (fiore), — e la partita, se la finisco, è mia.

Così i nostri cacciatori dicono che l'Allodola la fa pimpinèla, quando si solleva a volo verticalmente; quando, cioè, a dirla con il TIRABOSCHI [L'Uccellagione; Verona, Moroni, 1807, p. 8]:

> "La Lodoletta innamorata sorge dai verdi campi, e'n su le tremule ale sollevandosi al ciel volteggia e canta » (1).

Ma qui, nel caso della Coccinella, non scorgo nessun rapporto fra l'insetto ed il nome.

Pimpinèlla (Roma: a Bolsena [r. p.]).

Ssoldadin (Istria: a Parenzo, Capodistria [r. p.]), e

Ssurdatièlle (Salerno: a Ravello [r. p.]), e

Ssurdatèddu (Girgenti, Favara, Grotte, Raffadali, Porto Empedocle [r. p.]), forse per la veste rossa.

Mèzo marinèr (Istria: a Pirano [JAB. & Jud, 137a, Tav. « La Coccin. »]).

Cerebècla (Friuli: a Comeglians di Tolmezzo [r. p.]).

Cavaliér del Ssignór (Belluno: ad Auronzo [GARBINI, 115, n.º 122]; Cadore [NARDO-CIBELE, 185, p. 8]).

Anima de la Madòna (Belluno: a Vas di Feltre [JAB. & JUD, 137a, Tav. « La Coccin. »]).

Animèla de ssan Piero (Trento; Riva [r. p.]), dove le dicono:

Animèla, Animèla de ssan Péro, ensségneme la strada d'andar en ciélo (2).

Anima del paradiso (Massa e Carr.: a Villa Collemandina [r. p.]).

Pòrta-fortùna (Trento [r. p.]. — Genova: a Camogli [r. p.]).

Fortuna (Modena: a S. Possidonio di Mirandola, Concordia, Medolla, S. Prospero [r. p.]).

Zìa, con sottintesa la voce Maria: v. a p. 514 (Trento: a Tuenno e Vervò in Val di Non [r. p.]).

(2) Animuccia, Animuccia di san Pietro, — insegnami la strada

d'andare in cielo.

<sup>(</sup>¹) La voce Pimpinèla è usata ancora nel Veronese: a) Per « Salvastrella », cioè il « Poterium sanguisorba L. », erba comune ovunque nei luoghi erbosi magri; b) Per « Fico non maturato », que' fichi, cioè, che si vedono ancora sui rami quando sono cadute le foglie; c) Per « Individuo che dà sempre ragione all'ultimo che parla ».

Róda campagnöla (Mantova: a Pegognaga di Gonzaga [r. p.]), che ricorda il Viöla campagnöla mantovano (v. al n.º 322, pp. 504-a, e 516-d), tratto dalla seguente formuletta:

Róda, Róda campagnöla, dam dal pan ca vaga a scöla.

Campagnöla (Parma [r. p.]).

Poina del paradis, letteralm.: Ricotta del p. (Brescia: a Vezza d'Oglio [r. p.]), e

Puìna de la Madòna (Br.: a Sonico di Breno [JAB. & Jub, 137<sup>a</sup>, Tav. « La Coccin. »]), forse come cosa delicata.

Bobolók (Sondrio: a Talamona [r. p.]).

Scarpéta (Sondrio [r. p.]), forse per il suo bel rosso vivo.

Scarpa de la Madòna (Torino [r. p.]).

Scarpétta della Madonna (Aquila: ad Accumoli [r. p.]).

Burdiù da Ssgnur (Novara [r. p.]), che mi è oscuro.

Mùsme la stra del paradis, letteralm.: Mostrami la strada del paradiso (Torino: a Sale Castelnuovo d'Ivrea [r. p.]), che è la seconda parte di una delle tante formulette inerenti alla Coccinella.

Dedè (Genova: a Rapallo [r. p.]), che è un vezzeggiativo senza significato.

Paradisiu (Modena [r. p.]).

Lòla (Firenze: a Modigliano di Rocca S. Casciano [r. p.]), altro vezzeggiativo senza significato, che potrebb'essere derivato da Maria vola.

Indovinello (Genova [Casaccia, 53]. — Siena [in com. dott. Nannizzi], Montalcino, Montepulciano [r. p.]), per le domande che i monelli e le ragazzine sogliono rivolgerle.

Paluzina (Arezzo: a Caprese [in com. prof. Jaberg]).

Damigella (Siena: a Montepulciano [r. p.]).

Camiciòla (Perugia: a Cesi di Terni [r. p.]), che trae da una formuletta (v. a p. 509).

Briguli (Ascoli-Piceno [in com. prof. Amadio]), che mi è oscuro.

Mercante (Ascoli-Pic. [r. p.]. — Teramo: a Notaresco [r. p.]); forse per il fez rosso con il fiocco nero, che portano i venditori ambulanti albanesi, o cosidetti tali, e che fa ricordare con i suoi colori quelli della Coccinella.

Chiùvate (Teramo: a Notaresco [r. p.]), che mi è oscuro. Lija-lija (Ter.: a Castiglione-Casauria di Penne [FINAMORE, 105\*, p. 5]), inerente ad una graziosa formuletta infantile pure di qui, e ricordata dall'autore stesso:

" Lija-lija, Lija-lija, ddove sta l'amore mija? Ore de llà, ore de cqua; sàppem' a ddir' addove sta » (1).

Lùnda-lundina (Ter.: a Villa Passo [r. p.]), che sono le prime parole di altra formuletta inerente alla Coccinella, che non mi fu dato raccogliere completa.

Ciaccamòra (Chieti: a Montenerodomo di Lanciano [FINAMO-RE, 105<sup>a</sup>, p. 5]).

Commarùccia (Aquila: a Sante Marie [r. p.]).

Cistùnia, letteralm.: Testuggine (Caserta, Cancello-Arnone [r. p.]), forse per la sua forma molto convessa ed a mezza sferetta.

Cardinàle (Ascoli-Piceno: a Falerone [r. p.]. — Benevento [r. p.]. — Napoli [r. p.]. — Salerno, Pagani, Rocca-Piemonte; Agropoli di Vallo della Lucania; Battipaglia di Campagna [r. p.]), e

Cardinalicchio (Salerno: a Sapri di Sala Consilina [r. p.]),

per il suo bellissimo color rosso vivo.

Cecirinèlla (Benevento: a Fragneto di Monforte [r. p.]), voce vezzeggiativa senza significato; oppure un vezzeggiativo di Cicinèlla o Zezenèlla = « Poppina » [D'AMBRA, 78]; ma potrebb'essere anche voce scolastica corrotta di Coccinella.

Cuccepannèlla (Benevento [r. p.]), che, letteralm. indica: « Cutrettola »; ma questa voce è usata anche per « Cosa piccola e graziosa », quantunque l'Andreoli [5] non la riferisca altro che a « Donna piccolina », e altri vocabolaristi [D.MBRA, 78; DE RITIS, 88] non parlino affatto del senso traslato.

Cuccepannèlle sing. (Salerno: ad Eboli [r. p.]), con lo stesso significato dell'antecedente.

Piatelliàta (Salerno: a Capaccio di Campagna; Cicerale-Cilento di Vallo della Lucania [r. p.]), che parrebbe derivare da Piattella = « Scodella ».

<sup>(</sup>¹) Coccinella, Coccinella, — dove sta l'amore mio? — Ora di là, ora di quà; — sappimi dire dove sta.

Stellidda, letteralm.: Stelletta (Foggia: a Serracapriola di S. Severo [r. p.]).

Uugghio a la Madonna, con l'artic. agglutinato, e letteralm.:

Oglio alla Madonna (Bari: a Corato [r. p.]), e

Chédda ca pòrte lu ógghio a Criste, letteralm.: Quella che porta l'oglio a Cristo (Lecce: a Ginosa di Taranto, Martina-

Franca [r. p.]), e

Porta ògghiu o Ssignùri, letteralm.: Porta oglio al Signore (Palermo: a Termini imerese [PITRÈ, 234, III, p. 336]), per la credenza già accennata al n.º 525, ed è chiamata così più volontieri la Coccinella bianca (v. anche al n.º 646a, p. 974).

Cicillo de ssant'Antuòno (Basilicata [GARBINI, 115, n.º 3]: Lagonegro, Castelsaraceno, Rivello, Tursi [r. p.]), che indi-

ca letteralm.: Bambino di sant'Antonio.

Papùzza, o P. rùssa, letteralm.: Tonchio rosso (Reggio in Cal.:

a Giffone di Palmi [r. p.]), e

Papùzza (Catania [r. p.], Randazzo [in com. dott. Finocchia-ro]. — Messina, S. Stefano-Briga, Milazzo, Mili, S. Teresa-Riva [r. p.]; S. Fratello di Mistretta [PITRÈ, 234, III, p. 336]), e

Papuzzàna russa, o Papazzàna r. (Palermo: a Petralia-Sotta-

na di Cefalù [r. p.]), e

Papuzzèdda (Catania: a Giarre di Acireale [r. p.]), e

Papuzzèdda russa (Messina, Patti [r. p.]), e

Papuzzèdda di sant'Antòni (Messina: a Barcellona di Castro-

reale [PITRÈ, 234, III, p. 336]), e

Pupuréddu, o Papussèdda (Sassari: a Tempio-Pausania [r. p.]), tutti nomi usati comunemente anche per i « Tonchî » (v. per la nomencl. ai nn. 42, 273 e 299); quelli scarafaggini che abitano, in fasce, entro i legumi di cui si nutrono, abbandonandoli appena atti agli amori, ma con i quali la Coccinella non ha proprio niente a che fare. Il nome le è passato per l'inerzia popolare a cercarne un altro. Però questi nomi, sia dei Tonchî, sia della Coccinella, potrebbero avere qualche lontano legame con le voci toscane del tipo Papècia (v. a p. 459), indicanti « Farfalla »; nome usato volontieri dal popolo per battezzare molti insetti innominati, o sconosciuti. Ma non sarei neppure lontano dal vedere in questi nomi dei corrotti di Babbaùzzu = « Ba-

cuccio », nome corrente con altri analoghi nel meridionale (v. ai nn. 34, 35, ecc., da p. 131 in poi); come potrebbe provarlo la forma intermedia Babuzzàna (v. al n.º 42, p. 178).

Vistidda di lu Signuruzzu, letteralm.: Vestina del Signore, perchè Signuruzzu è il vezzeggiativo di Ssignure ma sempre per « Iddio » (Caltanisetta: a Butera di Terranova [PITRÈ, 234, III, p. 336]),

Vistièdda di lu Ssignùri (Caltan.: a Terranova, Riesi [r. p.]). Cannatèdda ddò Ssignuri, letteralm.: Boccaletto del Signore (Siracusa: a Noto [r. p.]).

Preurissa, letteralm.: Prioressa (Sassari: ad Olzai di Nuoro [in com. dott. Alb. Cara]).

Amoràu, letteralm.: Amante (Sassari: nel Logudoro [in com. dott. Alb. Cara]).

Domininde (Sardegna: dove? [MARCIALIS, 156]).

Pérdu piscéddu, letteralm.: Pietro piccino (Sassari: a Nuoro [MARCIALIS, 156]).

Pibia (Sass.: nel Logudoro [Spano, 283]), che indica letteralm.: Granello (v. a p. 516). Ma questa voce potrebbe anche essere legata, forse, alle logudoresi Pibiàre = « Carezzare » o « Vezzeggiare » e Pibiánculu = « Vezzeggiante »; sarebbe, quindi, voce usata per accarezzare. Da questo nome i monelli formarono, per imbastire le loro formulette sollecitatorie, tanto il Pibiòla già ricordato (p. 508), quanto un Pipiriòla (Sassari: a Sèdini [in com. maestra Bachiddu]) legato all'invocazione che le ragazzine logudoresi rivolgono alla Coccinella, pregandola di portar loro l'anello da sposa [G. Ferraro: Canti popol. in dialetto logudorese; Torino, Loescher, Firenze, 189, p. 200; ed in com. maestra Bachiddu]:

"Pipiriòla, Pipiriòla — bòla, bòla a lógu attésu; a mi' attìre s'anéddu dae Castéddu, dae Poltigàle, s'anéddu da isposare » (1).

<sup>(</sup>¹) Coccinella, Coccinella, vola, vola — in luogo lontano; — a me porta l'anello — da Cagliari, da Bordigali, — l'anello da sposare.

Bibia (Sass.: a Sédini [in com. maestra Bachiddu]), semplice variazione dell'antecedente.

Tirìa, ma più spesso: Bòla-bòla-tirìa (Sass.: ad Onifai di Nuoro [in com. maestra Bachiddu]), per la quale voce — che in questo caso potrebb'essere un semplice corrotto delle due antecedenti — veggasi a pag. 505.

874°. — Ssignóra (Aquila: a Scurcola-Marsicana di Avezzano [r. p.]), = « Maggiolino » (v. per la nom. al tema Baco n.° 32; anche in Antrop. [115, n.° 78]; ed in Capra n.° 195°, Cicala n.° 243, Mosca n.° 440°, Pollo n.° 500, Vacca n.° 634, Calzolajo n.° 709°, Frate n.° 744°, Madre n.° 772°, Monaco n.° 810, Mugnajo n.° 820, Diavolo n.° 978, Matto n.° 992) (¹).

Ssignorétta (Aquila: a S. Pelino; Avezzano, Scurcola-Marsicana, Pagliara-Marsicana [r. p.]).

Ssignorina (Aquila: ad Avezzano [r. p.]).

Ssignorèlla (Caserta: a Sora [r. p.]. — Salerno: a Vallo della Lucania [r. p.]).

— Fatt. onom.: la tendenza a battezzare con lo stesso nome tanto il Maggiolino quanto la Cetonia (v. al n.º 874b ed al-l'Intermezzo del n.º 872, a pp. 1195 e 1197).

874b. — Signorétta (Aquila: ad Avezzano, Scurcola-Marsicana [r. p.]), = « Gazzillori » o « Cetonia dorata » (v. per la nom. al tema Mosca n.º 420; ed in Baco n.º 28, Calabrone n.º 147, Cavallo n.º 219ª, Farfalla n.º 303ª, Gallina n.º 330ª, Pidocchio n.º 480ª, Vacca n.º 634ª, Frate n.º 744ª, Madre n.º 772ii, Prete n.º 867ª, Sbirro n.º 872. — V. anche al NB del n.º 28).

Ssignorina (Aquila: ad Avezzano [r. p.]).

Ssignorèlla (Caserta: a Sora [r. p.]).

Cita (Messina: a Naso di Patti [r. p.]), cimeglio piemontese indicante « Ragazza »; e

Zita (Siracusa: a Modica, S. Croce-Camerina [r. p.]), forse tratto dell'antecedente, ma con il significato di « Sposa ». Metterei qui anche:

Zizza (Pesaro [r. p.]. — Ancona [r. p.]), che letteralm. indi-

<sup>(1)</sup> V. la nota al n.º 32, p. 92.

ca « Mammella », perchè i glottologi fanno dipendere questa voce e le due antecedenti dallo stesso stipite tedesco: Sitze = « Poppa ».

Sizza viòla (Bari: a Rutigliano [r. p.]).

— Fatt. onom. : il bell'abito a tinte dorate, di cui fa pompa questo scarafaggio.

875. — Ssignóra (Treviso: a Montecasciano [r. p.]), = « Libellula » in generale (v. per la nom. al tema Cavalocchio n.º 231; ed anche in Cavallo n.º 223, Cavalletta n.º 230, Civetta n.º 255, Farfalla n.º 279, Mosca n.º 428, Pesce n.º 408, Zanzara n.º 681, Frate n.º 749, Monaca n.º 791, Prete n.º 863, Arcolajo n.º 898, Ago n.º 901, Fuso n.º 925, Saetta n.º 970).

Ssiór (Friuli: in venti località dei circondari di Udine, Cividale, Codroipo, Latisana, Palmanova, S. Daniele, Pordenone,

Tolmezzo [r. p.]).

Sciùr (Friuli: a Campolongo di Udine [r. p.]).

Ssióre (Friuli: a Porpetto di Palmanova; S. Vito al Tagliamento [r. p.]).

Signorin-na (Milano: regione alta [CHERUBINI, 59]).

Sciurin-na (Brescia: a Chiari [r. p.]).

Sciùra (Como: a Guanzate, Lomazzo; Voldomino di Varese [r. p.]. — Pavia: a Stradella [r. p.]).

Sciuritu (Milano: a Turbigo [r. p.]).

Sciùra-sciuréta (Milano: a Saronno [r. p.]. — Pavia: a Bereguardo, Carbonara al Ticino; Vigevano, Cassolnuovo; Cilavegna di Mortara [r. p.]).

Sciùra-sciurèla (Pavia: a Mortara [r. p.]).

Sgnùra (Torino, Volpiano, Rivara; Albiano d'Ivrea, Salassa Canavese, Villa-Castelnuovo [r. p.]. — Alessandria, Cassine [r. p.]. — Novara: a Lamporo di Vercelli [r. p.]).

Sgnurun, al preteso maschio (Torino: a Volpiano; Vestignè d'Ivrea, Orio [r. p.]).

Sgnarón (Ivrea [r. p.]).

Sgnurina (Novara: a Pallanza, e Ghiffa [r. p.]).

Sciùra, o Sciurina, o Sciuréta (Alessandria, Alluvioni-Cambiò, Castelceriolo, Valle S. Bartolomeo; Roccagrimalda d'Acqui; Tortona, Castelnuovo-Scrivia [r. p.]).

Sciùla (Aless.: a Bassignana [r. p.]).

Sciàla, con l'a tonica che trae all'o (Aless.: ad Origlio [r. p.]),

forse un adattamento dell'antecedente per influenza di Sciala = « Cicala » (v. a p. 404).

Sciùra-sciuréta (Novara, Boca, Borgo-Lavezzano, Casalbeltrame, Maggiora, Recetto, Vicolungo; Intra di Pallanza; Vercelli, Costanzana [r. p.]), e

Sciurin-sciuréta (Novara: a Castelletto Ticino, e Tornaco [r. p.]), reduplicativi dovuti certo a formulette infantili.

Sciuràss, o Sciura (Piacenza: a Podenzano [r. p.]).

Ssignóra, o Ssignorina (Massa; Carrara, Marina di Carr. [r. p.]. — Perugia: a Foligno [r. p.]. — Roma: ad Arsoli [r. p.]).

A Ssignóre (Aquila: a Castel del Sangro [r. p.]).
Ssignurennèlla (Campobasso [in com. dott. Altobello]).

Ssignóre, o Ssignóra (Caserta: a Cancello-Arnone, Capua, Maddaloni, Marcianise, S. Maria Capua Vet., S. Prisco; Gaeta, Sessa [r. p.]).

Ssignorèlla (Caserta: a S. Cipriano; Gaeta [r. p.]. — Salerno: a Vallo della Lucania [r. p.]).

Ssignuredda (Catanzaro: a Serra S. Bruno [r. p.]).

Ssennorèdda birdi, letteralm.: Signoretta verde (Cagliari: ad Isili di Lanusei [Marcialis, 156]).

- Fatt. onom.: l'eleganza perfetta di quest'insetto volatore per eccellenza, e lo splendore dell'abito: veste e corsetto a tinte verdi o azzurre metalliche brillanti, con scialle (le ali) di bigherino sericeo, ora trasparente del tutto ed a riflessi iridescenti, ora tinto a colori vivi e forti che richiamano quelli del vestito, ed ora madreperlacei ma evanescenti così come un soffio d'aurora.
- NB¹. Al quale proposito di bellezza e di eleganza, perchè non pensare per il nome Libellula anzichè al tema ben poco felice Libellus = « Libretto », o all'altro che lo vale, se non è peggiore, Libella = « Livella », che non so come si possano intravvedere in quest'insetto —, a cosa ben più semplice e naturale, cioè al tema Bellula quale diminutiva di Bella? Non abbiamo anche la Donnola con una lunga serie di nomi riflessi da Bella? (v. al n.º 877); ed anche il Béla italo-svizzero od il Bellèndora lucchese (v. a p. 464), per « Farfalla »? Ma propongo senza insistervi, perchè vi è il Libella latino, che mi

strizza un po' l'occhio, volendomi dire: ma, io che sono il diminutivo di Libra indicante « Bilancia », c'entro per nulla? (1).

NB<sup>2</sup>. — Nomi legati a questo tema Signora si trovano sparsi ovunque in Francia, con le variazioni popolari del Demoiselle letterario, che battono specialmente le regioni meridionali, con il Mariée ed il Monsieur di molti altri dipartimenti [Rolland, 245, v. XIII, p. 79].

Si trovano anche qua e là in Ispagna con i catalani Senyora di La-Junguera, Senyoréta di Figueres, Sisenyor di Banyoles, e Sinyorico di Artesa di Segre [Griera: Atlas ecc., Mapa « L'Espìa-dimonis »].

875°. — (Omesso).

875b. — Ssignorina, così all'italiana (Verona: a Villafranca), = « Colombina » (v. per la nom. al tema Colombo n.º 264; anche in Antrop. [115, n.º 4]; ed in Porco n.º 522, Uccello n.º 627, Monaco n.º 812b, Prete n.º 861a).

Sciùra (Sondrio: a Regoledo-Cosio [r. p.]. — Novara: a Pallanza, Carpugnino [r. p.]. — Torino: a Volpiano [r. p.]).

Sciuréta (Milano: a Garbagnate [r. p.]).

Sgnura (Torino: a Castellamonte d'Ivrea [r. p.]. — Cuneo: a Brusca [r. p.]).

— Fatt. onom.: forse il vezzo che ha questa vaga farfallina crepuscolare di girare anche di pien meriggio da fiore a fiore, librandosi su di essi, come per fiutare i loro profumi allo scopo di sceglierne il preferito.

## Intermezzo

Altri nomi della Colombina che non trovarono la loro nicchia altrove:

A — Agionimi.

Ssan Piéro (Quarnaro: a Veglia [in com. prof. Baroni]. -

<sup>(1)</sup> V. per i nomi tratti da Bilancia a p. 54 dopo la seconda formuletta infantile, edall'Interm. del n.º 970, F.

Istria: a Pola, Albona, Fianona, S. Vincenti, Chersano, Canfanaro, Orsera, Pedena, Gimino, S. Lorenzo del Pasenatico, Pisino, Parenzo, Cerreto, Antignana, Rovigno, Visignano [r. p.], Capodistria [in com. proff. Bertoldi & Vattovaz]. — Trieste [r. p.]), nome tratto, forse, da una qualche lontana somiglianza di forma che ha questa farfallasfinge con il « Pesce san Pietro », cioè lo « Z e u s f a b e r Linné », chiamato pure sulle coste istriane [Kosovitz, 139] e veneziane [Boerio, 32] San Piero, sulle liguri Pei ssan Peire (Nizzardo [Risso: Hist. nat. des produt. de Nice, 1826]), o Sampé (Genova [Casaccia, 53]), e sulle siciliane Pisci ssan Pieri (Messina [Rafinesque: Indice d'Ittiol. sicil.; Messina, 1810]. — Siracusa [r. p.]).

Baija Cristi, con la j alla francese (Porto-Maurizio: a S. Remo, Ventimiglia, Bordighera [r. p.]), di cui la prima parte è, forse, un corrotto di Paija, corrispondente al veneto Poéja.

Ssant'Antòni porta-fortuna (Catanzaro [r. p.]).

Ssan Pascalèdau (Reggio in Em.: a Caulonia di Gerace [r. p.]). Ssantu Nicòla (Siracusa: a Noto [PITRÈ, 234, III, p. 335]), nome dovuto probabilmente all'influsso dei nomi similari della « Coccinella » (v. all'Intermezzo del n.º 874 in A) correnti nelle regioni meridionali.

### B - Voci tratte da zoonimi.

Bissa-ruda, letteralm.: Biscia-ruota (Trentino: ad Ala [in com. maestro Cristoforetti]), forse perchè quando la Colombina sta librata sopra un fiore intenta a succhiarne il nettare, le sue ali vibranti rapide sembrano una ruota che giri. Forse anche perchè, come le altre Sfingi sue consorelle, non sta mai ferma, ma continua a girare di fiore in fiore.

Spusón (Milano: a Camairago di Lodi [r. p.]), accrescit. di Spus = « Libellula », ma usato più volontieri per le Sfingi

più grosse.

Pramplón (Novara: a Suno [r. p.]), e

Farfala du Ssegnù (Porto Maur.: a Cipressa di S. Remo [r. p.]), e

Parpajón dal lôtt, letteralm.: Farfallone del lotto, perchè le popolane e le contadine usano mettere questa farfalla entro un gran vaso od entro una scatola ampia, in una metà dei quali dispongono prima novanta rotolini di carta con i numeri del lotto, in attesa che essa nello svolazzare ne porti tre nell'altra metà, che sarebbe per queste credenzone un terno sicuro (Ravenna: a Conselice di Lugo [r. p.]), e

Corbattolón (Massa e Carr.: a Montignoso di Massa [r. p.]), e Brendolón (Pesaro-Urb.: ad Urbino, Macerata-Feltria [r. p.]), e

Bendlón (Pes.: Urb.: a Gradara di Pes. [r. p.]), e

Bebblón (Pes.-Urb.: ad Acqualagna di Urb. [r. p.]), e

Begulón (Pes.-Urb.: a Pesaro, Fano [r. p.]), e

Pulluicchia de ssant'Antonio, di cui la prima parte è il diminutivo di Pullula = « Farfalla » (Cosenza: a Rogliano [in com. maestro Alessio]), e

Parpagghiùni ri ssant'Antuninu (Catania: a Randazzo [in com.

dott. Finocchiaro]), e

Barabáttula-bònas-nòvas (Sassari: a Tempio-Paus. [r. p.]), e Zirabáttula-bònas-nòvas (Sass.: a Calangianus di Tempio-P. [r. p.]), che traggono tutti da nomi della « Farfalla » (v. al n.º 278 ed al suo Intermezzo); e sono per lo più accrescitivi, perchè usati spesso e volontieri anche per le altre Sfingi, che sono molto più grosse della Colombina.

Grillo e ssant' Antuóno (Salerno [r. p.]), nel quale la voce Grillo

ha il significato generale d' « Insetto ».

Apu de ssant'Antònio (Lecce [in com. prof. Daniele]) (1), e

Lapùna e ssant'Antòni (Catanzaro [r. p.]), e

Lapùni di ssant'Antuninu (Catania [r. p.]), e

Lapùni di bòna nòva (Girgenti: a Naro [PITRÈ, 234, III, p. 334]), che traggono da Ape, voce usata anche in questo caso genericamente, come Grillo.

Zappagghiùni, letteralm.: Zanzara (Caltanisetta: a Piazza-Armerina [PITRÈ, 234, III, p. 334]).

C — Nomi tratti dall'essere creduta la Colombina un porta-fortuna o un porta-notizie.

Bòna-nóva (Quarnaro: a Cherso [in com. prof. Baroni]).

<sup>(1)</sup> E nel Leccese [in com. prof. Daniele] chiamano Apicèddhu, con il ddh palato-dent. esplosivo, letteralm.: Apicello, qualunque farfalla del gruppo delle Sfingi.

Pòrta-létere (Istria: a Pola, Canfanaro, Pisino, Sovignaco [r. p.]).

Pòrta-nuvèla (Alessandria: a Bergamasco d'Acqui [r. p.]).

Bòne-nòve (Corsica: a Capo Corso [FALCUCCI, 96°, p. 155 in Cucôzzulu]).

Fortuna (Lucca [in com. sign\*. Cipriana Nieri]).

Pòrta-fortùna (Cosenza: ad Amantea di Paola [r. p.]).

Bòna-nòva (Siracusa: a Francofonte [PITRÈ, 234, III, p. 334]).

Bònas-nòvas (Cagliari: nel Campidano [MARCIALIS, 156, che traduce per « Sfinge » in generale], S. Gavino; Ales di Oristano, Mogoro [in com. dott. A. Cara, specialm. per la « Colombina »]).

### D - Nomi tratti dal modo di volare (1).

Vóla ssempre (Istria: a Pisino [r. p.]), perchè la Colombina, come tutte le Sfingi, da quando esce dal suo nascondiglio di riposo fino a che vi ritorna, non si posa mai, ma vola ininterrottamente da fiore a fiore.

Nasa fióri (Treviso: a Vittorio-Ven. [in com. prof. Saccardo]), e Snasa fióri (Vicenza: a Bassano; Marostica [in com. prof. Spagnolo]), e

Fiùtola (Firenze, Borgo S. Lorenzo, Prato; Pistoja, Tizzana [r. p.]. — Lucca: a Monsummano, Pieve a Nievole [r. p.]), che traggono da Annusare o Fiutare, perchè, quando la Colombina (o una Sfinge qualsiasi) è librata sopra un fiore con la lunga proboscide infitta nella sua corolla, par proprio che sia lì intenta a fiutarlo.

Léca-fiór (Novara: a Cerano [r. p.]), da Leccare e quindi analogo agli antecedenti.

Molinèl (Trentino: a Revò in Val di Non [r. p.]), per il suo volare rapido di fiore in fiore.

Frullóne (Firenze: a Pistoja, Serravalle, Tizzana [r. p.]. — Siena [r. p.]), e

Ronzóne (Firenze: a Morliana di Pistoja [r. p.]), e

<sup>(</sup>¹) Molti di questi nomi, e molti pure dei gruppi successivi, sono usati anche per le altre farfalle della stessa famiglia «Sphingida», cui appartiene la Colombina (v. al n.º 907ª).

Tamburino (Grosseto: a Massa Marittima [in com. maestra Mazzarocchi]), e

Tamburo (Ascoli-Piceno [in com. prof. Amadio]), per il ronzio cupo e basso che fa nel volare.

### E - Nomi varî, oscuri, incerti

Tinivlîn (Alessandria: a Pecetto di Valenza [r. p.]), e
Tiniolîn, o Tiniglîn, o Tinivlîn (Novara; Sostegno di Biella; Intra di Pallanza; Vercelli [r. p.]), che letteralm. indicano:

Succhiello; forse per la tromba lunga della Colombina e delle Sfingi sue sorelle — chiamate pure così —, che entra

nel fiore come un Succhiello.

Ciücia-bute, letteralm.: Succhia-botti (Torino: ad Almese di Susa [r. p.]), per la stessa tromba lunga di queta farfalla, che, introdotta nel fiore, fa ricordare il cannello con il quale i monelli ed i beoni succhiano le ultime gocce di vino rimasto nelle botti.

Pissa-gucc (Novara: a Gignese di Pallanza [r. p.]), che mi è

oscuro.

Spirit-ssant (Massa e Carr.: ad Avenza di Massa; Carrara [r. p.]. — Campobasso: a Frosolone d'Isernia [r. p.]. — Benevento: a Castelvenere di Cerreto-Sannita [r. p.]), e

Spirito-ssanto (Roma: a Viterbo [in com. march. Lepori]), per la forma di questa farfalla, che ricorda quella di una piccola Colomba, l'emblema cristiano dello Spirito santo.

Cucòzzaru (Corsica: a Capo-Corso [FALCUCCI, 96<sup>a</sup>, p. 420]), e Cucòzzulu (Corsica: a Capo-C. [FALCUCCI, 96<sup>a</sup>, pp. 155 e 421, che gli dà come sinonimo: « Pipistrello »], Luri [r. p.]), che mi sono oscuri geneticamente, ma dei quali si può leggere qualche cosa al n.º 287 (p. 481). Questi nomi mi ricordano il casertano Cucumièllo per « Libellula » (v. all'Intermezzo del n.º 970, in F).

Cucùzzaru (Cors.: a Capo-C. [FALCUCCI, 96<sup>a</sup>]). L'autore spiega questo nome con « specie di cicala grossa che sa di muschio e si ode la sera ». Ma quando si pensi che nel Pisano (dove passò i suoi anni d'Università) e probabilmente nel limitrofo Livornese (dove visse quasi sempre con la famiglia) corre per « Farfalla » in generale la voce Cicala (v. al n.º 239<sup>b</sup>, p. 412); e quando si sappia che il maschio della grossa « Fiutola del convolvolo » (v. per la nom. al n.º 970°) tramanda da glandulette ventrali — per far sapere alla femmina di sua presenza — un forte odore muschiato; non solo, sì bene si sappia ancora che questa farfalla e le sue parenti prossime si librano sui fiori di sera, producendo il fremito proprio del volo rapido, sarà molto facile la illazione che l'autore in parola abbia voluto parlare di una di queste sfingi (confuse per lo più dal popolo con lo stesso nome) piuttosto che della Cicala. E quindi anche della « Colombina ».

Spióne (Roma: a Vetralla di Viterbo [r. p.]), nome indovinatissimo, perchè dovuto al continuo andare e tornare rapido da fiore a fiore di questa farfalla e delle sue congeneri, come se volesse, mettendovi il naso, scoprire qualche cosa.

Setarèlle (Aquila: a Pagliara dei Marsi [in com. prof. De Marzio]), che mi è oscuro.

Sparanzón (Lecce: a Castellaneta di Taranto [r. p.]), che mi è oscuro, se non avesse qualche legame con Sparnezzà = « Sparnazzare », dato il modo di volare di queste farfalle.

Angiolèddhu, con il ddh palato-dentale esplosivo (Lecce; Parabita di Gallipoli, Galatone, Nardò, Casarano [in com. prof. Daniele]).

NB. — Prendendo in esame i nomi della Colombina nel loro insieme, vedremo che i più numerosi son quelli dal tema *Porco*, diffusi molto e tutti nelle terre meridionali ad eccezione di uno stolone ligure, d'infiltrazione provenzale (¹); gli altri sono più o meno sporadici.

Si può dire che la Colombina è poco conosciuta nell'Italia continentale; un po' più nella media; molto nella meridionale.

In generale questa graziosa farfalla è ritenuta una portatrice di buone notizie o un porta-fortuna, come lo attestano alcuni suoi nomi stessi: Porta-létere, Bona-nóva, Fortuna, ecc. (v. più sopra in 6). C Ed in vero: qua e là nelle Venezie si crede che, entrando essa in una stanza debba annunziare lettere prossime,

<sup>(</sup>¹) Questo tema servì anche al padre dei naturalisti, Linneo, per battezzare una cugina prossima di questa farfalla: la «Deilephila porcellus (Linné in gen. Sphinx)».

come si crede per il Moscone, di cui si dice : Moscón! - o letare o parón. — A Viterbo essa porta fortuna nelle case che visita [in com. march. Lepori]. - In Basilicata, quasi ovunque, è ritenuta messaggio di buon augurio; ed anche, se ronza molto da vicino ad una persona con parenti lontani, si crede che le annunzi notizie prossime di essi [in com. sign. Lubanchi]. - Nel Catanese, mi scrive il dott. Finocchiaro, si vede nella Colombina un segno di buona fortuna, ma non con assoluta certezza; tanto è vero che a Randazzo, quando la vedono, le dicono:

> Parpagghiùni ri ssant'Antuninu, chi vieni i luntanu camminu, si vieni pi beni, tórnaci arriéri, si vieni pi mari, va fatti sparari (1). -;

e così anche, come ricorda il PITRÈ [234, III, p. 334], a Montevago in quel di Girgenti, dove sogliono dirle:

> " Apuni vinisti: chi nova portasti? S'è di mali a tia, se di beni a mia (2). -

formuletta, cotesta, che trova una sua corrispondente meno egoistica nel Mantovano (Revere [r. p.]), dove è recitata dai ragazzini verso ad un minuscolo scarafaggino tutto verde verde, che chiamano Cüchin, quando se lo vedono camminare sul loro vestito:

Cüchin da li bèli nöi, che nöi m'èt purtà? Si è brüti va. si è bèli sta (3).

A Lucca, mi ebbe a ricordare la signa. Cipriana Nieri, la chiamano Fortuna, perchè si crede che sul corpo di questa Sfinge si possano leggere quei numeri del lotto che usciranno infallibilmente nella prossima estrazione; e nel Ravennate la chiamano

tornaci a venire, — se vieni per male, va a farti squartare.

(2) Colombina venisti: — qual nuova portasti? — Se è di male, a

<sup>(1)</sup> Colombina - che vieni da lontano cammino, - se vieni per bene,

te; - se di bene, a me. (3) Cucchino dalle belle nuove, - quali nuove m'hai tu portato? -Se sono brutte va, - se sono belle sta.

per una ragione analoga Parpajón dal lôtt (v. più sopra in B, p. 1221).

- Qualche volta, finalmente, la comparsa della Colombina può lasciar perplesso chi la vede. Così a Naso di Patti nel Messinese, si ritiene che uno della casa nella quale entra debba essere picchiato o debba riscuotere; ecco perchè dicono allo scorgerla: « O vastunati o dinari », recitando in seguito, e questo non nuoce, anche un paternostro. Oppure a Porticello di Palermo è di cattivo presagio se ronza presso l'orecchio sinistro, ma porta buone nuove se lo fa presso il destro [PITRÈ, 234, III, p. 335].
- Ed una credenza pietosa corre nel mezzogiorno d'Italia, come accennai nelle Antrop. [115, n.º 4]: quella per cui la Colombina debba portare l'olio nelle lampade poste davanti alle imagini sacre perchè non si spengano (¹). Credenza dovuta, forse, al fatto che queste farfalle come in generale le notturne —, attratte dal chiarore localizzato dei lumi (una volta tutti ad olio), si aggirano intorno ad essi con una insistenza che le porta spesso alla morte; non solo, sì bene anche alla circostanza che qualche individuo un po' vecchio e sciupato par proprio unto; e più che tutto alla forma di queste sfingi che ricorda quella di una piccola Colomba, emblema dello Spirito-Santo, donde pure i suoi nomi analoghi (v più sopra in E, p. 1224).

In vero i ragazzini baresi, quando vedono una di tali farfalle, recitano la seguente botta e risposta, che ci ricorda P. Zaga-RIA [Folklore andriese ecc.; Bibliot. di st., folkl. e glottol. di « Apulia », Serie I, v. I, Martina-Franca, Riv. « Apulia » editr., 1913, p. 94]:

"— Palummella totta bbianghe,
ci ppuérte 'n questa lambe? —
— Pòrte l'òglie sande
pe bbattezzè u Spird' i Ssande. —
— U Sspird' i Ssande stè battezzaete,
teutte u meunne sarè cchiamaete. — " (²);

<sup>(</sup>¹) In Puglia ed in Sicilia condividono la stessa credenza con la Coccinella di color bianco, che chiamano appunto con nomi del tipo *Porta oglio* (v. a p. 974 e 1215).

<sup>(2)</sup> Colombina tutta bianca, — che cosa porti in questa lampada? — Porto l'oglio santo — per battezzare lo Spirito-Santo. — Lo Spirito Santo sta battezzato, — tutto il mondo sarà chiamato.

che si ripete anche nel Napoletano [MULINARO DEL CHIARO: 'Nduvine; Giambatt. Basile, An. IV, Napoli, 1886, p. 39 - n.º 46]:

> « - Palummella ianca ianca, che ce puort' int' a' sta lampa? -- I' ce porto l'uoglio santo p' abbattià lu Spiritu-Santo. -Lu Spirito Santo s'è battiato, pe' tutto lu munno s'è 'nummenato, s'è annumenato pe' cosa vera; Aummaria, ràzia prena. » (1);

e si è diffusa fin da noi nel Veronese con una specie di preghiera infantile, che raccolsi a Ronco; è un po' sconclusionata, perchè certo fusa con altre, ma la riporto ugualmente :

> Padre nostro picenin daghe l'acqua a Trifoldin, Trifoldin da batesare, tre corone ssu l'altare. Erba bòna drio la riva, S. Giovani la ssegava, e l'à visto 'na Colomba che volava via a la lónga: - Cosa gh'èto 'n te quel béco? -- G'ò de l'ojo benedéto; ma me n'è cascà 'na góssa ssu de quela piéra róssa. - (2),

per salire anche su nel Trentino con la versione che ci dà N. Bo-LOGNINI [Usi e Cost. del Trent.: Annuario della Soc. Alp. Trident., v. XIV, p. 1987, e che io trascriverò con una grafia che

<sup>(</sup>¹) Colombina bianca bianca, — che vi porti in questa lampada ? — Io vi porto l'oglio santo — per battezzare lo Spirito-Santo. — Lo Spirito-Santo s'è battezzato, — per tutto il mondo s'è nominato, — s'è nominato per cosa vera; — Avemmaria, di grazia piena ».

Tanto questa storiella come l'antecedente sono riferite spesso dai mo-

nelli anche alla Coccinella, purchè sia bianca. (2) Padre nostro piccolino — dà l'acqua a Trufaldino, — Trufaldino da battezzare, — tre corone su l'altare. — Erba buona lungo la riva, — S. Giovanni la falciava, — ed ha visto una colomba — che volava via a distesa: - Che cosa hai tu in quel beco? - Ho dell'oglio benedetto; - ma me n'è caduta una goccia - su quella pietra rossa.

si avvicina meglio alla vera (versione di Lavis comunicatami dalla maestra Campregher):

Ghera 'na Colombina
bianca e rossina;
la gaveva en tel béco
de l'ojo benedeto;
ghe ne scampà 'na góssa
ssu 'n te 'na préda róssa.
Chi la ssa e chi la dis
va ssent'ani 'n paradis;
Chi la ssa e chi la canta
va ssent'ani 'n tera ssanta (2).

876. — Sorazza, letteralm.: Signoraccia (Parma [MALASPINA, 150]), = « Barbagianni » (v. per la nom. al tema Monaca n.º 782; anche in Antrop. [115, n.º 55]; ed in Strega n.º 890).

Pòvera-dona (Milano [CHERUBINI, 59]; Locarno [FATIO, 97, II, p. 179]).

Dòna (Torino [Di S. Albino, 94]).

Dama (Piemonte [CAPELLO, 48]).

Sóra, o Surazza (Modena [MARANESI, 162]).

Ssurazza (Reggio in Em.: a Correggio [in com. prof. Rossi]). Belladònna (Grosseto: a Massa-Marittima [in com. maestra Mazzarocchi]. — Firenze [in com. maestra Bianchi-Canossa]).

— Fatt. onom.: si leggano al n.º 782.

877. — Dònola (Verona: ov.), = « Donnola », cioè la « M u stela vulgaris Brisson» (non in Thompson), = M. nivalis Linné, = Putorius pusillus Audubon & Bachman, = Phoetorius p. in Fatio », detta ancora da noi: Beladònola (Vestenanuova, S. Bonifacio), Onola (Parona), Dónda (qua e là sui monti), Vràula (Giazza [Cipolla, 61] con voce dell'ant. ted., che indicherebbe letteralm.: Donnetta, quale diminut. di Frau = « Donna »; Sghiràtola (Costermano di Caprino); Tògna (Valeggio). (V. anche ai temi Cane n.º 584ª, Gatto n.º 374°, Ratto n.º 565ª, Monaca n.º 796ª).

<sup>(2)</sup> C'era una Colombina — bianca e rossina; — aveva nel becco — dell'olio benedetto; — glien'è caduta una goccia — sopra una pietra rossa. — Chi la sa e chi la dice — va cent'anni in paradiso; — chi la sa e chi la canta va cent'anni in terra santa.

ven. G. Dondula (Istria: a Muggia [CAVALLI, 55]).

Dònola (Istria: a Verteneglio [in com. proff. Cappellari & Cap-

pelletti], Capodistria [in com. prof. Bertoldi]).

Ven. E. Dònola (Belluno [NARDO-CIBELE, 185]; Lozzo di Auronzo; S. Vito di Pieve-Cadore [in com. maestro Baldovini]. — Treviso: a Vittorio-Ven. [in com. prof. Saccardo]. — Vicenza [PAJELLO, 208]. — Padova [in com. prof. Spiritini]).

Dònela (Vicenza: nei VII Com. [Schmeller, 276]).

Dandolla (Treviso: nel sec. XV [Salvioni, 261, p. 298]).

Vraule, o Vrööle (Vicenza: nei VII Com. [DALLA TORRE, 78a, p. 152]), e

Vréule, o Fréule (Vicenza: nei VII Com. [DAL POZZO, 77, p. 242]), ruderi dell'ant. ted.

Dóndola (Polesine [MAZZUCCHI, 163]).

Ven. Tr. Dònola (Rovereto [Azzolini, 13], Trento [Ricci, 243]).

Dònula (Giudicarie: a Pinzolo [GARTNER, 122]).

Andònulo (Giudic.: in Valvestino [Battisti, 20, p. 45]). Freula-wille, o Frail (Alto Adige: a Luserna [Zingerle, 314]).

Swil-vraüle (Alto-Ad.: a Luserna [BACKER, 15]).

Em. - Dóndla (Reggio in Em.: a Correggio [in com. prof. Rossi]).

Döndla (Bologna [UNGARELLI, 300]). Dónla (Forli [in com. don Cimatti]).

Donnùcciola, e più raram. Dònnola (Siena [in com. dott. Nannizzi]. — Firenze: a Ramini di Pistoja [in com. don Sabatini]. — Grosseto: a Massa-Marittima, Torniello-Roccastrada [in com. maestra Mazzarocchi]).

Donnùzzola (Grosseto: a Capanne-Manciano [in com. maestra

Grassini]).

Dòndola (Grosseto: a Campagnatico [in com. maestra Ferrari], Caldana-Gavorrano, Bavi, Tirli [in com. maestra Grazioli]).

Mar. Dóndla (Urbino [CONTI, 63]).

Abr.

Umbr. Dònnela (Perugia [in com. maestro Aisa]).

Laz. Dònnola, o Dòndola (Roma: nei diatorni [in com. march. Lepori]).

Donele (Chieti: a Lanciano [FINAMORE, 105], Francavilla al Mare [in com. sign. Montanari]).

Duónela, Duónnela, Duónnela-cacciunèlla (Campobasso: dove? [ALTOBELLO, 3°, p. 33]).

Dònua (Campob.: a Portocannone di Larino [ALTOBELLO, 300, p. 33]), voce italo-albanese.

Dhònu, con l'o aspirato ed esplosivo (Campob.: a Portocannone di Larino [r. p.], Ururi [Altobello,  $3^{\circ\circ}$ , p. 33, che scrive senza h]), voce italo-albanese.

Rònnola (Napoli: a Torre Annunziata [in com. prof. Moretti]). Dònne (Bari: a Molfetta [Scardigno, 273]).

Dònnula (Lecce [in com. prof. Daniele]).

Camp.

Pugl.

Bas

Tonnula (Lecce: a Francavilla-Fontana [Ribezzo, 242, p. 70]). Tonnula (Lecce: a Brindisi [in com. sign. De Marco]).

Jonola (Lecce: a Taranto [Costa, 69]).

Yánl, con l'a che pende all'o (Bari: a Monopoli [in com. prof. Masulli]), voce contratta dell'antecedente, e nelle quali la d fu sostituita dalla j o dalla y. Questa stessa voce indica pure la « Fionda » con cui si lanciano le pietre; ed il paragone è certo dovuto alla velocità con cui corre la Donnola ed a quella con la quale la Fionda lancia la pietra. Donde una interessante parentela etiologica fra questo fenomeno linguistico ed il nome siciliano di Badda-allazzata dato alla Donnola stessa (v. avanti nell'Interm. in C).

Rònnela, con la e e l'a quasi mute (Potenza: ad Irsina di Matera [r. p.]).

Duònnula (Cosenza: a Casalino-Aprigliano [Accattatis, 2]). Dònnoa (Cos.: a Rogliano [in com. maestro Alessio]).

— Fatt. onom.: per me, e prima di tutto, le forme snelle ed aggraziate da Donnina, che ha questo piccolo carnivoro, assalitore impenitente de' nostri pollai e dannazione continua delle massaje villereccie.

NB. — Al quale proposito del timore che questo mammiferino sanguinario incute alle contadine per i loro polli, il Pitrè [234, III, p. 440] ci ricorda che in Sicilia (Palermo. — Trapani: a Marsala; Salaparuta di Alcamo) esse credono che per rendere innocua la Donnola basti maritarla, dicendole ad alta voce:

« Si si' fimmina, ti dugnu lu figghiu di lu re; si si' masculu, ti dugnu la figghia di la riggina. » (1),

<sup>(</sup>¹) Se sei femmina, ti do la figlia del re; se sei maschio, ti do la figlia della regina.

o con la formola deprecatoria più completa dataci dal SALOMO-NE-MARINO [Costumi ed usanze dei contadini di Sicilia; Palermo, Sandron, 1924, ma con la prefazione datata dal 1879, p. 240]:

> "Baddòttula, Badduttulina, non tuccari la gaddìna, ca eu ti maritu quantu prima! Si si' fimmina, ti dugnu lu figghiu di lu Re; si si màsculu, ti dugnu la Rigina " (1);

perchè subito dopo, a detta sempre delle contadine credenzone, il temuto carnivoro s'allontana e va a sfogare la sua voracità

sui topi.

È curioso poi come anche nel Veronese si riscontri, se non la certezza puerile siciliana nell'efficacia dello scongiuro, una formola che ha in comune con la sopra ricordata il rimedio di dare marito alla Donnola per abbonirla (Trevenzuolo [in com. sig. Marconcini]):

Donoléta, Donolina, no magnàr la me galina, no magnàrmela mai pi', che te ssercarò 'l marì; te ssercarìa ampò 'l più bèlo, sse no te magnéssi gnan el pondinèlo! (2)

Il quale rimedio si collega forse con l'opinione più scherzosa che altro diffusa nel popolo, per cui una donna che non prenda marito debba diventare stizzosa; come lo prova il nostro proverbio veronese:

Puta che no sse spósa, la vien bruta e rabiósa, (3)—,

e, per dirne un altro, come quello corrispondente trentino di Livinallongo [Pasqualino: Raccolta di proverbi veneti; Tre-

(1) Donnola, Donnolina, — non toccare la gallina, — che io ti marito quanto prima! — Se sei femmina, ti do il figlio del Re, — se sei maschio, ti do la Regina.

maschio, ti do la Regina.

(2) Donnoletta, Donnolina, — non mangiar la mia gallina, — non mangiarmela mai più, — che ti cercherò il marito; — ti cercherei anche il più bello, — se tu non mangiassi neppure il pulcinetto! (V. anche a p. 1119 la formuletta-scongiuro analoga inerente al Gheppio).

(3) Ragazza che non si sposa, — viene brutta e rabbiosa.

viso, Zoppelli, 1882, p. 123]: « Le êle, maridèle có podei; chè chêle che no sse marida ven plu exie de l'asiei » (\*).

## Intermezzo

Aggiungo alcuni altri nomi della Donnola, perchè interessano la critica etimologica.

## A - Nomi tratti da Bellus

Che sia veramente l'eleganza di questo mammifero, che spinse l'onomastica ai vezzeggiativi, lo prova eziandio questa seconda serie di nomi tratti da Bellula, diminutivo di Bella, con i quali la Donnola è chiamata senz'altro : « Bellina » o « Belluccia », in una lunga teoria di variazioni fonetiche locali :

Bilita (Friuli: a Gorizia [VIGNOLI, 305]), e

Bilite (Friuli [PIRONA, 233]), da Bilitt diminut. di Bièll = « Bello».

Billora (Alto Adige: a S. Cassiano della Ladinia [in com. prof. Bertoldi; anche ALTON, 4, p. 152, che scrive Billóra quale voce ladina]).

Belleura (Alto Ad.: in Gardena [ALTON, 4, p. 152]).

Bèlura (Alto Ad.: ad Ortisei in Gardena [r. p.]).

Béloura, o Bele (Alto Ad.: in Gardena [Dalla Torre, 78<sup>a</sup>, p. 152, che le trae da Th. Gartner: Die Gredner Mundart; Linz, Selbstverlag, 1879, p. 113]).

Bèrola (Alto Ad.: a Fassa [Dalla Torre, 78°, p. 152, che la trae da J. A. Vian: Zum Studium d. rhetoladinischen Dialekte in Tirol; Bozen, Wohlgemuth, 1864, p. 125]).

Bèldora (Alto Ad.: ad Ampezzo [ALTON, 4, p. 152; e r. p.]).

Bèlora, o Bènola (Brescia [BETTONI, 28]. — Bergamo [TIRA-BOSCHI, 285]).

Bèlora (Ticino: in Val Leventina [Pavesi, 221, p. 33 estr.].

— Milano [Cherubini, 59]. — Como [Monti, 173]. —
Pavia [Manfredi, 153]).

Bèrula (Sondrio [Br. Galli-Valerio, 42, p. 21], Bormio [Lon-GA, 144]).

Ven. E.

Ven. Te

Lomb.

<sup>(3)</sup> Le ragazze, maritatele quando potete; pérchè quelle che non si maritano vengono più acide dell'aceto.

Bèrola (Sondrio: a Bormio [Longa, 144]. — Como [Monti, 173]).

Bènula (Sondrio: a Delebio [Br. Galli-Valerio, 42, p. 21].

— Cremona [Fumagalli, 113]).

Bènnula (Novara: in Valsesia [Tonetti, 290]).

Bèlora (Piemonte: dove? [GAVUZZI, 124]. Torino: ad Ayas in Valdosta [GILL. & EDM., 129, Carte 123], Brusson [r. p.]).

Bènola (Tor.: a Piverone d'Ivrea [FLECHIA, 107], Albiano, Castellamonte, Cuorgnè [r. p.]).

Bèlura (Torino [Toppino, 293]).

Bijura (Cuneo [r. p.], Castellinaldo di Alba [TOPPINO, 293]). Bèlura (Nizzardo: a Mentone [GILL. & EDM., 129, Carte 123]). Bèlua (Porto-Maurizio: ad Oneglia [in com. maestra Berio]. — Genova [PAGANINI, 206]).

Bèlloa (Genova: a Chiavari [in com. prof. Norcen]).

Bènura (Gen.: a Cairo-Montenotte di Savona [in com. prof. Ceppi]).

Bènola, o Bènia (Parma [Del Prato, 91, p. 5]).

Bèndula (Ferrara [FERRI, 103]).

Bèndla (Reggio in Em. [N. N., 183]).

Bèvla, o Beblätta (Modena [MARANESI, 162]).

Bèrla (Piacenza [Foresti, 109]).

Bèllula (Toscana: nel sec. XIV [GARVER & MAKENZIE: Il Bestiario tosc. secondo la lez. dei codici di Parigi e di Londra; Studj rom., v. VIII, 1912, p. 35]).

Bellura (Massa-Carrara: a Sillano di Castelnuovo-Garfagnana [Pieri, 229, p. 338 - n.º 120]).

Bèllora (Lucca [NIERI, 190]).

Bèilola (Lucca: anticam. [FLECHIA, 106, v. II, p. 47]).

Bèllula (Corsica: a Capo-Corso, Balagna [FALCUCCI, 96<sup>a</sup>]). Bèllula (Catania: a Randazzo [in com. dott. Finocchiaro]).

Bèddula (Catania [r. p.]; Nicosia [PITRÈ, 234, III, p. 440]. — Caltanisetta: a Piazza Armerina [Roccella, 243a]).

Bidura (Messina: a S. Fratello di Mistretta [PITRÈ, 234, III, p. 440]).

Béddula (Sassari: in Gallura [SPANO, 283]).

Questa serie di nomi, tutta di vezzeggiativi, spingeva il FLECHIA [106, II, p. 49 e seg.] a ritenerli come ipocoristici — leggiamo pure: carezzevoli, blanditivi —; ed usati quindi, non per la bellezza

Lig. -

Phen.

Em

Tosc.

Sard.

Cors.

della bestiola, sì bene per rendersela propizia, e predisporla con ciò a risparmiare le nostre galline (1). Egli porta a suffragio di questa tesi due considerazioni. Prima di tutto il carattere misterioso del piccolo carnivoro, che gli fu sempre attribuito, ma specialmente nel medio evo; donde, scrive il Flechia, il suo nome inglese di Fairy, che egli traduce con « Maga », mentre indica « Fata », e nel senso più bello; avvegnachè la stessa voce suoni: « Incantevole » o « Ammaliante », da Fair = « Bello, Vago, Venusto ». In secondo luogo l'essere ritenuta la Donnola di cattivo augurio; ma quanti altri animali lo sono molto di più (il Corvo, ad esempio, l'Assiolo, ecc.), senz'essere stati battezzati con nomi blanditivi. — Ed aggiunge ancora, sempre per avvalorare la sua tesi, che in alcune località, per dire che uno è molto magro, mingherlino, macilento, si usano delle frasi indicanti: « Succiato dalla donnola »; come la siciliana: Succato di la Baddotula [TRAINA, 299], e la bergamasca: Ssissat da la benola [Tiraboschi, 285].

D'altra parte, però, queste frasi possono ricordare le veronesi: Magro com'un'usèrtola, o Ciucià (« succhiato ») da le usèrtole, e la corrispondente parmigiana: Magher come 'n 'arsintèla [Malaspina, 150], in antitesi con le antecedenti, essendo la Lucertola uno di quelli animaletti, che i genitori fan rispettare dai loro bimbi perchè ritenuti sacri (v. in Antrop. [115, n.º 124]). Ma non insisto su tale disparità d'avviso, non volendo, profano di questa bella disciplina, invadere, forse male a proposito, il campo altrui.

Aggiungerò solo, in appoggio alla mia tesi, il vezzeggiativo Cummarèlla, letteralm.: Comarella, usato a Campobasso [r. p.], e che corrisponde quindi, tanto al Cummatrèlla datoci dal Costa [69a, p. 49] per il Molise senza aggiungervi il corrispondente italiano « Donnola » — significato, del resto, che aveva intuito bene il Flechia [106, II, p. 50, nota 2] —, quanto al Comadrèja sardo (v. più avanti), che è l'eco lontano della parlata spagnola (²). Ed anche l'ironico Massajiróla, letteralm.: Piccola massaja, di Borgomanero ticinese [Guarnerio, 130b, XLII, p. 973], non nuocerà alla causa.

<sup>(1)</sup> Questo parere fu accettato senz'altro pure dal RIEGLER [Italienische Vogelnamen, II; Archivum Romanicum, v. VII, n.º 1-2, Ginevra, Olschki, 1923, p. 15]; non solo, ma se ne servì eziandio per il nome di alcuni uccelli.

<sup>(2)</sup> Anche in Francia si trovano: il Coumareto di Guascogna [Piat, 225, in Belette], ed il Coumayrèlo di Ariège e della Haute-Garonne [ROLLAND, 245, VII, p. 118]. In Spagna corre il Comadrèja [Vocabol.].

NB. — Qua e là il popolo abbinò elegantemente i due nomi. Ed abbiamo il Beladònola veronese, ed i Beladòna o Beladònola di Treviso [Ninni, 193, I] e di Padova [Arrigoni, 9, n.º 22]. I quali nomi, a mio credere, s'incontrano ancora contratti e corrotti: nell'Andònulo della Valvestino nelle Giudicarie; nel Bellèura della Val Gardena, che potrebb'essere il curioso matrimonio incrociato italo-tedesco Bellula + Vraula (Bell [ula + vr]aula), con la metatesi della r, e l'a seconda perturbata per influsso della e; nel Bònola suzarese [r. p.]; e, forse, nel Bèndula ferrarese, quantunque i glottologi, suffragati anche dal Meyer-Lübke [170, n.º 1027], traggano quest'ultimo nome semplicemente da Bellus.

## B - Nomi tratti da Mustela.

Questa voce antica della lingua madre si è conservata in una zona tutta unita: il Piemonte con il Vallese, la Savoja, la Provenza ed il Nizzardo, più due stoloni nel Ticino e nei Grigioni.

Mustèila, o Müstàila (Engadina [PALLIOPPI, 209]).

Muscièila (Ticino: a Borgomanero [Guarnerio, 130b, XLII, p. 973]).

[[Motèla (Vallese :a Bourg-S. Pierre [GILL. & EDM., 129, Car-

te 123]).

[[Moseléta (Vall.: ad Evolène e Vissoye [GILL. & EDM., 129, Carte 123]).

[[Moteéta (Vall.: a Nendaz [GILL. & EDM., 129, Carte 123]).

[[Muteléta (Savoja: a Chamonix [GILL. & EDM., 129, Carte 123]).

[[Mosèyla (Sav.: a Séez [GILL. & EDM., 129, Carte 123]).

[[Moéla (Sav.: a Lanslebourg [GILL. & EDM., 129, Carte 123]). Mutèila (Torino: ad Aosta [GILL. & EDM., 129, Carte 123]).

Mutèla (Tor.: a Châtillon d'Aosta [GILL. & EDM., 129, Carte 123]).

Motèila (Tor.: a Champorcher d'Aosta [GILL. & EDM., 129, Carte 123]).

Mutyèyr (Tor.: ad Oulx di Susa [GILL. & EDM., 129, Carte 123]).

Mutèilo (Tor.: a Maisette di Pinerolo [GILL. & EDM., 129, Carte 123]).

Mustèla (Tor. : a Bobbio di Pinerolo [GILL. & EDM., 129, Car-

te 123; e r. p.]. — Nizz.: a S. Salvatore [GILL. & EDM., 129, Carte 123]).

Muteale (Tor.: a Pragelato [TALMON, 284, p. 29 - n.º 16]).

Mustèila (Tor.: ad Usseglio [Terracini, 288, p. 226]).

Mustèlo (Nizzardo: a Le Cannet [GILL. & EDM., 129, Carte 123]).

[Mustèla, o Musteara, o Mustiera (Provenza [Honnorat, 136]). [[Mustèlo, o Mustyero, o Mustyela (Prov. [GILL. & EDM., 129, Carte 123]).

Ai quali si congiungono i valdostani Ratamoèla di Courmayeur [GILL. & EDM., 129, Carte 123] e Ratamuèla di Champorcher [r. p.], dovuti al binomio Rata + muteila [Rata + mu[t]e[i]la].

### C - Nomi sporadici.

a) — I nomi seguenti:

Pajòttola (Catanzaro: a Monteleone-Cal. [in com. dott. Montora]), e

Paddòttola (Catanz.: a Soriano di Montel-Cal., Arena [r. p.]), e Beddòtulu (Calabria: dove? [Meyer-Lübke, 170, n.º 1027]), e Beddòtula (Cosenza: a Rogliano [in com. maestro Alessio]. —

Reggio in Cal. [r. p.]), e

Baddottula, o Paddottula (Sicilia: dove? [Del Bono, 90; Pasqualino, 219; Traina, 298]. Messina [Pitrè, 234, III, p. 440]; Taormina di Castroreale [in com. prof. Pancrazio]), e

Paddòttula (Messina [PITRÈ, 234, III, p. 440], Gazzi, Gesso,

Rametta [r. p.]), e

Battuòttula, o Pidduòttula (Palermo: a Roccapalomba di Termini-Imerese [PITRÈ, 234, III, p. 440]. — Siracusa: a Modica, Noto [PITRÈ ora cit.]. — Girgenti: a Siculiana [PITRÈ ora cit.]), e

Piddòttula, o Spaddòttula (Sicilia: dove? [Gioeni, 130aa, p.

457), e

Piddòtta (Palermo: ad Isnello di Cefalù, Castelnuovo [PITRÈ, 234, III, p. 440]), e

Badduòcchila (Caltanisetta [PITRÈ, 234, III, p. 440]), e

Ballòtra (Malta [Vella: Diz. portat. malt. ecc.]),

sono considerati dal Pasqualino, che ne ricorda però solo due, come equivalenti a « Ballottola », perchè la Donnola « corre e si slan-

cia alla preda a guisa di palla »; mentre il DIEZ [93, p. 519] — annuenti più tardi il FLECHIA [106, II, p. 50, nota 1] con una dissertazione magistrale, il Gioeni [130° , p. 45] ed il Meyer-Lübke [170, n.º 1027] — li trae senz'altro da Bellòtula diminut. di Bella.

lo propenderei per l'opinione del Pasqualino; ammettendo che queste voci sieno trasformazioni dell'antico siciliano Billoctula = "Donnola" [Scobar, 278] — e non, come dice il Flechia [106, II, p. 50, nota 1], questa da quelle —, sotto l'influenza dell'idea di Badda = " Palla ", dovute : vuoi alla velocità della Donnola nel fuggire; vuoi ancora alla credenza diffusa nell'isola, che questa bestiola abbia il potere di legare il fucile, cioè di impedire alla palla di uscirne [PITRÈ, 234, III, p. 441]. Abbiamo, in vero, i calabresi Beddòttulu e Beddòttula, che sarebbero due veri termini di passaggio; e meglio ancora il catanese Badda-allazzàta [PITRÈ, 234, III, p. 440], letteralm.: Palla allacciata, cioè Palla forzata, e quindi quella uscente dal fucile con maggiore velocità (1), dato alla Donnola per la sua rapidità nel correre, che il FLECHIA [106, II, pp. 46-52 lascia volontieri da parte, ma che sarebbe la dimostrazione più evidente del mio asserto; e tanto meglio se si collegasse con il fenomeno linguistico del nome barese Yanl (v. retro a p. 1231), che indica tanto « Donnola » quanto « Fionda ». Donde pure una seconda versione del nome Badda-allazzàta, per la quale detta locuzione sarebbe passata dalla palla alla Donnola, cioè dall'effetto alla causa.

b) — Il Viala di Veglia [IVE, 137, p. 133] ed il meno comune Biala pure veglioto [BARTOLI: Dalmazia e Albania; Revue de dialect. rom., v. II, Bruxelles, 1910, p. 478] sono ritenuti dai rispettivi autori come ruderi latini di Viverrula (2) il primo e del binomio Viverrula + bella il secondo. E non a torto, quantunque qualche etimologo avversi l'ipotesi del BARTOLI; perchè abbiamo esempî di trasferimento diretto del nome della Viverra alla Donnola:

Vidìdula (Istria: a Muggia [CAVALLI, 55]).

Vinvèra (Cuneo [Flechia, 106, II, p. 52], Borgo S. Dalmaz-

(1) Donde la frase: Curriri comu badda allazzata = Correre più del

vento [Traina, 299].

(2) Diminut. di Viverra; voce del lat. basso indicante il «Furetto»

[Du Cange], cioè la «Mustela furo Linné», una razza particolare della Puzzola, che si trova in Europa solo in ischiavitù per la caccia ai Conigli, ma proveniente dall'Africa.

zo, Dronero; Alba, S. Stefano, Bra; Mondovì, Ceva [r. p.].

— Alessandria: ad Acqui, Bergamasco, Carpeneto; Casale-Monferrato, Moncalvo, Vignale [r. p.; ed anche Ferraro, 102, che mette erroneamente come corrispettivo ital.: « Scojattolo »]; Serravalle-Scrivia di Novi Ligure [in comprof. Spiritini]).

Bera (Novara: in Valsesia [Meyer-Lübke, 170, n.º 9412]; Bor-

gomanero, Romagnano, Borgosesia [r. p.]).

Il Meyer-Lübke [170, n.º 9414] mette bensì questi nomi come tratti da Viverrula, ma dando a questa voce, non so perchè, il si-

gnificato di « Scojattolo » (Eichhörnchen).

c) — Il Pitòjo di Maratea in Basilicata [in com. sign. Lubanchi] è certo, in vece, il nome della « Puzzola »: Pittuòjo (v. per la nom. al n.º 183), corrente pure in questa regione (v. al n.º 533); ed è un corrotto del Fetùso campano e calabrese, che passò alla Donnola, come il Puzzìghie, il Cane-pùzze, ecc. (v. al n.º 534a).

d) — E così il Fuin padovano [Arrigoni, 9, n.º 22], il Fujine abruzzese di Lanciano [Finamore, 105] ed i Faina o Fainèlla romani di Viterbo [in com. march. Lepori], sono i nomi stessi della Faina (¹) passati alla Donnola, per quella medesima somiglianza per la quale anche i latini confondevano le due specie con lo stesso nome:

Mustela.

e) — Ecco, finalmente, un manipolo di nomi sardi:

Bucheméli, letteralm.: Bocca da miele (Sardegna merid. [SPANO, 283]).

Canemèle, letteralm.: Cane da miele (Sassari: a Villanova-Monteleone di Alghero [in com. dott. A. Cara]).

Ana 'e mèle, corrotto dell'anteced. (Sass.: a Bonorva d'Alghero [Spano, 283]).

Donna de mèle (Sard.: nel Logudoro [SPANO, 283]).

Tana de muru (Sass.: nel Logudoro [SPANO, 283], Porto-Torres [in com. sign. Pisano]), e

Tana di muri (Sardegna sett. [SPANO, 283]), che mi sono oscuri. Comadrèja (Sard.: dove? [Cetti: St. nat. della Sard.; Sassari, 1774-1777, v. I, p. 165]. Alghero: nei dintorni [in com. dott. A. Cara]), rudero dell'antico Castigliano.

<sup>(1) &</sup>quot;Mustela foina Brisson, = Martarus fagorum Albertus Magnus, = Martes domestica Gessner, = Mart. f. in Nilson".

Ho voluto ricordarli, perchè, se hanno — eccetto l'ultimo una impronta diversa da tutti gli altri vi è una ragione veramente scientifica. Ed è, che essi non indicano niente affatto la Donnola, come ritengono gli etimologi, ma una specie del tutto diversa, quantunque cugina molto prossima. E difatti si tratta del « Boccamele », cioè del « Putorius boccame le Cetti », specie propria alla Sardegna, che sostituisce interamente in quest'isola la Donnola, qui mancante del tutto. Ne differisce : tanto nei caratteri fisici, fra i quali sono essenziali la mancanza della puzza che emana la Donnola ed il pelo più lungo del doppio; quanto nei costumi, fra i quali primeggiano la facile tendenza alla domestichezza e l'avidità per il miele, tale da diventare il fattore principale per la sua onomastica (si legga la sua descrizione particolareggiata nell'aurea opera del CETTI (1), e se ne veda una buona figura in Bonaparte (2)). Però anche in Sardegna si fece sentire l'influenza dei nomi della Donnola: tanto dagli esiti di Bella con il Beddula gallurese; quanto da quelli di Donna, con il comune Donna-de-mèle. Allo stesso modo, che qua e là fa capolino ancora l'influenza secolare della denominazione spagnola, con il Comadrèja dei dintorni di Alghero.

878. — Damina (Piemonte [GAVUZZI, 124]), = « Fiorrancino », cioè il « R e g u l u s i g n i c a p i l l u s (Brehm in gen. Sylvia) Meyer » (v. per i nomi veronesi ed altri in Antrop. [115, nn. 100 e 119]).

— Fatt. onom. : l'abito vezzoso di questo minuscolo uccellino siepajolo : cuffietta in aranciato vivo con bordo giallo e trina nera, mantello verde velato di giallo con pezze brune, e veste biancolina a sfumature rossigne.

879. — Spóso (Verona: in pianura), — « Damigella », ma specialmente le due forme maggiori e più appariscenti per le tinte: la « C a l o p t e r i x v i r g o (Linné in gen. Libellula) De Selys » e la « C . s p l e n d e n s (Harris in gen. Libellula) De Selys » (v. meglio per la nomencl. al tema Cavalocchio n.º 231; ed anche in Farfalla n.º 279, Grillo n.º 283, Calzolajo n.º 708, Monaca n.º 785).

<sup>(1)</sup> CETTI: Storia naturale della Sardegna; Sassari 1774, V. I. p. 165.
(2) C. L. Bonaparte: Iconografia della fauna italiana per le quattro classi di animali vertebrati; Roma, 1832-42, tav. III.

Spósa (Milano: nel contado [Cherubini, 59]). Spusa (Cremona [Fumagalli, 113]). Dama, o Spósa (Parma [Malaspina, 150]).

— Fatt. onom.: l'abito di quest'insetti veramente smagliante e che gareggia con quello delle farfalle più belle: tutto azzurro o verde uniti a splendore metallico, su cui si distende uno sciallo (ali) di crespo sericeo, vagamente opalino e con tinte uguali a quelle della veste, ma più cupe e come velate da una tenuissima fuliggine madreperlacea.

880. — (Omesso).

# Spia

Questo tema è usato nel suo doppio significato dialettale : vuoi in quello di « Spione », ed in tal caso per l'onomastica entomologica; vuoi in quello di « Precursore », ed è allora preferito per l'onomastica ornitologica.

Si adoperò dai cacciatori per il battesimo di tre Uccelli, e dai ragazzi per quello di due Insetti; in oasi ristrette e lontane fra loro: Venezia, Liguria, Marche, Toscana, Lazio, Sardegna.

- 881. Spia (Verona: quasi ov.), = « Spia » o « Idrometra » (v. per la nom. al tema Cavallo n.º 221; anche in Antrop. [115, n.º 88]; ed in Grillo n.º 385, Ramarro n.º 537, Ballerino n.º 690, Calzolajo n.º 711, Pescatore n.º 845\*, Carrozza n.º 908).
  - Fatt. onom. : l'atteggiamento con il quale questa Cimice slanciata acquajola, dalle zampe lunghe e capillari, se ne sta sulla superficie dell'acqua, anche corrente, scivolando a tratti contro di essa per rimanersene allo stesso punto; par davvero che voglia rendersi conto di tutto ciò che succede in quel luogo. Ha eziandio l'abito che sembra fatto a bell'apposta per non essere vista nè dai nemici dell'acqua nè da quelli dell'aria: mantello perfettamente nero con la fodera d'argento.
- 881°. Spia della granòcchia (Siena: a Montalcino; Valiano di Montepulciano [r. p.]), = « Girino » di rana o di rospo (v. per la nom. al tema Botta n.º 127; ed anche in Baco n.º 15, Pesce n.º 467°, Pidocchio n.º 475°, Rana n.º 549, Salamandra n.º 586, Verme n.º 655, Martello n.º 946, Pane n.º 961).

- Fatt. onom.: l'essere il Girino la larva della Rana, e quindi il suo precursore.
- 882. Spia di ortuàn, letteralm.: Precursore degli Ortolani (Spezia [GIGLIOLI, 128, p. 94]), « Calandro », cioè l' « A n-thus campestris (Linné in gen. Alauda) Bechstein », nel Veronese detto: Gambalónga.

Spioncèllo (Ascoli-Piceno [in com. prof. Amadio]). Spioncèlla (Roma [in com. march. Lepori]).

- Fatt. onom. : il fatto che questo silvano delle nostre terre incolte e de' campi ci arriva nelle sue emigrazioni autunnali in agosto, cioè prima degli Zigoli od Ortolani, come per annunziarne la venuta.
- 883. Spia de nuttuàn, o S. da nottoân (Genova [OLIVIERI, 202; FRISONI, 111]), = « Prispolone », cioè l' « A n t h u s t r i v i a l i s (Linné in gen. Alauda) Mela », nel Veronese detto: Tordina.
  - Fatt. onom.: anche per questo silvano dalle carni squisitamente saporite, l'arrivo da noi in agosto, precorrendo quello degli Zigoli od Ortolani.
- 884. Spia dee quàgie (Genova: a Spezia [GIGLIOLI, 128, p. 96; e r. p.]), = « Pispola », cioè l' « A n th u s p r a t e n s i s (Linné in gen. Alauda) Bechstein », in veronese chiamato: Sgusséta.
  - Fatt. onom. : il passaggio autunnale di questo delicatissimo silvano, che si compie in settembre, mentre quello delle Quaglie ha il vertice della parabola in ottobre.
- 885. Spióni (Sardegna: a Cagliari [MARCIALIS, 156]), = « Farfalla del morto » (v. per la nom. al tema Farfalla n.º 286; anche in Antrop. [115, nn. 5 e 46]; ed in Pipistrello n.º 487).
  - Fatt. onom.: la credenza, che questa farfalla, lugubre per le tinte e per i disegni dell'abito, entri nelle case a spiare e portarvi sventura.
- 886. Spióni (Sardegna merid. [Spano, 283]), = « Calabrone » (v. per la nom. a questa voce n.º 142; ed anche ai temi Baco

n.º 70, Mosca n.º 440, Tafano n.º 607<sup>a</sup>, Vespa n.º 677, Carbonajo n.º 721, Madre n.º 772<sup>s</sup>, Martello n.º 943, Matto n.º 998).

— Fatt. onom.: il modo con il quale questa Vespa grossa, entrando in una stanza, vi gira intorno intorno, ronzando e perlustrando tutti gli angoli, come per informarsi di ciò che vi sia e di ciò che vi succeda.

# Strega

Le Streghe si prestarono all'onomastica popolana, sia per la loro presunta bruttezza, sia per la loro cattiveria od irascibilità. Furono battezzati sei Uccelli, due Pesci ed un Insetto.

Le aree di diffusione di questi nomi si trovano tutte nell'Italia subalpina. Ma mentre i riflessi inerenti a Pesci ed Insetti sono distribuiti nelle tre regioni, quelli degli Uccelli son tutti riuniti in Lombardia, con uno stoloncino ad Ivrea ed un'oasi curiosa lontana in Dalmazia.

887. — Striga (Zara [in com. prof. Oliviero]), = « Rondine di mare zampe nere » o « Beccapesci inglese », cioè la « Sterna a nglica Montagu, = Gelochelidon a. in Bonaparte », nel Veronese rarissima e detta da qualche cacciatore: Cocalina (v. anche al tema Saetta n.º 966).

- Fatt. onom.: non saprei.

888. — Striga (Trieste [Kosovitz, 139]), = « Pavonia maggiore » (v. per la nom. al tema Pavone n.º 459).

Striga (Modena: a Carpi, Sassuolo [r. p.], Nonantola [JABERG & Jud, 137a, Carte « Farfalla »]).

— Fatt. onom.: forse la grandezza di questa Farfalla gigante dalle tinte oscure, che arieggia a Pipistrello, e che come questo vola solo di notte.

888°. — Striga (Quarnaro: a Veglia [r. p.]), = « Cavalocchio » (v. per la nom. a questo tema n.° 231; ed in Cavallo n.° 223, Cavalletta n.° 230, Civetta n.° 255, Farfalla n.° 279, Mosca n.° 428, Pesce n.° 468, Zanzara n.° 681, Frate n.° 749, Mietitore n.° 863, Signora n.° 875, Arcolajo n.° 898, Ago n.° 901, Fuso n.° 925, Saetta n.° 970).

Strigo (Istria: a Parenzo [in com. maestra Galli]).

— Fatt. onom.: forse la sua velocità, unita alla difficoltà di vederlo quando scambietta nel voltarsi. Forse anche la forma a bastoncino dell'addome, che valse a far ricorrere alla mente infantile il famoso bastone di scopa delle streghe (v. meglio a pag. 57).

888b. — Stréghe sing. (Campobasso: a Montenero-Bisaccia di Larino [r. p.]), — « Pregadio » (v. per la nom. al tema Cavallo n.º 219; anche in Antrop. [115, nn. 7, 17, 82a, 121]; ed in Cavalletta n.º 229, Grillo n.º 387, Verme n.º 669, Filatrice n.º 734, Madre n.º 772d, Monaca n.º 783, Prete n.º 860b, Signora n.º 873, Diavolo n.º 980).

Stréga (Foggia: a Bomba di Vasto [r. p.]).
Sdréga (Fog.: ad Apricena di S. Severo [r. p.]).

Caàddhu-stréa, con il ddh palato-dentale esplosivo, e letteralm.: Cavallo-strega (Lecce [Gius. Costa, 69<sup>a</sup>, p. 467, che scrive Caddru], Castrignano dei Greci, Galatina, Calimera, Otranto [r. p.]).

Cuavadd de la masciàra, letteralm.: Cavallo della maga (Po-

tenza: a Matera [in com. prof. Sarra]).

— Fatt. onom. : il suo aspetto brutto e le sue movenze scontrose.

NB. — Questi nomi son dati, meglio che alla « M a n t i s r e l i g i o s a Linné », più volontieri alla sua cugina « E m p u s a p a u p e r a t a (Fabricius in gen. Mantis) Illiger » delle regioni meridionali, che ha sulla testa un lungo prolungamento lobato con due piccoli coni ai lati, e le antenne piumose, così da poter far ricordare bene ai monelli l'acconciatura imaginaria delle streghe o delle maghe. Tanto più che il suo aspetto è reso più strano e fantastico, dalle protuberanze membranose che tempestano il corsaletto sottile sottile e le quattro zampe posteriori.

889. — Stria (Verona: nelle Valli), = « Cobite » (v. per la nom. al tema *Porco* n.º 518), detto ancora analogamente intorno al Benaco: Stréga.

Stréga (Trentino: ovunque [LARGAJOLLI, 140, p. 54]. — Bre-

sciano: int. al Benaco [Bettoni, 28]).

- Fatt. onom.: i quattro cirri, che penzolano dalla bocca

di questo pesciatello lungo e smilzo, e che fan pensare alla barba rada ed ispida di qualche brutta strega della fantasia popolana.

890. — Stria (Brescia [Rosa, 250, p. 122]), = « Barbagianni » (v. per la nom. al tema Monaca n.º 782; anche in Antrop. [115, n.º 55]; ed in Signora n.º 876).

Striula (Messina [Traina, 299]. — Caltanisetta: a Piazza Armerina [r. p.], Pietraperzia [Pitre, 234, III, p. 398]).

- Istria, o Stria; Strèa, o Strèa-bianca (Sardegna [Spano, 283; Marcialis, 156]. Sassari: a Sedini [in com. maestra Bachiddu]).
- Fatt. onom. : la faccia umana di questo rapace notturno ed il suo volo silenzioso così da essere udito appena nelle notti più tranquille come un vago soffio misterioso.
- NB. Questi nomi sono ruderi della parola madre: Strix; alla sua volta voce onomatopeica del grido stridente di quest'uccellaccio male augurante, che nell'antichità si credeva succhiasse il latte dei bimbi nella culla, ed oggi, in Sicilia, che predica la morte entro il mese di chi abita nella casa sulla quale canta. Però, siccome questo nome suonava ostico alla psiche popolana, fu trasformato nell'altro, pur prossimo per omofonia, ma per il popolo a concetto più chiaro.
- 891. Striéta (Verona: qua e là), = « Frullino » (v. per la nom. al tema Farfalla n.º 294).

Striéta (Venezia [GIGLIOLI, 128, p. 616]).

Stregéta (Polesine [DAL FIUME, 75, n.º 250]).

- Fatt. onom.: forse il colore monotono di quest'uccello vallivo, bruno lagrimato di nero; o, forse, la difficoltà di scovarlo nel suo nascondiglio; oppure la sua abitudine di non emettere il più piccolo grido quando, levato dal cane, s'alza frullando in linea retta e rapidamente così da sfuggire bene spesso anche al cacciatore più esperto.
- 892. Strión (Torino [GAVUZZI, 124]), = « Vairone » o « Mozzetta » o « Lasca » (v. per la nom. al tema Vairone n.º 640).
  - Fatt. onom. : non saprei : perchè questo bel pescetto delle nostre acque limpide, dal mantello grigio-verde su veste d'ar-

gento, non presenta nessuna caratteristica che possa far pensare alle streghe.

893. — Stregàzza (Pavia [in com. prof. Pavesi]), = « Sterpazzola », cioè la « S y l v i a s y l v i a (Linné in gen. Motacilla), = S. cinerea in Bechstein », nel Veronese detta Bianchéta (v. anche al tema Canapa n.º 905).

- Fatt. onom.: non saprei; se non, forse, la completa taciturnità che mantiene, questo silvano tanto simpatico de' nostri

sterpeti, fuori dal periodo degli amori.

894. — Stregàzza, Stragàzza, Stragàssera (Milano [CHERUBINI, 59]), = « Averla piccola » (v. per la nom. al tema Gatto n.º 364; ed anche in Lucertola n.º 404, Oca n.º 448).

— Fatt. onom.: il naturale selvaggio e un po' feroce di questo silvano battagliero, che ama infilzare nelle spine dei cespugli le sue piccole vittime, per mangiarsele poi a tutt'agio. E fors'anco il suo grido di richiamo forte e sgraziato: grèe-grèegrèe.

895. — Stregazzón (Milano [CHERUBINI, 59, V supplem.]), = « Averla maggiore » (v. per la nom. al tema Lucertola n.º 403; anche in Antrop. [115, n.º 16]; ed in Mugnajo n.º 826).

Stregazzón (Ticino: a Locarno [FATIO, 97, II, p. 316]).

Stragàzza molinàra, Stragazzón (Como: a Calolzio di Lecco [r. p.]).

Strigàss falcunètt (Pavia: a S. Giorgio-Lomellina di Mortara [in com. prof. Pavesi]).

Striàssa (Torino: a Piverone d'Ivrea [Flechia, 107]).

— Fatt. onom. : il naturale feroce e sanguinario di questo nostro silvano, ma coraggioso così da tener testa per salvare i suoi piccoli anche a qualche rapace. Potrebbero essere ancora gli strilli esasperanti e ripetuti : crèe-crèe-crèe, che esso emette nel combattere o quando ha paura.

## Vescovo

896. — Véscovo, o Véscovo (Verona: per lo più sui monti), = « Capilungo » (v. per la nom. al tema Mulo n.º 422; anche in Capra n.º 199, Frate n.º 745, Sbirro n.º 868).

- Fatt. onom.: la testa di questa Cavalletta verde, lunga e slanciata, che si protende in avanti a cono e così da far ricordare il cappello mitrale dei vescovi.
- 897. Véscovo (Verona: a Castagnaro), = « Lombrico » (v. per la nom. al tema Baco n.º 55; ed in Biscia n.º 75, Vacca n.º 629, Verme n.º 666).

Véscova (Padova: nel contado [Bertoni, 26, p. 76 in nota; ed anche in com. prof. Spiritini]).

Mondavéscuo (Romagna [Morri, 178]).

Madavéscul (Ravenna: a Bagnacavallo [Bertoni, 26, p. 76 in nota]).

- Fatt. onom. : si leggano al tema Baco n.º 55, pag. 227, b, come altro esempio tipico di nomi di adattamento.
- 897°. Véscuvo (Porto-Maurizio: a Ventimiglia di S. Remo [r. p.]), = « Cimice selvatica » (v. per la nom. al tema Cimice n.° 247; anche in Antrop. [115, nn. 43° e 122°]; ed in Vacca n.° 633, Puzzola n.° 534, Prete n.° 861, Frate n.° 747°).
  - Fatt. onom.: forse la forma del suo corpo, che fa ricordare ad alcuni il cappello da prete, ad altri la tiara dei vescovi-



PARAGRAFO TERZO

Nomi derivati da temi oggettivi



# § III. — Nomi derivati da temi oggettivi

Parrebbe di primo acchito, che questo gruppo di temi dovesse essere il preferito dal popolo e quindi il più numeroso, avvegnachè per esso popolo dovesse correre facile il paragone con le cose comuni che gli stanno d'attorno.

Ma, in vece, non è così. Perchè le cose, e vi metto insieme anche due fenomeni ed un profumo, usufruite per l'onomastica popolare — rimanendo sempre nel campo dell'omonimia, e quindi lasciando da parte i nomi solitarî, non accompagnati, cioè, da altri nomi tratti dallo stesso tema —, si riducono a sole dodici, come risulta dallo specchietto E, nel quale si vedrà a fianco di ogni tema il numero di zoonimi cui ha dato origine.

Specchietto E — Temi oggettivi usufruiti per l'onomastica zoologica.

|               |              | Numero delle specie battezzate:                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Temi inerenti | a cose       | $\left( egin{array}{cccccc} Arcolajo & . & . & . & 2 \\ Carrozza & . & . & . & . & . \\ Ago (ed Agorajo) & . & . & . & . \\ Forbici & . & . & . & . & . \\ Fuso & . & . & . & . & . \\ Martello & . & . & . & . & . \\ Pane & . & . & . & . & . \\ Sega & . & . & . & 4 \\ \end{array} \right) \ 56$ |    |
|               | a piante     | Canapa 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 83 |
|               | a fenomeni . | Luce                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|               | a sensazioni | \ Muschio 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  |

Dal quale specchietto si deduce, che degli ottantatre zoonimi tratti da questi temi, il maggior numero lo fu da Martello con sedici, da Forbici, Pane, Luce con dieci, e da Saetta con sette. Dagli oggetti, cioè più adoperati in famiglia, e dai due fenomeni fisici più noti, per l'utilità dell'uno e per gli effetti perniciosi dell'altro.

#### Arcolaio

Quest'oggetto contribuì all'onomastica popolana con il suo movimento. Servì per il battesimo di un Insetto e di un Uccello.

I suoi riflessi si trovano in oasi ristrette e sparse nella Venezia

Euganea, in Lombardia, in Corsica e nelle Puglie.

898. — Spinar, letteralm.: Arcolajo (Vicenza: ad Asiago, dove questo nome, residuo dell'antica parlata tedesca, è usato correntemente [in com. sign. Stella, maestra Bonomo, e r. p.]), = « Cavalocchio » (v. per la nom. a questo tema n.º 231; ed anche in Cavalletta n.º 230, Cavallo n.º 223, Civetta n.º 255, Farfalla n.º 279, Mosca n.º 428, Pesce n.º 468, Zanzara n.º 681, Frate n.º 749, Mietitore n.º 775, Monaca n.º 791, Prete n.º 863, Signora n.º 875, Ago n.º 901, Carrozza n.º 909, Fuso n.º 925, Saetta n.º 970).

Filangròca (Corsica: a Capo-Corso [FALCUCCI, 96°]), nella qual voce entra certo il concetto di un arnese da filare.

Matassàire, letteralm.: Aspo (Bari: a Bisceglie di Barletta [in com. sign. Mastrototaro]).

Matassaro, letteralm.: Aspo (Lecce: a Capo di Lecce [Costa, 69]).

- Fatt. onom. : si leggano nella prefazione a pag. 55.

899. — Spinar, letteralm.: Arcolajo (Vicenza: ad Asiago [DAL Pozzo, 76, p. 243; ed anche in com. sign. Stella]), = « Sparviero » (v. per la nom. al tema Filandiere n.º 732).

Filadèl (Engadina [Pallioppi, 209, che intravvede l'origine del nome dal modo di volare che tiene questo Falco in ampî cerchi: « weil er in ungeheuren Kreisen die Luft durchschwimmt »]. — Sondrio: a Bormio [Longa, 144]).

Filànciu (Corsica: a Capo-Corso [FALCUCCI, 96°, che trae il nome dal suo grido: fiù-fiù]).

— Fatt. onom.: si leggano nella prefazione a pag. 37, ed al n.º 733.

# Ago

È tema adoperato solamente in Lombardia per un Insetto, un Anfibio, un Pesce, un Uccello ed un Mammifero. Il termine di confronto è la forma.

- 900. Guza, letteralm.: Ago (Sondrio: a Bormio [Longa, 144]), = « Scojattolo » (v. per la nom. al tema Ratto n.º 565; ed anche in Capra n.º 198, Gatto n.º 362, Ghiro n.º 378, Porco n.º 531, Filatore n.º 735, Fuso n.º 926, Luce n.º 931).
  - Fatt. onom.: la tendenza a trasformare un nome corrotto e non comprensibile, in altro di adattamento, che abbia un significato più chiaro (v. meglio al n.º 531, pp. 797-798).
- 900°. Güsa, o Güsèla, letteralm.: Ago, Aghetto (Como [Monti, 172]; Brianza [r. p.]. Sondrio: ov. [Br. Galli-Valerio, 42, p. 174]. Ticino: a Mendrisio [Pavesi, 220]), = « Cobite » o « Foraguada » (v. per la nom. al tema Cane n.º 173; ed anche in Uccello n.º 619).
  - Fatt. onom. : la forma lunga e sottile, di questo vivace pesciolino, che guizza come una piccola anguillina in tutte le nostre acque dolci.
- 901. Gügèla, letteralm.: Infilacappio (Milano [CHERUBINI, 59; e r. p.]; Codogno di Lodi [r. p.]), = « Libellula » in generale (v. per la nom. al tema Cavalocchio n.º 231; ed anche in Cavalletta n.º 230, Cavallo n.º 223, Civetta n.º 255, Farfalla n.º 279, Mosca n.º 428, Pesce n.º 468, Zanzara n.º 681, Frate n.º 749, Mietitore n.º 775, Monaco n.º 791, Prete n.º 863, Signora n.º 875, Arcolajo n.º 898, Fuso n.º 925, Saetta n.º 970).
  - Fatt. onom.: la forma, che presenta nel suo insieme il corpo di questi insetti volatori fulminei: lunga, sottile, rigida.
- 901°. Güzella (Engadina [PALLIOPPI, 209]), = « Rondine » (v. per la nom. al tema Gallina n.° 310; anche in Antrop. [115, nn. 71 e 125]; ed in Rondine n.° 576, Uccello n.° 621, Monaca n.° 801, Muratore n.° 831, Forbici n.° 912, Martello n.° 948).
  - Fatt. onom.: la tendenza ai nomi di adattamento. La stazione di partenza fu certo la voce Güzza = « Punta » e « Pun-

tuto »: sia per la forma elegantemente affilata delle ali e della coda di questo volatore eterno, sia ancora per l'influenza onomatopeica del suo strillo acutissimo: ghìiii, ghìiii. La quale voce, per il sentimento di benevola e mistica simpatia verso questo uccelletto tanto rispettato, fu trasformata facile nella sua forma vezzeggiativa.

902. — Gügiarö, letteralm.: Agorajo (in veronese Uciaról), ed anche Bacchétta a Firenze [r. p.], o Bacchetto a Lucca [Nieri, 190], o Cannonetto a Roma [r. p.] (in veronese detto Canól, o C. da calsse) — cioè quella specie di porta-penne di legno, o d'avorio, o d'argento, sottilmente forato fino ad un terzo della sua lunghezza che le donne usano tenere al fianco destro per fissarvi uno degli aghi con i quali fanno le calze — (Sondrio: ov. [Br. Galli-Valerio, 42, p. 160]), = « Salamandra acquajola » (v. per la nom. al tema Salamandra n.º 582; ed anche in Biscia n.º 80, Botta n.º 128, Cane n.º 185, Lucertola n.º 399, Rana n.º 548, Scorpione n.º 591, Luce n.º 929).

— Fatt. onom.: la forma di questo anfibio, a tutti noto, perchè ripete il profilo d'una Lucertola, ma a linee più grossolane, e quindi come quella di un agorajo o forse meglio di una bacchetta, perchè leggermente conica.

# Canapa

Questa pianta ha prestato il suo nome per sei Uccelli, che si nutrono delle sue sementi. Quindi non menzionerò nessun fattore onomastico.

I riflessi di questo tema sono diffusi in tre sole regioni : Venezia euganea, Piemonte, Emilia.

903. — Canevaróla (Verona: quasi ov.), = « Cannajola verdognola » (v. per la nom. al tema *Chioccia* n.º 230).

Canavaròta (Cuneo [GIGLIOLI, 128, p. 201; e r. p.]).

904. — Canevaróla (Polesine [DAL FIUME, 75, n.º 82]), = « Canapìno », cioè l' « H y p o l a i s p o l i g l o t t a (Vieillot in gen. Sylvia) Gerbe, ÷ H. italica Baldenstein non De Filippi, = Salicaria hypolais in De Filippi non Linné », nel Veronese detta: Ciaciarèla, letteralm.: Chiaccherina (ov.), ed anche: Musolóngo o

Figaróla (qua e là), perchè confusa con il suo fratello « Canepino maggiore » (v. al n.º 907).

Canevaról (Belluno: a Lozzo [in com. ing. Giopp]).

904°. — Canevaróla (Polesine [Dal Fiume, 75, n.º 74]), = « Bigiarella » (v. per la nom. al tema Ratto n.º 572).

Canevaróla, o Canavaróla (Venezia: a S. Donà di Piave [r. p.]). Canararóla, o Caneraróla (Venezia [Boerio, 32]; Camponogara di Dolo, Vigonovo; Mestre [r. p.]).

Canaviróla (Alessandria: a Serravalle-Scrivia [in com. prof. Spiritini]).

Canivaróla, o Canavaróla (Piemonte: zona bassa [GIGLIOLI, 128, p. 178]; Castellamonte d'Ivrea [r. p.]).

Canavròta di büssogn, letteralm.: Canapino di macchia (Piemonte: dove? [GAVUZZI, 124]).

905. — Canevaróla (Padova: ov. [ARRIGONI, 8, n.º 108; e r. p.]. — Polesine: ov. [MAZZUCCHI, 163; e r. p.]), = « Sterpazzola » (v. per la nom. al tema Strega n.º 893).

Canevaróla (Padova [ARRIGONI, 8, n.º 108]).

Canavròta, o C. grisa (Piemonte: dove? [GAVUZZI, 124]).

906. — Canvaröla (Parma [MALASPINA, 150]), = « Canapiglia » (v. per la nom. al tema Cicala n.º 242).

907. — Canevaróla (Padova [Arrigoni, 8, n.º 116]), = « Canepino maggiore », cioè l' « H y p o l a i s h y p o l a i s (Linné in gen. Motacilla), = Sylvia hyp. in Bechstein », nel Veronese detta comunemente Musolóngo, e più raram.: Figaróla o Buición.

Canevarólo (Rovigo [DAL FIUME, 75, n.º 81]).

Canavròta di büssògn, letteralm.: Canapino di macchia (Piemonte [GAVUZZI, 124]).

Canvaröl (Modena [MARANESI, 162]. — Bologna [UNGARELLI, 300]).

Canvarén (Romagna [Morri, 178]).

Beccafico canapino (Firenze: a Pistoja [in com. don Sabatini]).

### Carrozza

Tema usato per l'onomastica di tre Insetti, in tre oasi ristrettissime della Venezia euganea, della Lombardia e dell'Emilia. 908. — Caròssa (Verona: a Cerea, Gazzo), = « Spia » o « I-drometra » (v. per la nom. al tema Cavallo n.º 221; anche in Antrop. [115, n.º 88]; ed in Grillo n.º 385, Ramarro n.º 537, Ballerino n.º 690, Calzolajo n.º 711, Pescatore n.º 845ª, Spia n.º 881).

— Fatt. onom.: il modo con il quale questa Cimice acquajola scivola sull'acqua; e di più il fatto, che delle sue sei zampe ne posa sull'acqua solamente quattro, formando con esse, nei punti su cui posano, quattro piccole scodelline, che nell'imaginazione infantile rappresentano le quattro ruote della carrozza.

909. — Carossin-na (Milano: nel contado [Cherubini, 59; e r. p.]), = « Cavalocchio » (v. per la nom. a questo tema n.º 231; ed anche in Cavalletta n.º 230, Cavallo n.º 223, Civetta n.º 255, Farfalla n.º 279, Grillo n.º 383, Mosca n.º 428, Pesce n.º 468, Zanzara n.º 681, Ballerina n.º 685³, Frate n.º 749, Mietitore n.º 775, Monaca n.º 791, Prete n.º 863, Signora n.º 875, Strega n.º 888³, Arcolajo n.º 898, Ago n.º 901, Fuso n.º 925, Saetta n.º 970).

Fatt. onom.: forse il continuo girare, che fa questo volatore per eccellenza, su e giù per la stessa strada, o per lo stesso viale, o sullo stesso stagno; ma anche il suo volo, rapido sì, ma pianeggiante.

910. — Caròza (Romagna [MATTIOLI, 160]), — « Piattola » o « Blatta » (v. per la nom. al tema Pane n.º 959; anche in Antrop. [115, n.º 75]; ed in Baco n.º 18, Gallina n.º 329, Grillo n.º 391, Piattone n.º 471, Scorpione n.º 589, Calzolajo n.º 709, Prete n.º 859, Luce n.º 934).

— Fatt. onom.: un po' la forma, ma molto più la velocità, che ha nella corsa questo insettaccio tanto poco simpatico.

### **Forbici**

Le forbici, con le loro due lame a V, si sono prestate all'onomastica popolana di tutti quelli animali, che presentano qualche cosa di analogo, non importa se nella coda (Uccelli) o nelle appendici boccali e addominali (Insetti e Miriapodi).

Furono adoperate per quattro Uccelli, cinque Insetti ed un Miriapodo; con una diffusione larghissima per tutta l'Italia, anche insulare.

. Ma, come risulta dalla cartina dianemetica (fig. 16), l'area è qua-

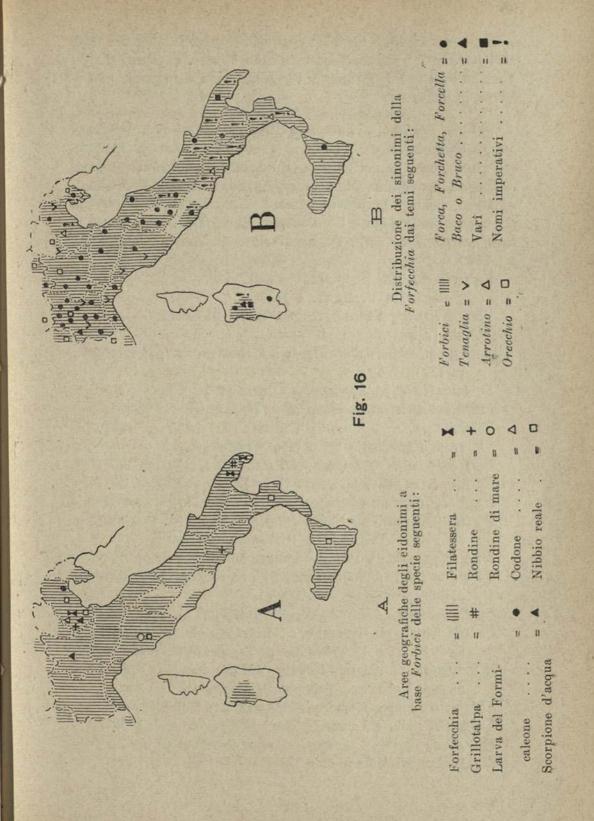

si totalmente occupata dagli eidonimi della Forfecchia. Mentre degli altri eidonimi: i più sono confinati nella Venezia euganea; due in Toscana e nelle Puglie; uno in Piemonte, nella Campania, in Calabria, in Sicilia.

911. — Fòrbese, o Forbesina (Verona: quasi ov.), = « Forfecchia », cioè la « Forfic u la auric u la ria Linné », chiamata ancora da noi Ssisóra (Bardolino, Costermano, Sommacampagna, Povegliano, Mozzecane, Vigasio, Salizzole, Isola Rizza, Albaredo, Soave), Forbeséta (Avesa, Villabartolomea), Forbesina (Isola della Scala e qua e là), Fòrbesa (Bovolone). — (V. anche ai temi Scorpione n.º 589ª, Verme n.º 664, Arrotino n.º 684, Frate n.º 748ª).

Dalm. Ven. G. Fórfecia (Spalato [r. p.]).

Fórfe (Istria: a Veglia [r. p.]).

Forféta (Istria: a Pisino, Pirano, Portole, Verteneglio. — Trieste [r. p.]).

Forfisétola, o Forfizitula (Istria: a Rovigno [r. p.; Ive, 136°, p. 137]).

Forfisita (Istria: a Dignano ed Orsera [r. p.]).

Furfizita (Istria: a Galesano [Ive, 136a, p. 34, n.º 81]).

Forfisėta (Istria: a Pola, Valle, Sissano [Ive, 136a, p. 137], Fasana, Capodistria [r. p.]. — Trieste [r. p.]).

Furfezita (Istria: a Dignano e Fasano [Ive, 136a, p. 137]).

Furfiziéta (Istria: a Galesano [Ive, 136a, p. 137]).

Furfiszeta (Istria: a Pirano [Ive, 136°, p. 137; e r. p.]).

Fòrbisi (Quarnaro: a Fiume [r. p.]. — Istria: a Pola, Albona [r. p.]. — Trieste [r. p.]).

Forbisìna (Istria: a Pisino, Parenzo, Cerreto [r. p.]).

Forvisina (Istria: a Chersano, S. Lorenzo del Pasenatico [r. p.]).

Fuars, letteralm.: Forbice (Friuli: a Gorizia [r. p.]).

Fuàrfis femm. pl., letteralm.: Forbici (Friuli: a Strassoldo di Gorizia [r. p.]; Tricesimo di Tarcento; Porpetto di Palmanova, S. Giorgio-Nogaro; Udine; Moggio; Prato Carnico di Tolmezzo; Frisanco di Maniago [r. p.]).

Fuàrbis (Friuli: a Gemona di Palmanova; Udine [r. p.]).

Fuàrpis (Friuli: a Latisana; Flambro di Codroipo [r. p.]).

Fuàrpis de lis viis, letteralm.: Forbici delle viti (Friuli: a Partianicco di Udine [r. p.]).

Ven. E. -

Fuàrpies (Friuli: a Cividale [r p.]).

Fuàrfice (Friuli: a Pontebba di Moggio [r. p.]), nella qual voce troviamo un plurale eccezionale; perchè solitamente nella parlata friulana il plur. in cc — cioè il c schiacciato come in ci — è proprio dei nomi terminati in d o t.

Fuàrfie (Friuli: ad Artegna di Gemona [r. p.]).

Fuàrfe (Friuli: a Tarcento; S. Giorgio-Nogaro di Palmanova; Udine; Tolmezzo [r. p.]).

Fuàrf (Friuli: a Maniago [r. p.]).

Fuarbisinis (Friuli: a Gemona [r. p.]).

Vuarbisine (Friuli: a Nespoledo-Lestizza di Udine [r. p.]).

Uarbisine (Friuli: a Tolmezzo [r. p.]). Fuarfisùta (Friuli: a Maniago [r. p.]).

Fuarfûte (Friuli: a Cividale; Udine [r. p.]).

Furfisile (Friuli: a Mediis di Ampezzo [r. p.]).

Furfisìla (Friuli: ad Ennemonzo di Ampezzo, Nonta [r. p.]). Fuòrfe (Friuli: a S. Paolo di S. Vito al Tagliamento [r. p.]).

Fòrfese (Friuli: a Tolmezzo; Torre di Pordenone [r. p.]).

Fòrfesa (Friuli: a Polcenigo di Sacile [r. p.]).

Fòrfe (Friuli: a Pordenone; Maniago [r. p.]).

Forfeséta (Friuli: a Pordenone, Prata, Rorai piccolo-Porcia [r. p.]).

Forveséta (Friuli: a Pasiano di Pordenone; Caneva di Sacile [r. p.]).

Forfesina (Friuli: a Prata di Pordenone [r. p.]).

Forféte (Friuli: a Sutrio di Tolmezzo [r. p.]).

Forféta, o Fòrbise, o Forbisina (Friuli: a Udine [r. p.]).

Forbese (Friuli: a Pordenone [r. p.]).

Forbisine (Friuli: ad Artegna di Gemona [r. p.]).

Forfeséta (Belluno: ad Auronzo [r. p.]. — Treviso [NINNI, 193, I]. — Padova [Contarini, 62], Bassanello, Noventa pad.; Camposampiero, Massanzago; Monselice, Battaglia [r. p.]).

Forfeséte (Treviso: a Motta di Livenza [r. p.]).

Forfiséta (Belluno: ad Auronzo, Lozzo [in com. maestri Baldovini e Chiarelli], Laggio [r. p.]).

Forfesina (Belluno: a Danta d'Auronzo [r. p.]).

Forfesia (Belluno: a Valle-Cadore di Pieve-Cadore [r. p.]).

Forfesèla (Belluno [r. p.]).

Forfesigola (Belluno [NARDO-CIBELE, 185, p. 63], Chies d'Al-

pago, Mel, Ponte nelle Alpi, Limana, S. Gervasio; Agordo, Geraldo; Fener di Feltre; Longarone [r. p.]).

Forfeségola (Belluno: a Sospirolo; S. Gregorio nelle Alpi di Feltre, Cart [r. p.]).

Forfeséola (Belluno, Susin-Sospirolo, Sedico [r. p.]).

Forfedicia (Belluno: a Vallava di Agordo; Campolongo d'Auronzo [r. p.]).

Fòrbese (Vicenza [PAJELLO, 208]. — Padova: a Cittadella [r. p.]. — Rovigo: a Badia-poles. [r. p.]).

Forbiséta (Mestre [r. p.]).

Fòrbsa (Rovigo: ad Ariano-Polesine [r. p.]).

Forféta (Venezia [Boerio, 32]; Portogruaro [r. p.]. — Padova: ad Este [r. p.]).

Fórfe (Treviso: a Conegliano [r. p.]. — Venezia [r. p.]. — Padova: a Cittadella [r. p.]. — Polesine [MAZZUCCHI, 163]).

Fòrvese (Treviso: a Cornuda [r. p.]).

Fòrbes (Riva del Garda [r. p.]).

Forbeséta (Val Lagarina: a Trento [RICCI, 243], Mori, Sacco, Matarello, Cognola, Lavis, Mezzolombardo, Castelliere olim Burgstall; Vallarsa: a Raossi; Valsugana: a Civezzano, Strigno, Selva, Roncegno, Tezze; Val Cembra: a Verla; Val di Fiemme: a Cavalese; Val di Non: a Fondo; Val di Sole: a Cusiano; Val Sarca: a Nago, Riva, Dro, Varone, Arco, Mori [r. p.]).

Forbesina (Villa Lagarina, Trento; Predazzo in Val di Fiemme; Riva del Garda [r. p.]).

Forfeséta (Valsugana: a Borgo, Castelnuovo; Mezzolago in Val di Ledro [r. p.]).

Forsch, con l'sch alla tedesca, dall'alto franc. Force = « Forbici » (Engadina bassa [Pallioppi, 209]).

Fórsce (Engadina: a Brusio [r. p.]).

Fòrbes (Cremona [r. p.]).

Fòrbis (Pavia: a Stradella di Voghera [r. p.]).

Forbesina (Milanese alto [CHERUBINI, 59]).

Forbisina (Como: a Porto Valtravaglia [r. p.]).

Forbizine (Brescia [BETTONI, 28]).

Forbsina (Mantova [ARRIVABENE, 10]).

· Forresina (Bergamo [TIRABOSCHI, 285]).

Furbesina (Milano: a Camairago di Lodi [r. p.]).

Ven. Tr

Lomb.

Furbisìna (Brescia: a Sajano; Chiari [r. p.]).

Furbsina (Mantova: a Sermide [r. p. ]).

Furbisine (Pavia: a Cassolnuovo di Mortara [r. p.]).

Frubsina (Mantova: a Suzzara [r. p.]).

Furbisin (Ticino: a Brionico [MERLO, 166, p. 614]).

Furbeséta, o Furbiséta (Pavia, Bereguardo; Tromello di Mortara [r. p.]).

Forbezéta (Cremona: a Crema [r. p.]).

Forbizéta (Sondrio: a Bormio [Longa, 144]).

Furbiséta (Sondrio, Campo-Mezzola, Morbegno, Delebbio, Pendolasco, Ponte in Valtellina, Tirano, Regoledo-Cosio, Talamona [r. p.]. — Milano, Garbagnate; Abbiategrasso; Saronno di Gallarate [r. p.]).

Forbesita (Como [Monti, 173], Rongio [r. p.]; Brianza [Che-RUBINI, 59]).

Furbisita (Como: a Gravedona, Garzeno, Bellano; Margno di Lecco; Varese, Voldomino, Besozzo [r. p.]).

Furbaséta (Como: a Guanzate, Lomazzo; Grantola di Varese [r. p.]).

Fuarbiséta (Pavia: a Vigevano di Mortara [r. p.]).

Foreséta (Milano [CHERUBINI, 59]).

Furbisàita (Sondrio: a Chiavenna [r. p.]).

Furaséta (Como: a Taino di Varese [r. p.]. — Milano: a Turbigo di Abbiategrasso [r. p.]).

Forbesèla, o Forbsèla (Pavia [Merlo, 166, p. 614; e r. p.]).

Forbisóla (Sondrio: a Chiuro [r. p.]).

Furbisö (Pavia: ad Albonese di Mortara [r. p.]).

Forbisigna (Valsesia [Tonetti, 290]).

Furbsigna (Novara: a Maggiora; Carpugnino di Pallanza, Gignese; Vercelli [r. p.]).

Furbsòta (Novara: a Trecate [r. p.]).

Furbsèna (Alessandria: a Castelnuovo-Scrivia [r. p.]).

Furbiséta (Novara, Ameno, Arona, Casalbeltrame, Castelletto sopra Ticino, Cittadella, Dagnente, Grignasco, Momo, Nibbiola, S. Bernardino, Trecate, Orta; Pallanza, Cannero, Crusinaldo, Ghiffa, Intra, Nebbiuno, Baveno, Omegna; Valduggia di Varallo [r. p.]. — Torino: a Volpiano [r. p.]).

Furbisó (Novara [r. p.]).

Forfétta (Torino: a Cuorgnè d'Ivrea, Pont; Valsavaranche d'Aosta [r. p.]).

Piem.

[[Forféta (Savoja: a Lanslebourg [GILL. & EDM., 129, Carte B. 1664]).

Tisòira, o Tejòira con l'j francese, e letteralm. : Cesoje (Torino : a Moncalieri [r. p.]).

Tisùira (Alessandria: a Cassine; Acqui [r. p.]).

Tisùire (Aless.: ad Acqui [r. p.]).

Tisùria (Aless.: a Morsasco d'Acqui [r. p.]).

Sùria (Aless.: a Roccagrimalda d'Acqui [r. p.]), aferesi dell'antecedente.

Tuajón (Novara: a Vercelli [r. p.]), forse un corrotto di Te-sujón.

Tesùrie (Aless.: a Serravalle-Scrivia di Novi Ligure; Cartosio di Acqui [r. p.]).

Tesùire (Porto-Maurizio: a S. Remo [r. p.]).

Tesuirétta (Porto-M.: a S. Remo, Bordighera, Ventimiglia [r. p.]).

Tesujétta (Porto-Maurizio [r. p.]. — Genova [CASACCIA, 53; e r. p.]).

Tesùje (Genova; Chiavari, Rapallo [r. p.]).

Ssisùra (Piacenza: a Podenzano [r. p.]. — Bologna [r. p.]). Ssizóra (Piacenza [MERLO, 166, p. 614]; Fiorenzuola d'Arda [r. p.]).

Fórbsa (Bologna [Ungarelli, 300; e r. p.]. — Parma [r. p.]). Fórbas (Reggio in Em.: a Guastalla [r. p.]).

Forbsén-na (Parma [MALASPINA, 150; e r. p.]).

Forbséina (Reggio in Em. [N. N., 183]).

Furbségna (Parma: a Soragna [r. p.]).

Furbséna (Forli [r. p.]. - Modena [MARANESI, 162]).

Furbsìnna (Modena: a Mirandola [Merlo, 166, p. 614], Concordia [r. p.]).

Furbsèla (Bologna: ad Imola [Tozzoli, 296]. — Forli: a Forlimpopoli [r. p.]).

Furbsétta (Ravenna: a Conselice [r. p.]; Faenza [Merlo, 166, p. 614]. — Bologna: ad Imola [Tozzoli, 296]).

Fòrbici (Toscana [FANFANI, 98]. Firenze; Vinci di San Miniato [r. p.]. — Arezzo, Ortignano [r. p.]).

Fòrbice (Toscana [FANFANI, 98]. Massa e Carrara: a Villa Collemandina, Pontecori, Camporgiano [r. p.]. — Siena [r. p.]).

Fòrbisce (Fir.: a Borgo S. Lorenzo [r. p.]).

Tosc. -

Lig. -

Em. -

Forbicia, o Forbigia (Massa e Carr.: a Massa [r. p.]).

Forbicina, o Forbicine (Fir.: a Prato; Pistoja [r. p.]. — Siena; Campiglia d'Orcia di Montepulciano [r. p.]. — Arezzo: a Cortona [r. p.]).

Forbicicchia (Siena [in com. dott. Nanizzi], Serre di Rapolana, Montalcino; Montepulciano [r. p.]. — Firenze: a Pistoja [FANFANI, 98]).

Forbicécchia (Fir. : a Sambuca pistojese [r. p.]).

Forbicistia (Fir.: a Pistoja [FANFANI, 98], Serravalle pist. [r. p.], Ramini [in com. don Sabatini]. — Lucca: a Pieve a Nievole [r. p.]).

Forbicischia (Fir.: a Pistoja, Morliana, Serravalle, Tizzana [r. p.]. — Lucca: a Valdinievole [r. p.]. — Pisa: a Volterra [Merlo, 166, p. 614]).

Furbicina (Massa e Carr.: a Massa [r. p.]).

Furbzina (Massa e Carr.: a Carrara [r. p.]).

Forbicina (Pesaro: a Fano [r. p.]).

Mar. -

Umbr

Laz. -

Abr.

Camp.

Forbichia, o Forbécchia (Urbino [Conti, 63], Acqualagna, Canaraccio, Macerata-Feltria, Piandimeleto, Urbania; Pesaro, Gradara [r. p.]).

Forbicétta (Ancona, Jesi [r. p.]).

Forbicétt (Ascoli-Pic.: a Porto [r. p.]).

Forbicétte (Ascoli-Pic.: ad Offida [r. p.]).

Forbicétta, o Forbicétte (Perugia [r. p.]).

Forbicine (Perugia, Montecastello-Vibio; Nocera umbra di Foligno [r. p.]).

Forfécchia (Perugia: a Foligno [r. p.]).

Fòrbice (Roma: a Tivoli [r. p.]).

Forbicia, o Forbiciétta (Roma [r. p.]).

Tenàgghia, letteralm.: Forbice (Tivoli [r. p.]).

Forbicétia (Teramo, Tortoreto, Villa Passo; Penna S. Andrea di Penne, Cermignano [r. p.]. — Chieti [r. p.]).

Furbecette (Teramo [SAVINI, 271]).

Furbiciàtte (Teramo [r. p.]).

Fórfeca (Campobasso: nel Sannio [NITTOLI, 200]).

Fórbicia (Salerno [r. p.]).

Fróbicia, o Fórbice (Caserta, Capua, Recale, S. Prisco; Gaeta [r. p.]).

Fróficia (Benevento: a S. Salvatore-Telesino [r. p.]).

Fórficia (Avellino [in com. dott. Trotter]).

Pugl.

Bas.

Cal.

Sic.

Fórfeca (Avellino [Salvioni, 256, p. 18], Montoro infer. — Salerno: a Contursi di Campagna, Petina, Roccadaspide [r. p.]).

Pórfeca (Salerno: a Padula di Sala Consilina, Sapri; Agropoli di Vallo della Lucania, Pisciotta [r. p.]).

Fuórfice, o Forficécchia (Napoli [Costa, 69]).

Fuorbicicchia (Salerno: a Lentiscoso di Vallo della Lucania; Vibonati di Sala Consilina [r. p.]).

Furbicèlla (Caserta [r. p.]).

Furfecicchia (Lecce [Morosi, 175, p. 140]).

Forfecicchia (Potenza: a Lauria super. [r. p.]).

Forficunu (Pot.: a Maratea di Lagonegro [r. p.]).

Forbéja (Potenza [r. p.]).

Furbélla (Pot.: a Spinoso [r. p.]).

Fòrbicia, o Fòrficia (Catanzaro [r. p.]).

Fòrfici (Reggio in Cal.; Caulonia di Gerace [r. p.]).

Forbicicchia, o Forvicicchia (Catanzaro: a Gagliato, Davoli; Fabrizia di Monteleone, Serra S. Bruno [r. p.]).

Forbicèja (Catanz.: a Spilinga di Monteleone [r. p.]).

Fuòrfice (Cosenza: a Casalino-Aprigliano [ACCATTATIS, 2], Rogliano [in com. maestro Afessio]).

Fuòrfici (Cosenza [r. p.]).

Fòrficia (Sicilia [TRAINA, 299, e antecessori]).

Fòrbicia (Messina, S. Teresa Riva [r. p.]).

Fòbbici (Siracusa: a Noto [r. p.]).

Fòrfici (Siracusa: a Melilli; Vittoria di Modica [r. p.]).

Fòfficia (Messina: a Itala [r. p.]).

Fuòrficia (Palermo: a Gerace Siculo di Cefalù, Petralia-Sottana [r. p.]. — Girgenti: a Realmonte [r. p.]).

Furficicchia (Sicilia [Traina, 299, e antecessori]. Palermo: a Campofelice di Cefalù [r. p.]. — Messina: a Roccella-Valdemone [r. p.]).

Fuorficicchia (Siracusa [r. p.]).

Forbicicchia (Messina [r. p.]).

Fubbicicchia (Siracusa: ad Avola di Noto [r. p.]).

Furficidda (Siracusa: a Bagni Cannicatini; Pachino di Noto [r. p.]).

Furficièdda (Sirac.: a Spaccaforno, Palazzolo-Acreide [r. p.]). Fobbicèdda (Messina, S. Stefano Briga [r. p.]).

Sard.

Folfighitta, o Fólfighes (Cagliari: a Bosa d'Oristano [MARCIA-LIS, 156]).

Codifolvicia, letteralm.: Coda-forbici (Sassari: in Gallura [Spa-No, 283, v. II, in Forfecchia]), che il Merlo [166, p. 613] vuole emendare in Codifólvicia, e giustamente, perchè vi sono le seguenti voci che convalidano l'emendamento:

Fólvicia (Sassari: a Tempio, Calangianus [r. p.]), e

Codivùlciula (Sass.: a Tempio [r. p.]), e

Codifórbiza (Sass.: a Sédeni [in com. maestra Bachiddu]), e

Fróffighe (Sass.: a Bitti di Nuoro [r. p.]).

— Fatt. onom.: le due appendici lunghe, arcuate e rigide, che fan ricordare bene le forbici, e con le quali termina l'addome di questo insettuccio parente abbastanza prossimo delle Piattole o Blatte, nè molto lontano delle Cavallette (tutte forme che appartengono all'ordine degli Ortotteri), e che si vede sgajattolar fuori dalle pesche o dai fichi aperti, quando si prendono in mano, facendo strillare donne e ragazze per la credenza diffusa ovunque che se la Forfecchia dovesse entrare nell'orecchio sarebbe causa sicura di sordità.

#### Intermezzo

Aggiungo a quest'elenco anche i sinonimi della Forfecchia derivati da altri temi, per completarlo e nello stesso tempo rendere più numeroso quello già importante datoci dal Merlo [166]. Li esporrò come al solito in ordine geografico.

A - Nomi tratti dal tema Forca.

Ven. G. .

Forchéta (Istria: a S. Vincenti, Pedena, S. Lorenzo del Pasenatico, Sovignaco, Visignano, Montona, Buje [r. p.]. — Trieste [r. p.]).

Fórcule (Friuli [PIRONA, 233]. Tarcento, Magnano in Riviera, Nimis, Tricesimo; S. Giorgio di Palmanova; Cormons di Gorizia; Udine; S. Daniele del Fr.; Buja di Gemona; Pinzano al Tagliam. di Spilimbergo; Tolmezzo, Illegio; S. Vito al Tagliam. [r. p.]).

Fórcula (Friuli: a Gorizia [VIGNOLI, 305]; Cividale, Corno di Rosazzo, Premariacco, Torreano; Aprato di Tarcento; Co-

meglians di Tolmezzo [r. p.]).

Fórcules (Friuli: a Rodeano basso di S. Daniele del Fr. [r. p.]). Fórculis (Friuli: a Martignacco di Udine; Varmo di Codroipo, Romans [r. p.]).

Fórgula (Friuli: a Tolmezzo [r. p.]).

Fórgule (Friuli: a Martignacco di Udine; Moggio, Chiusaforte, Pontebba; Rivignano di Latisana; Arta di Tolmezzo, Piano-Arta, Caneva, Ovaro, Paluzza, Imponzo, Treppo Carnico [r. p.]).

Fórgure, o Fórciule (Friuli: ad Udine [r. p.]).

Fórducie (Friuli: a S. Giorgio-Nogaro di Palmanova [r. p.]).

Fórvule (Friuli: a Moggio [r. p.]).

Fórche (Friuli: a Tissano di Palmanova; Udine; Fagagna di S. Daniele del Fr.; Comeglians di Tolmezzo [r. p.]).

Fórcola (Friuli: a Ravascletto di Tolmezzo [r. p.]).

Fórgola (Fr.: a Moggio [r. p.]).

Fórcie (Fr.: ad Udine; S. Daniele del Fr. [r. p.]).

Fórciole (Fr.: ad Artegna di Gemona [r. p.]).

Vórela (Fr.: a Nojaretto di Tolmezzo [r. p.]), che ritengo un corrotto involutivo di Fòrcola.

Forchéta (Giudicarie: a Condino [r. p.]).

Furchéta (Ticino: a Rivere, Taverne, Agno [Merlo, 166, p. 617]).

Furssina (Mantova: a S. Giac. delle Segnate di Revere [r. p.]).

Forcita (Bergamo: ad Azzone di Clusone [r. p.]).

Furca (Berg.: a Fiumenero di Clusone [r. p.]).

Furssétta, o Furssitin (Pavia: a Vigevano di Mortara, Valle Lomellina, Cilavegna [r. p]).

Forciolina, e Focelina (Piemonte: dove? [GAVUZZI, 124]).

Furciulina (Piemonte: dove? [Merlo, 166, p. 615]. — Aless.: a Vignale-Monferrato [r. p.]. — Torino, Verrua-Savoja, Moncalieri; Sale-Castelnuovo d'Ivrea [r. p.]. — Cuneo, Busca, Chiusa di Pesio, Dronero, Cervasco, Gajola, Tarantasca, Vernante, Vinadio; Bra, Sommariva, Bosco [r. p.]).

Fursslina, o Forsslina (Alessandria, S. Damiano d'Asti [r. p.].

— Novara [r. p.]. — Cuneo; Alba, Castiglione-Tinella,

Monforte [r. p.]).

Forssell (Aless.: a Pecetto di Valenza [r. p.]).

Furssèla (Aless.: a Fresonara, Alluvioni-Cambiò, Bassignana, Castelceriolo; Bruno d'Acqui [r. p.]).

Ven. Tr.

Lomb.

Piem.

Fursslèina (Aless.: ad Acqui [r. p.]).

Fursslèn-na (Alessandria [r. p.]).

Fursslétta (Aless.: a Castellazzo [r. p.]).

Fursslitta (Aless.: a Valle S. Bartolomeo [r. p.]).

Furcèla (Aless.: ad Oviglio [r. p.], Casal Cermelli [MERLO, 166, p. 615]; Bergamasco d'Acqui [r. p.]).

Furchétta (Alessandria; Tortona [r. p.]. — Novara [r. p.]. — Torino [r. p.]. — Cuneo [r. p.]).

Furcéta (Aless.: a Frugarolo [Merlo, 166, p. 615]).

Furticula (Aless.: a Bosco-Marengo [Merlo, 166, p. 615]).

Furclina, con il c molle di Cielo (Aless.: a Portacomaro d'Asti [r. p.]).

Furciulina (Cuneo [r. p.]).

Fursséta (Novara, Borgomanero, Cameri, Fontanetto-Agogna, Galliate, Oleggio, Romagnano-Sesia, Ghemme, Romentino, Varallo Piomba [r. p.]).

Furssigna, per: Forcina (Novara, Recetto, Tornaco, Sizzano; Costanzana di Varallo [r. p.]. — Torino; Albiano d'Ivrea, Andrate [r. p.]).

Fulzéta, per Furcéta (Novara: a Cavaglietto, Cavaglio-Agogna, Suno [r. p.]).

Fruvassèin (Novara: a Boca [r. p.]).

Forssellna, o Forsslina (Novara: a Sostegno di Biella; Borgo Sesia di Varallo [r. p.]).

[[Fortsta (Vallese: a Vevey [GILL. & EDM., 129, Carte 1664]). [[Forstéla (Savoja: a Séez e Bozel [GILL. & EDM., 129, Carte 1664]).

[[Forséta (Sav.: ad Epierre e Lanslebourg [GILL. & EDM., 129, Carte 1664]).

[[Bés-cùa, letteralm.: Forcuta-coda, dal provenz. Bes = « Forcuto » (¹) (Savoja: a La Biolle [GILL. & EDM., 129, Carte 1664]).

Fortsétta, o Fortselétta (Valdosta [CERLOGNE, 57]).

Fortserùla (Torino: a Courmayeur [GILL. & EDM., 129, Carte 1664]).

Fortsùla (Tor.: a Châtillon [GILL. & EDM., 129, Carte 1664]).

<sup>(1)</sup> HONNORAT [136].

Lig.

Em. -

Tosc. -

Cùufurtcià, letteralm.: Culo-forcuto (Tor.: a Maisette di Pinerolo [GILL. & EDM., 129, Carte 1664]).

Cafurce (Tor.: ad Oulx di Susa [GILL. & EDM., 129, Carte 1664]), e

Cafùrcio (Tor.: a Cesana torin. [r. p.]), corrotti dell'antecedente.

Bòja-furtija, letteralm.: Insetto forcuto (Tor.: a Bobbio di Pinerolo [GILL. & EDM., 129, Carte 1664]).

Bòja-furtlinèra, o B. futlinèra (Tor.: a Poirino [r. p.]). Furtlina, per Forchettina (Tor.: a Cavagnolo [r. p.]).

Forchéta (Cuneo; Mondovì [r. p.]). [Furca (Provenza [HONNORAT, 136]).

Furchettina (Porto-Maurizio : ad Oneglia [r. p.]).

Furchétta (Genova: a Busalla [r. p.]). Forcina (Bologna: a Porretta [r. p.]).

Furzlén-na (Ravenna: a Faenza [r. p.]).
Furslétta (Ravenna: ad Alfonsine [r. p.]).

Forcèlla (Arezzo, Pieve S. Stefano [r. p.]).

Umbr. Bifórcola, comunissimo [Perugia, Ponte Felcino, Todi [r. p.]). Forcèlla (Per.: a Castiglione del Lago [r. p.]).

Forcinella (Per.: a Massa-Martara; Foligno; Cesi di Terni; Petescia di Rieti [r. p.]).

Forcina (Per.: a Sigillo di Foligno [r. p.]).

Mar. - Fórcla (Pesaro-Urb.: a Fossombrone d'Urbino [r. p.]).

Furcinella (Pes.-Urb.: a Fano di Pesaro [r. p.]).

Forcèlla (Macerata: a Colbuccaro [r. p.]).

Fórcola (Roma: a Viterbo, Vetralla, Celleno [r. p.]).

Fórcora (Roma: a Bagnorea di Viterbo [r. p.]).

Forcinèlla (Roma: a Subiaco [r. p.]).

Abr. - Furcinèlla (Aquila: a S. Pelino; Avezzano, Carsoli, Sante-Marie, Tagliacozzo [r. p.]).

Forcinétta (Aquila [r. p.]). Forcolicchia (Aquila [r. p.]).

Pugl Fùrciu (Bari: a Locorotondo [r. p.]).

Furch, o Fórch (Bari: a Monopoli [in com. prof. Masulli]).

Fuércle (Bari: a Noci di Altamura [r. p.]).

Bas. Furcinécchie (Potenza: a Lavello di Melfi [r. p.]).

Forciglièlla (Pot.: a S. Chirico-Raparo di Lagonegro [r. p.]).

sic. Furcinèlla (Catania [r. p.]).

Sard. Fulchiddàdula (Sassari: a Luras di Tempio [r. p.]).

Forchiddàdile (Sass.: a Bono di Ozieri [MARCIALIS, 157, p. 260]).

Forchiddàdule (Sass.: nel Logudoro [Spano, 283, in Cugurra]). Cugùrra-furcaxàda, letteralm.: Bruco-forcuto (Sardegna merid. [Spano, 283]).

Cugurra a còa frucidàta, letteralm.: Bruco a coda forcuta (Cagliari: ad Isili di Lanusei [Marcialis, 157, p. 260]).

Codifurzula (Sass.: a Sédeni [in com. maestra Bachiddu]).

#### B - Nomi tratti da Tenaglia.

Tanàja (Istria: a Fianona, Gimino, Pisino, Parenzo, Antignano [r. p.]. — Trieste [r. p.]).

Tanajéta (Istria: a Canfanaro, Capodistria [r. p.]).

Tanàjiss, letteralm.: Tenaglie (Friuli: a Udine; Cividale; Castions-Strada di Palmanova; Codroipo [r. p.]).

Tenaje (Friuli: a Rigolato di Tolmezzo [r. p.]).

Tanàe (Fr.: a Fagagna di S. Daniele del Fr., S. Tomaso-Maiano; Palazzolo della Stella di Latisana [r. p.]).

Tenàcc (Udine [r. p.]), che è un plurale eccezionale (v. la voce Fuàrficc a pag. 1259).

Bèstie cu lis tanàjiss (Udine [r. p.]).

Tenàja (Trentino: a Fiavè nelle Giudicarie [r. p.]. — Novara: a Lesa di Pallanza [r. p.]).

Tnàja (Torino [r. p.]).

Tenàggia (Genova, Quarto dei Mille; Chiavari [r. p.]).

Tnagétte (Genova: a Finalborgo [r. p.]).

Tanàglia (Firenze: a Mercatale-Vernio [r. p.]).

Tanàja (Massa e Carrara: a Pontremoli [r. p.]).

## C - Nomi legati ad Orecchio.

Ssalta-récc (Istria: a Fianona, Arcelle [r. p.]).

Vèrme de oréce (Istria: a Pola [r. p.]), che ricorda il Vermis auricularius del latino medioevale [NEMNICH, 187], usato pure per quest'insetto.

Fòra-récia (Trentino: in Val Lagarina ad Ala, Rovereto; in Val Cembra a Grumes, Cembra [r. p.]).

Fòra-récle, o F.-récla (Trent.: in Val di Non a Cles, Coredo, Pavillo, Sarmonico, Terres, Vervò [r. p.]).

Cava-réce (Trent.: in Valsugana a Levico [r. p.]).

Sbusa-réce (Trent.: in Val Sarca a Nago, Riva, Dro, Varone,

Arco, Mori [r. p.]).

Sbusa-récle (Trent.: in Val di Non a Cles, Livo, Revò [r. p.]). Cura-réce (Trent.: in Val Lagarina a Mezzolombardo; in Val di Fiemme a Cavalese; in Val di Sole a Malé; in Val Sarca a Tavodo [r. p.]).

Spónzi-récle (Trent.: in Val di Non a Cles [r. p.]).

Cura-récle (Trent.: in Val di Non a Cles, Revò [r. p.]).

Recióla (Trent.: in Valsugana a Levico [r. p.]), e

Reciaróla (Trent.: in Valsugana a Levico; nelle Giudicarie a Tione [r. p.]), e

Rejéra (Trent.: in Valle del Cismone a Primiero [r. p.]), e

Reclàgna (Trent.: in Val di Non a Livo [r. p.]), e

Reclàmie (Trent.: in Val di Rabbi a Pracorno [r. p.]), e

Ureliana (Engadina: a Poschiavo. — Sondrio: a Bormio [Mer-

Lo, 166, p. 617]), e

Oreliana (Sondrio: a Livigno, Mazza [r. p.]), che indicherebbero letteralm.: Recchiajola od Orecchiana, come a dire: dell'orecchio; e ricordano l'antico nome di questo insetto: Aurealis del latino medioevale, che è, forse, il sincopato di
Vermis auricularius riportato più sopra.

[[Urélo (Vallese: a Lens [GILL. & EDM., 129, Carte 1664]), ana-

logo agli antecedenti.

[[Persoréye (Vall.: a S. Maurice [GILL. & EDM., 129, Carte

1664 ), 6

[[Parsorégli (Vall.: a Nendaz [GILL. & EDM., 129, Carte 1664]), e [[Parcioröl (Savoja: a Chignin [GILL. & EDM., 129, Carte 1664]), indicanti letteralm.: Fora-orecchie.

Urciolina (Torino: a Susa [r. p.]), letteralm.: Orecchina.

Békie di buigno, letteralm.: Bestia dell'orecchio (Tor.: a Valtournanche d'Aosta [Merlo, 166, p. 617]).

Oreyére (Aosta: ad Ayas [GILL. & EDM., 129, Carte 1664]), e Oelée (Tor.: a Valtourn. d'Aosta [Merlo, 166, p. 617]), che hanno lo stesso significato letterale di *Ureliana* e analoghi (v. più sopra).

[[Cura-aurelha (Provenza [Honnorat, 136]).

D - Nomi tratti da tipi varî, incerti, oscuri.

Fora-cor, letteralm.: Fora-cuore (Giudicarie: a Storo [r. p.]), che mi è oscuro.

Trincia-pàja, letteralm.: Trincia-paglia (Pavia: a Langosco di Mortara; Stradella di Voghera [r. p.]), che è un omonimo iperbolico di « Forbici ».

Cuajón (Novara: a Borgolavezzano [r. p.]), che mi è oscuro; ma potrebb'essere una importazione corrotta del Cururéjo e simili usati largamente in Provenza, nel Delfinato, in Linguadoca e in molte altre regioni della Francia [GILL. & EDM., 129, Carte 1664], come abbiamo l'Ecuriò del Cantal [Rolland, 245, XIII, p. 118]. Ricordo ancora, non foss'altro per l'omofonia simile, il Collag-lion gaelico scozzese [Rolland, 245, XIII, p. 119]).

Bècia (Torino: ad Ivrea [r. p.]), che letteralm. indicherebbe: Pecora, ma che in questo caso mi parrebbe meglio, forse, un germoglio sporadico d'importazione, e contratto, del Cua-bessa, o analoghi, della Provenza [Honnorat, 136], indicanti: Coda-forcuta, come abbiamo anche analogamente il Cafurcio piemontese (v. retro in A).

Ispèrra-còa (Logudora [SPANO, 283]), e

Ispèrra-gòa (Sassari: ad Ozieri [MARCIALIS, 157, p. 260]), che letteralm. indicano: Fessa-coda.

Ciapin (Torino: a Salassa Canavese d'Ivrea [r. p.)], che letteralm. indicherebbe: Ferro da cavallo. Forse per una lontana somiglianza?

Barbisìna (Novara: a Varallo Sesia [r. p.]), un probabile corrotto di Forbisina.

Pessiòira, letteralm.: Pizzicatora (Torino [DI S. ALBINO, 94].

— Cuneo: a Bra [r. p.]), e

Bòja-pissiguòira (Torino: a Baldissera, Castiglione, Poirino [r. p.]), e

Bòja-passièura (Torino: a Salassa canavese [r. p.]), che letteralm. dicono: Insetto-pizzicatore, e

Pézzeca-fórk, con l'a muta (Bari: a Monopoli [in com. prof. Masulli]), che indica letteralm.: Pizzica-forca.

Pizzicament (Bari: a Putignano [r. p.]), pur questo tratto da Pizzicare.

Mordicchia (Pesaro-Urbino: a Cagli [r. p.]).

Diàvu, letteralm.: Diavolo [Porto Maurizio: a Cipressa di S. Remo [r. p.]).

Tic-tic (Roma: a Corneto-Tarquinia di Civitavecchia [r. p.]); non so perchè.

Mózza-déte (Chieti: a Lanciano [r. p.]; Vasto [in com. prof. Anelli]), e

Mózza-détre (Campobasso: a Pietrabbondante [r. p.]), che indicano letteralm.: Mozza-dita.

Pòtola, voce comunissima (Salerno [r. p.]); perchè?

Cigliaròla (Potenza: a S. Chirico Raparo di Lagonegro [r. p.]). Pizzica-madònne (Lecce: a Maglie [Merlo, 166, p. 617]),

Pizzica-culu (Catanzaro: a Monteleone, Calimera-San Calogero, Limbadi, Majerato, Soriano calabro [r. p.]. — Reggio in Calabria: a Rosarno di Palmi, Cinquefrondi, Laureana-Borrello; Gerace [r. p.]. — Messina: a Lipari [r. p.]),

Pizzica-minni, letteralm.: Pizzica-mammelle (Catanzaro: a Francica di Monteleone, Parghelia [r. p.]),

Mùzzica-culu, letteralm.: Morsica-culo (Reggio in Cal.: a Giffone di Palmi [r. p.]. — Messina: ad Antillo di Castroreale [r. p.]).

Cuccùrra, per Cugurra, e letteralm.: Bruco (Sassari: ad Onifai di Nuoro [r. p.]).

Sèrra-mànu (Sassari [r. p.]).

Ispàrra-mànu, letteralm.: Fendi-mano (Sassari [r. p.]).

Spèrra-gunnus, letteralm.: Fendi-conno (Sass.: a Bono, ma voce usata dai monelli [MARCIALIS, 157, p. 260]).

Ispàrra-quàzza, letteralm.: Fendi-cassa, come se la Forfecchia fosse una tenaglia (Sassari [MARCIALIS, 157, p. 260]).

Ispàrra-casci, letteralm.: Fendi-casse (Sassari [Spano, 283]). Spìzzula-cunnus, letteralm.: Bezzica-conno (Cagliari: ad Ogliastra di Oristano [Marcialis, 157, p. 260]).

Piscia-fui (Sassari: a Bono di Ozieri, ma voce usata dalle monelle [MARCIALIS, 157, p. 260]).

Se diamo, ora, uno sguardo alla distribuzione generale dei sinonimi della Forfecchia a seconda dei differenti temi di derivazione (v. fig. 16, B), sarà facile constatare:

a) Che i sinonimi dal tema Forbici sono diffusi omogeneamente per tutte le regioni d'Italia, e predominano in via assoluta sugli altri. — Mentre i loro collaterali composti, indicanti Arrotino (p.

684) e Taglia-o-forbice! sono confinati nell'Italia meridionale, con oasi lontane nell'Istriano, nel Vicentino e nel Nizzardo.

b) Che i sinonimi dal tema Forca — compresi i collaterali composti da Coda-tagliata o Coda-fessa — hanno il loro centro principale e, forse, di diffusione, nel Piemonte; ma, o poco o molto, sono sparsi in tutte le regioni italiane, eccetto che in Sicilia.

c) Che quelli dal tema Orecchio — diffusi ovunque in Francia, e ripetuti qua e là in tutta Europa [GILL. & EDM., 129, Carte 1664; ROLLAND, 245, XIII, p. 117; NEMNICK, 187, in Forficula], per l'antichissima credenza su ricordata — sono diffusi molto nel Trentino, un po' meno nel Piemonte, e mandano qualche stolone in Lombardia ed in Istria. Sono voci entrate certamente dal confine occidentale.

d) Che i pochi riflessi da *Tenaglia* corrono solamente nel Friuli. Fanno capolino anche nel Lazio; ma qui la voce *Tenaja* indica Forbici.

e) Che i rari sinonimi dai temi Baco o Bruco sono usati solo in Piemonte ed in Sardegna.

f) E che, finalmente, i nomi a tipo scherzoso, analoghi a Fendicasse, Pizzica-donne, Bezzica-conno, ecc., si riscontrano solo che nelle regioni meridionali ed in Sardegna.

912. — Forbesóna (Verona: a S. Bonifacio), = « Rondine » (v. per la nom. al tema Gallina n.º 310; anche in Antrop. [115, nn. 71 e 125]; ed in Uccello n.º 621, Monaca n.º 801, Muratore n.º 831, Martello n.º 948).

Tàglia-fuórfece (Napoli: a Torre Annunziata [in com. prof. Moretti]).

Tàglia-fórbice (Napoli [GIGLIOLI, 128, p. 280; e r. p.]).

— Fatt. onom. : la coda di questo nostro carissimo volteggiatore aereo, che è profondamente incisa a V, avendo le penne esterne direttrici molto più lunghe delle altre.

913. — Taglia-fuórbici (Lecce [in com. dott. Trotter]), = « Grillotalpa » (v. per la nom. al tema Baco n.º 53; ed anche in Cane n.º 168, Capra n.º 208ª, Cicala n.º 242ª, Gambero n.º 355, Grillo n.º 390, Porco n.º 527, Scorpione n.º 592ª, Talpa n.º 613, Lavoratore n.º 772, Ortolano n.º 839ª).

Ferruni de cuàddu (Sassari: ad Ozieri [MARCIALIS, 156]), che

significa letteralm.: Forbicioni da cavallo, da Ferrus = « Forbici ».

— Fatt. onom.: le due lunghe appendici setolose addominali di quest'insetto scavatore, infaticabile e nemico terribile degli orticultori, che fan ricordare quelle della Forfecchia.

#### Intermezzo

Ecco altri nomi del Grillotalpa, che non trovarono altrove la loro nicchia.

A — Nomi tratti dall'abitudine di scavare la terra (1).

Sbùsa-àrsari, letteralm.: Buca-argini (Venezia [Boerio, 32]. — Polesine [Mazzucchi, 164]. Loreo di Adria, Contarina; Lendinara; Melara di Massa Super.; Ficarolo di Occhiobello [r. p.]).

Sbusa-canàli (Padova: ad Este [r. p.]). Rugaröla (Pavia [MERLO, 165, p. 160]), e

Rusgaröla (Brescia: a Chiari [r. p.]), che traggono da Rugar = « Grufolare ».

Ciapussèra (Alessandria, ad Alluvioni-Cambiò; Serravalle-Scrivia di Novi-Ligure [r. p.]), forse da Ciapostré = « Frugacchiare ».

Frucola (Toscana: dove? [Merlo, 165, p. 159]), da Frucare = « Frugare ».

Bùrica (Lucca [Nieri, 190, che trae questa voce da Buricare = « Frugare »], Capannori, Mazzacuccoli, Altopascio, Monsummano [r. p.]). Si vedano dei nomi simili per la « Talpa » all'Intermezzo del n.º 612, in B, p. 941.

Bricco (Roma: a Viterbo [r. p.]), forse un corrotto dell'antecedente.

Zappaterra (Caserta, Casapulla, S. Maria C. V., Teano [r. p.]). Aratùru (Lecce [in com. prof. Daniele]; Maglie di Gallipoli [Merlo, 165, p. 163]).

Scava-terra (Cosenza [r. p.]).

<sup>(1)</sup> I nomi a tipo Rùfola, da Rufolare si leggano al tema Talpa n.º 613.

Pèrcia-cquàra, letteralm.: Buca-fossi (Cosenza [in com. dott. Trotter]).

Pèrcia-ssàja, letteralm.: Fora-canali (Messina, Itala, Mili, Antillo [r. p.]).

Scassa-ssàja, letteralm.: Scassa-canali, ma Scassare nel significato degli agricoltori per « Fare delle fosse attigue » (Messina [r. p.]; Taormina di Castroreale [in com. prof. Floresta]. — Catania [r. p.]. — Siracusa: a Noto [r. p.]. — Palermo [r. p.]).

B — Voci tratte dal nome di piante danneggiate.

a) Da Zucca:

Ven. G

Zuchàrie, pronuncia Zuciarie (Friuli: dove? [PIRONA, 233]).

Szuciàre (Friuli: a Latisana [r. p.]).

Ciuciàre (Friuli : a Fanna di Maniago [r. p.]).

Cozate (Friuli: dove? [PIRONA, 233]), e

Cozaràte (Friuli: a Varmo di Codroipo [r. p.]), e

Scozèse (Fr.: dove? [PIRONA, 233]), e Scocése (Fr.: a Tricesimo [r. p.]), e

Scoszés (Fr.: a Udine, Campoformido, Pasian di Prato [r. p.], che dipenderebbero, secondo il Merlo [165, p. 155] il quale ricorda i due nomi del Pirona, sempre da Zucca. E, quantunque mi sia difficile intravvedere nei tre secondi questa voce tematica, vi credo.

Szuchèra (Belluno, Sospirolo, Sedico; S. Gregorio nelle Alpi di Feltre [r. p.]. — Treviso; Tarzo di Vittorio-Ven. [in

com. sign. Perin]).

Chèra, storpiatura dell'antecedente (Belluno, Chies d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Limana; Longarone [r. p.]).

Szecaróla (Treviso [in com. prof. Saccardo]. — Padova [Con-

TARINI, 62, p. 27]), e

Zecarióla, o Zecaróla (Treviso [Ninni, 193, I]), per i quali nomi il Merlo [165, p. 154, nota 2] vedrebbe nella e l'influsso fonetico della voce Zecca, il ben noto parasita dei buoi, dei cani, e anche dell'uomo. Io, in vece, vedo l'etiologia di questi nomi sott'altro punto di vista (v. meglio a p. 210).

Ssucaróla (Vicenza: a Bassano; Marostica [in com. prof. Spa-

gnolo]; Thiene [in com. prof. Zuccato]; S. Giov. Ilarione d'Arzignano [r. p.]).

Zucaróla (Venezia [Boerio, 32]).

Szacaróla (Trentino: dove? [SCHNELLER, 277, p. 211, che in-Ven. Tr. dica la stessa voce anche per « Fucignone del Cosso », e la trae da Zacar = " Masticare »; ma v. meglio il mio pensiero a p. 210]. Rovereto, Lavis; Valsugana: a Tezze, Selva, Pergine: Val di Fiemme: a Cavalese [r. p.]).

Cigaróla (Trent.: a Mezzolombardo [r. p.]), e

Szaciarnèla (Trent.: a Vervò in Val di Non [r. p.]), che ritengo corrotti degli antecedenti.

Ssöcaröla (Brescia [Bettoni, 28]).

Zecaróla, o Zacaróla (Cremona [Fumagalli, 113, che scrive con due c], Casalbutano, Sospiro; Crema, Romanengo; Piadena di Casalmaggiore [r. p.]).

Zücaröla (Sondrio, Berbenno, Bianzone, Regoledo-Cosio [r. p..]).

Zücö (Como: a Guanzate, Lomazzo [r. p.]).

Zükssa (Como: a Valtravaglia di Varese [MERLO, 165, p. 155]).

Ssücàssa, con le ss quasi sc in sci di scienza (Como: a Besozzo di Varese, Porto Valtravaglia [r. p.]).

Ssuchéta, con le ss come sopra (Milano: a Turbigo di Abbiategrasso [r. p.]. - Pavia: a Vigevano di Mortara, Langosco [r. p.]).

Zucaröla, o Zacaröla, o Zuchétta (Milano [CHERUBINI, 59; e r. p.]).

Ssüchèra (Pavia: a Stradella di Voghera [r. p.]).

Ssüchèra, con l'ss come sc di scienza (Novara, Recetto; S. Giuseppe-Casto di Biella, Sostegno, Lessona; Lamporo di Vercelli [r. p.]; Borgo-Sesia di Varallo [Merlo, 165, p. 154]. — Torino: a Vestignè d'Ivrea; Susa [r. p.]).

Szüchèra (Alessandria: a Cartosio d'Acqui [r. p.]).

Ssichèra (Monferrato [Ferraro, 202, in Sichèa]).

Sukère (Alessandria: a Refrançore [Merlo, 165, p. 154]).

Ssucairóla (Cuneo: a Mondovì [r. p.]) (1).

Ssüchéta, con l'ss come sc in scienza (Novara, Ameno, Cameri,

Lomb.

Piem.

<sup>(1)</sup> Con lo stesso nome Ssucairóle è chiamato a Mondovi [Colla: Herb. pedem., v. VIII] un fungo: la «Famigliola gialla buona», cioè la «Pholiota mutabilis (Linné in gen. Agaricus) Fries».

Casalbeltrame, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio-Agogna, Cerano, Cittadella, Dagnente, Galliate, Grignasco, Momo, Nibbiola, Orta, Oleggio, Recetto, S. Bernardino, Suno, Tornaco, Vicolungo, Vespolate; Pallanza, Crusinallo, Intra; Varallo-Sesia, Borgo-S., Valduggia [r. p.]. — Cuneo: a Garessio di Mondovi [r. p.]).

Ssüquéta, con l'ss come sc di scienza (Nov. : a Borgolavezzano, Casalino, Romentino, Trecate [r. p.]).

Ssücòta, con l'ss come sopra (Nov.: a Trecate [r. p.]).

Züca (Nov.: a Castelletto sopra Ticino [Merlo, 165, p. 155]).

Cussa (Nov.: a Trivero di Biella [r. p.]. — Aless.: a Portacomaro d'Asti [r. p.]), e

Cussèra, con l'ss quasi sc di scienza (Torino, Carmagnola, Cavagnolo; Ivrea [r. p.]. — Cuneo: a Bra d'Alba, Sommariva-Bosco; Mondovì [r. p.]), e

Skaussèra (Alessandria: a Frugarolo [Merlo, 165, p. 156], Castelceriolo, Castellazzo [r. p.]), e

Scraussèra (Aless.: a Serravalle-Scrivia [in com. prof. Spiritini]) (1), e

Cussira (Tor.: a Carmagnola [r. p.]), e

Cussaròla (Tor.: a Ciriè [r. p.]. — Cuneo, Roccavione, Tarantasca; Savigliano di Saluzzo [r. p.]), e

Cussairòla (Torino; Almese di Susa [r. p.]. — Cuneo: a Mondovì [r. p.]), e

Cossèra (Torino [ZALLI, 310]), e

Cossaròla (Tor.: a Carmagnola [r. p.]), e

Cossairòla (Torino [DI S. ALBINO, 94]), e

Cossonèra (Tor.: a Moncalieri [r. p.]), e

Cossinèra (Torino [ZALLI, 310]), e

Cussünèra (Tor.: a Moncalieri, Poirino, Santena [r. p.]), e

Cussunèra (Cuneo: a Bra d'Alba [r. p.]), e

Caussinèra (Torino [Zalli, 310], Chieri [r. p.]), da Cossa pure piemontese indicante « Zucca », quantunque per le ultime cinque voci il Merlo [165, p. 157] pensi a possibili derivati in -aria da un ipotetico \* Scalzinare per « Scalzare », e quindi indicanti letteralmente: Scalzatrice.

<sup>(1)</sup> Per questo nome e l'antecedente, che ricordano lo Sgraussàra veronese, v. a p. 210.

Ssuceà (Genova [CASACCIA, 53]). Lig. Ssuchèrla (Piacenza: a Podenzano [r. p.]). Em. Szuchèra (Forlì: a Forlimpopoli [r. p.]). Zucara (Bologna [Ungarelli, 300]). Zucaróla (Ferrara [Merlo, 165, p. 154]). Zucaröla (Ravenna: a Conselice di Lugo [r. p.]). Zucarella (Bologna: ad Imola [Tozzoli, 296]). Zuchétta (Ravenna: a Faenza [Merlo, 165, p. 155]). Zucléta (Bologna: ad Imola [Merlo, 165, p. 155]). Zuccajuòla (Toscana [FANFANI, 98]). Tose. Zuccajòla (Firenze: a Prato [r. p.]. — Grosseto: a Massa-Marittima [in com. maestra Mazzarocchi]. - Siena [in com. dott. Nannizzi]; Montepulciano [r. p.]). Zuccajòlo (Ascoli-Piceno [in com. prof. Amadio]). Mar. -Zucchèra (Pesaro [r. p.]). Zuccrin (Pesaro, Candelara, Saltara, Fano [r. p.]). Umbr Zuccajòla (Perugia: a Foligno, Spello [r. p.]). Zuccherone (Roma: a Vetralla di Viterbo [r. p.]). Laz. -Cucucciàre (Chieti: a Lanciano [FINAMORE, 105, p. 63 - n.º Abr. 2517), e Cucuccère (Chieti: a Francavilla al Mare [r. p.]), e Chicucciàre (Chieti: a Vasto [ANELLI, 5a]), da Cucòcce = « Zucca ». Cucumeràrgiu (Sardegna merid. [SPANO, 283]), e Sard. Cumburiàrgiu (Cagliari: a Sinnai [MARCIALIS, 156]), e Cucubiu (Cagl.: ad Isili di Lanusei [MARC., 156]), e Clumbiàrgiu (Cagl.: a Sestu [MARC., 156]), dal lat. Cucumerus = " Zucca ». b) — Da Cipolla: Cipollàjo (Ascoli-Piceno [in com. prof. Amadio], Offida, Folignano [r. p.]), e Cioccàglia (Perugia: ad Assisi di Foligno [r. p.]), da Chiòcchia = « Cipolla », e Cipullàro (Campobasso: a Frosolone d'Isernia [r. p.]), e Cipuddàrgiu (Sardegna: dove? [MERLO, 165, p. 156]), e Chibudàrzu (Cagliari: a Bosa di Oristano [MARCIALIS, 157, p. 2617), che indicano letteralm.: Cipollajo, da Cipùddu o Chibùdda = « Cipolla », e trovano riscontro nell'aragonese Cebollera di Benasc, Graus, Benavarre, e nel catalano Ceboller di Tremp [GRIERA: Atlas ecc., Mapa « El Grill-ca-del » inedita].

Móru-cibùddu (Cagliari: ad Oristano [MARCIALIS, 157, p. 261]), che il Rolla [244a] traduce con: « L'insetto moro delle cipolle », ed il Merlo [165, p. 153] ne convalida l'esattezza.

C — Nomi tratti dall'abitudine di rodere le parti sotterranee delle piante.

Magna-radise (Quarnaro: a Pisino [r. p.]), di cui troviamo il suo corrispondente Magna-radice nel Chietese (Casale in Contrada [r. p.]) per « Talpa », che, probabilmente, emigrato in Istria subì la sostituzione del battezzato. Troviamo anche un riscontro positivo nel Rouiga-racinas provenzale [Honnorat, 136]).

Magnapatàte (Trieste [r. p.]).

Mange ssórk, letteralm.: Mangia grano turco (Friuli: a Magnano di Tarcento [r. p.]).

Mange ssortùre, letteralm.: Mangia granoturco (Udine [r. p.]). Patatàra, letteralm.: Pianta di patata (Trentino: a Cles in Val di Non [r. p.]), voce che potrebbe, forse, essere usata come nel Veronese per Patatón (o Pagnocón) nel significato di « Paccioccone », ma con il senso sottinteso di Mangia-patate, essendo le patate cibo che ingrassa (¹).

Magna-ranninie, letteralm.: Mangia grano d'India, cioè: M. grano turco (Grosseto: a Sorano [Merlo, 165, p. 156], Sovana, Pitigliano [r. p.]).

vana, Finghano [1. p.]).

Coupo-porri, o Coupo-cebo (Nizzardo: dove? [Piat, 225, in Courtilière]).

Taya-pwòre (Nizz.: a Piano del Varo [GILL. & EDM., 129<sup>a</sup>, in Courtilière]).

Taya-pwark (Nizz.: a Mentone [GILL. & EDM., 129a, in Courtilière]).

Taja-pòr (Torino: a Rivoli [Merlo, 165, p. 156]), e

Tya-poare (Nizzardo: a Mentone [Rolland, 245, III, p. 296]), e

<sup>(</sup>¹) Nel Veronese corre anche, tratta da Patata, la voce Patatùco per « Austriaco », perchè mangiatore di patate. Ma siccome i soldati austriaci erano ritenuti dal nostro popolo un po' corti di comprendonio, così la stessa voce assunse pure più tardi il significato di « Babaccione ».

Tayo-puore (Nizza [Merlo, 165, p. 156], che trovano riscontro nel Taya puerres provenzale [Honnorat, 136, che scrive Talha-p.]).

Sbùscia-cardu, letteralm.: Buca-cardi (Ascoli-Piceno [in com.

prof. Amadio]).

Magna-càvoli (Roma: a Viterbo [in com. dott. Lepori]).

Magna-còzze, letteralm.: Mangia-corteccia (Roma: a S. Felice Circeo di Velletri [Merlo, 165, p. 155]), di probabile immigrazione abruzzese. — Teramo: a Castiglione-Casauria di Penne [Finamore, 105]. — Chieti: a S. Eusanio del Sangro di Lanciano [Finamore, 105]).

NB. — Questi nomi legati a Cipolla sono diffusi in Francia, con i Trinko-sébo e Trinka-sébas dell'Aveyron e delle Alte-Alpi [GILL. & EDM., 129ª, in Courtilière], i Tàyo-cébo, Tàyo-pouerri, Copo-cébo, Copo-porri, Tayo-sébo, ecc. della Provenza e Linguadoca [Rolland, 245, v. XIII, p. 112; GILL. & EDM. su cit.], ecc., e qualcuno ricorre qua e là anche in Ispagna con l'aragonese Cuca-cebollera di Fonz, Binèfar, Peralta-De-La-Sal, Tamart-De-Llifera, ed il catalano Talla-cebes di Borges-Blanques [Griera: Atlas ecc., Mapa « El Grill-cadel » inedita].

#### D - Voci tratte da zoonimi.

Musane (Friuli: dove? [PIRONA, 233]), e

Musàzze (Friuli: dove? [in com. prof. Rosmann]), da Musan = tanto « Topo selvatico », cioè il « M u s s y l v a t i c u s Linné », detto in Veronese: Rato de campo, R. ssalvègo, R. de bòsco, quanto « Topo campagnolo », cioè il « M u s a g r a r i u s Pallas », nel Veronese molto raro e quindi confuso con gli altri simili.

Vorpina, od Orpina (Genova: a Chiavari [in com. prof. Norcen]), da Volpe, forse per la lontana somiglianza del muso.

— Trovano riscontro nei francesi Voùrpe o Vourpo (Pon-

tarlier di Doubs [ROLLAND, 245, III, p. 296]).

Verminice (Lucca: a Serravezza [Merlo, 165, p. 165]), probabilmente da Vermine, come nome generico.

Ciaramèlla (Arezzo [r. p.]), e

Ciammèlla (Roma: a Frascati [Merlo, 165, p. 165]), che ricordano, come scrive giustamente il Merlo, i nomi abruzzesi a tipo Ciammarèlla, indicanti « Farfalla » (si leggano a p. 473). Fenomeno, che non saprei spiegare se non con il mutamento di significato di queste voci avvenuto nella emigrazione loro dagli Abruzzi nel Lazio ed in Toscana. Il Merlo ricorda pure il gruppo dei nomi della « Lumaca » a tipo Ciammarùca (v. a p. 149); ma neppur questo mi pare che calzi al caso nostro. Mi riferirei più volontieri, in vece, alla stessa voce Ciaramèlla, usata nella campagna pisana per indicare anche il Dormentone (v. a p. 180, in nota): la larva grossa, tozza, curvata a C del Maggiolino, e che vive sotterra, rodendo le radici, proprio come

il Grillotalpa; perchè questo nome, come dissi a p. 180 in nota, è usato tanto nella campagna pisana [r. p.] così come sta, quanto nel Senese e nell'Aretino sotto forma di Ciaramilla [Goidanico: Ricerche etimol. ecc., p. 48 - n.º 54 - B] per indicare letteralmente: Ciambella, o Foccacetta a chiocciola.

Cavaddhét-tapinàre, con il ddh palato-dentale esplosivo, e letteralm.: Cavallino-talpa (Bari: a Mola [r. p.]).

Lapunèddu i ssant'Antòni (Catania [in com. prof. Drago]), da Lapùni = « Calabrone » (v. a p. 328); ma non saprei trovarvi il nesso.

Sirràculu (Palermo: a Petralia-Sottana [r. p.]), che indica letteralmente: « Saracco », cioè la Sega a manico senza telajo, di cui la varietà a lama sottile è chiamata in italiano con un zoonimo: « Gattuccio »; forse per una lontana somiglianza di forma. La stessa voce siciliana indica pure, secondo il Traina [299], il « Phloe othrips ole a e Costa », insettuccio minuscolo, quasi microscopico, appartenente all'ordine pur minuscolo dei Tisanotteri, e molto dannoso all'olivo.

Giàlmu-maccióni, o Jàlmu-m. (Sassari: a Tempio-Pausania, Calangianus [r. p.]), che indicano letteralm.: Verme-volpe, e dei quali la prima parte è usata come termine generale, e la seconda trova riscontro nel Vorpina genovese ricordato più sopra.

NB. — Al n.º 168 (p. 345) elencai i nomi del Grillotalpa legati a *Cane*, ricordando lo sporadico francese. Ora, possedendo i documenti fornitimi dal prof. Griera, posso dire che tali

nomi sono molto diffusi anche in Ispagna come da noi, con il Cadell, letteralmente: Cagnetto, di tutta la zona sud-est della Catalogna, di tutte le Baleari e di molte località della Valenza; trovansi pure i catalani Grill-cadell di Terrassa e Ri-cadell di Centelles [GRIERA: Atlas ecc., Mapa « El Grill-cadel » ancora inedita].

E così ai nostri nomi del Grillotalpa legati a Grillo (v. al n.º 390, p. 577), corrispondono in Ispagna l'aragonese Grill di Fraga, ed i catalani Grilla di Berga o Griga di Pobla de Lil-

let [GRIERA su cit.].

Voglio ricordare ancora il catalano Marruca di Solsona [GRIERA su cit.], perchè fa ricorrere la mente ai numerosi nomi nostri a tipo Marruca, che corrono ininterrottamente dalle Marche alla Sicilia per « Chiocciola » (v. a pp. 148-156).

E - Nomi varî, incerti, oscuri.

? Caga-tèra (Istria: a Pisino [r. p., ma una volta sola]).
Mazza-òmeni (Istria: a Pirano [in com. prof. Rosmann]), non

so perchè.

Malte (Friuli: a Paderno di Cividale; Varmo di Codroipo; Pinzano di Spilimbergo; Treppo di Tolmezzo, Sutrio, Caneva [r. p.]), oscuro, se non si volesse legare a Màlos = « Nocivo », come abbiamo, sempre in questa regione, il Malòs, per Crot malòs = « Rospo ».

Bóge (Friuli: a Porpetto di Palmanova [r. p.]), oscuro.

Arfola (Trentino: a Tione nella Giudicaria [r. p.]), che mi è oscuro, se non fosse un metatetico corrotto di un Rùfola importato, come lo fu nel Friuli (v. al n.º 613, p. 944). — Probabilmente ha dato origine per adattamento al nome

Orssola, che si ode a Tione stesso.

Strùmpa-dìi, letteralm.: Stronca-diti (Torino [r. p.]), non saprei perchè, se, forse — avvicinando a questa le voci provenzali Coupa-peds, Copo-ped, Tajo-ped [Honnorat, 136; DE FOURNIER, 83] — non si potesse pensare ad uno scambio del tutto per una parte, e considerare la voce Piede nel significato di « Piede della pianta », cioè il Collaretto, che è la parte più comunemente attaccata degli ortaggi o delle pianticelle giovani.

Cachevizzo (Ascoli-Piceno [in com. prof. Amadio]), oscuro.

Zengozzara (Perugia: a Campomiccio di Terni [r. p.]), oscuro. Puzza d'uje (Teramo [r. p.]), oscuro.

Zéza (Caserta: a Mignano; Francolise di Gaeta [r. p.]), oscuro. Zimico (Bari: a Gravina di Altamura [in com. dott. Troffer]), oscuro.

S-ciàva s-ciàva (Reggio in Cal. [r. p.]), che mi è oscuro.

Cazzùni (Messina: a Rometta [r. p.]), che significa letteralmente « Pene », ma non saprei trovarne la ragione, se non, ferse, per la forma del Grillotalpa che ne ha una lontanissima parvenza. Cosa non impossibile, perchè nomi tratti da questo tema sono usati nelle regioni meridionali comunemente ad indicare: tanto alcuni pesci, come il Cazzillo de re napoletano [Costa, 69] o Membro di re romano [VIN-CIGUERRA, 308, p. 24] per la « Donzella zigurella », cioè l' « Julis vulgaris Flem. » (detto: Papagà de mar a Venezia [Boerio, 32], Girèla a Trieste [Kosovitz, 139], Zigoèla a Genova [Casaccia, 53], Girella a Nizza [Hon-NORAT, 136], Maravizzo a Civitavecchia [VINCIGUERRA, 308, p. 24, e r. p.], Marvizzo a Napoli [r. p.], Nzurèddu a Catania [Sicher, 281, p. 35 estr.]), bellissima specie marina dai vaghi colori, ma dalla testa interamente nuda, donde i nomi scurili; quanto alcune oloturie, come il Cazzo de mare e analoghi dei paesi rivieraschi meridionali (Cazzu di mari in Sicilia [TRAINA, 299]) per quasi tutte le specie in generale, o il Cazzo-riàle napoletano per lo Stichops regalis (Cuvier in gen. Holoturia) Brandt » [Costa, 69], o i Cazzu de mari e Cazzu marinu e Cassumen sardi per l' « Holothuria tubulosa Gmelin » [MAR-CIALIS, 157, p. 253], curiosi animali marini, che, quantunque abbiano qualche apparenza di Vermi, appartengono tuttavia alla branca degli Echinodermi (chi non ha visto qualche « Stella di mare » che ne è il tipo?), ma con il corpo molle, gelatinoso, senza aculei, per lo più diafani o cerosi, e con forme tali da spiegare benissimo i nomi vernacoli non troppo parlamentari. E poi abbiamo ancora, sempre nelle province meridionali: il Pappa-pizza sardo, letteralm.: Pappamentula, per « Filatessera » (v. a p. 97); il Cazzunèddu di Messina per « Bruco grosso » (v. a p. 319); il Cazzòdda e simili baresi per « Aselluccio » (v. a p. 972); il Cazzòtele pure di Bari per « Girino di rana » (v. a p. 978); il Cazzùdde di Molfetta per « Vermiciattolo » (v. a p. 969); e gli espressivi Cazzillo cosentino e Quije teramano per « Pungiglione » (v. a p. 207).

914. — Forféta da formighe (Venezia [Boerio, 32]), = « Larva del Formicaleone » (v. per la nom. al tema Chioccia n.º 235; ed anche in Diavolo n.º 978).

Tesùja, letteralm.: Forbici (Genova: ad Arenzano, Pegli, Prà, Recco, Camogli; Savona, Vado Ligure; Margherita di Chia-

vari [r. p.]).

- Fatt. onom.: le due mandibole puntute, lunghe ed arcuate, che sporgono ben visibili dalla bocca di questa larva, che, accoccolata sul fondo di un imbuto, scavato nella sabbia da essa stessa, attende, che qualche formica venga a curiosare sull'orlo del piccolo cratere, per farvela ruzzolare, lanciandole contro un getto di sabbia.
- 915. Forbizina (Brescia: a Pompiano [Bettoni, 28]), = « Scorpione d'acqua » (v. per la nom. al tema Scorpione n.º 593).

  Foresetón (Milano [Cherubini, 59]; Lodi [r. p.]).

  Forbsón, o Frosón (Lombardia: presso il confine novarese

[CHERUBINI, 59]. — Pavia: a Vigevano di Mortara [r. p.]).

- Fatt. onom.: l'avere questo insettaccio acquajolo, prossimo parente delle Cimici, brutto, schiacciato, sempre coperto del limo nel quale vive le due zampe anteriori allungate, ingrossate, ed arcuate in avanti, come quelle dello Scorpione; al quale del resto fa pensare subito, anche per la forma del corpo, cui non manca neppure il prolungamento addominale.
- 916. Forbesòto (Verona: a Badia Calavena), = « Filatessera » (¹), cioè una o l'altra specie del gruppo Linneano « S c o lo p e n d r a », ma specialmente il « L i t h o b i u s f o r f i c a t u s (Linné in gen. Scolopendra) Leach » detta ancora similmente nel Veronese: Fòrbese a Zevio, Cologna, S. Giovanni Lupatoto

<sup>(1)</sup> Adotto questo nome, usato nel secolo decimoquarto dal Frate Giordano di Rivalto [Prediche inedite recitate in Firenze dal 1302 al 1315; Bologna, Narducci, 1867, 238], perchè veramente scultorio, come discendente diretto dalla voce « Filatessa » indicante una lunga fila di cose

(v. anche in Baco n.º 18ª, Biscia n.º 73ª, Scorpione n.º 588ª, Verme n.º 653ª, Arrotino n.º 685).

Forfiséta (Belluno: ad Auronzo [in com. maestro Chiarelli]). Forbicétte (Siena: a Cetona di Montepulciano [r. p.]).

Taglia-fàurce, con l'ia appena sensibile (Foggia: a Trinitapoli [r. p.]).

Tagghia-fource (Bari: a Bisceglie di Barletta [r. p.]).

Tagghia-fuércc (Bari: a Montrone [r. p.]).

Taglia-fouérce (Bari: a Trani di Barletta [r. p.]).

Fórfeca (Lecce [Costa, 69; e r. p.]).

Fórfica (Lecce: a Taurisano di Gallipoli [r. p.]).

Pizzica-fuèrfici (Lecce: a Taranto [DE VINCENTIIS, 89]).

Fruòffice (Cosenza: ad Amantea di Paola [r. p.]).

Furbicitta (Messina: a Taormina di Castroreale [r. p.]).
Fòrficia (Catania: a Mineo di Caltagirone]. — Trapani: a Mon-

te S. Giuliano, Paceco; S. Ninfa di Mazzara del Vallo [r. p.]).

Fòrbicia (Siracusa: ad Avola di Noto [r. p.]).

Fuòrficia (Siracusa, Bagni-Cannicatini [r. p.]).

Fuòrbicia (Sirac.: a Spaccaforno di Modica; Padrino di Noto [r. p.]).

Fòffici (Sirac.: ad Augusta [r. p.]).

Cèntu-fòrfici (Girgenti, Siculiana, Aragona, Favara, Grotte, Montechiaro, Raffadali; Bivona [r. p.]), e

Cèntu-fùrfici (Girg.: a Porto-Empedocle [r. p.]), che rappresentano il curioso intreccio dei due nomi Centu-jammi + Fòrfici.

Fatt. onom.: il secondo paja di zampe, di questo miriapodo, con la forma di mascelle (noi naturalisti, invero, le chiamiamo: zampe-mascelle), potenti, arcuate, e terminate da artigli, che ricordano nel loro insieme le tenaglie, ma che per il popolo possono essere anche forbici.

# Intermezzo

Aggiungo altri nomi randagi dei Centogambe, avvertendo che quantunque usati ad indicarli in generale, senza distinzione di specie, servono tuttavia a denotare nella maggior parte dei casi la specie più conosciuta, perchè bazzicante nei locali umidi ed oscuri delle

Ven. G.

Ven. E.

abitazioni, cioè la « Strega » (v. al NB del n.º 593<sup>a</sup>, p. 912; ed anche al NB del n.º 685, p. 1084).

Ad ogni modo metterò il nome della specie più comunemente designata ogni qual volta se ne mostri l'opportunità.

#### A — Nomi tratti dal numero rilevante delle zampe.

Questi Miriapodi, con il corpo lungo, molto schiacciato, ad anelli ben visibili perchè arieggianti a piastre, hanno un numero di zampe che può salire fino a centocinquanta paja, sempre ben visibili e qualche volta lunghe due volte il corpo.

Ssènto-gambe (Quarnaro: a Cherso [in com. prof. Baroni]). Szènto-gambe (Quarnaro: a Fiume. — Istria: a Rovigno, Pola, Chersano, Canfanaro, Orsera, Pedena, Gimino, S. Lorenzo del Pasenatico, Pisino, Cerreto, Sovignaco, Antignana, Fasana, Buje, Capodistria [r. p.]. — Trieste, Monfalcone [r. p.]).

Ssènto-pié (Quarnaro: a Veglia [in com. prof. Baroni]).
Szènto-pié (Istria: a Pola, Albona, Pisino, Parenzo [r. p.],

Buje [in com. prof. Rosmann]. — Trieste [r. p.]).

Szènto-pìi (Istria: a San Vincenti, Parenzo, Pisino, Visignano, Montona [r. p.]).

Szènto-pèrsse, corrotto degli anteced. (Istria: a Dignano [r. p.]).

Szènto-szate (Trieste [r. p.]).

Cènt-pùs (Udine; Cividale [r. p.]).

Cènto-pis (Friuli: a Fagagna di S. Daniele [r. p.]).

Cènt-tàlpis da Talpe = « Zampa » (Udine, Meretto-Tomba, Rizzolo [r. p.]).

Cènto-pié (Udine [r. p.]).

Szènto-pié (Belluno; Agordo; Longarone [r. p.]).

Ssènto-pié (Treviso: a Cornuda di Montebelluna [r. p.]).

Ssènto-piéi (Venezia: a Mestre [r. p.]).

Cènt-giàmbes (Friuli: a Campoformido di Udine; Artegna di Gemona, Buja [r. p.]).

Cènt-giàmbas (Friuli: a Verzegnis di Tolmezzo [r. p.]).

Ssènt-giàmbis (Friuli: ad Udine, Feletto; Budoja di Sacile; Ampezzo; Flambro di Codroipo; Latisana; Rivarotta di Pordenone; Magnano di Tarcento [r. p.]).

Szènto-gambe (Friuli: a Gorizia [r. p.]. — Belluno, Ponte nelle Alpi, Sospirolo, Limana, S. Gervasio, Sedico; Cart di Feltre; Valle di Pieve-Cadore [r. p.]).

Ssènto-gambe (Treviso [r. p.]. — Vicenza [PAJELLO, 208]; Schio [r. p.]. — Venezia [r. p.]. — Padova: a Cittadella

[r. p.]).

Ssèni-gambe (Polesine [MAZZUCCHI, 163]).

Ssènto-gambe (Val Lagarina: ad Ala, Vo d'Avio, Rovereto, Villa Lagarina, Sacco, Pomarolo, Noriglio, Matarello, Mezzolombardo [r. p.]).

Zzènto-gambe (Valsugana: a Tezze, Pergine, Grigno, Castelnuovo; Val del Cismone: a Primiero; Val di Fiemme: a Predazzo; Val di Non: a Revò; Giudicarie: a Tione; Val Sarca: a Riva, Dro, Arco [r. p.]).

Ssènto-péi (Val Lagarina: ad Avio, Rovereto, Trento [r. p.]).

Zzènto-péi (Val Sarca: a Riva [r. p.]).

Ssent-zate (Rovereto [r. p.]).

Cènt-pée (Brescia: a Chiari [r. p.]. — Sondrio, Berbenno, Bianzone, Chiavenna, Delebio, Morbegno, Pendolasco, Ponte in Valtellina, Talamona [r. p.]. — Milano, Garbagnate; Abbiategrasso; Saronno di Gallarate [r. p.]. — Pavia: a Bereguardo, Carbonara al Ticino; Mortara, Albonese, Tromello, Vigevano, Valle-Lomellina, Cilavegna [r. p.]).

Cènt-pèdis (Como: a Taino di Varese [r. p.]).

Cempée (Como: a Guanzate, S. Pietro-Sovera, Lomazzo, Gravedona, Garzeno; Margno di Lecco; Varese, Porto-Valtravaglia, Voldomino, Grantola [r. p.]).

Cint-pée (Milano: a Turbigo di Abbiate-grasso [r. p.]).

Ssènto-pé (Brescia [BETTONI, 28]).

Ssènt-pé (Mantova: a Sermide [r. p.]).

Ssènt-gambe (Mantova [ARRIVABENE, 10]).

Ssent-in-gambe (Cremona [Fumagalli, 113, che scrive Zent-]).

Ssènto-gambe (Bergamo [r. p.]).

Ssènt-gambi (Mantova: a S. Giacomo delle Segnate di Revere [r. p.]).

Cènt-gambi (Sondrio, Campo-Mezzola, Chiuro, Tirano [r. p.].

— Pavia: a Vigevano di Mortara [r. p.]). Cènt-gamp (Sondrio: a Regoledo-Cosio [r. p.]).

Cènt-gamb (Como: a Bellano [r. p.]).

Cèint-gamb (Pavia: a Stradella di Voghera [r. p.]).

Lomb.

Ven. Tr.

Piem. -

Cènt-gamb (Alessandria; Tortona [r. p.]. — Novara: a Pallanza, Cannero, Carpugnino, Ghiffa, Baveno, Cursolo [r. p.]). Cènt-gämb (Aless.: a Castelnuovo-Scrivia di Tortona [r. p.]).

Cènt-gambi (Aless.: a Valle S. Bartolomeo; Roccagrimalda di Acqui [r. p.]. — Novara: a Casalbeltrame, Fontanetto-Agogna, Recetto, Romagnano-Sesia [r. p.]).

Ssènt-gambi (Aless.: a Cassine, Castellazzo [r. p.]. — Torino: a Boschi-Barbania, Chieri [r. p.]).

Ssènt-gambe (Aless.: ad Acqui, Morsasco [r. p.]. — Torino, Ciriè; Susa [r. p.]).

Ssènt-gamb (Aless.: ad Alluvioni-Cambiò, Bassignana, Castel-ceriolo [r. p.]. — Cuneo, Chiusa-Pesio, Vernante [r. p.]). Ssèint-gambi (Aless.: ad Origlio [r. p.]).

Ssèintu-gambe (Aless.: a Serravalle-Scrivia di Novi Ligure [r. p.]).

Cènt-pé (Aless.: a Pecetto-Valenza; Guazzara di Tortona [r. p.]. — Novara, e in venti comuni del suo circondario; Biella; Intra di Pallanza, Nebbiuno, Lesa; Valduggia di Varallo-Sesia, Borgo-Sesia, Roccapietra; Vercelli [r. p.]). Cènt-péd (Novara [r. p.]).

Cènt-péi (Novara, Suno, Ghemme; Crusinallo di Pallanza [r. p.]).

Ssènt-pée (Alessandria, Fresonara; Cartosio d'Acqui [r. p.]. — Torino: a Volpiano, Rivara, Cavagnolo, Moncalieri, Santena; Ivrea, Volperga [r. p.]. — Cuneo: a Busca; Garessio di Mondovì [r. p.]).

Ssan-pées (Tor.: a Sale-Castelnuovo d'Ivrea [r. p.]).

Ssèntu-pé (Genova [r. p.]).

Ssèntu-péi (Porto-Maur.: ad Oneglia; Ventimiglia di S. Remo [r. p.]).

Ssèntu-gambe (Porto-M.: a Pieve di Teco; S. Remo, Bordighera [r. p.]. — Genova, Sori, Busalla, Fegina, Camogli, Quarto dei Mille; Albenga; Chiavari, Rapallo; Savona, Varazze [r. p.]).

Ssènto-gambe (Genova [Casaccia, 53, che scrive: Çent-; e r. p.]).

Ssènt-gambi (Reggio: a Guastalla [r. p.]).

Zènt-gambi (Parma [Malaspina, 150]. — Forlì [r. p.]).

Zènt-gamb (Modena [MARANESI, 161]; Fanano di Pavullo nel Frignano [r. p.]).

Lig. -

Em.

Szènt-gamb (Ravenna: a Faenza [r. p.]).

Zzènt-gamb (Ferrara [FERRI, 103]).

Tosc.

Mar. -

Umbr.

Zèint-gamb (Piacenza [Foresti, 1087).

Zäint-gamb (Bologna [Ungarelli, 300, in Animäl], Castello di Serravalle, Crevalcore [r. p.]).

Ssèint-pé (Piacenza: a Podenzano [r. p.]).

Cènt-pi (Ravenna: a Conselice di Lugo [r. p.]).

Zäint-pì (Bologna [Ungarelli, 300, in Animäl]).

Zzènt-pé (Firenze: a Modigliana di Rocca S. Casciano [r. p.].

— Massa e Carr.: a Carrara [r. p.]).

Szènt-gamb (Massa e Carr.: a Montignoso di Massa; Avenza, Fivizzano; Carrara; Pontremoli [r. p.]).

Cènt-pé (Massa e Carr.: a Massa, Forno [r. p.]).

Cènto-piédi (Firenze: a Pistoja [r. p.]. — Siena: a Montalcino; Montepulciano, Valiano, Campiglia d'Orcia [r. p.]).

Cènto-gambe (Firenze, Borgo S. Lorenzo, Prato, Figline; Pistoja, Morliana, Sambuca, Tizzana; Fucecchio di S. Miniato, Vinci [r. p.]. — Massa e Carr.: a Villa Collemandina di Castelnuovo-Garfagnana, Pontecori, Camporgiano [r. p.]. — Lucca: a Camajore, Monsummano, Pieve a Nievole [r. p.]. — Grosseto: a Massa-Marittima [in com. maestra Mazzarocchi]. — Siena [in com. dott. Nannizzi], Montepulciano [r. p.]).

Cènt-gamba (Massa e Carr. : a Marina di Carr. [r. p.]).

Cènt-gamb (Urbino, Acqualagna, Cagli, Macerata-Feltria, Pian-dimeleto; Pesaro, Fano, Gradara [r. p.]).

Cènto-gambe (Ancona [r. p.]).

Ciènt-amme (Ascoli-Piceno [in com. maestra Fabiani], Porto d'Asc. [r. p.]).

Ciènto-jampe (Ascoli-Pic.: a Porto S. Giorgio [in com. maestra Paladini]).

Ciènte-zampe (Asc.-P.: ad Offida [r. p.]).

Ciènt-piid (Pesaro [r. p.]).

Cènto-pé (Macerata: a Colbuccaro [r. p.]).

Ciènto-picole (Asc.-Pic. : ad Offida [r. p.]), corrotto degli antecedenti.

Cènto-piédi (Perugia, Massa-Martara [r. p.]).

Cènto-gambe (Perugia, Castiglione del Lago; Foligno, Assisi, Nocera, Sigillo [r. p.]).

Cènto-gamme (Per.: a Gualdo Tadino di Foligno; Terni, Campomiccio- Papigno, Stroncone [r. p.]).

Cènto-gambe (Roma: a Viterbo, Vetralla, Bolsena [r. p.]).

Cènto-rampe (Roma: ad Oriolo; Tivoli [r. p.]).

Cènto-ciànchi, da Cianca = « Gamba » (Roma : ad Arsoli [r. p.]).

Cèndu-pédi (Roma: a Tivoli [r. p.]).

Cènt-péi (Aquila: a Celano di Avezzano, Sante Marie [r. p.]). Cènti-pide (Chieti: a Scerni [in com. maestra Ciancaglini]).

Cènde-pid (Chieti: a Tollo [r. p.]).

Cènt-piti (Chieti: a Lanciano, S. Apollinare; Vasto [r. p.]).

Cènt-péd (Campobasso: a Colletorto di Larino [r. p.]).

Ciènt-piéd (Campob.: a Bojano d'Isernia; Larino, Ururi [r. p.]).

Ciènt-piéri (Campobasso [r. p.]).

Cint-piéd (Campob.: a Montefalcone di Larino [r. p.]).

Ciènt-gamb (Campobasso [r. p.]).

Ciènt-gamm (Campob.: a Fossalto [r. p.]. — Teramo, Castilenti, Notaresco, Rosburgo; Castiglione Messer Raimondo di Penne, Penna S. Andrea, Cermignano [r. p.]).

Ciènto-zamb (Campob.: a Civitanova d'Isernia, Pietrabbondante [r. p.]).

Ciènto-gamme (Chieti [r. p.]).

Ciènte-zampe (Aquila: a Castel del Sangro [r. p.]).

Ciènto-rampi (Aquila, Pagliara dei Marsi; Scurcola-Marsicana di Avezzano, Ortona dei Marsi [r. p.]).

Cènti-rampe (Aquila: ad Avezzano [r. p.]).

Cènte-rampe (Teramo: a Villa Passo [r. p.]).

Cènt-còsse, letteralm.: Cento-coscie (Aquila: a S. Pelino; Avezzano, Ajelli, Carsoli [r. p.]).

Cièntu-zampe (Caserta; a Dragoni di Piedimonte d'Alife; Sora [r. p.]).

Ciènte-gamb (Avellino: ad Anzano degli Irpini di Ariano [r. p.]).

Ciènt-gamme (Napoli [r. p.]).

Ciènt-gambi (Salerno: ad Angri; Vallo della Lucania [r. p.]).

Ciènte-ranfe (Salerno: a Mercato S. Severino [r. p.]).

Ciènte-piéri, o Ciènte-piére (Caserta, Cancello-Arnone, Capua, Casal di Principe, Casapulla, Maddaloni, Marcianise, Recale, S. Cipriano-Aversa, S. Maria C. V., S. Prisco, Tea-

Abr.

Laz.

Camp.

no; Gaeta, Caseano, Mondragone; S. Biagio-Saracinesco di Sora, Cassino; Palma-Campania di Nola; Sala-Consilina [r. p.]. — Avellino: a Montoro Infer. [r. p.]).

Ciènt-pière, spesso con la e finale muta (Salerno, Atrani, Baronissi, Castel S. Giorgio, Capezzano, Fajano, Minori, Vietri sul mare, Sarno; Capaccio di Campagna, Battipaglia, Roccadaspide, Sicignano; Vibonati di Sala-Consilina; S. Marco-Castellabate di Vallo d. Lucania, Cicerale, Lentiscosa, S. Mauro-Cilento, Stio [r. p.]).

Ciènto-piéde (Napoli [D'AMBRA, 78; er. p.]).

Ciènto-pière (Nap. : a Torre Annunziata di Castellamare-Stabbia [in com. prof. Moretti]).

Ciènte-piéde (Napoli [r. p.]. - Benevento [r. p.]).

Cènge-péte (Caserta: a Pontecorvo di Sora [r. p.]).

Cènte-còsce (Caserta [r. p.]).

Cind-piéd (Bari [in com. prof. Panza]).

Ciint-piit, o Ciinti-piid (Bari: a Conversano, Loseto, Putignano, Rutigliano; Altamura, Gioja del Colle [r. p.]).

Cinte-piide (Lecce: a Castellaneta di Taranto [r. p.]).

Cint-piir (Lecce: a Martina-Franca di Taranto [r. p.]).

Ciènte-piéde (Bari : ad Altamura [r. p.]).

Ciènti-piéti (Lecce : ad Otranto [r. p.]).

Cièntu-piédi (Lecce; Brindisi, S. Vito dei Normanni [r. p.]).

Tutt-piid (Bari: a Putignano [r. p.]), e

Tutt-piri (Bari: a Putignano, Rutigliano [r. p.]), che letteralm. indicano: Tutto-piedi.

Ciàmbe-ciàmbe (Bari: a Monopoli [r. p.]), e

Ciàmp-ciàmp (Bari: a Conversano [r. p.]), reduplicativi di Gambe.

Cinte-amme (Potenza: ad Acerenza, Tito, Vietri [r. p.]).

Ciènt-gamme (Pot.: a Chiaromonte di Lagonegro, Rotondella [r. p.]).

Ciènto-piéri (Pot.: a Lagonegro, Castelluccio Infer., S. Chirico-Raparo [r. p.]).

Ciènt-piér (Pot. : a Marsiconuovo, Spinoso [r. p.]).

Ciènto-pére (Pot. : a Castelsaraceno di Lagonegro [r. p.]).

Cièntu-péri (Pot. : a Maratea di Lagon. [r. p.]).

Ciènti-pére (Pot.: a Tursi di Lagon. [r. p.]).

Clinte-plide (Pot.: a Lavello di Melfi; Irsina di Matera [r. p.]).

Clint-plit (Matera [in com. prof. Sarra]).

Pugl. -

Bas. -

Cal. -

Cèntu-pièdi (Cosenza: a Casalino-Aprigliano Accattatis, 2;

er. p. ]).

Cèntu-pèdi (Catanzaro; Melissa di Cotrone, Verzino; Monteleone, Dinami, Fabrizio, Francica, Majerato [r. p.]. -Reggio [MALARA: Vocab. dialett. ecc.; e r. p.]; Palmi, Giffone; Caulonia di Gerace [r. p.]).

Cèntu-pèta, o C.-pèda (Catanzaro, Gagliato [r. p.]).

Cèntu-pèlli, con Il turbato palatale (Reggio: dove? [GLIOZZI: Il parlare calabrese ecc.]).

Cièntu-pède (Catanzaro: a Monteleone sin com. dott. Montoro]).

Cièntu-piàdi (Catanz.: a Cotrone [r. p.]).

Ciàntu-piàdi (Catanz.: a Borgia [r. p.]).

Cièntu-pièdu (Cos.: ad Acquapesa, Verbicaro [r. p.]).

Cièntu-gambi (Catanz.: a Serra S. Bruno di Monteleone, Soriano-Cal., Spilinga [r. p.]).

Cièntu-gamm (Cos. : a Scalea di Paola [r. p.])

Ciènti-gamme (Cos.: a Canna di Castrovillari [r. p.]).

Cèntu-cambi (Messina: a Lipari [in com. rag. Denaro]).

Cièntu-jammi (Siracusa: a Vittoria di Modica [r. p.]).

Cènto-gamme (Palermo [r. p.]).

Cèntu-pedi (Sicilia: dove? [Pasqualino, 217]. Messina, Rometta, Mili, S. Piero-Patti; Antillo di Castroreale, S. Teresa-Riva [r. p.]).

Cèntu-pedi chiattu (Mess.: a Taormina di Castroreale [in com. prof. La Floresta]), dove chiattu = " piatto " fu messo per distinguere i Centogambe dai « Millepiedi » che si chiamano spesso con lo stesso nome e sono cilindrici.

Cèntu-piéri (Catania [r. p.]; Randazzo di Acireale [in com. dott. Finocchiaro]. — Siracusa: a Modica, S. Croce Camerina; Noto [r. p.]).

Centupè (Caltanisetta: a Piazza Armerina [Rocella, 243a]). Cèntu-granfi, letteralm.: Cento-granfie (Pal.: a Petralia-Sottana di Cefalù [r. p.]).

Céntu-péis (Sardegna merid. [Spano, 283]).

Céntu-pédi (Sassari : a Tempio-Pausania, Calangianus [r. p.]).

Chéntu-bés, Chéntu-pés (Sass.: nel Logudoro [Spano, 283]; Luras di Tempio [r. p.]).

Chéntupèdes (Sass.: a Bitti di Nuoro [r. p.]).

Sic. -

Sard.

Chéntu-péduda (Sass.: ad Oliena di Nuoro [MARCIALIS, 157, p. 259]).

B — Nomi tratti da cose che ricordano l'aspetto del Centogambe,

Galia (Quarnaro: a Veglia [in com. prof. Bertoldi]. — Istria: a Parenzo, Visignano, Capodistria [r. p.]. — Trieste, Aquileja, Gorizia [r. p.]), e

Galia da muro (Trieste [in com. prof. Rosmann]), e

Galla (Istria: a Pirano [Ive, 136a, p. 137]), e

Galéja (Istria: a Rovigno [Ive, 136a, p. 137]), e

Galija (Istria: a Gallesano [Ive, 136a, p. 137]), e

Galùe (Trieste: a Monfalcone [r. p.]), e

Gaija (Trieste: a Grado [in com. prof. Bertoldi]), e

Galia (Treviso [Ninni, 193, I]; Vittorio-Ven. [in com. prof. Saccardo]. — Vicenza [r. p.]; Bassano; Marostica [in com. prof. Spagnolo]. — Padova: a Piove di Sacco [r.

p.]. - Polesine [MAZZUCCHI, 163]), e

[[Galera (Provenza [Honnorat, 136]), voci usate per indicare specialmente la « Strega » (v. per questo nome più sotto), cioè il Centogambe delle case (v. meglio al NB del n.º 593ª ed al n.º 685), ma che indicano letteralm.: « Galera », perchè — ci dicono con diagnosi esatta il Boerio [32] e l'Honnorat [136] — queste Streghe dalle numerose zampe lunghe, ci fan ricordare le famose navi dai cento remi della superba repubblica veneziana.

Pètine (Istria: a Pisino, Parenzo [r. p.]), e

Pètine de vipera (Istria: a San Vincenti [r. p.]), e

Pettanèllo (Potenza: ad Acquafredda [r. p.]), perchè i Centogambe possono far ricordare bene il Pettine.

Stréga (Siena: a Montepulciano, Castiglione d'Orcia, Radicofani, S. Casciano [r. p.]), e

Stréga-ssèrpe (v. al n.º 73ª, p. 245).

Magàra (1), letteralm.: Strega (Potenza: a Trecchina di Lagonegro, Latronico, S. Chirico-Raparo [r. p.]), e

Masciàra, corrotto dell'anteced. (Pot.: a Salandra di Matera

<sup>(</sup>¹) Questa voce ed altre similari sono usate anche per « Ragnatela » (v. a p. 125; e si leggano le glosse a pp. 95-96 e 128).

[r. p.]), nome dato specialmente al « Centogambe delle case» (v. per la nom. al NB del n.º 593°, ed anche al n.º 685), perchè, con le numerose zampe lunghe e filiformi che circondano questo curioso miriapodo come di un bioccolo di capelli arruffati, con le sue tinte evanescenti, e con lo sfuggire rapido in presenza di un lume, conduce le menti popolane a ricordare le Streghe. E, forse, si potrebbero considerare come forme analogiche il Sòggera di ssèrpi ed il Ssòggira-ssèrpe siciliane ricordate al n.º 73°. Vi aggiungo anche per una lontana analogia, che mi pare intravvedervi, il trentino Barabéchel (v. avanti in F).

#### C - Voci tratte da zoonimi.

Ragno ssènto-gambe (Trieste [r. p.]), e

Ragno di ssant'Antonio (Pisa: a Terricciola [r. p.]), e

Béss-ragn, letteralm.: Biscia-ragno (Pesaro-Urb.: a Fano [r. p.]), e

Ragno-centuràmbi (Roma: a Tivoli [r. p.]), e Taràntola, letteralm.: Ragno (Cosenza [r. p.]), e

Taràntula (Palermo [r. p.]), usati specialmente per la « Strega » (v. per la nom. al NB del n.º 593°), perchè con le sue zampe lunghe e sottili, vista in fretta, può far ricordare il Ragno delle case. La dedica a S. Antonio mi riesce oscura, ancorchè si trovi con lo stesso significato un Ssant-Antuóno anche in Basilicata (v. avanti in D).

Cerénssula, per Ceréntula, letteralm.: Tarantola, il vero ragno velenoso (Cagliari: a Lanusei [Marcialis, 156, p. 259; e r. p.]), nome usato specialmente per la « S c o l o p e n d r a d a l m a t i c a Koch », ed è dovuto a semplice sostituzione per inerzia d'inventiva onomastica.

Bèstie da ssènto gambe sing. (Venezia: a Portogruaro [r. p.]). Bestia d'la fortuna (Mantova [PAGLIA, 207, p. 384]).

Gàtula, letteralm.: Piccola ruca (Novara: ad Omegna di Pallanza [r. p.]), e

Gata, letteralm.: Ruca (Cuneo: a Savigliano [r. p.]. — Genova: a Finalborgo di Albenga [r. p.]), e

Rua-gàta, forma inorganica di Ruca + Gatta (Torino: a Carmagnola [r. p.]), e

Rugo (Aquila: ad Avezzano [r. p.]), e

Campa, letteralm.: Ruca (Salerno: a Sapri di Sala-Consilina; Agropoli di Vallo d. Lucania [r. p.]), nomi pur questi usati specialmente per la « Strega » (v. al NB del n.º 685), perchè, con la sua lunghezza e le molte gambe sottili che la rivestono come tanti peli, fa ricordare le Ruche, cioè i bruechi pelosi.

Ciàbre-garèlle, letteralm.: Capretta-sghemba (Torino: a Cesana di Susa [r. p.]), forse per il suo correre a sghimbescio.

Pissaròla (Torino [r. p.], che ritengo un semplice corrotto di Pessiòira, letteralm.: Pizzicatora, usato quì stesso per «Forfecchia » (v. all'Intermezzo del n.º 911, in D, p. 1271).

Scaramànu, letteralm.: Scarafaggio, ma nero (Bari: a Canosa di Barletta [r. p.]), nome adottato probabilmente li per li

dall'interrogato, non conoscendo quello proprio.

Casèntula, letteralm.: Lombrico (Reggio in Cal. [Costa, 69]), dato specialmente alla « Scolopendra morsitans Gervais», un Centogambe proprio delle regioni merid., lungo così e con tinte tali da richiamare bene alla mente dei monelli il Lombrico.

Taja-pé (Cuneo: a Dronero, Cervasco, Vernante, Vinadio; Mondovì; Mocetta di Saluzzo [r. p.]), nome usato per il « Punteruolo della vite », cioè il « R h i n o m a c e r b e t u la e (Linné), = Rhinchites b. (Fabricius) Auctorum », scarafaggino bellissimo, ora verde ed ora azzurro metallico, di cui il nome passò ai Centogambe ed anche ai Millepiedi (v. per la nom. al n.º 98) certo per accidente, dovuto, forse, all'influsso di altri nomi contenenti la voce Piede. Troviamo un riscontro analogo nel Ssèga-póddighe sardo (v. più sotto; e confr. pure lo Strùmpa-dìi piemontese a p. 1282, per « Grillotalpa »).

### D - Agionimi.

Maria-centuràmpi (Roma: a Tivoli [r. p.]), e

Zi' Maria a cièntu zampe (Caserta: a Mignano; Francolise di

Gaeta [r. p.]), e

Maria a cèntu pière (Cas.: a Formia di Gaeta, Sessa-Aurunca [r. p.]), ne' quali nomi la voce Maria dipende senza dubbio da influsso di altri animali con tale nome, che non sono rari (v. in Antrop. [115, nn. 75-81], ed anche in questa se-

conda parte), per la solita inerzia popolare di cercare nomi nuovi.

Ragno di ssant'Antonio (v. sopra in C), e Ssant'Antuóno (Potenza: ad Anzi [r. p.]), che mi sono oscuri.

E - Nomi tratti da credenze o superstizioni.

Pòrta-fortùna (Quarnaro: a Chiusi nell'Isola di Lussino [r. p.].

— Istria: a Pisino, Parenzo [r. p.]. — Belluno; S.

Gregorio nelle Alpi di Feltre [r. p.]. — Treviso [r. p.]), e

Puèrte-fortùne (Udine: ad Artegna di Gemona [r. p.]), e

Puàrte-fortùne (Udine: a S. Tomaso di S. Daniele; Spilimbergo [r. p.]), e

Porte-fortune (Venezia: a Portogruaro [r. p.]), e

Fortune, o Furtune (Udine: a Gemona; Fanna di Maniago; Palmanova; Prata di Pordenone; Tarcento [r. p.]), e Fortuna (Belluno, Mel, Susin-Sospirolo; Gosaldo di Agordo;

Fener di Feltre [r. p.]. — Treviso [NINI, 193, I]; Vittorio-Ven. [in com. prof. Saccardo]. — Vicenza [r. p.]; Bassano; Marostica [in com. prof. Spagnolo]. — Padova [in com. prof. Spiritini]. — Mantova [Arrivabene, 10]), e

Fortuna (Genova: a Chiavari [in com. prof. Norcen]), e Fertuna, con la e quasi muta (Bari: a Castellana [r. p.]), e

Frtun (Bari [r. p.]), e

Furtone (Bari: a Putignano, Rutigliano [r. p.]), e

Furtùna (Messina; Melia di Castroreale [r. p.]), dovuti alla credenza generale che questo miriapodo porti fortuna come il Ragnaccio delle case (v. per la nom. al n.º 32ª, p. 93).

Cónta-capélli (Roma: a Corneto-Tarquinia di Civitavecchia [r. p.]), dovuto a qualche superstizione, che non ho potuto conoscere. Forse potrebbe avere qualche nesso con il nome veronese Cónta-cavéi dato ai « Bruchi pelosi », e battezzati così perchè, se premuti sul dorso con una verghetta, si contorcono come la coda staccata delle Lucertole; ed i monelli trasportarono su questi bruchi la credenza inerente alla coda stessa, di cui ogni contorsione indicherebbe un capello che dovrebbe cadere durante la notte a chi l'ha mozzata (¹).

<sup>(1)</sup> V. nei miei Appunti [116, P. I, Cap. VIII, § II, n.º 13].

Reciàra (Trento [r. p.]), che ritengo un corrotto di Rissèra = « Ricciaja », nel senso di Quantità di capelli ricciuti, ed usato specialmente per la « Strega » (v. per la nom. al NB del n.º 593"), le cui zampe lunghe lunghe e sottili sembrano veramente un bioccolo di capelli ricciuti.

Barabéchel (Trentino: a Riva [r. p.]), che mi è oscuro (ma

v. a p. 1293, in Masciàra).

Tripé, letteralm.: Trippajo (Torino: a Verrua-Savoja [r. p.]), che mi è oscuro; se non fosse la lontana apparenza della « Strega » (v. al NB del n.º 593°) con la trippa centopelle.

Filatéssera (Pisa: a Chianni [r. p.; e ricordata nei Vocab. italiani]), da Filatéssa, alterato di Filatèra = « Fila lunga di cose », per la lunghezza che hanno alcune specie di Centogambe; se pur questa voce non dipenda da quella!

Trèno-mèrci (Firenze [in com. maestra Bianchi-Canossa]), voce scherzosa, dovuta anche questa alla lunghezza di alcuni

Cento-gambe.

Kruh-kruh (Campobasso: ad Ururi di Larino [r. p.]), voce italo-albanese.

Fusc-fusc, con l'sc come in sci di sciocco, e letteralm.: Fuggifuggi (Bari: a Putignano [r. p.]), e

Fùi-fùi (Messina: a Patti [r. p.]. — Siracusa: a Lentini, Me-

lilli; Ferla di Noto, Palazzolo-Acreide [r. p.]), e

Curri-curri (Sirac.: a Modica [r. p.]. - Cagliari: a Sinnai [MARCIALIS, 157, p. 259]), dovuti al correre rapido della « Strega » (v. per la nom. al NB del n.º 593ª), per la quale questi nomi sono specialmente usati.

Furcóne, letteralm.: Forcone, cioè Forca-grande (Bari: a No-

ci di Altamura [r. p.]), e

Furtóne, corrotto dell'anteced. (Bari: a Putignano, Rutigliano [r. p.]), accrescitivi del tema Forca, usato diffusamente al diminutivo per « Forfecchia » (v. all'Intermezzo del n.º 911,

Scarafùra (Potenza: a Maratea di Lagonegro [in com. sign. Lubanchi]), ma usato più comunemente per il « Millepiedi » (v per la nom. al n.º 98).

Trummulinia (Sicilia: dove? [TRAINA, 299]), e

Trimulina (Sic.: dove? TRAINA, 298]. — Catania [NICOTRA,

188; NICOTRA D'URSO, 189]), tratti da Trumma = « Tromba » non so perchè; se non si riferissero pur questi al « Millepiedi » (v. al n.º 98), che, cadendo, si arrotola a spirale stretta e piana, così da far ricordare la tromba Corno.

Ssèga-póddighe, letteralm.: Sega-dito (Cagliari: a Meana di Lanusei [MARCIALIS, 157, p. 259]), specialmente per la « S c o l o p e n d r a d a l m a t i c a Koch », ma non so il perchè; se non fosse perchè le Scolopendre, con le loro zampe numerose, corte ed equidistanti, possono far ricordare la Sega.

Pappa-pizza, letteralm.: Pappa-mentula (Cagliari: a Sestu

[MARCIALIS, 157, p. 257]), e

Pappa-pillèdas, letteralm.: Pappa-mentuletta (Cagl.: a Sinnai [MARC., 157, p. 259]), per i quali nomi vedi meglio a pag. 97 (v. anche a p. 1283).

917. Forbicióne (Lucca [GIGLIOLI, 128, p. 629]), = « Rondine di mare » (v. per la nom. al tema Colombo n.º 263; ed anche in Mignatta n.º 413, Oca n.º 430, Rondine n.º 577, Mugnajo n.º 822, Pescatore n.º 851).

- Fatt. onom. : la coda lungamente biforcuta di questo nostro bel volatore.

918. — Forbesón (Verona: ov.), = « Codone » od « Anatra codona », cioè l' « A n a s a c u t a Linné, = Dafila a. Eyton ». Forbsón (Parma [GIGLIOLI, 128, p. 468]).

— Fatt. onom.: la coda di questa bella fra le anitre belle, nella quale le due penne centrali si allungano più delle altre, divergendo come le lame di forbici aperte.

919. — Forfesón (Padova [Arrigoni, 8, n.º 11]), = « Nibbio reale », cioè il « M i l v u s m i l v u s (Linné in gen. Falco), = M. regalis Brisson », nel Veronese detto: Pojàna róssa, quantunque rarissimo.

Forbicióne (Toscana [Fanfani, 98]. Siena [in com. dott. Nannizzi]. — Pisa [r. p.]).

Forviciùni (Cosenza: a Rogliano [in com. maestro Alessio]). Forbiciùni, Furficiùni, Furficchiu, Fòrficia, Fòrbice (Palermo [GIGLIOLI, 128, p. 384]).

- Fatt. onom.: la coda, che in questo Falco superbo è tagliata nettamente a V.
- 920. Forbesón del diàolo (Verona: in città), = « Forfecchia volante », cioè la « Perla maxima Scopoli, = P. bicaudata Linné », detta ancora da noi, ma più raramente: Diaolin (v. anche in Diavolo n.º 983).
  - Fatt. onom.: l'avere questo grazioso insetto, lungo circa tre centimetri, a corpo giallo-bruno, schiacciato, e con quattro ali grandi e membranose due setole caudali robuste, lunghe lunghe, e divergenti così, da far ricordare ai monelli, quando lo vedono volare flaccamente verso sera lungo l'Adige, le lame aperte delle forbici.

Questo archittero — in moneta spicciola: alato antico, perchè facente parte di quegli insetti che comparvero per primi sulla superficie terrestre —, comunissimo, diffuso ovunque lungo l'Adige ed il Tartaro, mentre ha un nome in città, non è preso in considerazione dai monelli del contado; formando così una rara eccezione. E questo, forse, perchè in città è uno dei primi insetti che si mostrano in primavera (si vede già ai primi di marzo [Garbini, 117, p. 328]), sui ponti e lungo i muraglioni e quindi dà in l'occhio bene; mentre in campagna si confonde con molti altri, che sentono meglio l'efficacia del calore primaverile, ed è offuscato da forme ben più appariscenti, come dalle farfalle Citrinelle (v. in Antrop. [115, n.º 66]), che sembrano graziose corolle di Primolette (¹) portate qua e là dal vento.

## Fuso

Quest'arnese ben noto a tutti, dalle forme svelte e diritte, si prestò facile ai cacciatori ed ai monelli per il battesimo di un Mammifero, quattro Uccelli ed un Insetto.

Però la diffusione di questi omonimi è limitata ad oasi picco-

<sup>(1)</sup> La « Primula acaulis Jacq., = Pr. vulgaris Huds. » (nel Veronese detta: Trombéte quasi ov., Primavere qua e là), che ingemma di chiazze solferine i nostri versanti boschivi, fra i ciuffi cerulei delle trilobate Fegatelle (= « A n e m o n e h e p a t i c a L. », in veron. anonima) e le macchie bianche dei profumati Mughetti (= « C o n v a l l a r i a m a j a l i s L. », in veron.: Livi o Lili ov.).

lissime, sparse in Piemonte, in Lombardia, in Campania e nelle Puglie.

921. — Fusu (Lecce [Costa, 69]; Terra d'Otranto [GIGLIOLI, 128, p. 424]), = « Ranocchiaja » (v. per la nom. al tema Gatto n.º 372).

— Fatt. onom.: la forma, che assume questo grosso uccello vallivo — dal collo lungo lungo e dalla testa ornata di un grazioso ciuffo steso all'indietro e dal quale scendono bellamente lungo il dorso due piume filiformi —, quando, ucciso che sia, si tenga sospeso per il becco: quella di un vero fuso.

922. — Fus (Torino [DI S. ALBINO, 94]), = « Tarabusino » (v. per la nom. al tema Capra n.º 206).

- Fatt. onom.: come quelli del num. antecedente.

923. — Fus marèin, o Füs marin (Pavia [GIGLIOLI, 128, p. 495]), = « Pesciajola » (v. per la nom. al tema Frate n.º 759; anche in Antrop. [115, n.º 1]; ed in Monaco n.º 804, Pescatore n.º 847).

— Fatt. onom.: la forma a fuso, che assume quest'Anitruccia bianca e nera, quando s'allunga e si distende per nuotare rapidamente.

924. — Füsialina, o Füs marèin (Pavia [GIGLIOLI, 128, p. 493]), « Smergo minore » (v. per la nom. al tema Lavoratore n.º 770; ed anche in Mietitore n.º 778, Pescatore n.º 849).

Fisulàz d' vall (Reggio in Em. : a Correggio [in com. prof. Rossi]).

- Fatt. onom.: come quelli del num. precedente.

925. — Fusillo (Napoli [Costa, 69]), — « Libellula » in generale (v. per la nom. al tema Cavalocchio n.º 231; ed anche in Cavallo n.º 223, Cavalletta n.º 230, Civetta n.º 255, Farfalla n.º 279, Mosca n.º 425, Pesce n.º 468, Zanzara n.º 681, Frate n.º 749, Mietitore n.º 775, Monaca n.º 791, Prete n.º 863, Signora n.º 875, Arcolajo n.º 898, Ago n.º 901, Carrozza n.º 909, Saetta n.º 970).

Fusillo (Napoli: a Torre Annunziata [in com. prof. Moretti].

— Caserta: a Gaeta [r. p.]. — Salerno, Anagri, Cava dei

Tirreni, Nocera; Camerota di Vallo della Lucania; S. Pietro al Tanagro di Sala Consilina [r. p.]).

Fuso-fusillo (Salerno: a Baronissi [r. p.]).

Ridda-fusidda (Salerno: a Padula di Sala Consilina [r. p.]). Céca-fusillo, fusione del tipo Ceca-occhi con questo (Salerno,

Cava dei Tirreni; Castellamare di Stabbia [r. p.]).

— Fatt. onom.: il corpo, di questo elegantissimo fra gli Insetti, slanciato e con la forma di un fusello da trine.

926. — Fusèra (Pavia: nel contado verso Milano [Manfredi, 153]), = « Scojattolo » (v. per la nom. al tema Ratto n.º 505; ed anche in Capra n.º 198, Gatto n.º 362, Filatore n.º 735, Ago n.º 900, Luce n.º 931).

Fusèla, o Fuséta (Milano: nella zona alta [CHERUBINI, 59]; Gallarate, Busto Arsizio [r. p.]).

— Fatt. onom.: non saprei; se non, forse, il continuo girellare irrequieto, o la sua abitudine di far ruotare il cilindro girante della sua gabbia, quand'è tenuto in prigionia.

## Luce

Questo tema tanto bello e simpatico, fu poco usufruito ed anche non troppo bene, eccezione fatta per il nostro insettuccio lucifero, che semina di stelline viventi il terreno erboso, o solca d'innumerevoli scie fosforescenti l'aria delle praterie.

Fu usato per un Mammifero, un Rettile, tre Insetti, ed ancora

per una forma patologica del Baco da seta.

I riflessi inerenti alla Lucciola si estendono ininterrottamente per tutta Italia; gli altri sono localizzati in oasi ristrette, come vedremo meglio in seguito.

927. — Slusiróla (Verona: a Caprino, Pesina, Cavajon, Bardolino, Cazzano, Dolcè, S. Ambr. di Valpolicella, Marzana, Illasi, Tregnago), = «Lucciola», cioè: tanto la «Luciola italica (Linné in gen. Lampyris)» dal maschio e dalla femmina alati; quanto la «Lampyris» no ctiluca Linné» dalla femmina attera e vermiforme. Da noi corrono anche le numerose forme seguenti (¹): Slusirólo (Albaredo d'Adige), Slusiról (Breonio, Pa-

<sup>(1)</sup> Molti sinonimi veronesi li ho ricordati nelle Antrop. [115, n.º 65].

strengo, S. Pietro Incariano, Costermano, Garda, Coià di Lazise, Bardolino, Valeggio, S. Ambr. di Valpolic., Sommacamp., Montorio, S. Michele, Ronco), Slusiröl (Rivoli), Slusaróla (Monteforte d'Alpone, Montecchia di Crosara, Arcole, Veronella), Slusaról (Marano di Valpolicella), Lusiról (S. Bonifacio), Usaról (Pescantina); Siusióla (Bardolino), \* Slusiól (Magugnano di Castelletto di Brenzone), \* Slùsola (Lonigo), Lùsula (S. Bonifacio), \* Lùsola (Velo Ver.); Slusarin o Slusirin (Legnago, Isola d. Scala, Albaredo d'Ad., Sommacampagna, Peschiera, Caldiero, Garda, Chiesanuova), \* Slusarina (Nogara), \* Slusiarin (S. Bonifacio), \* Slusorin (Trevenzuolo, Monteforte d'Alp.), \* Sluserin (Villafranca, Valeggio), Lusorì (Torri), Slusìn (Illasi, Colognola, Soave, Zevio, S. Mart. B. A., S. Michele, Isola Rizza, Bovolone, Legnago, S. Giov. Lupatoto, Porto S. Pancrazio, Trevenzuolo, Nogara, Cerea, Sorgà, Sanguinetto, Cadidavid, Quaderni, Mozzecane, Dossobuono, Villafranca, Peschiera), \* Slusa o \* Sluse (Sona, Castel d'Azzano), \* Sluséta (Arcole), Luséta (Soave), Slusoléta (Castelnuovo); Lumin (Colognola), \*\* Lumin da nôte (S. Mart. B. A., Isola d. Scala), \*\* Lumin de la Madona (Illasi), Lugherim (Belluno ver.), Luméto o Luméta (S. Gregorio di Veronella, Zimella, Cologna, Caldiero, Soave, S. Ambrogio), \*\* Lanternin da nôte (Villafranca, Isola della Scala); \* Ciaréto o Ciarin (S. Bonifacio); \* Sdinsza (Gazzo), Sginszala (S. Stef. di Zimella), Sginsza-fógo (Legnago), \* Tacafógo (Dossobuono, Buttapietra), \* Bati-fógo (Lobbia di S. Bonifacio, Isola della Scala), \*\* Caga-fógo (Valeggio), Baéto da fógo (S. Stef. di Zimella); Brissandola, letteralm.: Salamandra (Lobbia di S. Bonifacio); \* Bisséto che slùsi o Bissa che slùsi (Malcesine); \*\* Ocio de la Madona (S. Bricio di Lavagno); \* Bào da nôte (Cologna): Batissésola o Batissòsola (Legnago, Arcole, Bevilacqua); \* Magnabogóni (Marcellise); Boàro (Illasi); \*\* Scalabri o \* Scalabi o \* Scalabi-scalabò (Pescantina). — (V. anche in Antrop. [115, nn. 22 al NB, e 65]; ed in Baco n.º 30, Biscia n.º 79, Colomba n.º 266, Farfalla n.º 295, Gallina n.º 330, Gatto n.º 370, Lucertola n.º 398ª, Mosca n.º 429, Salamandra n.º 584ª, Verme n.º 646, Zanzara n.º 679, Ballerino n.º 687º, Bovajo n.º 699, Mietitore n.º 776, Mugnajo n.º 818, Pescatore n.º 852°, Pane n.º 963).

Ma ne rinnovo l'elenco sia per aggiungerne alcuni altri, sia per completar l'habitat dei già riportati. Segnerò con un \* i nuovi per il Veronese, e con \* \* quelli non menzionati neppure dal Salvioni [264 e 263].

Ven. G.

Ven. E

Lusióla (Spalato [r. p.]).

Luzióla (Istria: a Pola, Visignano [r. p.]).

Lùsula (Istria: a Pisino [r. p.]).

Lùsola (Istria: a Rovigno, Parenzo, Buja, Verteneglio [r. p.].

— Trieste [r. p.]).

Lùsola de S. Giovani (Trieste [r. p.]).

Lùciola (Udine: a Tolmezzo; Maniago; Gradisca di Gorizia;
 Buja di Gemona; Camino di Codroipo; Caneva di Sacile.
 — Treviso: a Motta-Livenza di Oderzo [r. p.]), certamente di origine scolastica.

Lùciule (Udine: a Villa Santina di Tolmezzo [r. p.]).

Lùsor (Udine: a Maniago [r. p.]).

Lùsor di s. Antòni (Udine: a Mortegliano di Tolmezzo, Amaro [r. p.]), nel quale nome vi è lo scambio non frequente dell'aggiuntivo solito san Giovanni con un sant'Antonio, perchè anche questo Santo scade in giugno (v. al NB del n.º 776, p. 1157); ma, forse, non vi fu estraneo l'influsso dei nomi tanto diffusi dell'Aselluccio a tipo Porchéto de ssant'Antonio (v. al n.º 524, p. 779 e seg).

Lusurùt de s. Giuàn (Udine: a Sutrio di Tolmezzo [r. p.]). Lusurùt (Udine: a Pasian-Schiavonesco; Rivarotta-Teor di Latisana [r. p.]).

Lusoràt (Udine: a Carpeneto di Pozzuolo del Friuli [r. p.]). Lusorànc (Udine: a Nonta-Socchiero di Ampezzo [r. p.]).

Luséto (Udine: a Prata di Pordenone [r. p.]).

Lùsola (Udine: a S. Donà di Piave [Salvioni, 264, p. 25]; Spilimbergo, S. Margherita; Fontanafredda di Pordenone; Polcenigo di Sacile, S. Pietro al Natisone [r. p.]. — Belluno, Limana, Susin-Sospirolo, Zottier-Mel; Rivai di Fonzaso; Lozzo di Auronzo, Dosoledo, S. Pietro-Cad.; Feltre, Cart; Venas di Valle Cadore [r. p.]. — Vicenza: a Schio, Noventa, Novale [r. p.]).

Isola (Vicenza [r. p.]), corrotto di Lùsola, attraverso un Lìsola poco usato o perduto. È comune in questi paraggi la seguente formuletta:

Isola. Isola, vien da basso, che te dàgo un pan de marsso, che te dàgo 'na cassatèla, Isola, Isola, vièn par tèra (1).

<sup>(1)</sup> Lucciola, Lucciola, vieni abbasso, - che ti dò un pan di marzo

Lûs de ssan Giuàn (Udine: a Venzone [r. p.]).

Lùs di ssant'Antòni (Udine: a Moggio [JABERG & Jud, 137a, Tav. « La Lucciola »]). — (V. qui sopra ed anche al n.º 776, p. 1157).

Luseróla (Belluno: a Feltre [r. p.]).

Lusióla (Belluno: ad Agordo [Salvioni, 264, p. 25], Vallada, Forno-Canale, Masaré-Alleghe, Villanova; Auronzo, S. Vito-Cadore [r. p.]. — Padova [in com. dott. Trotter]. — Treviso: a Sernaglia [r. p.]).

Slùsola (Vicenza [r. p.]).

Slusaróla (Vicenza [PAJELLO, 208]).

Lusarióla (Belluno: a Cornuda [r. p.]. — Vicenza: a Noventa di Piave [r. p.]; regione del Montello [in com. dott. Trotter]. — Treviso [r. p.]. — Venezia [Boerio, 32]).

Lusaróla, o Slusaróla (Vicenza: a Bassano [in com. prof. Spagnolo]. — Venezia: a Mira [in com. prof. Spiritini]).

Slusanòte (Vicenza: ad Asiago [in com. maestra Bonomi]), che indicherebbe letteralm.: Luccica di notte.

Luséta (Rovigo: a Badia-Polesine [r. p.]).

Lusióla (Rovereto [Azzolini, 13], Lizzanella, Serravalle, Folgaria, Trento, Gardolo, Meano, Vadena, Mezzolombardo; Valsugana: a Levico, Strigno; Val Sarca: a Tavodo, Arco, Vigna, Chiarano; Val di Ledro: a Bezzecca [r. p.]).

Lusiolóm (Rovereto [Azzolini, 13]).

Lùsola (Trento; Valsugana: a Levico, Strigno [r. p.]).

Lusiöla (Val di Fiemme: a Cavalese [r. p.]). .

Lusiól (Val di Non: a Livo, Denno; Giudicaria: a Tione [r. p.]).

Lusiór (Rovereto [r. p.]).

Lùsor (Giudicaria: a Tione [r. p.]).

Lusaróla (Val Sarca: a Nago [r. p.]).

Lusaról (Giudicaria: a Condino; Val di Ledro: a Mezzolago [r. p.]).

Lusolin (Val Sarca: a Sarca, Lasino [r. p.]).

Lusorim (Val Sarca: a Riva, Varone, Avio [r. p.], dove i bambini hanno una formuletta che si distacca dalle tante altre:

Ven. Tr.

<sup>(</sup>marzuolo?), — che ti dò una caciotella, — Lucciola, Lucciola, vieni a terra.

Lusorim, Lusorim, vèn vizìm, che te voi dar en bel basim (1).

Lusentin (Val di Non: a Còredo [r. p.]). Slusaróla (Val Lagarina: ad Arco [r. p.]).

Sluseróla (Val Lag.: a Pilcante d'Ala, Rovereto [r. p.]).

Slusinaróla, o Slusola (Val Lag.: ad Ala [r. p.]).

Lùzulo (Val di Sole: a Vermiglio, Pelizzano [Battisti, 19, p. 218 in nota]).

Lösarölo (Giudicaria: nella Valvestino [Battisti, 20]).

Lüsc, con l'sc come in sci di scienza (Ticino: a Someo di Valle-

Maggia [Salvioni, 264, p. 97).

1+c Lüsacü (Ticino: a Pedrinate di Mendrisio [Salvioni, 264, p. 14]. — Sondrio [r. p.], Campo Dolcino, Chiavenna [SAL-VIONI, 263, p. 170], Pianazzo [r. p.]. — Como: a Colico r. p.]).

1+c Lüsinciü (Tic.: in Val Leventina [SALVIONI, 264, p. 14]).

1+c Lüsincü (Tic.: a Novaggio di Lugano; Biasca di Riviera; Val di Blennio; Valle Cannobina [Salvioni, 264, p. 14]; Ligornetto di Mendrisio [JABERG & Jud, 137a, Tav. « La Lucciola »]).

1+c Lüzicül (Engadina: a Somsino di Bernina [JAB. & Jud. 137a, Tav. « La Lucciola »7).

Lüsentin (Tic.: a Centovalli [SALVIONI, 264, p. 11]).

Lüsign (Tic.: nelle Valli di Blennio [Salvioni, 264, p. 11]).

Lüsòra (Tic.: a Caviano di Locarno [Salvioni, 264, p. 25]).

Üsürö (Tic.: a Cugnasco di Locarno [Salvioni, 264, p. 10 nota 4]).

Lüsciöla (Sondrio: a Morbegno [r. p.]).

Lusétola (Sondrio [SALVIONI, 263, p. 170]).

Lüsttola (Sondrio: a Massino [Salvioni, 264, p. 10]).

Lüsiòra (Como: a Gavinate [SALVIONI, 264, p. 21]).

Lüsüröla (Sondrio: a Talamona [r. p.]).

Visiröl (Como: a Besozzo [r. p.]).

Lüsürö, o Lüsacü (Milano [r. p.], Somma-Lombarda [Salvio-NI, 264, p. 107).

Lomb.

<sup>(1)</sup> Lucciola, Lucciola, - vieni vicina, - che ti voglio dare un bel bacino.

1+c Cülüsènt (Sondrio: a Ponte in Valtellina [SALVIONI, 264, p. 14]).

Lusidòra (Como: a Laveno [Salvioni, 263, p. 171]).

Lüserin (Brescia [r. p.]).

Lüsaröl, o Lüzori (Brescia [MELCHIORI, 164; BETTONI, 28]).

Lüsari (Brescia: a Sojano di Salò [r. p.]; Castagnate [SALVIONI, 264, p. 25]).

Lüsarö (Pavia: a Stradella, Carbonara al Ticino, Bereguardo; Mortara, Tromello, Albonese, Vigevano [r. p.]).

Misaröl (Sondrio: a Novate-Mezzola [r. p.]), che è il corrotto di Lüsaröl.

Slusurin (Brescia: a Pozzolengo [r. p.]).

Lüsiri (Bergamo: a Fiumenero [r. p.]).

Lüsaröla (Berg.: in Valle S. Martino [TIRABOSCHI, 285]; Mozzanico di Treviglio [r. p.]).

Lüsiröla (Cremona [r. p.]. — Milano [CHERUBINI, 59], Vaprio d'Adda [r. p.], dove la esortano ad abbassarsi con una formuletta che si stacca dalle comuni perchè un po' sconcia:

Lüsiröla vien al bass, che ta dòo ün cügiàa de lacc, che ta dòo ün cügiàa de strunss, Lüsaröla vien al fund (¹)!.

Lusènta (Milano [Salvioni, 264, p. 10, che non l'ha mai udito ma l'ha trovato in un manoscritto del Cherubini]; Codogno di Lodi [r. p.]).

Lüsirö (Pavia [Manfredi, 153]; Mortara [r. p.]. — Milano: a Monza; Abbiategrasso [r. p.]).

Lüserö (Pavia: a Mortara, Groppello, Mede, Gambolo [Salvioni, 264, p. 3]).

Lüsentin (Cremona [Salvioni, 264, p. 11]).

Lusentèen (Crem.: a Casalbuttano [r. p.]).

Luziróla (Crem.: a Crema [SAMARANI, 268]).

Nüseröla (Crem.: a Crema [Salvioni, 264, p. 10 - nota 4], Madignano, Ricengo, Vidolasco [r. p.]).

Lüsin (Mantova: nel contado [BERNI, 23]).

Lüsì (Mantova: a Guidizzolo [r. p.]).

<sup>(</sup>¹) Lucciola vieni a basso, — che ti dò un cucchiajo di latte, — che ti dò un cucchiajo di stronzi, — Lucciola vieni al fondo!

Lüsarın (Mant.: a S. Martino dell'Argine [Salvioni, 264, pp. 10 e 25; e r. p.]).

Lüs (Alessandria [r. p.]).

stiem.

Lüsa, o Scarlüsa, letteralm. quest'ultima: Chiara-luce, con l's forse rinforzativo (Torino: in Val Brosso canavese [Salvioni, 263, p. 172]; Castellamonte d'Ivrea [r. p.]).

Lüjga, con l'j francese (Novara: a Sologno [JABERG & Jub, 137\*, Tav. « La Lucciola »]).

Lüser (Novara: a Recetto [r. p.]).

Lüséra (Alessandria: a Novi-Ligure [r. p.]).

Lüsétra (Aless.: a Molvino di Tortona [r. p.]).

Lüsarté (Aless.: a Castelnuovo-Scrivia [r. p.]).

Lüciola (Torino: ad Ivrea [SALVIONI, 264, p. 9]).

Lüsióla (Novara: ad Intra di Pallanza [r. p.]).

Lüsarö, o Lisarö (Alessandria, Fresonara, Pecetto [r. p.]; Felizzano del Monferrato [Salvioni, 264, p. 10]. — Novara, Borgo S. Andrea, Borgo-Lavezzano, Cameri, Casalbeltrame, Casalino, Cerano, Dagnente, Momo, Nibbiola, Oleggio, Romagnano-Sesia, S. Bernardino, Suno, Tornaco, Trecate, Varallo-Pombia, Vicolungo; Valduggia di Varallo, Vespolate; S. Agostino di Voghera, Cittadella [r. p.]).

Lüsaröla (Novara, Borgomanero; Ghiffa di Pallanza; Vercelli [r. p.]).

Lizaröla, o Lizaròta (Novara: a Civiasco di Varallo [Salvio-NI, 263, p. 171]), voci che l'autore non sa spiegare. Io direi che si potrebbero ritenere diminutivi di Lüsa, con l'u così stretto da passare all'i, come del resto, ebbe a notare lo stesso Salvioni [264, p. 21] per il Nisla toscano di Pontremoli (v. più avanti); si potrebbero anche riferire al Lisarö piemontese, ed ai Visiröl e Misaröl lombardi (v. retro).

Lüsaról (Torino [r. p.]).

Lùsula (Cuneo: a Busca [r. p.]).

1+c Lüsacü (Novara: a Cursolo [r. p.]).

Lüsentina (Tor.: a Lanzo [Salvioni, 264, p. 11]).

Lüsentèla (Torino [GAVUZZI, 124]).

Lüsentéra (Tor.: a Chieri [r. p.]).

Lüsilin (Nov.: a Romentino [r. p.]).

Lüsit (Nov.: a Intra di Pallanza [r. p.]).

Lisétta (Alessandria: ad Acqui [r. p.]).

Madòna-lüsòta (Torino [r. p.]).

Nizz. -

Luzète (Nizzardo: a Fontana [GILL. & EDM., 129, Carte 1372]). Luzéta (Nizzardo: a Fontana [GILL. & EDM., 129, Carte 1372]). Lujàmbo (Nizzardo: a Mentone [GILL. & EDM., 129, Carte 1372]).

Lig. -

Lüsua (Porto-Maurizio, Oneglia [r. p.]).

Lüsoa (Genova: a Spezia [r. p.]).

Linssuétta (Porto-Maur.: ad Oneglia [r. p.]).

Lizétta (Porto-M.: ad Andagna di S. Remo [r. p.]).

Lugeiröra (Genova: a Dego di Savona [r. p.]).

Scurlùzzura, con l'r appena sensibile (Genova: ad Albenga [r. p.], Calizzano [JABERG & JUD, 137a, Tav. « La Lucciola »]).

Em.

Lözla (Bologna [UNGARELLI, 300], Crevalcore [r. p.]. — Ravenna: ad Alfonsina; Faenza [r. p.]. — Forli, Forlimpopoli; Cesena; Rimini, dove le dicono, per farla abbassare:

Lözla, Lözla, vèni qu'e, ca t' darò 'na pagnòta e die! (1). —,

Saludecio, Montefiorito, Mondaino; Sogliano al Rubicone [r. p.]).

Lùsga (Parma: a Berceto di Borgotaro [r. p.]. — Reggio in Em.: ad Albinea [JABERG & JUD, 137a, Tav. « La Lucciola »]).

Lücc-la (Forlì: a Montegridolfo; Morciano di Rimini [r. p.]). Löcc-la (Forlì: a Rimini [BAGLI, 16, p. 32 estr.]. — Modena [MARANESI, 162]).

Lözla (Ravenna [SALVIONI, 264, p. 9]).

Lözzal (Ravenna: a Castelbolognese [r. p.]).

Lüzzla (Reggio [N. N., 183]).

Lüzza (Parma [MALASPINA, 150]).

Lüsema (Parma: a Colorno [r. p.]).

Lüsga (Reggio: a Ramiseto [r. p.]).

- c Scornüzla (Piacenza [Salvioni, 264, p. 19, che trarrebbe da Culi-lùciula]).
- c Scurnüsta (Piacenza [JAB. & Jud, 137a, Tav. « La Lucciola »).

c Curniciola (Parma: a Borgotaro [r. p.]).

c Curnaciöra (Parma: ad Albareto di Borgotaro [r. p.]).

Tose. - Lùcciola (Firenze: a Prato; Pistoja, Tizzana, Lamporecchio;

<sup>(1)</sup> Lucciola, Lucciola, vieni qui, — che ti darò una pagnotta al di l

Marliana di Serravalle-pistojese [r. p.]. — Lucca: a Monsummano, Pieve a Nievole, Montecatini, Camajore [r. p.]. — Grosseto: a Massa-Marittima [in com. maestra Mazzarocchi], Caldana-Gavorrano [in com. maestra Grazioli], Torniello-Roccastrada [r. p.], dove recitano questo graziosissimo fervorino:

Lùcciola, Lùcciola, vien da me, domattìna verrò da te con la cintola fiorita, con l'anello di Margherita, per andare alla bandita; alla bandita e alla banditella, Lùcciola, Lùcciola, casca in terra.

— Siena: a Cetona di Montepulciano, Montalcino, Bettolle, Radicofani, Campiglia d'Orcia, Valiano [r. p.]. — Arezzo, Sestino, Terranova-Bracciolini, Val di Chiana [r. p.]. — Pisa [in com. prof. Lopez]. — Livorno; Portoferrajo d'Elba [r. p.]).

1+cal Lùcciola-calla (Arezzo: a Fojano della Chiana [r. p.]), e
Lùtzega-tzàla, letteralm.: Lucciola-cala (Genova: a Castelnuovo-Magra di Spezia [in com. prof. Jaberg], tratti certo dalla prima parte di una canzoncina.

1+cal Lùcciola a palla (Arezzo: a Castiglion fiorentino [r. p.]), e 1+cal Lùccia-palla (Arezzo: ad Ottavo in Val di Chiana, Cortona [r. p.]), corrotti degli antecedenti per influenza di nomi umbri (v. più avanti).

Lùzola (Massa e Carr.: a Fivizzano di Massa [r. p.]).

Lucciolina (Firenze: a Vinco in Valdarno di S. Miniato [SAL-VIONI, 264, p. 9]).

Lùcceja (Massa e Carr.: a Sillano [Salvioni, 263, p. 170]). Lùciha, con l'a aspirata (Arezzo: a S. Sepolcro [r. p.]. — Pisa: a Castagneto-Carducci [in com. dott. Malenotti], Pontedera, Perignano-Lari, Bagni di Casciano [r. p.]).

Lùcela (Arezzo: a Caprese [in com. prof. Jaberg]). Lùce-la (Livorno: a S. Pietro in Bagno [r. p.]).

Lùccica, o Lùcciga (Massa e Carrara: a Massa, Pariana, Montignoso, Forno, Aula; Castelnuovo-Garfagnana, Camporgiano, Torrite, Poggio; Carrara, Avenza [r. p.]. — Lucca [r. p.]. — Siena: a Montepulciano, San Casciano de' Bagni

[r. p.]. — Pisa: a Pontedera, Perignano-Lari; Cecina di Volterra, Campiglia-Marittima [r. p.]).

Lùcc-ga (Massa e Carrara: a Crespiano-Fivizzano di Massa, Comano [r. p.]).

Lùzca (M. e C.: a Carrara [r. p.]).

Lùcc-ka (M. e C.: a Marina di Carrara [r. p.]).

Nùcciola (Grosseto: a Massa-Marittima [in com. maestra Mazzarocchi]; Campagnatico [in com. maestra Ferrari]. — Siena [in com. dott. Nannizzi], Radda, Chiusdino [in com. prof. Jaberg, che scrive Nùciola]).

Nùrssola (Pisa [in com. prof. Jaberg]).

Nisla (Massa e Carrara: a Pontremoli [Salvioni, 264, p. 21], Arzelato, Annunziata, Bagnone, Mignegno, Mocrone, Orturano, Parana, Scorcetoli, Vespeno, Vignola, Villafrancalunigiana, Zeri [r. p.]); è una involuzione di Nucciola, cor l'u in i, come nel Luzaróla novarese (p. 1307).

Lusiróla (Massa e Carrara: a Pontremoli [r. p.]). Lùccica (Capo-Corso [FALCUCCI, 96<sup>a</sup>, in Append.]).

Lùcc-la (Urbino [Conti, 63], Acqualagna, S. Angelo in Vado, Cesana, Fermignano, Peglio, Cagli, Colbordolo, Fossombrone, Macerata-Feltria, Pian di Meleto, S. Ippolito; Fano di Pesaro, Montabbate, Orciano, Pergola, Saltara, Gradara [r. p.]).

Lùciula (Urbino; Fano [r. p.]).

Lucciola (Macerata; Camerino [r. p.]. — Ascoli-Piceno: a Montefortino [r. p.]. — Ancona: a Sassoferrato [r. p.]).

Lùccila (Ascoli-Piceno [r. p.]).

Lùciora col fò al culo (Lucca: a Camajore [in com. prof. Jaberg]).

1+cap Lùcciula a cappèlla, o Lùcciola a c. (Ascoli-Piceno, e Falerone [r. p.]).

1+cap Lùccira a cappèlla (Ascoli-Piceno [r. p.]).

1+cap Lùcciola pènda (Ascoli-Piceno: a Fermo [r. p.]).

1+cap Lucciacapènte (Asc.-Pic.: a Porto S. Giorgio [in com. mae-stra Paladini]).

1+cap Luccerapenta (Ascoli-Piceno [in com. prof. Amadio]).

1+cap Luccelapenta (Asc.-Pic.: a Fermo, ed Offida [r. p.]).

Lùcciola (Perugia, Bastia, S. Lucia, Magione, Marsciano, Panicale, Umbertide, Gubbio; Foligno, Assisi, Petrignano; Orvieto, Ficulle; Spoleto, S. Anatolia [r. p.]).

Cors.

Lócciola (Terni [r. p.]).

Lùcciala (Perugia: a Spello di Foligno [r. p.]).

Lùccela (Perugia, Deruta [r. p.]).

Lùccla (Perugia [in com. maestro Barbella], Castel del Piano, Ponte Felcino, Ripa [r. p.]).

Lùccica (Perugia, Todi; Nocera di Foligno; Terni, Amelia, Acquaspanta; Rieti, Montopoli sabina, S. Polo sabino [r. p.]).

Lùcceca (Perugia; Spoleto; Rieti [SALVIONI, 264, p. 9]).

Lùggiura (Per.: a Rivodutri di Rieti [r. p.]).

1+cap Lùcciula-cappèlla (Per.: a Contigliano di Rieti [r. p.]).

1+cap Lucipènta (Per.: a Petescia di Rieti [r. p.]).

1+cap Lùcciola-penta (Per.: ad Orvinio di Rieti [r. p.]).

1+cal Lùcciapalla (Perugia [in com. dott. Trotter], Castiglion del Lago, Pozzuolo [r. p.]).

1+cal Lùccica-calla (Per.: a Belmonte in Sabina di Rieti [r. p.]). Lùccica-lintèrna (Per.: a Rieti [r. p.]).

1+cap Lùccica-pènta (Per.: ad Orvinio di Rieti [r. p.]).

1+cap Lùccica-cappèlla (Per.: a Rieti, Morro reatino, Greccio, Poggio-Mirteto, Selci-sabina [r. p.]).

1+cap Cappellùccia (Per.: a Marsciano [in com. maestro Aisa]).

1+cap Gùcciula-penna (Per.: a Poggio Nativo di Rieti [r. p.]).

1+cap Cùcciola-pènda (Per.: a Castel-Tora di Rieti [r. p.]).

Lùcciola (Roma [in com. march. Lepori]).

Lùcciola-lùcciola (Roma: a Falvaterra di Frosinone [r. p.]).

Lùccica (Roma: a Subiaco [CROCIONI, 72]).

Lùccera (Roma: a Castro dei Volsci [CROCIONI, 72]).

Nùcciula (Roma: a Castelnuovo-Porto [r. p.]).

Ciùcciola (Roma: ad Arsoli [r. p.]).

1+cal Luccecarèlla (Roma: a Falvaterra di Frosinone [Crocioni, 72], mentre io vi avrei raccolto un Lucc-carèlla).

1+cal Luccicarèlla (Roma: a Nemi [CROCIONI, 72]).

1+cal Luccicantella (Roma: a Cori [CROCIONI 72]).

1+cal Luccicandrèlla (Roma: a Velletri [CROCIONI, 72]).

1+cal Luccicantrèlla (Roma: a Roccagorga di Frosinone [r. p.]).

1+cal Luccicanterna (Roma: a Boville-Ernica [r. p.]).

1+cal Lucecantina (Roma: a Castro dei Volsci [Crocioni, 72]).

1+cal Lùccica-calla (Roma: a Monterotondo [in com. march. Lepori]).

1+cap Lùccica-pénna (Roma: a Tivoli, Rocca S. Stefano, S. Vito romano [r. p.]).

1+cap Lùccia-pénta (Roma: a Paliano di Frosinone [r. p.]).

1+cap Cùcciula-pénna (Roma: a Tivoli; Camerata-nuova [r. p.]).

Abr. Lùcciola (Aquila [r. p.]. — Chieti [r. p.]).

Lùccica (Campobasso: a Riccia [r. p.]).

Lùcena, o Lùccel (Campob.: a Guglionesi di Larino [r. p.]). Lucièlla, o Vucièlla (Aquila: a Sante Marie di Avezzano, Tagliacozzo [r. p.]).

Lucièlle (Aquila: a Tagliacozzo [r. p.]).

Liccili (Teramo: a Giulianova [r. p.]).

Lùccica (Aquila: a Borgocollefegato [r. p.]).

Lucerécchia, che è, forse, un diminutivo (Campob.: a Civita d'Isernia [r. p.]).

Lucciurèlla (Campob.: a Cantalupo d'Isernia [r. p.]).

Luciattè, letteralm.: Lucciattèlla (Teramo, Civitella, Arsita del Tronto, Isola del Gran Sasso, Collevecchio, Colonnella, Notaresco, Campli, Atri, Castelli, Montorio al Vomano, Tortoreto, Torricella-Sicura; Basciano di Penne, Catignano, Cermignano, Elice, Castellamare adriatico, Penna S. Andrea [r. p.], Castiglione-Casauria [FINAMORE, 105]. — Chieti; Pescara [r. p.]).

Uciattè (Teramo: a Collecorvino [r. p.]).

Ciattè (Teramo, Rosburgo, Piano-Risteccio, Mosciano-S. Angelo, Mutignano, Guardia-Vomano, Montepagano, Canzano, Giulianova, Corropoli, Pagliariccio; Castiglione-Messer-Raimondo di Penne, Civitaquana [r. p.]. — Chieti [r. p.]).

Ciattilla (Chieti [r. p.]).

Ciattèjo (Teramo: a Cugnoli [r. p.]).

Lucimattèa, corrotto di Lucciattèlla per influenza del nome Matteo (Campobasso: a Monaciglioni [in com. dott. Trotter]).

1+cap Lùcciola-cappèlla (Aquila: ad Accumuli [r. p.]. — Chieti: a Lanciano, Roccascalegna; S. Apollinare [r. p.]).

1+cap Lùcciula a cappèila (Aquila: ad Antrodoco di Cittaducale [r. p.]).

1+cap Lùcceca-cappèlle (Teramo [FINAMORE, 105]. — Aquila [in com. dott. Trotter]; Pescocostanzo di Solmona [r. p.]. — Chieti [r. p.]).

1+cap Lùccela-cappèlla, o Lùccere-c. (Campobasso [in com. dott. Altobello]).

1+cap Lùcc-le cappèll (Campob.: a Colletorto [r. p.]).

1+cap Lùcce-cappèlle (Chieti: a Francavilla al mare [în com. signa. Montanari]).

1+cap Lucc-cappèll (Teramo: a Castellamare adriatico [r. p.]. — A-

quila: a Castel d'Jeri; Vittorito di Solmona, Rivisondoli, Castel del Sangro; Pescaseroli di Avezzano, Celano [r. p.]. — Chieti, Caramanico, Francavilla al mare, Pescara, Semivicoli-Casacanditella; Altino di Lanciano; Atessa di Vasto, Casalanguida, Castelguidone, Ortona a Mare [r. p.]. — Campob.: a Fossalto; Frosolone d'Isernia, Bojano [r. p.]).

1+cap Lùcia-cappèlla (Chieti: a Borrello; Gesso-Palena; Fraine di Vasto [r. p.]. — Campob.: a Molise; Civitanova d'Isernia, Duronia, Venafro; Roccavivara di Larino [r. p.]. — Aqui-

la: a Solmona [DE NINO, 87, II, p. 217]).

1+cap Lucc-cappèlla, o Lucc-e-cappèlla (Aquila [in com. dott. Trotter],
Ateleta di Solmona, Popoli, Vittorito, Alfedena; Pescina
di Avezzano [r. p.]. — Campobasso, Salcito, Trivento;
Isernia, Belmonte del Sannio, Caccavone, Boriano, Forli
del Sannio, Frosolone, Macchiagodena, Cerro al Volturno,
Agnone, Venafro, Montenero-Valcocchiara, Pescopennataro, Pietrabbondante, S. Pietro Avellana, S. Vicenzo al Volturno; Larino, Montefalcone del Sannio, Montenero-Bisaccia, Montelongo, S. Martino in Pensilis [r. p.]).

1+cap Lùci-cappèlla (Chieti: a Torricella Peligna [De Nino, 87, II, p. 217]. — Campobasso, Castropignano; Caccavone d'Isernia, Carovilli, Colli al Volturno, Pietrabbondante [r.

p.]).

1+cap Lùcci-a-cappèll (Aquila: a Pentina [r, p.]. — Chieti, Fara Filiorum Petri, Pretoro; Guastameroli di Lanciano, Frisa.

Ortona a mare, Fossacesia; Pollutri di Vasto [r. p.]).

1+cap Gliùci-cappèt (Aquila: a Cocullo [r. p.]).

1+cap Lùcci-a-cappille (Chieti [r. p.]).

1+cap Luci-cappellie (Chieti: ad Ortona a mare [r. p.]).

1+cap Lùcila-cappèlla (Chieti: a Crecchio [r. p.]).

1+cap Lùcc-la chepäll (Campobasso: a Montorio nei Frentani [r. p.]).

1+cap Lùcina-a-cappèlla (Chieti: a Tollo; Vasto; Lanciano [r. p.]).

1+cap Lucineccappèlle (Chieti: a Vasto [in com. prof. Anelli, che mi riferì, fra le molte, anche una formuletta che si stacca dalle altre:

> Lucineccappèlle, pi mmare e pi ttèrre e pi tutte le cosarèlle! (1) —,

<sup>(1)</sup> Lucciola, — per mare e per terra — e per tutte le coserelle!

ma che ritengo non completa, se non fosse usata per caso come frase esclamativa]).

1+eap Lùcina-cappèl (Chieti: a Lanciano, S. Vito, Taranta [r. p.]).

1+cap Lùcena-cappèlle (Chieti: a Lanciano [FINAMORE, 105]).

1+cap Lùcc-ne cappèll (Chieti: a Vasto [r. p.]).

1+cap Lùccina-a-cappèlle (Campobasso: a S. Elia a Pianisi [r. p.]).

1+cap Lùcciche-cappèl (Campob.: a Castelpetroso d'Isernia [r. p.]).

1+cap Lièuce-cappèlla (Campob.: ad Agnone d'Isernia [CREMONESE, 70<sup>a</sup>], Belmonte del Sannio [r. p.]).

1+cap Nùcia-cappèl (Chieti; Ururi [r. p.]).

1+cap Nùce-cappèlle (Campobasso: ad Ururi [r. p.]).

1+cap Capillucc (Chieti: a Fossacesia [DE Nino, 87, II, p. 217]).

1+cap Belluccia (Campobasso: a Macchia d'Isernia [r. p.]).

1+cap Bllucc (Chieti: a S. Martino sulla Marrucina [r. p.]).

1+cap Lùccica-cappènt (Teramo: a Rosciano [r. p.]).

1+cap Lùccica-pènta (Aquila: a Villaromana d'Avezzano [r. p.]).

1+cap Lùccia-pènta (Aquila: a Borgocollefegato di Cittaducale, Fiamignano, Girgenti di Pescorocchiano, Petrella-Salto [r. p.]).

1+cap Cùccia-pènta (Aquila: a Carsoli d'Avezzano [r. p.]).

1+cap Lùci-pènta (Aquila: a Massa d'Albe di Avezzano [r. p.]).

1+cap Lùcia-pèntra (Aquila: a Pratola-Peligna [r. p.]).

1+cap Lùcia-pènd (Chieti: a Musellaro [r. p.]).

1+cap Lùccia-pènt (Teramo: a Civitella-Casanova [r. p.]).

1+cap Lùccica-pinge (Teramo; Penne [r. p.]), voce poco usata e dovuta forse alla intrusione dei nomi del Pipistrello a tipo Sopreppinge comunissimi negli Abruzzi (v. a pp. 722 e 739).

1+cap Lùccilu-pind (Teramo: a Castellamare adriatico di Penne [r. p.]).

1+cap Luccinia-pènnia (Aquila: a Poggio Ginolfo-Carsoli di Avezzano [r. p.]).

1+cap Ucchie-cappèngiche (Teramo: a Penne [r. p.]).

1+cap Ciappèndi (Teramo: a Montefino [r. p.]).

1+cap Citapendd (Ter.: a Spoltore [r. p.]).

1+cap Lùcciula-pènna (Aquila: a Capradosso [r. p.]).

1+cap Lùcc-pannèlle (Campobasso: a Cerro al Volturno d'Isernia [r. p.]).

1+cap Cucc-pannèil (Campob.: a Gambatesa [r. p.]).

1+cap Còccia-pannèlla (Chieti: a Palmoli di Vasto [r. p.]).

1+cap Lùcc-lavrènna (Campobasso: a Salcito [r. p.]).

1+cal Lucc-rabbàscia (Campob.: a Pescolanciano d'Isernia [r. p.]).

Camp. 1+1 Lùce-lùce (Caserta: ad Aversa; S. Gennaro di Nola [r. p.]. — Napoli [Andreoli, 5]. — Salerno [r. p.]).

1+1 Lucc-lucc (Salerno [r. p.]).

1+1 Lùcia-lucc (Salerno [r. p.]).

1+1 Lùcia-lùcia (Salerno, Fajano [r. p.]. — Caserta [r. p.]. — Napoli: a Marana di Pozzuoli [r. p.]).

1+1 Lùcc-la lùcc-la (Caserta: a Sora [r. p.]).

Lùcciula (Caserta: a Capua [r. p.]).

Lùccele (Salerno, Angri [r. p.]).

Lùccla (Caserta: a Pratella di Belmonte d'Alife, Prata Sannita; Belmonte di Sora [r. p.]).

Gliucc-chèlla, diminut. come. : Lucciulella (Caserta : a Roccasecca di Sora [r. p.]).

Lucc-lilla, altro diminut. (Caserta: a Peata Sannita [r. p.]).

Luciarèlla (Caserta: a Galluccio; Sora [r. p.]).

Lucèlla, e Lucelèlla (Napoli [r. p.]).

Jùccela (Caserta: a Sora [r. p.]).

Nùzzola, o Nuzzolèlla (Benevento: a Vitulano; Telese di Cerreto Sannita [r. p.]).

Nizzola (Benevento [r. p.]. — Caserta: a Teano [r. p.]).

Nuzzulèlla (Benevento: a S. Salvatore-Telesino [r. p.]).

Nucciulèlla (Caserta: a Dragoni [r. p.]).

Nucciumarèlla (Benevento: a Telese di Cerreto Sannita [r. p.]).

Mucciamarèlla (Caserta: a Casapulla [r. p.]).

Muscemarèlla (Cas.: a Casagiove [r. p.]).

Muscimarèlla (Cas.: a S. Prisco [r. p.]).

Muscimarèll (Caserta [r. p.]).

Muscmarèlla, con l'sc di sci in scienza (Cas.: a S. Prisco [r. p.]).

Mucemarèlla (Cas.: a Macerata di Marcianise [r. p.]).

Muciumarèlla (Cas.: a S. Benedetto [r. p.]).

Miscemarèlla (Cas.: a Casapulla [r. p.]).

Ciummattèlla, forse metatetico degli antecedenti (Cas.: a Capua, Calvi Risorta [r. p.]).

Ciummaccèlla, altro metatetico (Cas.: a Camigliano [r. p.]).

Lùccica, o Lùcceca (Caserta; Caseano di Gaeta, Esperia, Sessa-Aurunca, Minturno [r. p.]).

Gliùccica, o Gliùcceca (Cas.: ad Ausonia di Gaeta [r. p.]).

· Lùccighe (Napoli [Salvioni, 264, p. 10 - nota 1]).

1+cap Lucc-a-cappèlla (Cas.: a S. Donato di Sora [r. p.]).

1+cap Luci-cappèlla (Cas.: a Sora, Cassino [r. p.]).

1+cap Jucc-cappèlla (Cas.: ad Alvito di Sora [r. p.]).

1+cap Lucc-cattèll (Cas.: ad Arce di Sora [r. p.]).

1+cap Lucia-péce (Cas.: ad Isola del Liri di Sora [r. p.]).

1+cal Luccicandèlla (Cas.: a Castellonorato di Gaeta, Roccamonfina [r. p.]).

1+cal Gliuccecandrélla (Cas. : ad Acquino di Sora [r. p.]).

1+cal Luccicantèlla (Cas.: a Fondi [r. p.]). 1+cal Luccicannéla (Cas.: a Fondi [r. p.]).

1+cal Bicci-cannéla (Cas.: a Cellole di Gaeta [r. p.]), corrotto dell'antecedente.

1+c Luceculo (Salerno [r. p.]).

1+c Lucicùlu (Avellino: a S. Mango sul Calore [r. p.]).

1+c Culilùceta (Napoli [ANDREOLI, 5]).

Cornùzzola (Benevento: a Buonalbergo [SALVIONI, 264, p. 19], Mojano, Montesarchio; S. Giorgio la Molara [r. p.]. — Avellino: a Piazza di Pandolo, Cerdinara [r. p.]).

Cornùcciula (Caserta, Aversa, Capua, Recale, S. Benedetto, S.

Maria C. V., Teano [r. p.]).

Cornicola (Napoli: ad Ischia [Costa, 69]).

Curnùzza (Avellino: a Solofra [r. p.]).

c Curnùzzula (Benevento: ad Arpaja, S. Agata dei Goti [r. p.]).

c Curnùzzule (Napoli [in com. dott. Trotter]).

c Curnùccele (Cas.: a Marcianise [r. p.]).

Curnizzula (Benevento: a Fragneto-Monforte; Campolattaro [r. p.]).

c Curnèzzola (Salerno [r. p.]).

c Curnióla (Caserta: a Palma-Campania [r. p.]).

c Scornùzzolo (Salerno [r. p.]).

c Scurnùzzuli (Salerno: a Brignano [r. p.]).

c Scurnùzza, o Scurnùzzo (Salerno, Mercato S. Severino, Siano, Penta, Fratte, Ogliara, Fisciano; S. Mauro-Cilento [r. p.]).

e Scornùzza (Sal.: a Roccapiemonte [r. p.]).

c Scurnuzz (Sal.: a Bracigliano, Pagani [r. p.]).

c Scaranùzza, o Scaranùzzola (Sal.: a Vietri sul mare [r. p.]).

c Scagnarùzza, o Scagnaruòzzola (Salerno: a Cava dei Tirreni [r. p.]).

e Scagliarùzza (Salerno [r. p.]).

c Scagliarùzzo (Sal.: a Vietri sul mare [r. p.]).

e Scurrùzza (Sal.: a Nocera [r. p.]).

c Fornùscola peretàra, letteralm.: Lucciola spetezzona (Avellino: a Dentecane [r. p.]), del quale nome: la prima parte sarebbe un corrotto degli antecedenti; la seconda non saprei spiegare, se non pensando che i monelli avessero potuto paragonare la fosforescenza intermittente allo spetezzare (v. meglio al successivo NB, in III).

Luce-lùce (Lecce, Galugnano [r. p.]).

Pugl.

Lùcciola (Foggia [in com. dott. Trotter]. — Bari: a Bitonto [r. p.]).

Lùcciula (Lecce; Nardò di Gallipoli [r. p.]).

Lùccele (Bari: a Conversano [r. p.]).

Luciaréddha, con il ddh palato-dentale esplosivo (Foggia: a S. Marco in Lamis [r. p.]).

Lùcciol (Bari: a Terlizzi di Barletta [r. p.]).

Lucc-l (Bari: a Bitonto; Torrito d'Altamura; Bisceglie di Barletta [r. p.]).

Luscl, con l'sc come in scemo (Bari [in com. prof. Panza]).

Lùsc, con l'sc come sopra (Bari: a Monopoli, Turi [r. p.]).

Cllòscene, con la e finale quasi muta, e letteralm.: Che luccicano, come se fosse scritto: Che-lòscene (Bari: a Conversano [in com. prof. Masulli]).

Gollòzen, con l'o protonica appena sensibile (Bari : a Conversano [r. p.]).

Clòcc-l (Bari: a Putignano [r. p.]).

Cllògg-l (Bari: a Conversano [r. p.]).

Cllòcc-na (Bari: a Putignano [r. p.]).

Cllòcc (Bari: a Conversano [r. p.]).

Cllùcc-le, ma si scriverebbe: Chelùcele, e quindi letteralm.: Che luce (Bari: ad Acquaviva delle Fonti; Altamura, Cassano-Murge, Santeramo [in com. prof. Melodia]).

Cheddhùche, con il ddh palato-dentale esplosivo (Bari: ad Alta-mura [r. p.]).

Chddhùcc (Bari: a Toritto d'Altamura [r. p.]).

Cùcc-la (Bari: a Gioja del Colle d'Altamura [r. p.]).

Chellùvie, o Chellùviu, ma pronuncia: Clluvi, o Clluviu (Bari: a Rutigliano [r. p.]).

Clòclò, probabilmente un reduplicativo e contratto di Clòscene [r. p.]).

Lucc de la nòtt (Bari : a Trani di Barletta [r. p.]).

Luce de nôtte (Lecce: a Nardò di Gallipoli; Sava di Taranto [r. p.]).

Luci di nòtti (Lecce : ad Oria di Brindisi [r. p.]).

1+e Lucicùlu (Lecce: a Sava di Taranto [in com. dott. Trotter]).

1+c Luciacùle (Lecce: a Montemèsola di Taranto [r. p.]).

1+c Culilùcida (Lecce, Monteroni, S. Pietro in Lama; Galattone di Gallipoli [r. p.]).

1+c Culilùcita (Lecce [Costa, 69], Lequile, Trepuzzi [r. p.]).

Lucintèrna, da Luce + Lanterna (Lecce: a Torre S. Susanna di Brindisi [r. p.]).

Lucinèddha, con il ddh palato-dentale esplosivo (Lecce: a Taurisano di Gallipoli [r. p.]).

1+cap Lùcia-a-cappèlla (Foggia: a Manfredonia; Serracapriola di S. Severo [r. p.]).

Luccilattè, con l'i muta (Foggia: a S. Severo, Torre Maggiore [r. p.]).

Lucecartèdhe (Foggia: a Volturino [Melillo, 164°; e r. p.]).

- c Scornùzzo (Foggia: a Lucera [r. p.]).
- e Scornùzzu, o Scornùz (Foggia [r. p.]).
- r-g Samprognìl (Bari: a Minervino Murge [r. p.]), che è un rudero greco molto sformato di voci analoghe correnti in Calabria (v. più sotto ed al NB successivo, in II, a) e tratte dall'antico Lamp-uris = « Lucciola », ma letteralm.: Lucentecoda.

Bas. 1+1 Luci-luciènti (Potenza: a Maratea [r. p.]).

- 1+1 Luce-luciènto (Castelluccio infer. di Lagonegro [r. p.]).
- 1+1 Lùcia-lucèrna (Potenza: a Spinoso; Lauria di Lagonegro [r. p.]).
  - c Scurnùzzola (Pot.: a Trechina di Lagonegro [r. p.]).

c Curnùzzule (Pot.: ad Acerenza [r. p.]).

c Curnicchi, o Curnich, o Carnicchio (Pot.: a Miglionico di Matera [r. p.]).

c Chirnicchi (Pot.: a Matera [GIACULLI, 126]).

- · Chirnicch, Crrnécch, Crrnégghi, Crrnùggh (Pot.: a Matera [r. p.]).
- 1+cap Cucc-pannédda, o Cucci-mannédd, o Cucci-mannélla (Pot.: a Rotondella di Lagonegro [r. p.]), che io ritengo un corrotto dei nomi abruzzesì a tipo Lucc-cappèl (v. più sopra).
  - r-g Lampollina (Pot.: a Maratea di Lagonegro [in com. sign. Lubanchi; e r. p.]), voce relicta greca d'immigrazione dalla

Calabria, dove nomi analoghi corrono comuni (v. più sotto ed al NB successivo, in II, a). I ragazzini di quì le rivolgono, per farla discendere, il seguente invito gentile:

Lampollino, Lampollino, vieni abbasso a lo giardino.

Lùcciula (Catanzaro: a Badolato [r. p.]).

Cal.

Lucinotti, letteralm.: Luce di notte (Catanz.: a Fabrizio di Monteleone [r. p.]).

1+c Cuda-lùcida (Cosenza: a Rossano [r. p.]).

1+e Culi-nùciola (Cos.: a S. Domenico Talao di Paola [r. p.]. — Catanzaro [in com. dott. Trotter]).

1+c Canni-lùcita (Cos.: ad Acquapesa di Paola [r. p.]).

1+c Canni-lùcida (Cos.: a Cetrano di Paola [r. p.]).

1+c Curi-lùciula (Cos.: a Corigliano di Rossano [r. p.]).

1+c Cudi-nùciola (Cos.: a Verbicaro di Paola, Scalea [r. p.]).

1+c Culinùciula (Catanzaro [Cotronei, 68a]).

1+c Cudi-lùcida (Catanz.: a Cutro di Cotrone [r. p.]).

1+c Curi-nùnciula (Catanz.: a Marcellinara [Scerbo, 274]).

1+c Cudi-lùciula (Catanzaro: a Gasperina, Davoli [r. p.]).

1+e Culi-lùcida (Catanzaro: a Cotrone, Isola Capo Rizzuto, Melissa [r. p.]).

1+c Còdi-lùcida (Catanz.: a Cirò [in com. dott. Trotter]).

r-g Vampuridda (Catanz.: a Davoli, Badolato, Gagliato, Borgia [r. p.]), e

r-g Vampulidda (Catanzaro [in com. dott. Trotter]), e

r-g Lampuliidda (Catanzaro [r. p.]), e

r-g Vampulilla (Catanz.: a Montauro [r. p.]), e

r-g Vampulilia (Catanz.: a Badolato [r. p.]), e

r-g Vampurija (Catanz.: a Filadelfia di Nicastro [r. p.]), e

r-g Vampulija (Catanz.: a Tropea di Monteleone, Cessaniti, Limbadi, S. Calogero [r. p.]), e

r-g Vampulijna (Catanz.: a Borgia [r. p.]), e

r-g Grampulija (Catanz.: a Calimera di Monteleone [r. p.]), e

r-g Vamparina (Catanz.: a Maida di Nicastro [r. p.]), e

r-g Gampurija (Catanz.: a Dasa di Monteleone [r. p.]), e

r-g Virgulija, o V. i notti (Catanz.: a Monteleone, Tropea [r. p.]), e

r-g Zampulija (Catanz.: a Dinami di Monteleone [r. p.]), e

r-g Zambuleria, o Zampularia (Reggio: a Sinopoli [r. p.]), e

Sic.

r-g Szampurrisra, o Zampurrina (Reggio: a Laureana-Borrello [r. p.]), e

r-g Szampuridda (Reggio: a Cinquefrondi; Polistema di Palmi [r. p.]), e

r-g Zampurilla (Reggio: a Gerace super. [r. p.]), e

r-g Szampurrija (Reggio: a Polistema di Palmi [r. p.], Laureana-Borrello [Morosi, 176, p. 84, che scrive Zampurria]), e

r-g Zampùdira, Zambùdira, Zampùllida (Reggio: a Gerace [Morosi, 176, p. 84]), e

r-g Tambalaria (Reggio: a S. Procopio [r. p.]), e

r-g Uprija (Catanzaro: a Monteleone [r. p.]), e

r-g Vampulia, o Vampafulia (Reggio: a Palmi [Morosi, 176, p. 84]), e

r-g Vampalulia, o Pampalalèa (Reggio: a Pedavoli [Morosi, 176, p. 84]), e

r-g Vamparina (Reggio: a Siderno [Morosi, 176, p. 84]), e

r-g Pampalia (Reggio [in com. dott. Trotter]), e

r-g Vivulida (Catanzaro: a Limbadi di Monteleone [r. p.]), e

r-g Vivulia (Catanz.: a Vena super. di Montel. [r. p.]), e

r-g Vivolèja (Catanz.: a Monteleone [r. p.]), e

r-g Vampalolèa (Reggio: a Palmi [in com. maestro Muscari]), che sono tutti ruderi greci (v. meglio al NB successivo, in II, a).

Lùcciula, o Lucèntula (Sicilia: dove? [Traina, 299]).

Luci i picuràru, letteralm.: Luce del pecorajo (Messina, Roccalumera, Larderia, Gesso, S. Stef.-medio-marina, Villaggio Santo, Ritiro; Taormina di Castroreale, S. Teresa-Riva, Barcellona-Pozzo-Gotto, Savoca, Furci Siculo [r. p.]).

Luci i picuràra (Messina, S. Stef.-Briga [r. p.]).

Ddusg-pcuràru (Caltanisetta: a Piazza Armerina [Roccella, 243<sup>a</sup>]).

Luci-picuràru (Catania [PITRÈ, 234, III, p. 337]; Granmichele di Caltagirone [r. p.]. — Siracusa: a Francofonte [PITRÈ, 234, III, p. 337]).

Luci-luci-picuràru (Catania; Mineo di Caltagirone [r. p.]).

Luci-picuràro (Messina: a Montalbano d'Elicona, Letojanni [r. p.]. — Catania, Giarre [r. p.]).

1+c Luci-culu (Catania [in com. prof. Drago]. — Siracusa [PITRÈ, 234, III, p. 337], Bagni Cannicatini, Lentini, Melilli, Augu-

sta; Spaccaforno di Modica; Ferla di Noto, Palazzolo Acreide [r. p.]).

1+c Cululùchira (Sicilia: anticamente [SCOBAR, 278; PASQUALINO,

217]).

1+e Cuculùcina (Siracusa: a S. Croce-Camerino di Modica [r. p.]).

1+cal Cara-lùciula (Siracusa: a Chiaramonte di Modica [r. p.]).

1+cal Carùciula, contratto dell'anteced. (Siracusa: a Modica [r. p.]).

Sard. Lùcciuli (Sassari: a Maddalena [r. p.]).

1+1 Lùghe-lùghe (Cagliari: a Lanusei [Salvioni, 264, p. 25]. — Sassari: a Ozieri; Terranova-Pausania di Tempio [r. p.]).

1+1 Lùche-lùche (Sassari: a Nuoro, Mamojada, Oliena, Ollolai, Ovodda [r. p.], Orgosola [Salvioni, 264, p. 17]).

1+1 Lùgi-lùgi, o Lùsci-lùsci (Cagliari: a Meana-sardo [r. p.]).

1+1 Lùci-lucénti (Sassari: a Calangianus di Tempio [r. p.]).

1+1 Lùci-lugénti (Sass.: a Tempio [MARCIALIS, 157, p. 267]).

1+1 Lùnghi-lùghe (Sass.: a Bono di Ozieri [Marcialis, 157, p. 267]).

1+1 Lùzi-luzinti (Sass.: a Calangianus di Tempio [Salvioni, 264, p. 25]).

Lucenti (Sass.: a Calangianus di Tempio, Luras [r. p.]).

1+c Lughi 'n cùlu (Cagliari: a Neoneli di Oristano [r. p.]).

1+c Culi-lùghe (Cagl.: a Bosa di Oristano [Salvioni, 264, p. 13],
Bortigali, Macomer [r. p.]. — Sassari: nel Logudoro [Spano, 283]; Luras di Tempio, Terranova; Bultei di Ozieri;
Illorai; Cossoine di Alghero; Sillanus di Nuoro [r. p.];
Torralba di Alghero; Sarule di Nuoro, Orani, Ottana, Bolotona [Salvioni, 264, p. 13]).

1+c Culi-lùche (Sass.: a Nuoro, Oliena, Orosei, Lula, Siniscola [Salvioni, 264, p. 13], Bolotona, Dorgali, Orgosolo, Oru-

ne, Bitti; Bono di Ozieri, Buddusò [r. p.]).

1+c Culi-lùce (Sassari: a Dorgali di Nuoro, Olzai [r. p.]).

1+c Culi-lùsii (Cagliari: a Lanusei [MARCIALIS, 157, p. 267]).

1+c Culi-lùzzi (Sassari [MARCIALIS, 157, p. 267]).

1+c Culizzi, forse il contratto dell'anteced. (Sass. : a Sédini [in com. maestra Bachiddu]).

1+e Cule-lùche (Sass.: ad Onifai di Nuoro [in com. maestra Bachiddu]).

1+c Culu-lùxi (Sass.: ad Ogliastra di Nuoro [SPANO, 283]).

1+c Culu-de-lùche (Sass.: ad Orani [r. p.]).

1+c Curi-lùgi (Sassari [Salvioni, 264, p. 13]).

1+c Curi-lùghe (Sass.: ad Alghero [MARCIALIS, 157, p. 267]).

1+c Curi-rùghe (Sass.: ad Alghero [r. p.]).

1+c Culi-lùcida, o Culi-nùci (Cagliari: ad Oristano [MARCIALIS, 157, p. 267]).

Codi-lùciu (Sard. sett. [SPANO, 283]).

Codi-lùcia (Sass.: nel Logudoro [MARCIALIS, 157, p. 267]; Tempio [r. p.]).

Cudi-lùcia (Sass.: a Tempio, Arzachena [r. p.]).

Cu-gùzzu (Cagliari: ad Arbus d'Iglesias [Vacca-Concas, 301, p. 75]).

Ogu-lùcidu (Sard. merid. [Spano, 283]; Cagliari: ad Isili di Lanusei [MARCIALIS, 157, p. 267]).

1+cal Calli-lùcia (Sass.: a Tempio [MARCIALIS, 157, p. 267]).

1+cal Cara-lùghe (Sass.: ad Alghero [Salvioni, 264, p. 13 - nota 1]).
1+c Cinci-lùghe (Sass.: a Fanni di Nuoro [Salvioni, 264, p. 19]).

- Fatt. onom.: il fenomeno più bello inerente agli organismi: la forsforescenza; ma presa, quì, nel suo senso fisico generale di Luce. La quale ebbe sempre un fascino speciale, non foss'altro per il fatto più semplice di essere luce senza calore. Donde la meraviglia profonda dei bambini, quando per la prima volta s'azzardano a prendere in mano un Lucciolato più facile a raccogliersi, perchè senz'ali —, timorosi di toccare questa che rappresenta per loro una bragetta vivente, senza sentirsi scottare. E quante esclamazioni poi, nel vedere sprigionarsi la luce, proprio dall'estremità dell'addome!
- NB. Per una migliore distribuzione delle poche glosse inerenti a questi nomi, li dividerò in tre gruppi: esiti di Luce semplici; esiti composti; ed esiti corrotti per influsso di altre voci.
- I. Fra gli esiti semplici di Luce, che formano la grande maggioranza di quest'elenco, ricordo il nostro veronese Slùse o Slùsa, che è forse l'unico esempio di forma positiva intatta quando si voglia astrarre dalla s rinforzativa; perchè i pochissimi altri che si hanno son tutti reduplicati, come il Lùceluce napoletano, il Lùche-lùche sardo, ecc. E son pure degni di nota i suoi diminutivi: Luséta di Soave, o Sluséta di Arcole questo usato al maschile nel friulano, quello ripetuto nel Polesine —, Lùsola di Velo, Lùsula di S. Bonifacio, o

Slùsola di Lonigo — comuni in altre province —, perchè vogliono indicare solo che « Luce piccola ».

Gli altri esiti semplici di *Luce*, in vece, sarebbero da ritenere, e forse meglio, deverbali da *Lucère*, perchè tendono ad indicare letteralmente « Cosa che dà luce ». Ecco alcuni esempî, che prendo senz'altro dai varî tipi veronesi, perchè gli stessi tipi si ripetono, mutatis mutandis, anche altrove:

Slusin; che indica propriamente: « Lustrino », cioè una di quelle scagliette metalliche lucenti, usate come ornamento a vesti ed a ricami; ed indica eziandio « Lumicino », ma quello piccolo piccolo, che s'intravvede distante in aperta campagna.

Slusarin, Slusierin, ecc.; che risultano chiaramente i deverbali vezzeggiativi di Slusar = « Rilucere », ed indicano quindi: che danno luce.

Così Slusiróla, Slusióla, ecc., sono altri chiarissimi deverbali da Slusar. Ma più importanti dei primi; perchè il suffisso óla in veronese è usato quale frequentativo, per indicare cioè un'azione prolungata ma discontinua o intermittente, come nel nostro caso della Lucciola, e come troviamo similmente nelle voci nostre: Sbaciaróla = « Sbadigliella », per lo sbadigliare ripetutamente; Ridaróla, per la tendenza a ridere di continuo e per un nonnulla; Tremaróla (non Tremarèla = « Tremarella »), per la facilità a tremare; Sbataróla, per il continuo sbattere delle palpebre; Rumaróla, al « Grillotalpa », per la sua abitudine di frugare nel terreno; Ssimaról, all'uccelletto che ha il vezzo di fuggire, radendo le cime delle piante; e così via.

E finalmente il manipoletto di nomi baresi, pur questi deverbali, e tratti dalla frase: Che lòscene = « Che luccicano »; come il Clòscene di Conversano, il Chddhùcc di Altamura, il Cùcc-la di Gioja del Colle, fino al Clòclò reduplicativo contratto del primo.

II. Gli esiti composti di Luce sono dovuti ad affissi o suffissi nominali e verbali. Quali:

a) Il sostantivo Culo; che è il più diffuso. Può essere suffisso, come nel Lüs-in-cü ticinese, od affisso, come nel Culi-luce sassarese, ed indicanti letteralmente: Luce in culo, per ragioni ovvie (questi nomi sono segnati nell'elenco con 1+c; v. per la diffusione di questi riflessi all'Intermezzo seguente, II).

Ma qua e là questo aggiuntivo fu sostituito analogamente con la voce Coda, come nel Còdi-lùcida catanzarese; o meto-

nimicamente con Occhio, come nell'Ogu-lùcidu sardo e nel veronese Ocio de la Madòna. In qualche caso l'aggiuntivo si storpia così da essere appena ravvisato, come nei Cinci-lùghe e Cu-gùzzu sardi, il primo dei quali potrebb'essere una forma abortiva di Lunghi-lughe, il secondo di Culi-luce.

In questa serie abbiamo ancora il gruppo numeroso dei cimeli greci calabresi derivati dall'antico Lamp-uris = « Lucciola », ma che letteralmente significherebbe: Lucente nella coda; come il Zampudira, il Szampurrija, il Vampalulia, ecc. (son segnati nell'elenco con r - g = relicti greci). Entrarono timidamente anche in Basilicata, trasformandosi nel gra-Fra detti nomi ho inserito il Vivoleja di zioso Lampollina. Monteleone-Calabro, quantunque il Salvioni [264, p. 24] si chieda: « Sarà da vivo, venendosi così a chiamar la Lucciola: la Vivace, la Vispa? »; perchè, lasciando da parte la vivacità di quest'insetto, che non ne ha affatto, mi pare di scorgere fra i nomi elencati di questo tipo alcune forme di passaggio. Ad ogni modo, anche se non fosse una degenerazione di ruderi greci, mi parrebbe meglio trarre questa voce da Volare piuttosto che da Vivere, appoggiandomi ai nomi analoghi Volantina, Velantrèlla, ed altri marchigiani od abruzzesi già ricordati (v. a pp. 505 e 506), per « Coccinella », ed ancora ai Sgolina, Volàndola, Volangèlla, ecc. per « Farfalla » (v. a p. 467); nel qual caso il Vi di Vivolèja sarebbe un reduplicato rinforzativo.

E allora sarebbe connesso a *Volare* anche il *Bìbola* (v. all'Interm. successivo, in L) trevisano, sempre per « Lucciola » ('), dovuto probabilmente all'influsso di formulette inerenti alla Coccinella, simili alla nostra veronese:

Vióla, Vióla, 'nsségneme la strada d'anar a scóla (²). —,

di cui il Vióla trae da Sviolàr = « Volare silenziosamente » (v. meglio all'Interm. del n.º 322, in a, p. 504), e che nel Mantovano diventa senz'altro [TROTTER: Canzonette infant. mantov.;

<sup>(1)</sup> V. pure il nome analogo *Bibale* per « Farfalla » (p. 470) e quelli inerenti a « Coccinella » a tipo *Vóla-vóla* (p. 504).
(2) Coccinella, Coccinella, — insegnami la strada d'andare a scuola.

Archiv. per la storia delle trad. pop. v. XVIII, Pal., Clausen, 1899, p. 513]:

Vóla, vóla, campagnöla, insségnem la strada d'andà a scöla » (1).

Tanto più che abbiamo pure nella stessa provincia un Bibolabùbola, del quale la seconda parte assunse l'u per eusemia popolare, e dal quale nome, a sua volta, germogliò il semplice Bùbola, quantunque il Salvioni [264, p. 12] veda in questa

voce l'infantile Bùbo trevisano per « Fuoco » (2).

b) Il sostantivo Cappello; come nel Lùcciola-a-cappèlla ascolitano e analoghi (son segnati nell'elenco con 1+cap). Tali nomi sono diffusi nelle Marche e negli Abruzzi, dove arrivarono a trasformarsi fino ai Luccia-capènte e Lùccera-pènta pure di Ascoli, o al Lùccica-pénna romano. Da quì entrarono con rari stoloni deformi e contratti nell'Umbria con il Lùcia-palla perugino; nel Lazio con i Lucce-carèlla, Lucci-cantèlla, Lucci-candrèlla, ecc.; ed in Campania con l'Jucc-cappèlla, il Lucc-cattèll e qualche altro. Rarissime volte è messo quale affisso, come nel Capil-lùcc di Chieti.

Tale aggiuntivo ammette due spiegazioni: l'una dovuta alla fantasia monellesca, che sa vedere nel corsaletto un po' proteso ai lati della Lucciola — tanto nel maschio quanto nella femmina — come una specie di cappelluccio; l'altra già ricordata dal Salvioni [264, p. 20], per la quale i ragazzi di quelle regioni — ed io l'ho riscontrato ovunque — sogliono divertirsi, appiccicandosi le Lucciole al cappello con uno spillo o con una spina sottile. Ed a Marsciano di Perugia [in com. maestro Aisa], quando due ragazzi s'incontrano, ed uno abbia sul cappello una Lucciola, accendono fra loro il seguente dialogo:

Lùcciola, Lùcciola cappellùccia,
dùa vè co` sta mentuccia?
Vo' a trovà la mi' ssorella
che sse chiama pimpinèlla.
;

<sup>(1)</sup> Vola, Vola, campagnola, — insegnami la strada d'andare a scuola.
(2) La stessa voce Bubo ed il suo femm. Buba sono riportate anche dal Ninni [Voci bambinesche della lingua vernacola veneziana; Venezia, Longhi & Montanari, 1890, p. 8], ma per « Lume ».

e poi cantano a due:

Pimpinèlla va a la stalla, métte la brìja a la cavalla, monta ssu co'l fijo del Re, Lucciola, Lucciola, vien da me (1). —,

mentre qualche moccioso scostumato sostituisce l'ultimo verso con il seguente:

monta su co 'l fijo del Re . . . . alza la coscia . . . e méttet'a ssedé.

In questo dialoghetto la voce Mentuccia indica l' « Erba cedronella » (cioè la « C a l a m i n t h a o f f i c i n a l i s Moench », in veronese detta ov. Polesóla), di cui in Umbria si fa largo uso dalla primavera in estate per la sua spiccata fragranza, tagliuzzandola con l'aglio (i più golosi vi aggiungono anche l'uovo sodo) e facendone una salsetta scorrevole con olio e aceto, per condirne fagiolini in erba, carciofi sott'olio, e più che altro le punte d'insalata che sta per fiorire, dette nelle campagne umbre: Mazzòcchi. Ed i monelli chiamano Mentuccia anche lo spillo o la spina con cui tengono puntata la Lucciola sul cappello, come se fosse un ramoscello della pianta stessa; perchè qui vi è la convinzione che la « Mentuccia dà focóre, e le farfalle (per « Insetti » in generale) che la màgnano arlùcon

Negli Abruzzi (Chieti: a Fossacesia di Lanciano [De Nino, 87, v. II, p. 217]) diventa:

"— Lùccica, Lùccica, Cappilluce'.
Dónna sta lu mie fratuce'?
— Sta a la vie di la Majell'.
— Cala, cala, Lucicapell.
Lùccica, lùccica, cala call';
sette carrozze e sette cavall',
sette cavall' di lu re,
lùccica, lùccica appress' a me » (a).

<sup>(1)</sup> Lucciola, Lucciola capelluccia, — dove vai con quest'erba cedronella? — Vo a trovare la mia sorella — che si chiama salvastrella (cioè il « P o t e r i u m s a n g u i s o r b a L., in veron. detto Pimpinèla). — Salvastrella va a la stalla, — metti la briglia alla cavalla, — monta su con il figlio del Re, — Lucciola, Lucciola vien da me.

<sup>(</sup>a) Luccica, luccica, o Lucciola. — Dove sta il mio fratelluccio? — Sta nella via della Majella. — Cala, cala, o Lucciola. — Luccica, luccica, cala, cala, — sette carrozze e sette cavalli, — sette cavalli del Re, — luccica, luccica appresso a me.

tutte »; oppure per la credenza molto diffusa che la Lucciola si posi di preferenza su tale erbuccia pell'anfróre che manna, cioè per la fragranza che manda, e che ne mangi perchè 'l ssugo je dia fòco e lume, cioè il succo le dia fuoco e luce.

È tanta, poi, la simpatia che gode quest'erba aromatica fra i giovani di qui, che per essi simboleggia il desiderio ardente e l'ammirazione; come, del resto, risulta da questo stornello che i contadini umbri sogliono cantare all'aria aperta:

> Fior de mintuccia: beato chi te strigne e chi t'allaccia, chi te baciarà quilla boccuccia (1).

c) Il verbo Calare; come nel toscano Lùcciola-calla, o nel romano Lùccica-calla, dov'è usato, però, sporadicamente; e come in Umbria con il corrotto Lùccia-palla, negli Abruzzi con il Lucc-rabbàscia, in Sicilia ed in Sardegna con i Cara-lùciula, Carùciula, Cara-lùghe, ecc. (sono segnati nell'elenco con 1+cal).

(1) Il Mazzatinti [Canti popolari umbri raccolti a Gubbio; Bologna, Zanichelli, 1883, p. 262] riporta una bella variante:

"Fior di mentuccia: beato chi ve stringe e chi v'alaccia, beato chi ve lava la boccuccia ». —,

che emigrata nelle Marche [A. Gianandrea: Canti popol. marchigiani; Torino, Loescher, 1875, p. 135] diventò:

« Bella, per nome che te chiami Annuccia, beato chi te stringe e chi t'allaccia, chi se la goderà la tua graziuccia »—;

e negli Abruzzi a Lanciano di Chieti [Ant. Casetti & V. Imbriani: Canti popol. delle provincie meridionali; Torino, Loescher, 1871, v. I, p. 38]:

" beat' a chi te spajj e a chi t'allacce, a chi te strignerà quest' pettucce »;

e nel Lazio [G. Zanasso: Canti popol. romani con un saggio di canti del Lazio; Torino, Soc. tip. editr. naz., v. III, 1910, p. 139]:

"Fior de mentuccia, beato chi vve strégne e chi v'allaccia, beato chi vve bbacia la boccuccia! » (a).

(a) Lo stesso stornello laziale fu riportato anche dal Blessig [Römisce Ritornelle; Leipzig, Hirtel, 1860, p. 65], ma italianizzato:

« Sora Mariuccia! Beato chi vi stringe e chi v'allaccia, beato chi vi bacia sta boccuccia ». Ne' quali il Cara, a mio credere, è corrotto di Cala come abbiamo i nomi lombardi a tipo Pampàra o Farfàra, in vece che Pampàla o Farfàla per « Farfalla » (v. al n.º 278, pp. 455 e 456); contrariamente al parere del Salvioni [264, p. 13 - nota 3], che vi vedrebbe un vezzeggiativo, e interpreterebbe quindi queste voci con « Cara-luce ».

L'uso dell'aggiuntivo in parola è dovuto all'influenza del primo verso di formulette, che i bimbi recitano alle Lucciole per invitarle ad abbassarsi, allo scopo d'impossessarsene più facilmente. Quindi questi composti entrano nella categoria dei nomi invocativi (v. all'Intermezzo qui avanti, in VI); come lo sarebbe il teramano Luciattè, vocativo contratto di Lucciattèlla, che diventò il più semplice Ciattè, per la convinzione popolare che il Lu debba essere l'articolo; e passò anche, per la tendenza agionimica, al Luci-mattèa di Campobasso. Vi appartengono pure i nomi laziali del tipo Luccecarèlla (v. a p. 1311, segnati con 1+cal) — che, secondo il Crocioni [72], sarebbero la fusione di Lùccica+Calandrella, cioè l'abbinamento di due nomi della Lucciola —, perchè in ogni modo dipendono da Calare.

d) Il nome Luce, ed il suo aggettivo Lucente. I quali, uniti al tema, formano dei reduplicativi, come il Luce-luce napoletano, il Luci-luciènti maratese, e varî altri sardi (si vedano tutti contrassegnati nell'elenco con: 1+1), fra i quali anche il corrotto Lunghi-lùghe di Bono, ed il semplice Lucénti di Calangianus, nella Sardegna.

Questi suffissi sono usati per rinforzare il concetto tematico; donde la reduplicazione tanto comune nelle forme popolari.

e) E, finalmente, ricordo anche il nome aggiuntivo Lanterna, come nel Lùccica-lintèrna di Rieti, che, usato altrove più comunemente da solo, quì, a differenza degli altri, si fonde qualche volta intimamente con il tema, come nel Lucintèrna di Lecce (Luce + [La]nterna).

Troviamo lo stesso fenomeno in Francia con i Luzo-lantèrno e Luzantèrno della Drôme [GILL. & EDM., 129, Carte 1372]. E che fosse un andar troppo oltre pensare che il Lusentèen lombardo, i Lüsentèla e Lüsentéra piemontesi (v. 2 pp. 1306 e 1307), come i francesi Luzentèno e Luzentèna del Delfinato [GILL. & EDM., 129, Carte 1372] sieno corrotti degli antecedenti?

III. Una terza categoria di nomi dipendenti da Luce è quella a tipo Cornùzzola (son segnati nell'elenco con c), corrente nella Campania, ma infiltratasi anche nelle Puglie ed in Basilicata, con un raro stoloncino nel Parmigiano. Questi nomi, secondo il Salvioni [264, p. 19], sarebbero deformazioni di Culilùciola; ma, soggiunge, potrebbero far pensare alla immistione di qualche altra parola, come — per la Lombardia — del comasco Corùsola = «Salamandra», o del Cornabò = «Cervo volante», ecc. Io starei più volontieri con l'ultima ipotesi; cioè per l'influenza della voce Corna.

Vi sarei tratto da alcuni di questi nomi della Lucciola, come il Cornicola napolitano, il Curnióla casertano, i Curnicchi, Chirnicchi, Crrnéch, ecc. di Potenza, ne' quali il tema Luce ha ceduto il posto al presupposto Corna.

Come storpiature di questi nomi ricorderò: i salernitani Scaranùzza, Scagnarùzza, Scagliarùzza, Scurrùzza, e, più curioso di tutti, il Fornùscola peretàra di Avellino, che indicherebbe: Lucciola spetezzona, e ci mostrerebbe come la fantasia popolare abbia saputo avvicinare la intermittenza della fosforescenza a quello dello spetezzare!

# Intermezzo

Ecco altri nomi della Lucciola, che non trovarono altrove la loro nicchia adattata. Li ho tratti: in parte dal ricchissimo elenco di sinonimi datoci dal Salvioni nel suo lavoro [264] — primissimo del genere e trattato con quella larghezza di vedute e quella profondità di sapere tutte proprie al sommo glottologo —, pubblicato in occasione di nozze, ed oggi irreperibile se non in qualche biblioteca; in parte dall'altro manipolo pubblicato più tardi dallo stesso autore [263, pp. 170-172]; e molti dalla mia raccolta personale.

# A - Nomi tratti da Fuoco.

Foghéto (Istria: a Pola, Pisino, S. Lorenzo del Pasenatico, Cerreto, Pinguente [r. p.]. — Trieste [r. p.]).

Batifógo (Istria: a Portole [G. Vesnaver: Usi e cost. e credenze di Portole; Pola, Sambo, 1901]).

Ven. G.

Fógo de ssan Giovàni, o F. de ss. Luigi, o F. de ssanta María (Trieste [r. p.]).

Foghéto de ssan Giovàni (Istria: a Pisino [r. p.]).

Fógolo (In qualche angolo delle Alpi Venete [Salvioni, 264, p. 11]. — Treviso: a Tarzo di Vittorio-Ven. [in com. sign. Perin]).

Fógola (Udine: a Sacile [r. p.]. — Belluno [SALVIONI, 264, p. 11], Limana, Susin-Sospirolo, Zottier-Mel; Rivai di Fonzaso; S. Pietro-Cadore di Auronzo; Feltre, Barp, Cart; Venas di Valle-Cadore [r. p.]).

Fuógola (Vicenza: nel 1500 [Nemnich, 187]), della qual voce desumo la data dal Bortolan [40], che ha Fuógo e non Fógo.

Batifógo (Padova: a Montagnana [SALVIONI, 264, p. 13]).

Batt-fóg (Rovigo: a Ficarolo di Occhiobello [r. p.]).

Butafóg (Rovigo: a Massa sup. [SALVIONI, 264, p. 13]).

Butafög (Mantova: ad Ostiglia [r. p.]).

Pissa-fög (Mantova: a Sustinente di Ostiglia [r. p.]). Pisza-fög (Mantova: a Revere; Ostiglia [r. p.]).

Piza-fög (Como: a S. Giano di Varese [Salvioni, 264, p. 13]). Piza-föc (Mantova [Arrivabene, 10]; Sermide; S. Giac. delle

Segnate di Revere [r. p.]).

Impissa-fög (Mant.: a Carbonara, Villa Poma [r. p.]).

Pia-föc (Mant.: a Suzzara [r. p.]).

Fogazö, o Foghezé, o Fogozé, letteralm.: Fuochicino (Ticino: ad Arbedo, Cavasso, Lumino, e in tutta la Val Mesolcina [Salvioni, 264, p. 12]).

Fogarö, letteralm.: Fuocarello (Como: a Rezzonico [Salvioni, 263, p. 170]).

Fighiröla, letteralm.: Fuocarola (Bellinzona Monti, 173, che scrive: Figur-; SALVIONI, 264, p. 12]).

Caga-föch (Novara: in Valsesia [Tonetti, 290], Anzate [Sal-vioni, 264, p. 13], Oleggio; Borgo-Sesia di Varallo, Roccapietra [r. p.]).

Caga-fög (Novara, Cavaglio-Agogna, Suno, Gozzano; Varallo-Sesia, Aranco [r. p.]).

Caga-fö (Nov.: a Vercelli [SALVIONI, 264, p. 13]).

Pizza-föc (Nov.: a Cavaglietto, Fontaneto-Agogna, Grignasco, Maggiora [r. p.]).

Piza-fög (Novara [Salvioni, 264, p. 13]).

Lomb.

Ven. E.

Piem.

Em.

Tosc .-

Abr. -

Camp.

Pizze-föc (Nov.: a Ghemme, Sizzano, Boca [r. p.]).

Pia-föc (Reggio in Em.: a Guastalla [Salvioni, 264, p. 12]).

Pia-fög (Reggio in Em.: a Correggio [in com. prof. Rossi],
Cavriago, Carpineti [r. p.]; Guastalla [Salvioni, 264, p.
12]).

Batt-fóg (Ferrere [Engra 1983)

Batt-fog (Ferrara [FERRI, 103]).

Buta-fóog (Ferrara, Bondeno, Copparo, Ostellato [r. p.]). Focaròla, o Lùcciola-focaròla (Livorno: a Portoferrajo d'Elba [r. p.]).

Fòco-'n-culu (Aquila: a Caporciano [in com. dott. Trotter]). Fòche-'n-gur (Aquila: a Caporciano, Navelli [r. p.]).

Fòche-'n-cùje (Aquila: ad Avezzano [r. p.]).

Fica-'n-ghìria, o Fichi-'n-chìglia, corrotti degli antecedenti (Teramo: a Pietracarmela [r. p.]).

Caca-fòche (Aquila: a S. Demetrio nei Vestini [in com. dott. Bruno]).

Fuòco-muòrto (Napoli [D'AMBRA, 78, in Ascio; e r. p.]; Torre-Annunziata di Castellamare di Stabbia; Sorrento [r. p.]. — Salerno, Amalfi, Atrani, Minori [r. p.]), e

Fuòche-muòrte, con le e postoniche appena sensib. (Salerno: a Ravello [r. p.]), bellissime espressioni per indicare la luce fredda di questi insettucci.

Fuòco-'e-nòtte (Salerno: a Sapri di Sala Consilina [r. p.]).
Fuchillo, letteralm.: Fuocherello (Salerno: a Vettica di Prajano [r. p.]).

Culo-'e-fuòco, letteralm.: Culo di fuoco (Sal.: a Minori [r. p.]). Fòche-'n-cùi (Potenza: a Tursi di Lagonegro [r. p.]).

# B - Nomi tratti da Scintilla.

Ven. G. -Ven. E. -

Bas. -

Lùsigna, letteralm.: Scintilla (Trieste: a Monfalcone [r. p.]). Lùsigne sing. (Friuli [PIRONA, 233]; ed io raccolsi questa stessa voce, che è la più diffusa nel Friuli, in ben sessantaquattro località sparse omogeneamente per tutta la regione.

Lùsigna (Friuli: a Udine; Cicanicco-Fagagna di S. Daniele; Ossopo di Gemona; Palmanova; Gorizia, Aquileja, Gradisca; Spilimbergo, Meduno, Vito d'Asio; S. Vito al Tagliamento, Bagnarola, Morsano, Sesto al Reghena; Cividale, Corno-Rosazzo; Frisanco di Maniago [r. p.]. — Venezia: a Portogruaro [r. p.]).

Lùsignis (Friuli: a Udine; Varmo di Codroipo; Faedis di Cividale; Castion-Strada di Palmanova [r. p.]).

Lùsine (Friuli: ad Udine ma raram. [r. p.]).

Slùsigna (Udine: a Castions-Zoppola di Pordenone [r. p.]), nella qual voce si riscontra eccezionalmente la s rinforzativa, tanto comune, in vece, nel Veronese anche in questi nomi della Lucciola.

Lùciza (Udine: a S. Pietro al Natisone [r. p.]).

Lusignùta (Udine: a Cividale [r. p.]).

Lusignutis (Ud.: a Venzone di Gemona; Moggio [r. p.]).

Lusignùtis di ssan Giuàn (Udine: a Moggio [r. p.]).

Lusignèla (Udine; Ovaro di Tolmezzo [r. p.]. - Venezia: a Portogruaro [r. p.]).

Lusignùte (Udine; Tarcento; Palazzolo della Stella di Latisana; Paderno di Cividale [r. p.]).

Lusùte (Udine: a Moggio [r. p.]).

Lusugnule (Udine; Artegna di Gemona [r. p.]).

Lùsignul (Udine: ad Arba di Maniago; Lauco di Tolmezzo [r. p.]).

Usèngola (Belluno: ad Arsiè di Fonzaso [r. p.]).

Lùsigur (Udine: a Cividale [r. p.]).

Ligùsigne (Udine [PIRONA, 233]; Comeglians di Tolmezzo [r. p.]), per la qual voce il Salvioni [264, p. 20] si domanda: Lig sarà esso altra cosa che il Lig di Ligóro per « Ramarro, venuto a commescersi con Lùsigne? »

Sginza-fóg (Rovigo: a Ficarolo di Occhiobello [r. p.]). Lomb. -

Stribiaröla, letteralm.: Che dà scintille (Lugano: a Castagnola

[SALVIONI, 264, p. 13]).

Cincilùche (Sassari: a Fonni di Nuoro [Salvioni, 264, p. 19, Sard. che scrive : « nella quale voce vi dev'essere immistione del meridionale (Sardegna merid.) Cincidda = 'Favilla' e ' Luce ' 17).

#### C - Nomi tratti da Lucerna.

Ven. G. -Lusèrna (Istria: a Muggia [CAVALLI, 55, p. 335], Pirano [in com. prof. Bertoldi.

Ven. E. Luszèrna (Belluno: a Ponte nelle Alpi [JAB. & Jud, 137a, Tav. " La Lucciola »]).

Piem.

Em:

Abr. -

Camp.

Pugl.

Lüsernéta (Cuneo: a Borgo S. Dalmazzo, Busca, Gajola, Peveragno [r. p.]).

Lüsèrna (Cuneo: a Barge [SALVIONI, 264, p. 12], Villafalletto [JAB. & Jud, 137a, Tav. « La Lucciola »]).

Luzèirna (Reggio in Em. : a Poviglio di Guastalla [JAB. & Jub, 137a, Tav. « La Lucciola »]).

Lucernèlla (Campobasso: a Bagnoli; Agnone d'Isernia [r. p.]). Lucirnèlla (Caserta: a S. Cipriano di Aversa [r. p.]).

Lucernèlla, con l'a appena sensibile e spesso muta (Caserta, Aversa, Capua, Recale, S. Benedetto, S. Maria C. V., Teano [r. p.]).

Lucernarèlla (Cas.: a Casagiove [r. p.]).

Lucernédda (Salerno: a Montesano di Sala Consilina [r. p.]). Lucernéddha, con il ddh palato-dentale esplosivo (Bari: a Monopoli [Salvioni, 264, p. 12]. — Lecce, Calimera, Bagnolo-Salentino, Cavallino, Cutrofiano, Galatina, Giurdignano, Lizzanello, Martano, Novoli, S. Cesario, Galugnano, S. Pietro in Lama, Sogliano Cavour, Saleto, Uggiano La Chiesa, Pisignano; Gallipoli, Acquarica del Capo, Casarano, Castrignano del Capo, Galatone, Guiggianello, Maglie, Parabita, Presicce, Salve, Specchia Preti, Melissano, Supersano; Manduria di Taranto [r. p.]; Ostuni di Brindisi [in com. prof. Masulli], S. Vito dei Normanni [r. p.]).

Lucernéddhe (Bari: a Terlizzi di Barletta [r. p.]).

Lucirnéddh (Bari: a Locorotondo; Noci di Altamura [r. p.]).

Lucernéddha de la Madonna (Lecce [r. p.]).

Lucirnéddha (Lecce: a Copertino, Monterone, S. Pietro vernotico, Squinzano; Brindisi, Carovigno, Ceglie-Messapico, Erchie, Guagnano, Ostuni, Salice, Torre di S. Susanna [r. p. ]).

Lucennéddha (Lecce: a Gallipoli [r. p.]).

Luciarnéddha (Lecce: a Carpignano, Sogliano-Cavour; Gallipoli, Alezio, Castrignano del Capo, Matujo, Taviano [r. p.7).

Lucernéddh (Lecce: a Martina-Franca di Taranto [r. p.]). Luciarnétta (Lecce: a Marciano di Gallipoli [r. p.]).

Lucirnéddha (Lecce: a Taurisano di Gallipoli [r. p.]).

Lucinéddha (Lecce: a Salice Salentino di Brindisi [r. p.]).

Vuciarnéddha (Lecce: a Ruggiano del Capo di Gallipoli [r. p.]).

Cal.

Pugl. -

Uciarnéddha (Lecce: a Gallipoli, Felline, Neviano, Parabita, [r. p.]).

Ucernéddha (Lecce: ad Aradeo di Gallipoli, Minervino, Tricase [r. p.]).

Ucernédola (Lecce: a Casarano di Gallipoli [r. p.]).

Lecerennéle (Bari: a Molfetta [r. p.]). Lacernéddhe (Bari: a Turi [r. p.]).

Stuta-lucèrna, letteralm.: Smorza-lucerna (Lecce: a Campi-Salentino [r. p.]), che ricorda qualche nome sardo della « Farfalla » (v. a p. 475).

Licernèlla (Cosenza: a Casalino-Aprigliano [ACCATTATIS, 2],
Rogliano [in com. maestro Alessio]).
Lucernèlla (Catanzaro: a Nicastro [r. p.]).

# D - Nomi tratti da Lanterna.

Ven. G. Lantèrna de ssan Giovàni (Trieste [r. p.]).

Ven. Tr.

Lanternina (Trentino: a Matarello in Val Lagarina [r. p.]).

Lantèrna (Trent.: a Pergine in Valsugana; Grubes in Val Cembra [r. p.]; Tuenno in Val di Non [Jab. & Jud. 137a, Tav.

« La Lucciola »]).

Lomb. Lanternign (Ticino: a Menzonio [Salvioni, 264, p. 12]).

Piem. - Lantèrna (Cuneo: a Roccavione [r. p.]).

Lantarnìn (Torino: a Verrua-Savoja [r. p.]).

Laz. Lanternétta di ssan Piétro (Roma: nel contado [r. p.]).

Lanternétta di ssan Piétro (Roma: nel contado [r. p.]), grazioso e tipico nome romano, perchè, in vece d'essere dedicato al Santo come tutti i nomi di questo genere, allude alle lanterne dei Sanpietrini, che si vedono vagolare di notte sui tetti sterminati della immane basilica, e che per la distanza sembrano Luccioline.

Camp. - Lanternèlla (Salerno: a Castel S. Giorgio; Sapri di Sala-Consilina [r. p.]).

Luce-lantèrne (Caserta: a Cardito di Casoria [r. p.]).

Lantèrna di nòtte (Lecce: a Messaglie di Brindisi [r. p.]).

Lanternàddha con della destale de

Lanternèddha, con ddh palato-dentale esplosivo (Catanzaro [in com. dott. Trotter]).

Lanternèddha i nòtte (Reggio in Cal.: a Condofuri [r. p.]). Lantèrna i nòtti (Catanz.: a Limbadi di Monteleone [r. p.]). Linternèddha (Catanzaro [in com. dott. Trotter]). Sic.

Lintèrna i picuràro, letteralm.: Lanterna del pecorajo (Messina, Bauso [r. p.]).

Lantèrna di picuràro (Trapani [r. p.]).

Lanternèdda i pecuràru (Mess. : a Condrò; Melia di Castroreale, Letojanni [r. p.]).

Diterna d' puuriéri, letteralm.: Lanterna del poverello (Mess.: a S. Fratello [PITRÈ, 234, III, p. 337]).

# E - Nomi tratti da Candela.

Camp.

Pagl.

Bas. -

Cannilédda, letteralm.: Candeletta (Salerno: a Vibonati di Sala-Consilina; Roccadaspide di Campagna [r. p.]).

Cannelèlla (Sal.: a Baronissi [r. p.]).

Cannuccia, contratto di Cannilùccia (Caserta: a Maddaloni [r. p.]).

Cannùcciola (Cas.: a Cancello-Arnone [r. p.]).

Canneleddhùzze, con ddh palato-dentale esplosivo e le e mute (Lecce: a Castellaneta di Taranto [r. p.]).

Cannddhùzz (Bari [in com. prof. Panza]).

Crinnuzz, o Trennuzze (Bari: a Spinazzola di Barletta [r. p.]), che ritengo sincopati e corrotti dei due antecedenti.

Canniléddha, con il ddh palato-dentale esplosivo (Potenza: a Matera [r. p.]).

Cannilùzza (Pot.: a S. Arcangelo [in com. dott. Trotter]).

Cannddhùzz (Pot.: ad Anzi; Pomarico [r. p.]).

Canneddhózza (Pot.: ad Irsina di Matera [r. p.]), che dà luogo ad una curiosa implorazione infantile per far discendere la Lucciola:

Scinna, scinna Canneddhózza, cu la päne e cu la nòzzole, cu la nòzzole de cc-rèse; mmócca a tève num ce trèse (1).

Cannizza (Pot.: a Stigliano [in com. dott. Trotter]).
Cannellùzza (Pot.: a S. Chirico-Raparo di Lagonegro [r. p.]).
Cannéel (Pot.: a Matera [r. p.]).

<sup>(1)</sup> Scendi, scendi Luccioletta, — con il pane e con la nocciola, — con la nocciola delle ciliege; — in bocca tua non c'entra.

Cal. -

Sic. -

Cannózzola, con la o postonica quasi muta (Pot.: a Grottole di Matera [r. p.]).

Cuandùzz (Pot.: a Montescaglioso [r. p.]).

Cannelùcita, per Cannèla-lùceta, letteralm.: Candela-lucente (Calabria: dove? [Salvioni, 264, p. 19]).

Cannilùcita (Cosenza: ad Acquapesa di Paola [r. p.]).

Cannilùcida (Cos.: a Cetraro di Paola [r. p.]).

Cannila d' picuràru (1) (Sicilia: dove? [Traina, 299]. Messina: a S. Piero Patti [r. p.]).

Cannila ru pastùri (Palermo [r. p.]).

Cannilédda di pecuràru (Messina: a Tusa di Mistretta [r. p.].

— Caltanisetta: a Butera [PITRÈ, 234, III, p. 337]. —

Trapani: a Monte S. Giuliano, Buseto-Palizzolo, Custonaci [r. p.]. — Girgenti, Favara, Bivona, Grotte, Palula-Montechiaro, Siculiana, Raffadali [r. p.]. — Palermo: a Cefalù, Gangi; Alia di Termini Imerese [r. p.]).

Cannilédda picuràra (Trapani [r. p.]).

Cannilicchia di picuràru (Palermo [PITRÈ, 234, III, p. 337]. — Trapani [in com. prof. Ponza]; S. Ninfa di Mazzara del Vallo, Castelvetro, Campobello [r. p.]).

Cannilézza di picuraro (Girgenti: a Bivona [r. p.]).

Ddùsgiu d' 'u pigurieru, letteralm.: Candela del pecorajo (Catania: a Nicosia [PITRÈ, 234, III, p. 337]).

Ddusa-picurera (Caltanisetta: a Piazza-Armerina [PITRÈ, 234, III, p. 337]).

F - Nomi tratti da Lume, o da Chiaro per « Lume ».

Ven. G. Lume de ssan Giovani (Quarnaro: a Lussinpiccolo [r. p.]. —
— Trieste [Kosovitz, 139]).

Luma de ssan Gioàn (Istria: a Verteneglio [in com. proff. Cappellari & Cappelletti]).

Lume (Trieste [r. p.]).

Luméta (Istria: a Pisino, Parenzo, Visinada, Capodistria [r. p.]).

<sup>(</sup>¹) Abbiamo anche fra i fitonimi un Cannila di picuràru (Modica: a Nicosia [Pitrè, 234, p. 235], che indica la « Mazza da pazzo » (v. per la nom. alla nota l del tema Gatto, n.º 17). E detta così, perchè l'infiorescenza femminile di questa canna palustre ha la forma cilindrica di una candela.

Luméta de ssan Giovani (Trieste [r. p.]).

Lumin (Istria: ad Orsera [r. p.]. - Trieste [Salvioni, 264, p. 11], Monfalcone [r. p.]).

Lumin de ssan Giovani (Spalato [in com. prof. Bertoldi]. -Istria: a Pola [r. p.]. — Trieste [r. p.]).

Lume de màjo, letteralm. : Lume di maggio (Trieste [r. p.]). Empiza-lumin, o Impiza-lumini, o Imp.-lumi, o Pisza-lumin, let-

teralm.: Accendi-lumi (Trieste [r. p.]).

Luminéta (Friuli : a Rorai Piccolo-Porcia di Pordenone [r. p.]). Luminéto (Friuli: a Pordenone [r. p.]).

Luminéra (Friuli : ad Udine; Pordenone, Torre, Porcia [r. p.].

- Belluno, Mel, Zottier; Fener di Feltre [r. p.]; Lamon di Fonzaso [Salvioni, 264, p. 22]).

Luminèla (Belluno: a Vas di Feltre [JABERG & Jub, 137ª, Tav. " La Lucciola »]).

Luminar (Friuli: a Pasiano di Pordenone [r. p.]).

Luméta (Vicenza: a S. Giovanni Ilarione; Lonigo; Schio [r. p.].

- Rovigo: a Badia-Polesine [r. p.]).

Ciàri-mòrti, letteralm.: Lumi dei morti (Vicenza [SALVIONI, 264, p. 197). — La domanda che si fa il Salvioni, se questa locuzione possa indicare anche: Lume morto, può essere convalidata dal nome campano: Fuòco muòrto (v. più sopra in A), che egli ignorava.

Luméta (Trentino: in Val Lagarina a Matarello, Rovereto, Trento, Lavis, Cognola; in Val Sugana a Civezzano, Pergine, Caldonazzo; Alto Adige: a Postal olim Burgstal di Merano [r. p.]).

Luméta de la Madòna (Trent. : in Val Cembra a Verla [in com. prof. Battisti]).

Lumàta (Trent.: in Val Lagarina a Lavis, Mezzolombardo; in Val Cembra a Verla; in Val di Non a Trenno, Cles, Sarmonico, Campodenno, Revò, Tajo, Don, S. Zeno, Vervò [r. p.]).

Lumàta da la nòt (Trent.: a Cembra [r. p.]).

Lumin d'istà, letteralm.: Lumino d'estate (Trento [r. p.]).

Bavo da lüm (v. a p. 91 - n.º 30) (1).

Ven. E.

Ven. Tr.

<sup>(1)</sup> Abbiamo anche fra i fitonimi trentini indicanti il « Soffione » (v. per la nom. la nota a p. 251 - n.º 4): un Bavi da la lüm di Pre-

Lomb.

Lümì sing. (Brescia: a Clusane di Chiari [r. p.]. — Bergamo: a S. Pellegrino; Clusone [r. p.]).

Lümit (Como: a Taino di Varese [r. p.]).

Lümign (Ticino: a Morcote di Lugano [Salvioni, 264, p. 11]).

Lümin (Milano: a Trezzo d'Adda [Salvioni, 264, p. 11]).

Lümin di pràa, letteralm.: Lumino dei prati (Milano [r. p.]).

Lümarin (Mantova.: a S. Martino all'Argine [Salvioni, 264, p. 11]; Ostiglia [r. p.]).

Ciarin, letteralm.: Lumino (Ticino: a Coglio di Lugano, Villa Tesa [Salvioni, 264, p. 11]).

Ceirign (Tic.: a Sonogno di Locarno [Salvioni, 264, p. 11]). Ciaracü (Como: a Canzo di Lecco [Jab. & Jud., 137a, Tav. « La Lucciola »]), che trae da Chiaro + culo.

Lüm (Novara [SALVIONI, 264, p. 11]).

Lümìn (Alessandria: a Predosa; Lerma di Novi Ligure; S. Damiano d'Asti; Vignale-Monferr. di Casale [r. p.]; Cremolino d'Acqui [Salvioni, 264, p. 11]. — Novara: a Lamporo di Vercelli; Carpugnino di Pallanza, Nebbiuno [r. p.]. — Torino, Chivasso [Salvioni, 264, p. 11], Baldissera, Cordova, Cavagnolo, Carmagnola [r. p.]. — Cuneo, Centallo, Fossano; Bra d'Alba, Monforte, Neive, Sommariva-Bosco; Pamparato di Mondovì; Mocetta di Saluzzo [r. p.]; Racconigi [Salvioni, 264, p. 11]).

Lümin d'ssan Giüàn (Cuneo: a Mondovì [r. p.]).

Lümin d'la Madòna (Alessandria: ad Asti nei dintorni [SALVIONI, 264, p. 20]).

Lümin de tèra (Aless.: ad Asti [Salvioni, 264, p. 20]).

Lümèn (Aless.: a Cassine, Tortona; Acqui, Bruno, Cartosio [r. p.]. — Cuneo: a Torresina di Mondovì [r. p.]).

Lümét (Aless.: a Bergamasco d'Acqui [r. p.]. — Novara: a Pallanza, Intra, Belgirate [Salvioni, 264, p. 11]).

Lüminét (Torino [Salvioni, 264, p. 11]).

Piem.

dazzo in Val di Fiemme [Bertoldi: Un ribelle ecc., p. 187 - § 6] ed un Lümin di Lavis [in com. maestra Campregher]. Il primo deve aver ragione nel fenomeno degli achenî papposi di questa pianta, che, soffiati via dalla infruttescenza, si mantengono volanti nell'aria come tante Luciolette; il secondo, che corre uguale così da noi quanto a Firenze, è legato al dialoghetto infantile, ripetuto pur qui come nel Veronese (si legga a p. 95 nella nota b).

Lüminét-tèc-tèc (Torino [Salvioni, 264, p. 20, che lo dice nome fanciullesco]).

Lüminét-tü-tèu (Torino: a Chieri [r. p.]).

Lümlin (Torino: a Villafranca-piem. di Pinerolo [r. p.]).

Ciarin, letteralm.: Lumino (Novara: a Pecetto [r. p.; e Jab. & Jub, 137<sup>a</sup>, Tav. « La Lucciola »]; Pallanza, Crusinaldo [r. p.]).

Ciairin (Cuneo: a Canale d'Alba, Priocca [r. p.]).

Cierin (Torino: a Cuorgnè d'Ivrea [r. p.]).

Ciarin de nöcc, letteralm.: Lumino da notte (Aless.: a Felizzano [r. p.]).

Scerign (Novara: a Ceppomorelli d'Ossola [Salvioni, 263, p. 170, che lo traduce con « Cerino », da Cero]), che io ritengo si debba scrivere S-cerìgn, da S-ceirì = « Illuminare », e quindi legato agli antecedenti.

Lümèi (Piacenza: nel contado [Salvioni, 264, p. 11]), Podenzano [r. p.]).

Lumicino (Ancona: a Sinigaglia [r. p.]).

Lumétta (Aquila: ad Avezzano [r. p.]).

Lumicijd (Bari: a Bitonto [r. p.]).

Em.

Mar.

Abr.

Pugl.

Cal.

Sic.

Cènto-lùme (Lecce: a Copertino [r. p.]), nome collettivo dovuto al fenomeno delle Lucciole volanti a stormi numerosi nelle praterie.

Lumarèja, letteralm.: Luminaria (Catanzaro: a Parghelia di Monteleone, Soriano [r. p.]), anche questo nome collettivo come l'antecedente, e dovuto allo stesso fenomeno.

Lumerèddhe du pecuràru, con il ddh palato-dentale esplosivo, e letteralm.: Luminetto del pecorajo (Reggio in Cal.: a Catona [r. p.]).

Lumirédda i picuràru (Messina: a Roccavaldina, Gualtieri, Pezza-Croce, Giampilieri, Cendrò; Melia di Castroreale, Letojanni [r. p.]. — Palermo: a Castelbuono [PITRÈ, 234, III, p. 337]).

Luminédda du picuràru (Palermo: a Resuttano, Alimena [r. p.]).

Lumarédda i pecuràru (Palermo [r. p.]).

Lumurédda 'n picuràru (Pal.: a Geraci di Cefalù, Petralia-Sottana, Polizzi-Generosa, Locati; Caltavuturo di Termini-Imerese, Cerda [r. p.]).

Lumiricchia di picuràru (Messina: a Caronia di Mistretta [Pi-TRÈ, 234, III, p. 337]). Lumi di picuràro (Mess. : ad Alcara li Fusi di Patti [r. p.]). Lumiera di picuràru (Mess. : a Rometta; Antillo di Castroreale

[r. p.]; Mistretta [in com. profa. Olga Viterbi]).

Lustro de pecoràro, letteralm.: Lume del pecorajo (Mess.: a Nicosia [r. p.]).

Lustru d' 'u picuràru (Catania: a Nissoria di Nicosia [PITRÈ, 234, III, p. 337]).

Fa lùstru o' zu picuràru, letteralm.: Fa lume allo zio pecorajo (Palermo: a Polizzi Generosa [PITRÈ, 234, III, p. 337]).

Misbih-il-leil, letteralm.: Lume di notte (Malta [Vella: Dizport. malt. ecc.]).

#### G - Nomi tratti da Luna.

Lunéta (Istria: a Capodistria [in com. prof. Bertoldi]).

Lünin (Ticino: ad Arzo di Mendrisio [Salvioni, 264, p. 18]. — Novara: a Stroppino di Pallanza, Graglia, Calogna [Salvioni, 264, p. 12]).

Lüni (Bergamo [SALVIONI, 263, p. 170]).

Lünéta (Milano: a Somma-Lombarda [Salvioni, 264, p. 12].

— Ticino: a Maroggia, Bissone, Brusino-Arsizio [Salvioni, 264, p. 12].

— Genova: a Noli di Savona [Jab. & Jud., 137a, Tav. « La Lucciola »]).

#### H - Voci tratte da zoonimi.

Gajól, letteralm.: Centogambe (Gorizia: a Grado [in com. prof. Bertoldi]), della qual voce si veda più avanti nelle glosse di questo Interm., in IV, c.

Formiga che vóla (Vicenza: dove? [SALVIONI, 264, p. 14]).

Formigaröla (Como: a Margno [r. p.]).

Formigaróla (Novara: a Luzzogno in Valle Strona [SALVIONI, 263, p. 170]).

Sparmigaröla (Sondrio: a Traona [Salvioni, 264, p. 18]), e Sparmighiröla (Como: a Breccia [Salvioni, 264, p. 24]), che metto qui perchè il Salvioni, vedrebbe in questi nomi un ibrido delle voci a tipo Spanigaróla, indicanti « Lucciola » (v. al n.º 963) con Formiga = « Formica ».

mani del cor, letteralm.: Insetto del cuore, dal bormino Mamani = « Insetto » [Longa, 144] (Sondrio: a Sondalo

Malta

[Salvioni, 263, p. 171], Pendolasco, Faedo, Tirano [r. p.]). Mamanin, vezzeggiativo di Mamau = « Insetto » [Salvioni, 263, p. 171]).

Zprachot-käverle, letteralm.: Di giugno-scarafaggio (Vicenza: nei VII Com. [Salvioni, 264, p. 23]), che è un rudero dell'ant. ted.

Kèfri da la lüm (Alto Adige: a Colofosco-Badia [Jab. & Jud., 137a, Tav. « La Lucciola »]), nella quale dizione la prima voce è il corrotto del tedesco Käfer = « Scarafaggio ».

Orbisöla, letteralm.: Orbettino (Ticino: a Coldrerio di Mendrisio [Salvioni, 264, p. 15]).

Bisìna, forse contratto di Orbisìna per « Orbettino » (Como: a Varese [r. p.]).

Lussignö, letteralm.: Usignolo (Milano: a Gorla-Minore di Gallarate [Salvioni, 263, p. 171]).

Oriö, letteralm.: Rigogolo (Ticino: a Bellinzona [SALVIONI, 264, p. 21]).

Parnissòra, letteralm.: Pernicciola (Como: a Mombello di Varese [Salvioni, 264, p. 22]).

Parissòra (Ticino: a Caviano [Salvioni, 264, p. 22, che lo collega con Parassöla pure lombardo per « Cingallegra »]).

Noceröla, o Luceröla, letteralm.: Nottola (Sondrio: in Valtellina [Salvioni, 264, pp. 16 e 20]).

Bugàti che fa 'l lümìn (Novara: a Desana di Vercelli [JABERG & JUD, 137<sup>a</sup>, Tav. « La Lucciola »]), nella quale dizione la prima voce indica letteralm.: Baco da seta; ma, in questo caso, è usata nel senso largo di « Verme » od « Insetto ».

Prugaröla (Novara: a Coiro-Monte [Salvioni, 264, p. 23, incerto se trarre questo nome da Pülga = « Pulce », o da Prüga = « Scintilla », voci, però, mancanti a Coiro]).

Springola (Novara: a Sostegno di Biella [r. p.]), forse un corrotto sincopato dell'antecedente?

Maria-vóla (Novara: a Castelletto-Ticino [r. p.]), nome corrente e comune nella Venezia Eug. per « Coccinella » (v. all'Interm. del n.º 322, a, p. 508).

Vaccarèlla (Caserta: a S. Gennaro di Nola [r. p.]).

Pecurèddha te la Madònna, con il ddh palato-dentale esplosivo (Lecce [r. p.]).

Pecuréja chi luci la notte (Catanzaro: a Serra S. Bruno [r. p.]). Zampollina (Potenza: a Maratea di Lagonegro [in com. sign.

Lubanchi]), forse un corrotto di Zampana = « Zanzara », per influsso dei nomi comunissimi calabresi della Lucciola, preziosi relicti greci, a tipo Vampulijna, Vamparina, ecc. (v. a p. 1319).

## I - Agionimi.

Ssan Giovani (Istria: a Fianona, Gimino, Pisino, Antignana [r. p.]), per il quale nome v. al NB del n.º 776 (p. 1157).

Szammartign (Engadina: a Fex-Sils di Maloja [JABERG & JUD, 137<sup>a</sup>, Tav. « La Lucciola »]), dubbio, perchè non saprei come avvicinare il S. Martino alla Lucciola!

Catlèna (Bologna: a Crevalcore [r. p.]), che indicherebbe letteralm.: Caterina, nome abbastanza comune nell'onomastica animale, e nel Genovese usato anche per « Locusta » (v. in Antrop. [115, nn. 17-21]).

Catarina (Chieti: a Tollo [r. p.]), che potrebbe essere un parallelo dell'anteced., ma nello stesso tempo far pensare ad un adattamento per influsso dei nomi a tipo Càta-catàscia vaganti nella Campania (v. più avanti in L).

Ssanta-ciécula (Aquila: a Villalago di Solmona [r. p.]), forse per antitesi ai nomi tratti da Luce.

Maddonèddha, con il ddh palato-dentale esplosivo (Lecce [r. p.]). Matunèddha (Lecce: a S. Pietro-Vernotico [in com. dott. Trotter], Squinzano [r. p.]).

Ssanta Chiàra (Catanzaro: a S. Onofrio di Monteleone [r. p.]), agionimo di adattamento bene indovinato, al quale si connette una graziosa canzoncina di costà, offertami dal dott. Montoro:

Cala, cala Ssanta-Chiara, ca t'aspèttu a la funtana; la funtana e lu mulinu, cozzatùmbulu e tamburinu (1).

Donna-Chiara (Catanz.: ad Arena di Monteleone [r. p.]).

<sup>(1)</sup> Scendi, scendi Santa-Chiara, — che t'aspetto alla fontana; — la fontana ed il mulino, — capriole al (suono del) tamburino.

## L - Nomi invocativi (1).

Son nomi tratti dalle prime parole di formulette usate dai bambini per invocare la Lucciola volante ad abbassarsi e lasciarsi prendere.

Ven. E. -

Bibula-bùbola (Treviso [Salvioni, 264, p. 17]), e

Bibola (Trev.: a Vittorio-Ven. [in com. prof. Saccardo]), e

Bùbola (Belluno [r. p.]. — Treviso [Salvioni, 264, p. 12]; Ceneda di Vittorio-Ven. [in com. dott. Trotter]; Orsaco di Conegliano [r. p.]), per i quali nomi v. a pag. 1324.

Zingola-zàngola (Treviso: ad Istrana [in com. prof. Perin]).

Mirola-màrola (Trentino: in Val Lagarina a Mezzacorona, Mezzolombardo; in Valsugana: a Strigno [r. p.]).

Cala-bassa (Porto-Maurizio: ad Arzeno [r. p.]).

Cara-bassétta (Porto-M.: ad Oneglia [r. p.]), che prova come i ragazzini abbiano trasformato in nome una frase invocativa, avendone fatto anche un diminutivo.

Scalarbàscia, corrotto degli antecedenti (Porto-M.: a Pieve-Teco [r. p.]).

Bassa-bassétta (P.-M.: ad Oneglia [Dionisi, 95]; Bordighera di S. Remo [r. p.]; Ventimiglia [Salvioni, 264, p. 17]).

Bassa-lümàssa, letteralm.: Abbassa lumaccio (P.-M.: a Diano-Marina [r. p.]), nella qual voce curiosa vediamo ancora un adattamento, per influsso della rima e della voce identica Lümassa per « Chiocciola ».

Calandrèll (Chieti: a Fraine di Vasto [r. p.]), voce d'immigrazione dalla Campania; trae da Calare (v. meglio qui sotto al nome beneventano Calandrèlla).

Ca'-ca'-abbàscia, letteralm.: Cala, cala, abbassa! Avellino: a Grotticella [r. p.]).

Ca'-ca'-rràscia (Salerno: a Capezzano di Pellezzano [r. p.]).

Ca'-de-bbàscio (Avellino [in com. dott. Trotter]).

Cala-calàscia, contraz. di Cala-cala-abbàscia (Salerno, Baronissi; Padula di Sala-Consilina [r. p.]).

Cala-catàscia (Salerno, Olevano sul Tusciano [r. p.]. — Avellino [in com. dott. Trotter]).

Lig.

Abr.

Camp.

<sup>(</sup>¹) I pochi tratti dal tema Luce si vedano nell'elenco del n.º 927 (pp. 1309 in poi) segnati con 1+cal (v. ancche al NB dello stesso num., II, c, p. 1327).

Cali-catàscia (Sal.: a Torre-Orsaja [r. p.]).

Cata-catàscia (Salerno, Vietri sul mare; Cappaccio di Campagna, Battipaglia, Eboli, Palamonte, Sicignano; S. Marco-Castellabate di Vallo della Lucania, Agropoli, S. Mauro-Cilento, S. Giov. a Piro, Stio [r. p.]. — Avellino [r. p.]).

Cate-catàscia (Sal.: ad Eboli di Campagna [SALVIONI, 264, p. 17]; Sacco di Vallo della Lucania, Altavilla-salentina [r. p.].

— Avellino: a S. Mango sul Calore [r. p.]).

Cati-catàscia (Sal.: a Campora di Vallo della Lucania [r. p.]).

Cat-catàscia (Napoli: a Torre del Greco [r. p.]).

Cata-catàsc, con l'sc di scia (Salerno, Amalfi, Giffoni sei Casali, Santa Tecla-Monte Corvino pugliano, Montenervino-Rovella; Campagna, Buccino, Eboli, Giungano, Contursi, S. Greg. Magno, Sicignano; Sassano di Sala-Consilina; Camerota di Vallo della Luc. [r. p.]. — Avellino: ad Accadia di Ariano; Lacedonia di S. Angelo dei Lombardi, Teora [r. p.]).

Cata-matàssa, o Cata-màscia (Salerno: a Roccadaspide di Campagna [r. p.]).

Cat-catàsc, con l'sc di scienza (Salerno, Pontecagnano [r. p.]). Pat-catàsc (Sal.: a Campora di Vallo della Lucania [r. p.]).

Mane-catòscia, o Mane-callòscia (Sal.: a Piaggine-Soprane di Vallo della Lucania [r. p.]).

Mate-catàscia (Sal.: a Cicerale-Cilento di Vallo della Lucania [r. p.]).

Botta-catàscia (Avellino: a Calitri di S. Angelo dei Lombardi [in com. dott. Trotter]).

Fra-catàscio (Avellino [in com. dott. Trotter]).

Scara-cavàsci (Salerno [r. p.]).

Campuàscio (Benevento [SALVIONI, 264, p. 16]).

Campovàscio (Benev.: a S. Giorgio la Montagna [r. p.]).

Cambuascio (Avell.: ad Altavilla-Irpina [in com. dott. Trotter]).

Capuàsc, con l'sc di scienza (Benevento [r. p.]).

Catàsc, con l'sc di scienza (Salerno: a Lentiscosa [r. p.])

Tasca (Avell.: a S. Angelo dei Lombardi [r. p.]), che rappresenta l'infimo gradino involutivo della serie antecedente.

Calarèlla (Caserta: ad Arpino di Sora, Isola del Liri, Santopadre [r. p.]).

Calannèlla (Cas.: ad Arpino di Sora [r. p.]), e

Calandrèlla (Roma: a Segni di Velletri [CROCIONI, 72]. — —

Benev.: a Faicchio di Cerreto-Sannita [r. p.]), corrotti di adattamento del nome antecedente per influsso delle voci Calantra, Calandra, Calannira, ecc. — usate nella Campania e altrove nel meridionale per la « Calandra », cioè la « M e l a n o co r y p h a c a l a n d r a (Linné in gen. Alauda) Boie », detta dai cacciatori veronesi: Calandrón, e sul mercato: Lodolón da Fòsa —; e sono la seconda parte sostantivata dei nomi invocativi a tipo Lucciola-calla, correnti tanto nel Lazio quanto in Campania, come i Lucce-carèlla, Luccicantella, Luccicandrèlla, ecc. (v. a pp. 1309 e 1311), che servirono anche di ponte di passaggio.

Cannaviòla (Salerno: a Cilento di Vallo della Lucania [in com. dott. Trotter]), e

Curicèlla, forse per Curri-cala! (Benev.: a Frasso-Telesino di Cerreto-Sannita [in com. dott. Trotter], Guardia-Sanframondi [DE BLASIO (1), p. 543]), per i quali nomi v. le glosse alla fine di questo Intermezzo, in VI.

Cecalùna (Cas.: a Gaeta [r. p.]), che ritengo un adattamento contratto di Ca'-ca'-luna, letteralm.: Cala, cala, luna, forse per influenza della voce Cecala = « Cicala ». Ed in vero abbiamo in Puglia un

Ca'-ca'-lùna (Lecce [in com. dott. Trotter], Leverano, Novoli, Sancesario [r. p.]), con il quale nome la Lucciola è chiamata Luna, come qua e là nell'Italia settentr. (v. più sopra in G, p. 1340).

Cala-abbàscio (Potenza: a Viggiano [r. p.]).

Cali-calàscia (Pot.: a Salandra di Matera [r. p.]).

Cala-catàscio (Pot.: a Ruoti [in com. dott. Trotter]).

Cale-catàsce (Pot.: a Venosa di Melfi [Salvioni, 264, p. 19]).

Cata-catàscia (Pot.: a Vietri; Castelsaraceno di Lagonegro, Maratea, Novasiri [r. p.]).

Cati-catàscia (Pot.: a Forenza di Melfi; Grassano di Matera [r. p.]).

Cate-catàsce (Pot.: a Lavello di Melfi [r. p.]).

Mate-catàscia, o Nata-c. (Pot.: a Marsiconuovo [r. p.]).

Bott-catàscia (Potenza, Tito; Pesco-Pagano di Melfi [r. p.]).

85

Pugl.

Bas.

<sup>(1)</sup> A. DE BLASIO: Canti Beneventani; Riv. delle trad. pop. it., An. I, Roma, Forzani § C., 1893.

Làscia (Pot.: a Senise [in com. sign. Lubanchi]), che rappresenta la contrazione massima dei nomi di questa serie.

Cali-canizz, corrotto di Cali-cannózl, letteralm.: Cala-candeluccia (Pot.: a Montalbano-Jonico [r. p.]), e

Cazz-cannéla (Pot.: a S. Mauro-Forte [r. p.]), con i quali nomi la Lucciola è chiamata Candela, come abbiamo visto più sopra (v. in E, p. 1335).

Càua-'bbàsso, letteralm.: Cala-abbasso (Cosenza: a Rogliano [in com. maestro Alessio]).

Cala-calàscia (Cosenza: a Casalino-Aprigliano [ACCATTATIS, 2], Rogliano [in com. maestro Alessio]).

Cata-catàscia (Cos.: a Mormosumo di Castrovillari [r. p.]).

Cata-catòscia (Cosenza [in com. dott. Trotter]).

Cati-catàscia (Cos.: ad Amendolara di Castrovillari [r. p.]).

Cati-catòscia (Cos.: a Montegiordano di Castrovillari [r. p.]). Calàndra (Cosenza [in com. dott. Trotter], Bisignano [r. p.]), per il quale nome vedi più sopra alla voce campana Calandrèlla (p. 1344).

Carcarèlla (Cos.: a Lago di Paola [r. p.]), e

Carcarèddha, con il ddh palato-dentale esplosivo (Cos.: a Grimaldi [r. p.]), e

Carcariòla (Cos.: a Grimaldi, Ajello, Rogliano [r. p.]), e Cariòla (Cos.: ad Ajello di Paola [r. p.]. — Catanzaro, Pianopoli, Nocera-Torinese [r. p.]), e

Cariùla, o Cariòla (Cos.: a Casalino-Aprigliano [ACCATTATIS, 2]), per le quali voci si vedano le glosse al termine di questo Intermezzo, in VI (p. 1365).

# M — Nomi varî, oscuri, incerti.

Impìssa-fanài (Istria: a Parenzo [in com. prof. Bertoldi]), e Impìza-ferài (Trieste [r. p.]), che indicano letteralm.: Accendifanali.

Steléta de ssan Giovani, letteralm.: Stelletta di s. G. (Istria: a Sovignaco [r. p.]), e

Stilla-pija, letteralm.: Stella pia (Catanzaro: a Majerato di Monteleone-Calabro [in com. dott. Montoro]), e

Stilla-'i-campàgna, letteralm.: Stella di campagna (Reggio in Cal.: a Rosarno di Palmi [r. p.]), e

Stiglia-'i-campàgna (Reggio in C.: a Bovalino di Gerace [r. p.]),

Cal. -

che traggono da canzoncine infantili sulla Lucciola, quali quella corrente in Stefanaconi di Monteleone:

Cala, cala, Stilla-pija, ssangu elèttu di Maria, la jumàra é di Muréju, cozzutùmbulu e tamburinéju! (¹) —,

o l'altra di Monteleone-Cal. offertami con l'antecedente dal dott. Montoro:

Cala, cala, Stilla-pija, ssangu elèttu di Maria; lu me còri nun è dignu di calari Gesù 'mbenìgnu; cu la grazia di Maria ssi cumùnica l'anima mia (2).

Ssisindil, o Ssasandil (Istria: a Rovigno [Ive, 136a, p. 19 - n.º 33]), e

Cesendèlo (Venezia [Boerio, 32]), che indicano letteralm. : Siepajòlo.

Bati-ssése (Padova: a Piove di Sacco [r. p.]), e

Bati-ssésola (Venezia [Boerio, 32]. — Padova [Patriarchi, 218]), e

Bati-ssisola (Padova [in com. prof. Spiritini]), e

Bati-ssòsola (Polesine [MAZZUCCHI, 163]. Badia; Rovigo [r. p.]), e

Bati-ssòsla (Polesine: ad Ariano, Porto-Tolle [r. p.]), e

Bat-ciòsa (Ferrara [FERRI, 103]), e

Baciòsla, corrotto dell'antecedente (Ferrara, Bondeno, Argenta; Migliarino di Comacchio [r. p.]), che indicano letteralm.: Batti-siepe, e traggono da Césa = « Siepe » (v. meglio in Antrop. [115, n.º 22]; ed anche le glosse dell'Intermezzo seguente, in V, p. 1363).

(1) Scendi, scendi, Stella-pia, — sangue eletto di Maria, — il torrentello è di Mureju (a), — capriole al (suono del) tamburello.

(2) Scendi, scendi, Stella pia, — sangue eletto di Maria; — il mio cuore non è degno — di far scendere Gesù benigno; — con la grazia di Maria — si comunica l'anima mia.

<sup>(</sup>a) Mureju è una contrada del comune di Stefanaconi, per la quale passa il torrentello omonimo, lungo le cui rive, in primavera ed estate, sono abbondanti le Lucciole.

Lustrèto (Udine: a Pordenone [r. p.]), che è forma parallela a Lustrin = « Lustrino ».

Spìzza-cul (Udine [r. p.]), e

Spizze-cul (Udine: a S. Giorgio di Nogaro [r. p.]), e

Pice-cùi (Udine: a Pontebba di Moggio [r. p.]), che trarrebbero da Impijàa = « Accendere », e quindi indicherebbero letteralm.: Acceso-culo.

Avra-cùl (Udine: a Tramonti di Sotto di Spilimbergo [JABERG & Jud, 137a, Tav. « La Lucciola »]), che mi è oscuro.

Cilò (Udine: a Pinzano al Tagliam. [r. p.]), voce solitaria in questa fantasmagoria di nomi, e che non saprei spiegare.

Pelegrin (Istria: a Montona [Jab. & Jud., 137°, Tav. « La Lucciola »]. — Friuli: dove? [Ostermann, 202°, p. 273]), altro nome solitario, che si potrebbe spiegare con la credenza ben diffusa in queste regioni, per la quale le Lucciole sarebbero anime del Purgatorio che si raccomandano per preghiere.

Pia-pùlz, letteralm.: Piglia-pulce (Belluno: a Fonzaso, Arsié [r. p.], Lamon [Salvioni, 264, p. 22]).

Pia-péss, letteralm.: Piglia-pesce (v. meglio al tema Pescatore n.º 852°, p. 1183).

Cèr-e-tóp, letteralm.: Chiaro e scuro (Torino: a Strambino d'I-vrea [Salvioni, 264, p. 19]), dovuto alla intermittenza del fenomeno luminoso.

Ceratàlle (Alessandria: a Belforte di Novi Ligure [r. p]), nel quale entra certamente il tema Chiaro, ma che per il resto mi è oscuro.

Fenéra, letteralm.: Fienajola (Torino: a Rubiana di Susa [r. p.]), e

Fignaròla, corrotto di Fijineròle = « Fienajola » (Aquila : a Pagliara dei Marsi [in com. prof. Di Marzio]), perchè le Lucciole son numerose specialmente in agosto, quando si falcia il fieno. Inerente a questo nome ebbi anche dal prof. Di Marzio le due formulette graziose dello stesso paese :

Lùcciola, Lùcciola fignaròla, dammi 'na bella camiciòla; une biànghe, une turchìne, per domènica mattine (1). —,

<sup>(1)</sup> Lucciola, Lucciola fienarola, — dammi una bella camiciuola; — una bianca, una turchina, — per domenica mattina.

Fignaròla vien quà, che te voglio dà a magnà; a magnà te lo ssò dato, fignaròla te ss'ò 'ncappàto (1).

Frate (Trentino: a Riva [r. p.]), nome che si dà alla Lucciola di giorno, quando non si vede la fosforescenza. Perchè questo scarafaggino non troppo elegante, ha non solo il colore del sajo monacale, ma ancora il suo corsaletto si protende verso la testa a quisa di cappuccio.

Pajéta d'òr (Ticino: a Indemini [SALVIONI, 264, p. 22, che traduce con "Paglietta d'oro "]), nome di adattamento tratto

forse da Pa[rpa] jéta = « Farfalletta ».

Scimiröla, letteralm.: Cimajuola (Como [Monti, 173]), perchè vola basso, sfiorando quasi le messi e le erbe (2).

Baltigöla (Ticino: a Lugano [Salvioni, 264, p. 18]), e

Baltigaröla (Tic.: a Bellinzona [SALVIONI, 264, p. 18]), che indicano letteralm.: Oscillatrice, da Baltigà = «Oscillare », certo per l'intermittenza della luce, perchè il dubbio del Salvioni che tali voci dipendano dal volo a sbalzi non regge, in quanto che il volo della Lucciola è piano e continuo come quello di tutti gli scarafaggi.

Cülàrs, letteralm.: Culo-ardente (Ticino: in Val Maggia Mon-

TI, 1737).

Cü-larg (Ticino: a Campo-Vallemaggia [SALVIONI, 264, p. 8 nota 2, che traduce per « Culo-largo », perchè si riferisce alla femmina attera]).

Brùsa-cil, letteralm.: Brucia-culo (Novara: ad Antronapiana

d'Ossola [Salvioni, 263, p. 170]).

Ssentené, letteralm.: Centinaja (Torino: a Salassa-Canavese d'Ivrea [r. p.]), forse perchè nelle sere calde d'estate si vedono le Lucciole a centinaja solcare lo spazio sulle praterie.

(1) Lucciola vien quà, — che ti voglio dare da mangiare; — da mangiare te l'ho dato, — lucciola t'ho acchiappato.

<sup>(2)</sup> Il Salvioni [264, p. 23] accenna pure ad una possibile intrusione della voce ticinese Ssimes (Carasso presso Bellinzona) = « Cimice selvatica » nei nomi della Lucciola terminati in -iröla. Ma sto con la prima versione.

Scarbùsce (Tor.: ad Albiano d'Ivrea [r. p.]), un corrotto, forse, di Sc-iàra buse, letteralm.: Rischiara bovine?

Cuchèi (Alessandria: a Pontecurone [r. p.]), che mi è oscuro; ma ricorda, non solo i nomi spagnoli e francesi a tipo Cuco sempre per « Lucciola » (v. all'Interm. seguente, IV, a, p. 1361), si bene il Cüchin mantovano di Revere (v. a p. 1226), detto Cuchin a Sermide [r. p.], che, aggiungo ora, indica una o l'altra di quelle « Cicaline minuscole », per lo più a colori verdi, che saltano via a frotte davanti a chi cammina per i prati o per le capezzagne erbose, e di cui le larve si ravvolgono entro una massa bianca spumosa (v. ai nn. 691ª e 987ª). Son queste Cicaline, che, saltando a volte sui monelli, li invitano quasi a rivolgere loro la formuletta riportata a p. 1226. Oppure sono i monelli stessi, che, senza aspettare il beneplacido dell'insettuccio, ne prendono uno, lo mettono sul dorso della mano sinistra tenuta orizzontale ed aspettano che spicchi il salto, invitandovelo con E le ragazze che cominciano a senil solito fervorino. tire l'uzzolo del matrimonio, sempre in questi paesi, attendono il salto di dette Cicaline, perchè, dall'attesa più o meno lunga, pronosticano il loro più o men prossimo fidanzamento.

Massüchéta, letteralm.: Mazzuola (Cuneo: a Vernante [r. p.], Limone-Piemont. [JAB. & JUD, 137<sup>a</sup>, Tav. « La Lucciola », che scrivono Massücatte]), perchè?

Dandalüno (Cuneo: a Pietra-Porzio [JAB. & Jud, 137a, Tav. « La Lucciola »]).

Ciarabèlla, (Genova: a S. Stefano d'Aveto [SALVIONI, 264, p. 18]), e

Ciarambèlla (Gen.: a Finalborgo d'Albenga, Finalmarina, Verezzi; Sassello, Olba, Martina Olba [r. p.], nelle quali tre ultime località ebbi ad udire la seguente invocazione:

Ciarambèlla vèn cun mi, ca d' darò na micca d' pän; mezz'a ti, mezz'a mi, Ciarambèlla vèn cun mi! (1), e

<sup>(</sup>¹) Lucciola vieni con me, — che ti darò una pagnottella (pane di forma oblunga); — mezza a te, mezza a me, — Lucciola vieni con me!

Ciàa-bèlla (Genova; Varazze di Savona [r. p.]), e

Ciàa-belligna, letteralm.: Chiara-bellina (Gen.: a S. Siro-Struppa [r. p.]), e

Ciàe-bèlla (Genova [r. p.]), e

Ciambèlla (Gen.: a Savona, Bormida, Albissola-Bormida, Legino [r. p.]), e

Giambèlla (Gen.: a Savona [r. p.]), e

Céa-bèlla (Genova, Bolzaneto, Busalla, Cornigliano-Ligure, Fagino, Nervi, Recco, Sampierdarena, Sori, Voltri; Savona; Chiavari, Rapallo, S. Margherita-Lig., Sestri-Levante; Valle Polcevera [r. p.]. — Cagliari: a Carloforte [Marcia-Lis, 157, I, p. 267]); il quale nome, in quest'ultima località, è di provenienza ligure, essendo che la parlata dell'isoletta di S. Pietro o Carloforte si risente ancora profondamente della influenza esercitata dai Genovesi sulla Sardegna per l'egemonia commerciale, durante i quattro secoli di reggimento autonomo prima di passare sotto la servitù degli Aragonesi; e

Ciäbèlla (Genova [Casaccia, 53], Sarzana [r. p.]), e Céi-bèlla (Gen.: a Zoagli [Salvioni, 264, p. 18]), e

Céi-bellina (Gen.: a Lumazzo [Salvioni, 264, p. 18]), tutti nomi che letteralmente indicano: Chiara-bella (v. meglio alle glosse in fine di questo Intermezzo, p. 1357).

Céa-luminèa, letteralm. : Chiara-luminaria (Gen. : a Camogli [r.

p.]).

Céa du rian, letteralm.: Chiara del ruscello (Gen.: a Varazze di Savona [r. p.]), probabilmente perchè le Lucciole si vedono numerose nelle praterie abbellite da piccoli corsi d'acqua.

Garióna (Gen.: ad Alassio di Albenga [r. p.]), che mi è oscuro, se non fosse una sincope corrotta dell'antecedente.

Bèlla (Genova [r. p.]), ultimo stadio di concisione di questa serie.

Zizziripénna (Roma: a Castel Madama [Norreri, 201]), di cui la prima parte dev'essere onomatopeica riguardo alla intermittenza degli sprazzi luminosi; e la seconda parte deve corrispondere al -pénna dei Lùccica-pénna o Cùcciula-pénna pure romani (pp. 1311 e 1312), di cui dissi a pag. 1325.

Céncia-cappèlla (Aquila: a Cansano di Solmona [r. p.]), nel quale la prima parte potrebbe far pensare a Cenicia = « Ci-

nigia »; la seconda parte corrisponde a quella dei nomi meridionali a tipo *Lùcciula-a-cappèlla* (v. per questi a pp. 1310-1318, e per la spiegazione a pag. 1325).

Cappellétt (Chieti: a Manopello [r. p.]), forse l'ultimo termine di contrazione dei nomi a tipo Lùcciula-a-cappèlla (v. a pp. 1310-1318).

Ciuccantèrra (Aquila: a Civitella-Roveto [r. p.]), di cui la prima parte potrebbe far pensare ad Acciuccà = « Chinare », e quindi la versione letterale: Chinati in terra!

Zuccatèrra (Caserta: a Catellini di Sora [r. p.]), e

Ciuccarèlla (Chieti: a Casalbordino [r. p.]), corrotti dell'antecedente.

Cannarèlla (Aquila: a Balsorano; S. Vincenzo-Valle-Roveto di Avezzano [r. p.]), che mi è oscuro.

Ascio-catàscio (Napoli [D'Ambra, 78, in Ascio]), del qual nome la prima parte indica « Assiuolo » (v. per la nom. al n.º 253), e la seconda è un aggiuntivo per accomodarla a qualche formuletta infantile. Forse venne in campo il nome dell'Assiolo, perchè notturno come la Lucciola. Potrebb'essere anche un corrotto dei nomi a tipo Cata-catàscia (v. a pp. 1344 e 1364) per influsso della voce Ascio, dovuta a sua volta alla desinenza degli stessi nomi.

Cik-cikàss (Campobasso: ad Ururi [in com. dott Altobello]), e Cièsa (Campob.: a Portocannone [in com. dott. Altobello]), e Cicagliòra (Campob.: a Rosciano [in com. dott. Altobello]), e Mucica (Cosenza: a Cavallerezza [r. p.]), e

Bukuréz (Cos.: a Spezzano-Albanese di Castrovillari; S. Giorgio di Rossano [r. p.]), voci italo-albanesi.

Matralice (Potenza: a Montemurro [r. p.]), e

Matralicia (Pot.: a Moliterno [r. p.]), e

Carusèdda (Salerno: a S. Marina di Sala-Consilina [r. p.]), e

Addùzza (Sal.: a Polla di Sala-Consil. [r. p.]), e

Grigghi (Bari: a Montrone [r. p.]), e

Cicciacabùc (Foggia: a Casalnuovo-Monterotaro [r. p.]), che mi sono oscuri.

Piròca (Cosenza: a Casalino-Aprigliano [Accattatis, 2]), e Piròc (Cosenza: a Castrovillari [r. p.]), relicti greci, traenti forse da Puriéches = « Con punta infuocata ».

Cummarùccia, letteralm.: Comaruccia (Cos.: a S. Vincenzo La

Costa [r. p.]), ma non saprei perchè. Potrebb'essere nome vezzeggiativo.

Pitingùni (Catanzaro: a Torre Ruggero, Cardinale [r. p.]. — Reggio in Cal.: a Benestare di Gerace [r. p.]), nome oscuro, quantunque lo conosca legato anche ad una canzoncina raccolta a Torre Ruggero:

Cala, cala, Pitingûni, ca ti vòla lu leùni; lu leùni è chìnu d'uògghiu, cala, cala, ca ti vuògghiu!

Scissiulidda (Cosenza: a Castiglione-Cosent. [r. p.]), forse da Sciùssulu = « Fronzolo », come cosa elegante.

Dal quale elenco, unito agli antecedenti degli esiti di Verme (n.º 646) e di Luce (p. 1301), ed a quello più avanti dei riflessi di Pane (n.º 963), potremo trarre le seguenti conclusioni generali:

I. — I temi usufruiti dal popolo per l'onomastica della Lucciola sono e numerosi e appartenenti a molteplici tipi. Eccoli riuniti in uno specchietto sinottico (v. Tav. F). Nel quale metterò a lato delle voci tematiche l'indicazione del posto nel quale lo studioso potrà trovare uniti i nomi tratti dallo stesso tema e le considerazioni sui fattori onomastici.

II. — L'influenza maggiore sull'onomastica di questo scarafaggino, che rischiara di luce viva le sue notti d'amore, l'ebbe senza dubbio la stessa sua luminosità. Per cui il popolo trasse i suoi nomi : sia direttamente dal concetto generale di Luce come fenomeno fisico; sia indirettamente dal punto e dal modo di emissione della fosforescenza, o dalle imagini di sorgenti luminose che tale fosforescenza fece nascere nella psiche popolana.

Ed in vero i riflessi tratti direttamente da *Luce* (v. a p. 1301) sono i più numerosi, non solo, ma ancora i più diffusi, essendolo per tutta Italia compresa la Corsica — fermandosi si può dire nettamente ai suoi confini naturali —, ma fatta eccezione curiosa per la sola Liguria (v. fig. 17 A).

Dei riflessi tratti indirettamente dal tema Luce, quelli che hanno più larga diffusione sono gli inerenti al fenomeno fisiologico della

<sup>(1)</sup> Cala, cala, Lucciola, — che ti vuole il leone; — il leone è pieno d'odio (o d'olio?), — cala, cala, che ti voglio.

# TAVOLA F.

Tavola sinottica dei temi usati per i nomi della Lucciola.

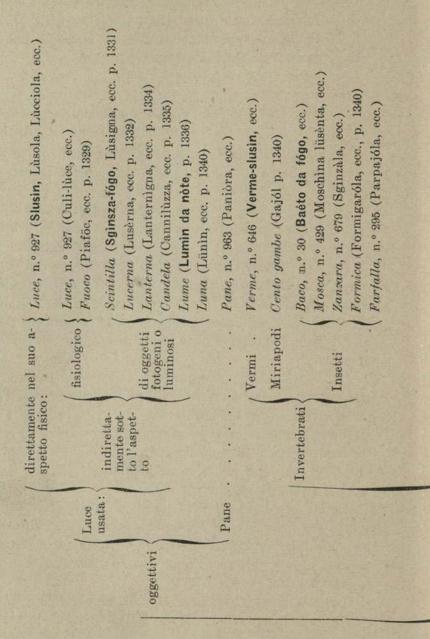

|            | Salamandra, n.º 584ª (Visiröla, ecc.) | Biscia, n.º 79 (Bissa che slùsi, ecc.) Cecilia (Orbisöla p. 1341) Lucertola, n.º 398ª (Lusèrtola, ecc.) | Gallina, n.º 330 Galinéta, ecc.) Colombo, n.º 266 (Culumbina). Cingallegra (Parissòra, ecc. p. 1341) | Mammiferi Gatto, n.º 370 (Gata-lüsènta, ecc.) | Bovajo, n.º 699 (Bovire)  Mietitore, n.º 776 (Meissunéri, ecc.)  Mugnajo, n.º 818 (Mulinèra)  Pescatore, n.º 852ª (Pia-péss) | Siepe (Batissésola, ecc. pp. 1302 e 1347)  Cima (Scimiröla p. 1349)  Notte (Noceröla, p. 1341) | Cala! (Scalabi-scalabò, ecc. pp. 1302, 1343, 1366) Abbassa! (Bassa-bassétta p. 1343)  Cappello!, n.º 927 1+cap (Lùcciola-a-cappèlla, ecc.) |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Anfibî .                              | Rettili                                                                                                 | Uccelli                                                                                              | Mammifer                                      |                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                            |
| Vertebrati |                                       |                                                                                                         |                                                                                                      |                                               |                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                            |
|            |                                       |                                                                                                         | •                                                                                                    |                                               |                                                                                                                              |                                                                                                | :                                                                                                                                          |
| animali    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                      |                                               | tecnici .                                                                                                                    | biologici                                                                                      | invocativi                                                                                                                                 |
| TEMI       | usufruiti                             | dal popolo per                                                                                          | delfa<br>LUCCIOLA:                                                                                   |                                               |                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                            |

fosforescenza. Da una parte occupano la Sardegna, la Sicilia, la Calabria, la Basilicata, e le Puglie, con il gruppo di nomi dipendenti dal punto dell'animale nel quale si forma la luce, e quindi quelli dovuti al binomio Luce+culo (si vedano nell'elenco al n.º 927, contrassegnati con 1+c, e si legga a pag. 1323). Dall'altra occupano tutta l'Italia continentale e piccolissime oasi campane ed abruzzesi, con i nomi dipendenti dal modo con il quale detta luce è prodotta. E quindi dal concetto semplice di Fuoco; ora reso vezzeggiativo, come nel Fógolo trevisano, nel Fogarö comasco, nel Fogazö ticinese, o nel Fochillo salernitano; più spesso accompagnato questo concetto dall'idea verbale della sua produzione, cioè da scintilla-, attacca-, batti-, butta-, caca-, accendi-, ecc., come i veronesi Sginza-fógo - bellissimo questo perchè indica: Scintilla-fuoco, e nel quale la voce Sginza sarebbe in detto caso un indicativo del verbo Sginzàr = " Scintillare " usato solo in questi due modi —, Taca-fógo, ecc., il Bati-fógo istriano, il Buta-fóg polesano, il Cago-fóg piemontese, il Pisza-fög mantovano, e così via; raramente per indicare la freddezza di questa luce, come nel Fuòco-muòrto della Campania, o per indicare in qual parte della giornata si vede, come nel Fuòco-'e-nòtte della stessa regione, o in qual'epoca dell'anno compare, come nel Fógo de s. Giovàni triestino (si vedano a p. 1329; e v. anche la fig. 17, A).

Sono localizzati, in vece, qua e là — quantunque a volte possano estendersi su larghe zone — gli esiti indiretti di Luce, tratti dalle imagini di sorgenti luminose destate nel popolo dalla fosforescenza. Quelli dal tema Scintilla (v. a p. 1331) — dal bellissimo Sdinsza veronese, che indica letteralmente, con onomatopea scultoria, la vera scintilla, che scatta scoppiante e luminosa da cosa ardente (¹), al Lùsigna friulano offertoci in numerose variazioni (com-

<sup>(</sup>¹) Più comunemente si dice Sdinssa (a) (quasi ov.) e qua e là Sginza (Legnago, Cologna, Soave). Si chiama, in vece, Faliva, meno comunem. Falia, la « Favilla », che si stacca leggera dai corpi brucianti e sale in aria trasportata dal vento; si chiamano curiosamente Szechini (Legnago, Cologna) quei gruppetti di scintilline piccole piccole che si staccano a razzo multiplo da un legno infuocato percosso; e quelle scintillette, che si vedono vagolanti in file indiane bizzarramente tortuose sulla fuliggine del pentole al fuoco, o sulla carta carbonizzata appena abbrucciata, son dette bellamente: Moneghète e Moneghìne (città, S. Michele), o Ssoldadini (Belluno veron.), o Slusini (Villafr.), o Brusini (città, Bussolengo).

<sup>(</sup>a) V. per l'etimo al NB, del n.º 693b (p. 1100).

presi gli ibridi dovuti al suo connubio con la voce Ligóro = « Ramarro », come il Ligusigne), ed allo Stribiaróla ticinese -, corrono nella Venezia Giulia, nella Euganea e nel Ticino, con la diffusione massima nel Friulano. Quelli tratti da Lucerna (v. a p. 1332) hanno la loro residenza più ampia nella Puglia, con rifugi sporadici in Calabria, in Campania, negli Abruzzi, in Istria ed in Piemonte (1). Quelli da Lanterna (v. p. 1334) si odono nella Venezia Giulia, nella Tridentina, in Lombardia, nel Piemonte, nel Lazio, in Campania, nelle Puglie, in Calabria ed in Sicilia, ma sempre sporadicamente, come in Catalogna il Lantèrne di Cadaquès [GRIERA: Atlas ecc., Mapa « La Cuca de lum »]. Quelli da Candela (v. p. 1335) corrono in tutta l'Italia meridionale con larga diffusione in Basilicata ed in Sicilia, dove i nomi assumono la forma romantica di Candela del pecorajo, o del pastore, o del poverello, raccontandosi, ci dice il PITRÈ [234, III, p. 337], che il Signore mandò la Lucciola per illuminare la grotta oscura nella quale se ne stava rinchiuso un condannato. Forme analoghe corrono anche in Francia, con gli aveironesi Conili, Conile e Canilo che brilo [GILL. & EDM., 129, Carte E quelli da Lume, ai quali unisco gli esiti di Chiaro perchè voce usata nel senso stesso di « Lume » (v. p. 1350), si estendono a tutte le regioni subalpine, dall'Istria al Piemonte, passano per Spalato, toccano le Puglie e la Calabria, per estendersi nuovamente in Sicilia, e comparire con nomi tratti da Chiaro (come i liguri) anche in Sardegna nell'isoletta di Carloforte, che sa ricordarci ancora nel suo dialetto le lotte aspre sostenute fra Genovesi e Pisani per il predominio commerciale delle terre sarde (2). Le quali voci dovettero naturalmente nascere via via che si succedevano nell'uso famigliare le varie sorgenti luminose artificiali. Quindi le voci più arcaiche dovrebbero essere quelle a tipo Lume e Lucerna, usate ancora ovunque, ma le seconde con minore diffusione delle prime; e le più recenti le voci a tipo Lanterna e Candela, che presero largo possesso nelle regioni meridionali.

(2) Sono comuni eziandio in Ispagna, con i Luméte, Lumét, Lemunéte, Lumenère catalani, ed il Lumenéta di Alcira in Valenza [GRIERA: Atlas

ecc., Mapa « La Cuca de lum » inedita].

<sup>(1)</sup> Si riscontrano comuni i nomi di questo tipo tanto in Francia con i Luzèrna, Luzèrno, Luèrna, Lozèrno della Linguadoca e della Provenza [Gill. & Edmond, 129, Carte 1372], quanto in Ispagna con il Luèrna diffuso per tutta la Valenza [Griera: Atlas ecc., Mapa « La Cuca de lum » inedita].



Fig. 17. — Distribuzione dei nomi della Lucciola dai temi:

|                                              | · 1          | -                    | >                    | ,                                                           | - (          | -       | :           | 4          |                   |            |           |           |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|                                              | ogic         |                      |                      |                                                             | (Invocativi) | 1       | Abbassa! \= | Cappello!  |                   |            |           |           |
| i (B):                                       | (Biolo       | Cima                 | Notte                |                                                             | (Inv         | Calo    | App         | Can        |                   |            |           |           |
| vocativ                                      |              |                      | 8                    | 3                                                           | •            |         |             | •          | •:                | <b>U</b> - | 33        | 9         |
| i, in                                        | 1            |                      | ra =                 | 11                                                          | 11           |         |             | ) (ix      | 11                | 11         | 11        | 11        |
| animali, tecnici, biologici, invocativi (B): | Demision     | Colombo              | Cincallegra =        | Usignolo                                                    | Gatto        |         |             | (Tecnioi)  | Bovajo            | Mietitore  | Mugnajo   | Pescatore |
| tecnic                                       |              | 2 ≇                  | 4                    | #                                                           | 4            | 4       | 4           | 4          | 0                 | 0          | 0         | 0         |
| imali,                                       |              | 11 11                | = ((                 | 11                                                          | 11           | 11      | H           | U          | 11                | П          | 11        | 11        |
| ani                                          | (Animali)    | Verme<br>Cento aambe | Baco per «Insetto» = | Formica                                                     | Mosca        | Zanzara | Farfalla    | Salamandra | Biscia            | Cecilia    | Lucertola | Gallina   |
|                                              |              | 200                  | 0 [                  | 3 6                                                         | 4            | 1       |             | 100        | ٥                 | *          | +         |           |
|                                              | II           | 11                   | 11 1                 | 1 1                                                         | 1 11         |         | 1           | 11         | = «               | II         | 11        | 11        |
| oggettivi (A):                               | . Luce       | Luce                 | Fuoco                | Lacentinea                                                  | Lanterna     | Candala | Canaeia     | Lume       | Chiaro per «Lume» | Stella     | Luna      | Pane      |
|                                              | diretti Luce |                      |                      | indiretti  Lucerna  Lunterna  Lume  Chiaro pe  Stella  Luna |              |         |             |            |                   |            |           |           |
|                                              |              |                      | Luce                 |                                                             |              | -       |             |            |                   |            |           | Pane      |

E poi abbiamo ancora, sempre in questa categoria dei nomi localizzati, quelli da Luna (v. p. 1340) — forse semplici involuzioni di adattamento dei nomi precedenti —, che sono confinati sporadicamente nella Venezia Giulia, in Lombardia e nel Piemonte, dove sono più fitti gli esiti di Lume (v. la fig. 17, A). Vi è anche il curioso Céca-lùna casertano, dipendente, se trae da Luna, dal fattore Intermittenza; ma potrebbe essere anche un antitetico di Cicalona, essendo che il nome della Cicala è usato nel meridionale spesso e volontieri come nome generico per altri insetti; oppure un metatetico di qualche esito diminutivo di Candela, come il Cannùcciola, ecc. E, finalmente, quelli poetici da Stella, correnti in Calabria — dove sono diffuse insieme molte canzoncine graziose inerenti alle Lucciole (se ne legga qualcuna a pag. 1347) —, con un virgulto isolato in Istria.

III. — Ebbe larga influenza anche un altro tema oggettivo: Pane; ma indirettamente, per il fatto che le Lucciole si vedono numerosissime nel luglio al tempo della mietitura sui campi di grano, volare radenti radenti alle spighe stesse. Donde, come osservò bene il Salvioni [264, p. 16], e prima di tutto, il suo nome piemontese di Mietitrice (Messunèra), e quello lombardo di Segatore (Ssegadógn), che rimasero, però, localizzati; poi, passando il popolo dall'idea del frumento a quella di Pane, creò con questa molti riflessi (v. al n.º 963), che si trovano diffusi senza interruzioni in tutta la Lombardia, fino nelle sue regioni più settentrionali, sconfinando ovunque per entrare, più o meno storpiati o fusi con altri temi, in Piemonte, in Emilia, nella Venezia tridentina e da quì nel Friuli (v. la fig. 17 A, ed anche la fig. 18).

Aggiungo che, per la sua abitudine di volare radente alle messi, la Lucciola fu chiamata in Lombardia *Scimiröla* (v. p. 1349), che indicherebbe: Cimajola, alla stessa guisa che i cacciatori veronesi dicono **Ssimaról** l'uccelletto che fugge alle insidie, radendo le cime delle piante fra le quali è nascosta la rete, e **Ssimàr** l'azione (¹).

IV. — I temi animali usufruiti dal popolo per la Lucciola son circa una quindicina, con esiti, che, fatte rare eccezioni, si trovano tutti nell'Italia settentrionale (v. fig. 17 B).

<sup>(1)</sup> Questa voce indica pure, come il Scimà lombardo — ricordato dal SALVIONI a questo proposito [264, p. 23] —, « Tagliare la cima » di un albero, di un palo, o d'altro.

a) I temi Verme, Baco e Biscia sono usati come al solito nel loro senso ampiamente collettivo di « Animaluccio ». I riflessi di Verme (v. al n.º 646) sono diffusi nel Piemonte e nelle Puglie, con qualche propaggine in Lombardia. Quelli di Baco (v. al n.º 30) hanno larga sede nella Venezia tridentina e nel Piemonte; sono diffusi molto anche in Ispagna [GRIERA: Atlas ecc., Mapa « La Cuca de lum » ancora inedita], con: Cuca de lum nella zona settentrionale della Catalogna, Cuche de san Juan nella sua zona sud-est (v. anche al NB della p. 1157), Cuc de lum nella sua punta meridionale e lungo le coste della Valenza, ecc., nei quali nomi la voce Cuca corrisponde al nostro Bao (v. al n.º 21]); e li troviamo sporadici pure in Francia con il Cuco guascone (Gers [Rolland, 245, III, p. 342]), a cui ed anche agli antecedenti, secondo me, corrono paralleli i lotesi Buòbo di Figeac e Bobo-lugènto di Gramat [GILL. & EDM., 129, Carte 1372], con i limosini Boboranna e Bobau-luzent [Honnorat, 136], ne' quali la voce Bobo ha lo stesso significato di Cuco e Bao (1). Quelli del terzo tema (v. n.º 79) sono localizzati nel solo Veronese (v. fig. 17 B).

b) I temi Mosca, Farfalla e Formica, furono usati pure nel senso collettivo delle tre voci, figurandosi il popolo di vedere nella Luccio-la qualche cosa che gli ricordasse o l'uno o l'altro dei tre tipi d'insetti. I riflessi del primo (v. al n.º 429) sono diffusi nelle tre Venezie, nel Piemonte, in Lombardia, nelle Puglie, in Basilicata, ed in Calabria; quelli del secondo (v. al n.º 295) in Lombardia, in Piemonte ed in Liguria; quelli del terzo (v. p. 1340) con un solo nome

localizzato nel Vicentino (v. fig. 17 B).

c) Fu adoperato anche il tema Filatessera o Centogambe nella sua versione veneziana Galia [Boerio, 32], che indica per antonomasia la comune « Strega casalinga » (v. al NB del n.º 685) — Miriapodo che ricorda, per la forma allungata e le trenta lunghe esilissime zampe che gli fanno aureola intorno intorno, l'antica galera veneziana

<sup>(1)</sup> A pag. 521, dove accenno all'etiologia di tre nomi lombardi della Lucciola (Cocaröla, ecc.), collegandoli con il francese Ver-coquin, avrei potuto avvalorare meglio la mia supposizione, aggiungendovi, non solo il Ver-cokè d'Yviers-Chalais della Charente ed il Var-licokè di Saint-Ay del Loiret [Gill. & Edm., 129, Carte 1372], si bene, se li avessi conosciuti, i nomi spagnoli ricordati qui sopra. Ed aggiungere ancora che il Ver-coquin potrebb'essere ritenuto, forse, come un diminuttivo d'adattamento da un ipotetico \* Ver-cuco, attraversa il Ver-cokè. Ma non insisto menomamente.

—, ma ancora le sue prossime cugine « Tenagliuzze », altri Miriapodi delle fam. « L i t h o b i i d a e » e « G e o p h i l i d a e »,
dalle forme molto più allungate, dai colori per lo più vivi e spiccati,
ma con le zampe più corte e che vivono sempre all'aperto sotto i
sassi, sotto le zolle, nel letame, ecc.

Questa voce Galia così bene indovinata per le «Filatessere» (v. il perchè al NB del n.º 685), fu adoperata dai monelli di Grado sotto forma di Gajól anche per la Lucciola; ma non saprei il perchè. Se non, forse, trattivi dal fenomeno fisiologico per il quale alcune specie di Tenagliuzze, e più esattamente di Geofili, secernono da glandule cutanee della regione ventrale una sostanza peculiare, che, in date circostanze particolari, diventa fosforescente; come, fra le varie specie italiane, il «Geophi I us I ongicornis Leach, —G. electricus Gervais (non Linné), —G. hortensis Koch», e lo «Scolioplanes crassipes (Koch in gen. Geophilus) Borgsöe & Meiner, —G. brevipes Newport, —G. ananensis Fedrizzi», le quali, trovandosi nel Veronese [Garbini, 117, p. 320] e nella Venezia euganea, potrebbero trovarsi eziandio nella Venezia Giulia.

d) Il tema Cecilia — la povera bisciolina creduta cieca, per cui si creò l'agionimo toscano Lucia, con il suo diminutivo Lucignola (v. in Antrop. [115, n.º 62]) — entrò nell'onomastica del nostro insettuccio lucifero proprio per mero accidente (v. p. 1341).

E cioè: in Lombardia chiamarono la Lucciola Orbisöla, così come chiamavano anche la Cecilia; non per il fatto che il popolo trovasse fra questi due animali qualche cosa di comune, ma per il fenomeno fisiologico della fosforescenza intermittente; osservata, però, questa intermittenza non nei singoli individui — essendochè per questo motivo la Lucciola fu detta Baltigöla o Baltigaröla, vale a dire l'Oscillatrice —, sì bene osservata in massa, cioè quando i minuscoli luciferetti volano fitti fitti, intersecandosi in tutti i sensi. Perchè, il comparire e lo scomparire senza tregua di tutte queste scintille vaganti in mille direzioni, devono aver fatto sul popolo l'effetto di quell'intreccio incatricchiato e curioso di scie luminose, che compajono nello spazio davanti agli occhi di chi li abbia stanchi od abbagliati. Fenomeno cotesto, che noi veronesi diciamo: Orbaróle, sempre al plurale, ed i Lombardi: Orbéra; quella voce, cioè, che condusse, forse, all'Orbisöla, come nome della Lucciola.

Non voglio tacere, però, che il Salvioni [264, p. 21] accenna per questo caso ad una possibile antitesi.

e) I nomi degli Uccelli (v. ai nn. 266, 330; ed a p. 1341) li credo usati semplicemente come vezzeggiativi. I loro riflessi sono localizzati in zone ristrettissime, tutte settentrionali, eccetto quelli di Colombo, che si riscontrano in Calabria (v. fig. 17 B).

f) Ed il tema Gatto vi entra proprio per la coda; per via, cioè, dei Bruchi villosi detti comunemente Gate, Gàtole, Gatène, ecc., ecc. (v. meglio al n.º 366), il cui nome fu passato alle Lucciole per estensione di significato; fenomeno molto comune nell'onomastica popolana. L'unico riflesso di questa voce si riscontra nel Ticino.

V. - Gli altri temi, sieno tecnicì (si vedano ai nn. 699, 776, 818, 852\*), che biologici (v. più sotto), ebbero pochissima influenza per i nomi della Lucciola; ed i loro riffessi si trovano sparsi sporadicamente qua e là, ad eccezione di quelli tratti da Siepe (come Bati-ssésola, Ssesandèla, ecc.), che sono diffusi ovunque nella Venezia Euganea, entrando anche nella Giulia. A proposito dei quali nomi scrissi nelle Antrop. [115, NB del n.º 22] in contradittorio con il Marchesini — che voleva il Cesandèla da Cicindela = « Lume » o faceva del Bati-ssésola un « Batti-sélice » -, e con il Salvioni - che ne faceva un « Batti-messe » -, sostenendo, in vece, essere coteste voci derivanti tutte da Ssésa o Césa o S-césa = « Siepe », ed indicare quindi letteralmente : « Siepajola » o « Battisiepe ». Alle ragioni addotte, posso aggiungere ora, per convalidare sempre più questo mio asserto, il nome padovano Bati-ssése, che allora non conosceva, e che risolve netta la questione.

E, per rimanere ancora fra i temi biologici, ricorderò il nome veronese Magna-bogóni di Marcellise, del tutto solitario ma importante molto in quanto fa vedere lo spirito d'osservazione dei contadinelli. Ed in vero il Lucciolato (la femmina senz'ali) è eminentemente carnivoro, e le sue vittime predilette sono le chiocciole mangerecce di media grandezza, precisamente quelle che i Veronesi chiamano Bogóni (v. al n.º 35). Il Lucciolato sceglie la vittima, che per lo più è quasi del tutto ritirata nel guscio, vi si arrampica su, morde leggermente a brevi intervalli il margine dell'animale sporgente dal guscio, per anestizzarlo, e quando lo sente inerte — questo avviene in pochi secondi —, comincia a cibarsene a poco a poco, entrando quindi anche nel guscio, dove rimane spesso due o tre giorni. A volte se la chiocciola è un po' grossa, si vedono intenti al pasto tre o quattro Lucciolati. Non occorreva di più ai nostri monelli per chiamare questi luciferetti carnivori: Magna-bogóni.

Dei nomi da temi tecnici voglio ricordare il curioso Pia-péss man-

tovano di Gazzuolo, perchè fa bellissimo riscontro al bellunese Piapulsz, cioè: Piglia-pulce, di Lamon, quantunque per il primo si possa trovare forse una probabile origine (v. al tema Pescatore n.º

882°), ma per il secondo no.

VI. — I nomi invocativi (si leggano nell'elenco del n.º 927, segnati con 1+cal, ed a p. 1327), cioè tratti dalle prime parole di formulette recitate dai bimbi per far decidere la Lucciola volante a lasciarsi prendere, occupano una vasta zona unita, comprendente la Campania, le Puglie e la Calabria, con due oasi sporadiche nel Veronese e nella Liguria (v. fig. 17 B).

Il nome ligure deriva da Abbassa!; ed è il Bassa-bassétta di Oneglia e Ventimiglia, unico di questo genere. Tutti gli altri della regione meridionale e del Veronese son tratti da Cala-abbasso! Di questi il più genuino è il calabrese Càua-'bbasso di Rogliano cosentino, donde ebbi dal maestro Alessio la seguente formuletta:

> Ca'!, càua 'bbasso!, e cautinne a basso! (1) —.

Mutamenti semplici si hanno dalla perdita di qualche sillaba, come nel Ca'-ca'-bàscio avellinese ed il Cala-calàscio (Cala-calà-[ba] scio) cosentino; o per il cambiarsi della l in d, forse per contaminazione di Cadere, come nel Cade-bàscio di Avellino, o della b in t, come nel Cala-catàscio di Potenza; e quindi per influsso della l, anche il cambiarsi della l in t, come nel Catecatàsce di Eboli salernitano e nel Catacatòscia cosentino, quantunque, come accenna il Salvioni [264, p. 17], si possa scorgere in queste ultime voci l'influenza del greco κατά κατά = « In giù-in giù! ».

Trasformazioni più spiccate si hanno dal mutarsi della l in m, forse per influenza della labiale successiva, come nel Cambuàscio di Altavilla avellinese e nel Campuàscio beneventano. Dai quali, probabilmente, si originò il Fracatàscio per contaminazione di Frate, ed il Bòtta-catàscio di Calitri in quel di Avellino per il prefisso imperativo Bòtta, abbreviato di De bòtta, indicante « Di botto », cioè : Sull'atto (²).

Deformazioni profonde sono dovute allo scambio di -abbasso con -luce, come nel Cara-lughe sardo e in altri già ricordati (v. al NB del

 <sup>(</sup>¹) Cala!, cala abbasso!, — e calatene abbasso!
 (²) Della voce Ascio-catàscio napoletana ebbi a dire a suo posto (v. a pag. 1352).

n.º 927, c; o con -luna — involuzione probabile di Lume, metonimico di Luce —, come nel curioso Ca'-ca'-luna di Lecce; o con -aviòla = « Piccola ape », come nel Cann-aviòla di Cilento salernitano, nel quale la prima parte rappresenta il Cala! deturpato, e come nei più deturpati ancora Cariòla o Cariùla calabresi. I quali due ultimi nomi - per un fenomeno accidentale e localizzato di emigrazione - passarono non solo nel Veronese a Sezzano di S. Maria in Stelle in una delle cento formulette recitate al Grillo perchè esca dalla tana:

> Grijo, Grijo, vègni fóra, che to mama l'è 'n carióla e to pupà l'è 'n presón par un gran de formentón! (1) -

nel quale fervorino, però, la voce in argomento assunse il suo vero significato -; sì bene ancora nel Bellunese in Agordo, dove li troviamo ricordati: tanto in una formuletta recitata dai bambini alla Coccinella [in com. maestro Baldovini]:

> Maria, Marióla, porta la Carióla, cópa le bisse, càveghe le buèle e ssóna le campanèle (2). -,

nella quale par proprio che il Cariòla abbia avuto, al nascere del fervorino, il significato di « Lucciola », perchè contrapposto ad altri animali; quanto in una seconda formuletta inerente al Lombrico, dataci dalla NARDO-CIBELE [185, p. 27]:

> " Pelà pelà cariòla, to mare no te mola. to pare no te cièn, adio pelà cariola. » (3). -.

nella quale, però, la voce Cariòla vi è messa, forse, come una riminiscenza di altra importazione sporadica e accidentale: quella,

<sup>(1)</sup> Grillo, Grillo, - vieni fuori, - che tua madre è in carriola -

e tuo padre è in prigione — per un grano di frumentone.

(2) Maria, Marióla, — porta la carriola, — uccidi le biscie, — cava loro le budelle — e suona le campanelle. Nardo Cibelle [185, p. 9] ne dà una simile, ma fusa con un'altra.

<sup>(3)</sup> Pelato, pelato Lombrico, — tua madre mon ti lascia, — tuo padre non ti tiene, - addio pelato Lombrico.

cioè, del Caròla d'Orbetello, indicante lo stesso « Lombrico » (v. al n.º 55). Altre deformazioni profonde son dovute allo scambio di Abbasso con Corri!, come nel Curricella beneventano, che starebbe, secondo me, per Corricalla, nel quale la prima a passò ad e per la rima dovuta alla formuletta recitata dai monelli di questa regione e raccoltaci a Guardia-Sanframondi dal DE BLASIO (¹):

« Cala, cala, Curricella, ca ti faccio 'na bella 'unnella tutta nocche e zagarelle, prima a the, po' a mme, e po' a la figlia de lo Re... Re... Re » (²).

Oppure all'abbandono totale di una delle due parti; come nel Calandra campano e calabrese, dovuto all'abbandono di -abbasso ed alla contaminazione con il nome dell'uccello omonimo. Od anche, finalmente, alla fusione completa dei due termini Cala-abbasso; come nel Lascia di Senise in Basilicata ([Ca]l[a-bb]ascia).

È curiosissimo, poi, il fenomeno di trovare questo gruppo di nomi tratti da Cala-abbasso!, così tipicamente meridionali, anche da noi nel Veronese, e ristretti rigorosamente al solo comune di Pescantina, per cui penso che sia pur questo un fenomeno d'immigrazione accidentale e locale; quali: Scalabì, o Scalabì, o Scalabì-scalabò. In questi si osserva prima di tutto la s rinforzativa, tanto comune nel nostro dialetto; poi la seconda parte del tema contratto e ridotto al semplice bi, forse per contaminazione del Bìbola vicentino, indicante pure « Lucciola »; e da ultimo la reduplicazione euritmica per l'apofonia della tonica, dovuta alla sollecitatoria, che recitano i ragazzini dello stesso paese:

Scalabì - scalabò, 'èn da mi, 'ègni só, che mi te ciaparò (°).

<sup>(1)</sup> A. De Blasio: Canti beneventani; Riv. delle tradiz. pop. italiane, An. I, Roma, Forzani & C., 1892, p. 543.

<sup>(2)</sup> Cala, cala, Luccioletta, — che ti faccio una bella gonnella — tutta nocche e nastrini, — prima a te, poi a me, — e poi alla figlia del Re... Re... Re.

<sup>(°)</sup> Lucciola, Lucciola, — vieni da me, vieni giù, — che io ti prenderò. E tanto per non lasciar cadere la ciliegia attaccatasi alle altre, voglio ricordare che il nome Vasinicòa, dato dai bimbi calabresi di Rogliano Cosentino alla « Coccinella », deriva pure da una formuletta

E, probabilmente, un'altra storpiatura, ma all'ennesimo grado, si potrebbe intravvedere nella seguente formuletta trentina di Val del Chiese [N. Bolognini: Usi e cost. del Trentino; Ann. Club Alp. Trid., v. XI, p. 267]:

" Lusaról pia pa dà damént a to papà " (1),

nella quale, forse, la locuzione Cala-abbasso si è trasformata per successivi adattamenti nel pia-pa, cioè « piglia-pane », frase corrente in altre formulette, come quella calabrese che ricordo nella nota sottostante.

927°. — Slusiróla mata (Verona: ov.), = « Lucciola falsa », cioè la « Cantharis obscura Linné ».

Lùcciola (Ancona: ad Osimo [SPADA, 282ª, p. 60]).

- Fatt. onom.: la somiglianza non lontana, tanto nelle forme, quanto nelle tinte, come nella grandezza e nella mollezza delle elitre, che ha questo scarafaggino comune sui cespugli dei nostri prati, con la Lucciola; tale, che un profano, e più ancora un monello, potrebbero non distinguerle li per lì, se non mancasse a quest'insetto il requisito più attraente: la fosforescenza (²).
- 927b. Lucciolóne (Ancona: ad Osimo [SPADA, 282s, p. 57]), « Lucciolone falso », cioè ogni specie di « C a n t h a r i s », ma più che tutte la « C a n t h . f u s c a Linné ».
  - Fatt. onom. : le proporzioni maggiori, che ha questo scarafaggetto, comune sulle ombrellifere pratajole e sui salici, in confronto dei congeneri, e la sua somiglianza più o men lontana

invocativa, che essi le recitano mentre l'hanno in mano, perchè se ne vada a scuola; l'ebbi dal maestro Alessio:

Va, Vasinicòa!, pigliat'a päne e vatinne a la scòa! (a)

Ed è contratto di Va-San Nicola, essendo San Nicola il nome più corrente per la « Coccinella » nelle provincie meridionali (v. in Antrop. [115, n.º 101]).

(1) Lucciola prendi pane — dà retta a tuo papà.

(2) Gli entomologi, in vero, han messo Lucciole e Cantaridi nell'istesso gruppo: «Cantharinae» o, come serivono altri: «Telephorinae».

<sup>(</sup>a) Va, Coccinella!, — pigliati il pane — e vattene a scuola.

per la forma e per la mollezza degli integumenti — per il colore no, essendo tutto nero — con la Lucciola.

928. — Slusiról (Verona: qua e là), = « Chiarello », cioè il Baco da seta affetto dal « Mal del chiaro », funesto, per quanto non contagioso, e dovuto ad una corrente d'aria troppo fredda, mentre sta facendo la terza o quarta muta, che gli impedisce di compierla.

— Fatt. onom. : l'aspetto del Filugello così ammalato : quasi trasparente, come se fosse pronto a fare il bozzolo, per un liquido giallo e limpido, che gli riempie lo stomaco (liberato in antecedenza con ripetute evacuazioni verdastre e molli), lo gonfia, e gli tende la pelle così, da farla diventare lucida lucida.

929. — Lisiròra (Como: a Mombello [Salvioni, 264, p. 24 in nota]), = « Salamandra » (v. per la nom. a questo tema n.º 582; ed anche in Biscia n.º 80, Cane n.º 185, Lucertola n.º 399, Rana n.º 548).

Visiròra (Como: ad Angera di Varese [SALVIONI, 264, p. 24]).

— Fatt. onom.: la pelle di questo anfibio lacertino, di un nero profondo chiazzato dal più bel giallo vivo che si possa vedere, e lucente così, che par sempre appena appena uscito dall'acqua.

Credo che il popolo sia stato condotto a questa parola per trasformazione della voce Lüserta = « Salamandra », usata intorno allo stesso Verbano (v. al n.º 399): prima in \* Lüsertió-la (¹); e quindi in Lisiròra, per contaminazione, forse, della voce similare Lüsiröla, corrente in Lombardia per « Lucciola » (v. anche al n.º 584ª).

NB. — Al NB del n.º 582 (p. 899) feci dipendere il nome Languidora polesano per « Salamandra » dalle voci piemontesi e meridionali a tipo Lagramüse indicanti « Lucertola » ed oriunde provenzali; e riportai per l'origine di queste la versione dell'Honnorat. Leggo, in vece, ora che il Dauzat [Essaix de geogr. linguist. ecc., pp. 44 e 122] trarrebbe tali voci dall'antica latina Lacrimusa, capostipite di quelle in argomento (v. a p. 901 in nota); e questa da un'ipotetica Acri-musa (Puntuto-

<sup>(1)</sup> Questo diminutivo: Lusertióla, è corrente nel Veronese per « Lucertolina ».

muso), nella quale si è in sèguito agglutinato l'articolo sotto l'influenza di *Lacryma*. — Mi persuade poco; ma, se la spiegazione non è vera, è però trovata bene.

930. — Lüceröla (Sondrio [Salvioni, 264, p. 20 in nota]), = « Nottola » (v. per la nom. al tema Ratto n.° 564; ed anche in Cavalocchio n.° 232, Farfalla n.° 305, Gallina n.° 311, Gatto n.° 371, Pipistrello n.° 486, Rondine n.° 579, Scorpione n.° 590, Uccello n.° 624, Ortolano n.° 839, Diavolo n.° 985).

Lüciaröla, o Lüseröla (Sondrio: a Tirano [r. p.]).

Nüciröla (Sondrio [BR. Galli-Valerio, 42, p. 13-14]).

Nociaröla (Tirano [Monti, 173]).

Nüciaröla (Sondrio, Berbenno, Cedrasco, Talamona, Bianzone, Madonna di Tirano [r. p.]).

NB. — Questa voce è una semplice e naturale trasformazione di *Nüciröla*, e quindi, come scrive il Salvioni [264, p. 20 - nota 1], uno svolgimento fonetico dall'ipotetico *Noctariola*.

931. — Lüsirö (Milano: nel contado [Cherubini, 59]), = « Scojattolo » (v. per la nom. al tema Ratto n.º 505; ed anche in Capra n.º 198, Gatto n.º 362, Filatore n.º 735, Ago n.º 900, Fuso n.º 926).

- Fatt. onom.: forse l'abitudine che ha questo elegante mammifero, cominciando esso la sua vita attiva al tramontar del sole, di mostrarsi più facilmente alla sera, come la Lucciola; e il popolo semplicista, lo battezzò senz'altro con lo stesso nome. A me pare più convincente questa versione, che il concetto antitetico accennato dal Salvioni [264, p. 21 nota 1]. Ma tocco e sorvolo.
- 931°. Lucertola e tutti i suoi sinonimi analoghi dialettali (v. per essi e la nomencl. al tema Lucertola n.º 398), = « Lucertola » (v. anche in Antrop. [115, n.º 124]; ed in Biscia`n.º 93, Gallina n.º 336, Ramarro n.º 536, Salamandra n.º 583).
  - NB. Per quanto riguarda l'influenza di Luce per questi nomi v. il NB a p. 599.

932. — Lùcciora (Lucca: a Combitelli [Pieri, 229, p. 318 - n.º 65]), = « Farfalla » in generale (v. anche ai temi Baco n.º 46, Co-

lombo n.º 260, Farfalla n.º 278, Gallina n.º 333, Lepre n.º 397, Pollo n.º 498, Tacchino n.º 600, Mugnajo n.º 819).

— Fatt. onom.: non troverei che il movente infantile di dare alle farfalle, sempre belle ed attraenti, un nome di altro animaletto che attragga altrettanto. Abbiamo qui lo stesso fenomeno che ricorre in Lombardia, in Piemonte ed in Liguria, dove chiamano Parpajóla, cioè: Farfalletta, la « Lucciola » (v. al n.º 295), e nel Veronese, dove chiamano Poéjo, cioè: Farfalla, la « Libellula damigella » (v. al n.º 279).

933. — Lucignola (Toscana [FANFANI, 98]), = « Cecilia », cioè l' « Anguis fragilis Linné » (v. anche in Antrop. [115, nn. 62 e 69]; ed in Assiolo n.º 8, Biscia n.º 94, Verme n.º 657a).

Lucia (Firenze: nel contado [Salvioni, 264ª, p. 21; e r. p.]).

— Fatt. onom.: anche in questo caso i riflessi lucenti che sprizzano da tutta la pelle di queso grazioso ed innocuo serpentello, liscia liscia così, che par verniciata sempre di fresco; questo per il nome *Lucignola*. Il quale però, potrebb'essere semplicemente il diminutivo di *Lucia*, la Santa ceca, agionimo dovuto alla creduta cecità della bisciarella stessa (v. in *Antrop.* 115, n.º 62]).

934. — Lusentèen (Cremona [FUMAGALLI, 113]), = « Piattola » o « Blatta » (v. per la nom. al tema Pane n.º 959; anche in Antrop. [115, n.º 75]; ed in Baco n.º 18, Gallina n.º 329, Grillo n.º 391, Piattone n.º 471, Scorpione n.º 589, Calzolajo n.º 709, Fornajo n.º 740\*, Prete n.º 859, Carrozza n.º 910, Pane n.º 959).

Lustri (Cremona: a Crema [SAMARANI, 268]).

Luzlón (Romagna [MATTIOLI, 160]. Ravenna: a Faenza [Mer-Lo, 168, p. 20]).

Luccichiéra, a lato di Piattola (Grosseto: a Caldana-Gavorrano

[in com. maestra Grazioli]).

— Fatt. onom. : pur qui il luccichio vivo che riflettono gl'integumenti di questo antipatico insettaccio — vera antitesi con la sua bruttezza —, specialmente quando fugge impaurito dal chiaro del lume.

934. — Lucèrna, o Luscèrna (Ticino: a Tesa sul Lago di Lugano [Pavesi, 220, p. 65]), = « Foraguada » (v. per la nom. al tema Cane n.º 173; ed anche in Uccello n.º 619, Ago n.º 900°).

NB. — A mio parere questa voce è un riflesso apparente di Luce. Sarebbe, in vece, uno dei tanti esempi di trasformazione d'adattamento popolare, per rendere un nome più corrente e chiaro; nel qual caso la voce primitiva sarebbe Güséla (v. al n.º 900°).

### Martello

Tema curioso. Perchè, mentre di primo acchito parrebbe non usufruibile per l'onomastica, o ben poco, lo fu, in vece, per ben sedici specie. E lo fu: vuoi per la forma, vuoi per il rumore che fa quando agisce per mezzo di congegni meccanici.

Si battezzarono dieci Uccelli, una larva di Anfibio e cinque In-

setti.

La diffusione di questi nomi si limita all'Italia superiore, alla Sicilia ed alla Calabria, con eccedenza dei nomi inerenti agli Insetti in Lombardia, e di quelli inerenti agli Uccelli in Sicilia.

- 935. Martèddu (Messina [GIGLIOLI, 128, p. 561]), = « Piviere », cioè il « C h a r a d r i u s p l u v i a l i s Linné », nel Veronese detto: Pivare, e meno comunemente: Piviér (v. anche al tema Gallo n.º 344°).
  - Fatt. onom.: non saprei. Se non fosse l'abitudine che ha questo grazioso pennuto delle nostre valli, timido timido, ma esimio volteggiatore, di far sentire e ripetere, al tempo degli amori, mentre vola, gira, capitombola e si tuffa nell'aria in mille esercizi per conquistare la sua bella, i brevi versi: tàtu, tàtu, tàtu, che sembrano piccoli colpi di martello.
- 936. Martiddùzzu (Messina: a Canneto di Lipari [in com. rag. Drago]), = « Piviere tortolino », cioè il « C h a r a d r i u s m o r i n e l l u s Linné, = Eudromius m. in Brehm » nel Veronese detto: Paonssìn, e meno comunemente: Pivaro rosséto.

Martèddu gentili, o Martèddu, o Martidduzzu triùgni (Sicilia:

dove? [GIGLIOLI, 128, p. 564]).

- Fatt. onom. : il suo grido ripetuto a scatti : tut, tut.

937. — Martèddu niccu (Palermo [Giglioli, 128, p. 568]), = « Corrière piccolo » (v. per la nom. al tema Gallo n.º 353; anche

in Antrop. [115, n.º 129]; ed in Cimice n.º 249, Pipistrello n.º 489, Oca n.º 451, Monaca n.º 805, Prete n.º 867).

— Fatt. onom.: il grido tiù, tiù, che quest'uccello vallivo emette a scatti contro chi si permette d'avvicinarsi un po' troppo al suo nido.

NB. — Mi viene pure il dubbio, che queste tre specie di Corrieri (nn. 935, 936, 937) sieno stati chiamati così, fors'anco perchè il loro becco diritto, più corto della testa e forte, termina un po' ingrossato come una picozza.

938. — Martelina (Bormio [Longa, 144]), = « Orologio della morte », cioè il « Byrrhus pertinax (Linné in gen. Dermestes), = Anobium p. degli Autori », nel Veronese chiamato: Tic del légno (ov.).

Martlèn-na (Parma [MALASPINA, 150]).

— Fatt. onom. : i piccoli colpi secchi e ripetuti, che produce questo minuscolo scarafaggino, nascosto entro il legno delle nostre stanze, battendo a scatto la testa contro la volta delle sue gallerie, per avvertire il compagno o la compagna d'amore del

posto nel quale si trova.

Chi, del resto, non l'ha udito qualche volta nel silenzio della notte, e non s'è ricordato della credenza superstiziosa che gli ha dato il nome d'Orologio della morte? Chi non ne ha sorpreso qualcuno mentre usciva da qualche bucherellino tondo tondo dello scrittojo, e non è rimasto sorpreso alla sua volta, toccandolo, di vederlo contrarsi, impicciolirsi e fingere il morto con tale insistente tenacia da lasciarsi pur'anco schiacciare, od annegare, od abbruciare, senza fare il più piccolo movimento?

939. — Martellino (Lucca: a Pescia [in com. sign. Stegagno]),

= «Beccamoschino», cioè la «Cisticola cisticola
(Temminck in gen. Sylvia), = C. cursitans in Dresser», da noi
detta: Beca-moschin (ov.).

— Fatt. onom.: il grido tin-tin, che fa udire, mentre vola a scatti e a curve, questo silvano piccolo piccolo, ma tutto vita e moto, che a Massa-Carrara [in com. maestra Mazzarocchi], parafrasando il suo verso, chiamano: Tinti.

940. — Martiin, o Martiot (Alessandria: a Serravalle-Scrivia [in

com. prof. Spiritini]), = « Topino » (v. per la nom. al tema Mosca n.º 435; ed in Topo n.º 574, Frate n.º 753, Monaca n.º 792).

Martelét (Nizza [SCHEMBRI, 275, p. 6]).

- Fatt. onom. : li intravvedo, più che altro, nella forma a martellina da muratore che ha questa Rondinella piccola fra le piccole, quando vola sui nostri corsi d'acqua, presso i quali fabbrica il nido. Ma, forse, vi potrebbe entrare anche l'abitudine che ha di scavarsi a colpi martellati di becco, contro la parete strapiombante sull'acqua, la galleria entro la quale costruirà il suo nido.

941. — Martinèl (Verona: a Peschiera, d'infiltrazione bresciana), = « Vespa » (v. per la nom. a questo tema n.º 670; ed anche in Assiolo n.º 7, Biscia n.º 107, Matto n.º 999).

Martinèl (Bergamo: a Spirano di Treviglio [TIRABOSCHI, 285].

— Brescia [Bettoni, 28]. — Milano [Cherubini, 58]. — Cremona [FUMAGALLI, 113]; Crema [SAMARANI, 268]).

Martinét (Milano: ad Abbiategrasso [r. p.]).

Martiné (Pavia: a Bereguardo, Carbonara al Ticino; Vigevano di Mortara [r. p.]).

Martin (Pavia: ad Albonese di Mortara, Langosco [r. p.]. -- Alessandria : a Castelceriolo, Recetto-Valenza [r. p.] -Novara: a Borgolavezzano, Vespolate [r. p.]).

Marti (Aless.: a Bassignana [r. p.]).

Martinin (Pavia: a Tromello di Mortara [r. p.]).

Martlét (Aless.: a Frugarolo [r. p.]).

Martlit (Novara: a Trecate [r. p.]).

Martinée (Novara, Casalbeltrame [r. p.]).

- Fatt. onom.: io credo il ronzio di questi imenotteri, che fa ricordare la raganella udita in distanza, cioè quel crepitacolo che i ragazzi usano far stridere durante la settimana santa e detta qua e là in Lombardia - zona di diffusione di questo nome della Vespa - Martinét e nel Veronese Ribèga.
- 942. Martinèl (Verona: a Cavajon, d'infiltrazione lombarda), = « Foralegno » o « Calabrone violastro » (v. per la nom. al tema Baco n.º 54; ed anche in Calabrone n.º 146, Vespa n.º 674).
  - Fatt. onom.: anche qui, ed a miglior ragione, il ronzio forte e cupo, che produce volando questo grosso pecchione turchino a riflessi metallici violastri, villoso, terribile per le sue pun-

ture, ma sempre fra i primi araldi della primavera. Ronzio che ricorda il sordo e rapidissimo crepitare di martellino meccanico.

943. — Martinét (Torino: ad Ivrea [r. p.]), = « Calabrone » (v. per la nom. a questo tema n.º 142; ed anche in Baco n.º 70, Mosca n.º 440, Tafano n.º 607<sup>a</sup>, Vespa n.º 677, Carbonajo n.º 721, Spia n.º 886, Matto n.º 998).

Martiné (Pavia [Manfredi, 153]).
Martinèl (Piacenza [Foresti, 109]).

- Fatt. onom. : come quelli del n.º 942.

944. — Martinét, letteralm.: Martello mosso dall'acqua (Novara [GIGLIOLI, 128, p. 157]), = « Pettirosso » (v. per la nom. al tema Ghiro n.º 376; anche in Antrop. [115, n.º 115]; ed in Frate n.º 750). Martinét (Alessandria: a Serravalle-Scrivia [in com. prof. Spiritini]).

— Fatt. onom.: il grido martellato: tit, tit, tit di questo affabilissimo uccellino siepajolo, dal mantello bruno velato di verdognolo sopra un abito rosso rosso, che all'imaginazione fervida popolana fa ricordare il sangue, e proprio quello di Gesù Cristo (¹).

945. — Martinét (Como [Monti, 173]), = « Rondone » (v. per la nom. al tema Pipistrello n.º 492°; ed anche in Sbirro n.º 869, Sega n.º 971°, Diavolo n.º 984).

[[Martinet (Auvergne [PIAT, 225]).

— Fatt. onom.: quantunque il DIEZ [93, p. 205] ed il MEYER-LÜBKE [170, n.º 5381] leghino questa voce al nome personale Martino, senza trovarne però la ragione (²), io vedrei il suo fatt. onom. nella forma a Martellina, che mostra il Rondone quando vola. E mi riferisco precisamente non ad un martello qualunque, come vi accenna il BARBIER FILS (³), ma alla vera martellina dei muratori, perchè a due penne laminari, lunghe, arcuate e taglienti, che, insieme con il manico, raffigurano molto bene i Rondoni e le Rondini volanti. Tanto più, essendo d'av-

<sup>(1)</sup> V. i miei Appunti [116, P. L Cap. XII, § V, D, 11, 965a].

<sup>(2)</sup> Ed in vero io non le ho messe nelle Antroponimie [115].
(3) P. Barbier files: Certaines formes latines des glosses latines-anglo saxones; Revue de dialect. rom., V. II, 1910, pp. 187-188.

viso, che queste voci (certo retaggio francese), non sieno i nomi che sogliono indicare il « Battipalo » (specie di martello meccanico), sì bene sieno diminutivi corrotti di Martello, come mi farebbero credere tanto i Martelet provenzale e Martirolet ginevrino [Rolland, 245, II, p. 324] per « Rondone », quanto i Martila, Martiddùzzu, ecc. (v. ai nn. 947, 948, 949) per « Balestruccio » e per Rondine.

Il GIOENI [5°] parlando della voce messinese Barbòttula per « Balestruccio » avvicina la coda forcuta delle Rondini alla base bipartita di un dardo (detta Barbelé dai francesi, e Beard = « Barba » dagli inglesi), che richiama alla sua volta la penna divisa del martello da falegname; donde pure il Martiddùzzu su ricordato. Ma l'autore stesso lo dice con poco convincimento.

[[946. — Masseta, letteralm.: Martellino (Provenza: a Digne [Honnorat, 136]), — « Girino di rana » (v. per la nom. al tema Botta n.º 127; ed anche in Pesce n.º 467\*, Pidocchio n.º 475\*, Rana n.º 549, Salamandra n.º 586, Verme n.º 655, Spia n.º 881\*, Pane n.º 961).

Mazzocchitto, letteralm.: Piccola mazza (Aquila: a Scurcola-Marsicana di Avezzano [r. p.]).

Mazzuòccolo (Salerno: a Laurino di Vallo della Lucania, Piaggine-Soprane [r. p.]).

Mazzarièlla, o Mazzarèlla (Potenza: a Teana di Lagonegro [r. p.]).

Mazzarèlla (Cosenza: a Casalino-Aprigliano [Accattatis, 2]; S. Domenico-Talao di Paola [r. p.]. — Catanzaro: a Savelli di Cotrone [r. p.]).

Mmozzarèlla (Cos.: a Rogliano [in com. maestro Alessio]), forse semplice corrotto dell'antecedente; ma fors'anche da Mmozzare indicante l'ingrossarsi di un foruncolo.

Mazzòla (Messina, S. Stefano-Briga; Antillo di Castroreale, S. Teresa-Riva [r. p.]).

Mazzarèddu (Messina [r. p.]).

Mazzarèdda (Siracusa: a Bagni-Cannicatini; Modica; Rosolini di Noto, Ferla [r. p.]. — Palermo: a Castelbuono di Cefalù [PITRÈ, 234, III, p. 364], Campofelice, Petralia-Sottana [r. p.]. — Caltanisetta: Piazza Armerina [ROCCELLA, 243a]).

Mazzunièddu (Siracusa: a Modica [r. p.]).

— Fatt. onom.: la forma di vera mazzuola da tagliapietra, che ha la larva delle Rane senza zampe, a corpo grosso ovoidale (testa della mazzuola), con la codetta corta e schiacciata (manico).

947. — Martlòt, o Martlèra, o Martlin, o Martlét (Piemonte [DI S. Albino, 94]. Torino [r. p.]), = « Balestruccio » (v. per la nom. al tema Gallina n.º 310; ed anche in Fornajo n.º 741).

Martlin (Alessandria: a Serravalle-Scrivia di Novi Ligure [in com. prof. Spiritini]).

Martlät (Cuneo: a S. Damiano d'Asti [Toppino, 292]).

Martiddùzzu (Messina: a Canneto di Lipari [in com. rag. Denaro]. — Palermo [GIGLIOLI, 128, p. 283]).

- Fatt. onom.: come quelli del n.º 945.

948. — Martiddùzzu, letteralm.: Martellino (Sicilia [Pasqualino, 217]), = « Rondine » (v. per la nom. al tema Gallina n.° 310; anche in Antrop. [115, nn. 71 e 125]; ed in Uccello n.° 621, Monaca n.° 801, Muratore n.° 831, Forbici n.° 912).

- Fatt. onom.: come quelli del n.º 945.

949. — Martiddùzzu (Modica [GIGLIOLI, 128, p. 287]), = « Rondine montana » (v. per la nom. al tema Monaca n.º 792).

- Fatt. onom. : come quelli del n.º 945.

950. — Martiddùzzu (Sicilia [Traina, 298]), — « Cantaride » (v. per la nom. al tema Mosca n.º 419). Così scrive l'autore; ma io non seppi mai a quale insetto abbia voluto riferirsi.

# Muschio

Quest'odore — che ognun sa essere secreto dalle glandule ventrali maschili del « Muschio », cioè il « M o s c u s m o s c h i f e r u s L. » (piccolo ruminante delle montagne asiatiche centrali), per far sapere alla femmina di dove passa — s'incontra simile in alcuni animali; bastò per farli battezzare con lo stesso nome.

Furon chiamati così due Mammiferi, un Uccello ed un Insetto. L'area occupata dai riflessi di *Muschio* è limitata alle tre regioni subalpine ed all'Emilia, con un'oasi nel Lazio ed una in Sicilia.

951. - Mos-cin (Verona: a Minerbe, Legnago), - « Ceram-

bice muschiato » (v. per la nom. al tema Baco n.º 33; anche in Antrop. [115, nn. 42 e 116<sup>a</sup>]; ed in Mosca n.º 421). È chiamato ancora da noi analogamente: Mus-cio a Cologna, e Mus-cin a Legnago.

Moscardina (Bergamo [Tiraboschi, 285]. — Brescia [Betto-Ni, 28]. — Milano [Cherubini, 59]).

Moscardign (Sondrio: a Bormio [Longa, 144]).

Mös-cc (Cremona: a Crema [Samarani, 268]).

Moscardin-na, o Moscardin-n (Piemonte [Di S. Albino, 94]).

Muscardin-n (Torino [r. p.]. — Alessandria: a Serravalle-Scrivia di Novi Ligure [in com. prof. Spiritini]).

[[Muscardino (Provenza [PIAT, 225]).

Mus-cènna (Parma [MALASPINA, 150], Fornovo; Borgo S. Donino [r. p.]).

Mus-cina (Piacenza [Foresti, 108], Bettola [r. p.]).

— Fatt. onom.: l'odore spiccato e squisito di muschio profumato di rosa, che tramanda questo bellissimo Capricorno dalle finte sobrie ma con riflessi metallici iridescenti fra il verde, il rosso, l'azzurro, e che i fiutatori buongustai della campagna vanno a cercare sui tronchi delle Quercie o sui Salici per metterlo nella scatola del tabacco.

952. — Moscardin (Verona: ov.), = "Moscardino", cioè il "Myoxus avellanarius (Linné in gen. Mus) Fatio". Moscaròlo, o Ghiro moscaròlo, o Sorcio moscaròlo (Roma [in com. march. Lepori]).

NB. — Ritengo queste voci omonimi falsi; conciossiachè, per questo grazioso e minuscolo rosicante, più coda che corpo, e che pare uno Scojattolo in miniatura elegante, il muschio c'entri come i cavoli a merenda, non esalando esso tale odore. Le credo piuttosto ruderi dell'antico Mus, con il qual nome i nostri avi latini designavano questo mammifero; vie più che anche oggi è chiamato tanto in alcune nostre provincie con il nome parallelo Sorcio (Sóreco rósso a Napoli [Costa, 69]), quanto in altre della Francia con quello di Ratto (Rat jaune nel Jura, e Rat d'or in Borgogna [Rolland, 245, I, p. 40]). Vi è il Muscaliet dell'antico francese [Rolland, 245, VII, p. 96] sempre per « Moscardino », che si avvicina tanto bene a Musculus da offrirmi gentilmente la mano per sostenermi nella mia tesi. E senza andare in casa d'altri, vi è il nostro parmigiano

Mus-cén (v. n.º 953), che alla sua volta mi sorride, quantunque un po' imbronciato per averlo io posposto al suo collega francese.

953. — Mus-cén (Parma [MALASPINA, 150]), = « Toporagno », cioè il « Sorex araneus Linné », nel Veronese detto: Ratin dal muso lóngo.

NB. - Si legga quello del n.º 952.

954. — Muscarunèddu (Sicilia [Traina, 299]), = « Marzajola » (v. per la nom. al tema Lucertola n.º 407; anche in Antrop. [115, n.º 58]; ed in Rana n.º 545).

- Fatt. onom.: non saprei davvero.

### Pane

Questo tema si prestò al popolo per l'onomastica di specie, che, per lo più, cercano il pane come alimento; molto di rado per l'aspetto.

Fu adoperato per un Mammifero, sei Insetti, un Crostaceo, e — caso più unico che raro — per uno Spongiario d'acqua dolce.

Gli eidonimi riflessi di *Pane* sono si può dire concentrati nelle regioni subalpine e nell'Emilia, con pochissime oasi sparse nel meridionale (v. fig. 18).

La maggiore diffusione è data dagli eidonimi della « Piattola », che, compatti nella Venezia euganea, nella Lombardia bassa ed in Emilia, invadono con lunghi stoloni le nostre regioni meridionali; e sconfinano dall'altra parte in Provenza per entrare in Linguadoca, ed invadere molte oasi della Francia (Mange-pain, ecc. [Rolland, 245, XIII, p. 86]).

Sono seguiti subito dopo da quelli della « Lucciola », che formano però un'unica zona unita: tutta la Lombardia, la Venezia Tridentina, l'alto Piemonte orientale e l'Emilia occidentale.

Tutti gli altri occupano oasi minuscole, sparse in Lombardia e nell'Emilia, con uno stolone nel Veronese, ed un germoglio sporadico in Campania.

Dal quale insieme risulta, che il centro diffusivo di questi esiti dev'essere stata la Lombardia.



Fig. 18. — Carta dianemetica degli eidonimi dal tema Pane delle specie seguenti:

| Spongilla.                 | = 0      | Stercorario. | = | 0   |
|----------------------------|----------|--------------|---|-----|
| Aselluccio.                | = •      | Piattola.    | = | =   |
| Scarafaggetto della farina |          | Lucciola.    | - | mit |
| e sua larva.               | = 0      | Faina.       | = | +   |
| Idrofilo.                  | = \nabla |              |   |     |

955. — Pan da pésse (Verona: Lago e Valli), — « Spongilla », cioè la « S p o n g i l l a l a c u s t r i s (Linné in gen. Spongia) Johnston, — Euspongilla l. e jordanensis *Veidowsky* », da noi detta ancora: Pan bagnà, letteralm.: Pane bagnato (Valli).

Pa' di pèss, o Panàda, letteralm. : Pane da pesce, Panata (Bre-

scia [BETTONI, 28]).

— Fatt. onom.: l'aspetto, che ha questo rappresentante delle Spugne nelle acque dolci e che si vede in grandi masse sferoidali o ramificate, attaccato ai ciuffi di piante o alle canne o

alle palafitte: quello del pane molto inzuppato.

Di queste Spugne sono avidi i pesci, perchè nelle loro mille anfrattuosità si nascondono miriadi di simbionti, tanto vegetali: Bacillariacee (« D i a t o m e a e », ecc.), quanto animali: dagli Infusorì (« P e r a n e m a », « S t y l o n i c h i a », « C y c l o c h a e t a », ecc.) e dai Rotiferi (« R o t i f e r », « H y d a t i n a », ecc.) agli Anellidi (« S t y l a r i a », « T u b i f e x », ecc.) ed agli Aracnidi (« H y d r a c n i d a e ») (¹); donde il qualificativo aggiunto a Pane.

956. — Paneccàsa (Avellino [DE MARIA, 86]), = « Faina », cioè la « Mustela foina Brisson », nel Veronese detta Foin o Fuin (quasi ov.), Foina (qua e là).

NB. — Non seppi trovare in nessun modo la ragione di

questo nome.

Dirò solo di un ravvicinamento curioso: i francesi nella Costa-d'oro, a S. Jean-de-Losne [Rolland, 245, VII, p. 139], chiamano questo piccolo mammifero, tremendo spauracchio delle massaje campagnole, con il nome Blatte; con lo stesso nome, cioè, della « Piattola », che da noi ha per lo più nomi tratti da Pane (v. al n.º 959).

957. — Panarèina (Piacenza [Foresti, 109]), = « Scarafaggetto della farina » (v. per la nom. al tema Baco n.º 27; ed anche in Fornajo n.º 742).

Panajòla (Grosseto: a Massa-Maritt. [in com. maestra Mazza-rocchi], Caldana-Gavorrano [in com. maestra Grazioli]).

<sup>(1)</sup> A. GARBINI [117, p. 302].

Panajòlo, o Panettière (Gros.: a Campagnatico [in com. maestra Ferrari]).

Tignòla del pane (Gross.: a Torniella-Roccastrada [in com. maestra Mazzarocchi]).

Magna-pän (Urbino [Conti, 63], Fossombrone; Pesaro, Fano [r. p.]).

— Fatt. onom. : la dimora preferita di questo Scarafaggino, nero nero e dalle movenze rapide e svelte : la farina, o la crusca, o il pane stantio.

958. — Panarèina (Piacenza [Foresti, 109]), = « Aselluccio » o « Porcellino di s. Antonio » (v. per la nom. al tema Porco n.º 524; anche in Antrop. [115, nn. 2 e 38]; ed in Baco n.º 39, Botta n.º 117, Ratto n.º 563, Vacca n.º 630, Calzolajo n.º 712).

Paneròt (Sondrio: a Berbenno [r. p.]. — Como: a Guanzate, Lomazzo; Voldomino di Varese [r. p.]).

Panarón (Sondrio: a Chiavenna [r. p.]).
Panajoét (Como: a Garzeno [r. p.]).

— Fatt. onom.: forse il colore bianco farinoso, che hanno i giovani di questi animalucci — minuscole parodie di porcellini piccoli piccoli —, abitatori dei luoghi umidi ed oscuri, i quali, adulti, hanno tinte plumbee o brune.

959. — Panaròto (Verona: ov.), = « Piattola » o « Bàchera », cioè la « Periplaneta orientalis (Linné in gen. Blatta), detta ancora da noi: Panaròt (Valeggio, Pastrengo, Malcesine), Scaravàsso (Legnago), Fiàpola (nelle Valli Zerpane, d'infiltrazione mantovana). — (V. anche in Antrop. [115, n.º 75]; ed in Baco n.º 18, Gallina n.º 329, Grillo n.º 391, Piattone n.º 471, Scorpione n.º 589, Calzolajo n.º 709, Prete n.º 859, Carrozza n.º 910, Luce n.º 934).

Panaròto (Treviso [r. p.]).

Magnapàn (Trev.: a Tarzo di Vittorio Ven. [in com. sign. Perin]).

Panarón, o Panaròto, o Panaràszo, o Tamaràszo (Polesine [MAZZUCCHI, 163]).

Panaròt (Brescia [Bettoni, 28]. — Cremona: a Crema [Samarani, 268]. — Milano [Cherubini, 59]).

Panaròcc (Mantova: a Solferino [r. p.]. — Brescia: a Desenzano [r. p.]).

Paneròcc (Bergamo: a Gandino di Clusone [in com. prof. don

Caffil).

Paneròt (Sondrio, Chiuro, Delebbio, Morbegno, Ponte in Valtellina, Tirano, Regoledo-Cosio [r. p.]. - Como: a Gravedona [r. p.]).

Paneròtola (Sondrio: a Regoledo-Cosio [r. p.]).

Panarón (Como [Monti, 173], Guanzate [r. p.]. - Milano [CHERUBINI, 173]).

Panarun (Sondrio: a Chiavenna [r. p.]).

Bòja-panatéra (Pavia: a Valle Lomellina di Mortara [r. p.]).

Panéra (Novara [r. p.]).

Peneré (Nov.: a Ghemme [r. p.]).

Panatéra (Nov.: a Varallo-Sesia [r. p.]).

Panatéa, pl. Panatéi (Alessandria: a Roccagrimalda di Acqui r. p.).

Panaté (Aless.: a Portacomaro d'Asti [r. p.]).

Bòja-panatéra (Alessandria, Castelceriolo; Acqui, Bruno, Bergamasco; Vignale di Casale; S. Damiano d'Asti [r. p.]. -Novara, Borgomanero, Casalbeltrame, Galliate, Recetto; Biella, S. Giuseppe-Casto, Lessona; Valdugia di Varallo-Sesia; Vercelli, Costanzana, Lamporo [r. p.]. - Torino [DI S. ALBINO, 94], Ciriè, Verrua-Savoja, Carmagnola, Moncalieri, Baldissera-Tor., Boschi-Barbania, Castiglione-Tor., Poirino, Santena, Chieri; Ivrea, Castellamonte, Villa-Castelnuovo, Salassa-Canavese, Sale-Castelnuovo, Vestignè, Orio-Canav.; Susa, Rubiana, Almese; Villafranca di Pinerolo [r. p.]. - Cuneo; Canale d'Alba, Chiusa-Pesio, Bra, Castiglion-Tinello, Monforte, Neive; Mondovì, Garessio [r. p.]).

Babòja-panatéra (Cuneo, Busca, Dronero, Cervasco, Roccavione, Tarantasca, Vernante, Vinadio; Alba; Pamparato di Mondovì; Moretta di Saluzzo, Savigliano [r. p.]).

Babòna-panatéra, pl. Babòni-panatéri (Alessandria, Origlio, Valle S. Bartolomeo [r. p.]. — Novara: a Vercelli [r. p.]).

Bàbi-panaté (Cuneo: a Castellinaldo [Toppino, 293]).

[[Panatiéra (Provenza [Honnorat, 136]).

[Manjo-pan (Linguadoca [PIAT, 295]).

Panarun, o Panaru (Piacenza [Foresti, 109]).

Panarón (Piac.: a Podenzano [r. p.]).

Panaròt (Parma [MALASPINA, 150]).

Panaràss (Reggio in Em.: a Correggio [in com. prof. Rossi]).

Magna-pane (Massa e Carr.: a Massa [r. p.]).

Magna-pane, con la e appena sensibile (Ascoli-Piceno: a Porto d'Asc. [r. p.]).

Magnapà (Ascoli-Piceno [in com. prof. Amadio]).

Panattiéra (Perugia: ad Assisi di Foligno, Spello [r. p.]).

Panajòla (Per.: a Foligno [r. p.]).

Magna-pane (Roma: a Corneto-Tarquinia di Civitavecchia; Viterbo, Celleno [r. p.]).

Magna-pan, o Magnapàni, o Magnapène, o Magnapà (Teramo [Savini, 271], Castilenti, Giulianova, Notaresco, Rosburgo; Castiglione Messer Raimondo di Penne [r. p.]. — Chieti [r. p.]).

Magnapàno (Foggia: a Vico del Gargano di S. Severo [MERLO, 168, p. 20]).

Magnapane (Foggia: nel Gargano [TANCREDI, 284a]).

Mappapànu, con l'u quasi muta (Foggia: a Serracapriola di S. Severo [r. p.]).

Papapàni (Sicilia: dove? [TRAINA, 298]).

Pappapàni (Siracusa, Bagni-Cannicatini, Augusta, Lentini; Ferla di Noto, Palazzolo-Acreide [r. p.]).

Panaròla (Messina: a S. Piero Patti [r. p.]). Panalòru (Sicilia: dove? MERLO, 168, p. 20]).

— Fatt. onom.: la tendenza di quest'insettaccio brutto e puzzolente, d'installarsi, quando gli sia possibile, nei locali dove si prepara il pane, nei magazzini di farine, nei forni, ecc.

# Intermezzo

Aggiungo, come corredo onomastico, gli altri nomi della Piattola, che non trovarono altrove la loro nicchia.

### A - Dal tema Scarafaggio.

Ven. G. - Scarabò (Istria: a Pirano [in com. prof. Rosmann]).

Ven. E. -

Lomb. -

Scaravàsso (Vicenza: a Noventa di Lonigo; Novale di Valdagno [r. p.]; Marostica [in com. prof. Spagnolo]; Thiene [in com. prof. Zuccato]. — Padova; Este [r. p.]).

Scarafàcc (Sondrio: a Morbegno [r. p.]).

Careàss (Bergamo: a Villongo S. Alessandro, Caleppio, Solza, Sarnico [in com. prof. don Caffi]).

Bào de careàss, letteralm. : Insetto di scarafaggio (Berg. : a Verdello di Treviglio [in com. prof. don Caffi]).

Scaravagg, o Scarafagg (Alessandria: a Castelnuovo-Scrivia di Tortona; Serravalle-Scrivia di Novi-Ligure [r. p.]).

Scaravàgia (Novara: a Dagnente; Intra di Pallanza, Lesa [r. p. ]).

Sgaravàscia (Nov.: a Pallanza [r. p.]). Scarafage (Parma: a Soragna [r. p.]).

Scarajàggio (Firenze: a Prato [r. p.]. — Arezzo: a Cortona Tosc. r. p.).

Scarafàgghiola, o Scarafàgliulu, o Scaravàgliulu (Corsica: nell'interno ed a Bastia [FALCUCCI, 96ª]).

Scarafàccio (Perugia, Montecastello-Vibio [r. p.]). Scarafàggio (Per.: a Gualdo-Tadino di Foligno [r. p.]). Scarafóne (Per.: a Nocera-Umbra di Foligno [r. p.]).

Scardafèlla (Per.: a Campomiccio di Terni, Cesi, Stroncone [r. p.]).

Scarafóne, con la e quasi muta (Teramo [r. p.]. — Aquila: ad Avezzano: Castel del Sangro di Solmona [r. p.]. — Chieti: a Tollo; Lanciano, S. Apollinare [r. p.]. — Campobasso: Bojano d'Isernia [r. p.]).

Scarafune (Campobasso [in com. dott. Altobello]).

Scartafóne, o Scardafóne (Campob.: a Frosolone d'Isernia [r. p. ]).

Scazzaróne, o Scardavóne, o Scarafóne (Campob.: a Larino [in com. prof. Carfagnini]).

Scazzavùn (Campob.: ad Ururi di Larino [r. p.]).

Scarzafillóne (Chieti [r. p.]).

Sgarzafillóne (Chieti: ad Ortona a Mare di Lanciano [r. p.]). Razzavóne (Campob.: a Montefalcone del Sannio di Larino [r. p.]).

Scarafàccio (Aquila: ad Ajelli di Avezzano, Celano, Sante-Marie [r. p.]).

Scarafagge (Chieti: a Francavilla al Mare [in com. sign. Montanari]).

Scarrafóne (Caserta, Cancello-Arnone, Capua, Casal di Principe, Casagiove, Casapulla, Maddaloni, Marcianise, Mignano, Recale, S. Cipriano-Aversa, S. Maria C. V., S. Prisco,

Piem.

Em.

Cors.

Umbr. -

Abr.

Camp.

Teano; Gaeta, Ausonia, Caseano, Castel-onorato, Esperia, Francolise, Mondragone, Sessa-Aurunca; Pontecorvo di Sora, Cassino; Dragoni di Piedimonte d'Alife [r. p.]. — Napoli [Costa, 69, che scrive con una r sola]; Torre Annunziata di Castellamare-Stabbia [in com. prof. Moretti]. — Avellino [in com. dott. Trotter]; S. Angelo dei Lombardi [r. p.]. — Salerno, Mercato S. Severino, Nocera-Infer., Siano, Sarno; Capaccio di Campagna, Palomonte, Roccadaspide, Sicignano; Vibonati di Sala-Consilina, Sassano, Polla, Sapri; Vallo della Lucania, Lentiscosa, S. Giovanni a Piro, Ascea [r. p.]. — Benevento; S. Salvatore-Telesino di Cerreto-Sannita [r. p.]).

Scarafongèlla (Caserta: a Palma-Campania di Nola [r. p.]).

Scarafuncèlla (Napoli: a Torre-Annunziata di Castellam. Stabbia [in com. prof. Moretti]. — Avellino: ad Anzano-Irpina di Ariano [r. p.]).

Scarafóne, con la e quasi muta (Foggia: a Serracapriola di S. Severo [r. p.]).

Scaravàsc, con l'sc di sci in scienza (Bari: a Barletta, Trani [r. p. ]).

Scaravèsc (Bari: a Canosa di Barletta [r. p.]).

Scarvèscie (Bari: ad Altamura [in com. prof. Melodia]).

Scarafàsciu (Lecce: a Calimera; Laterza di Taranto [r. p.]).

Scaramànu (Bari: a Trani di Barletta [r. p.]), che è un probabile corrotto di adattamento del successivo.

Scaramune (Potenza: ad Acerenza [r. p.]), corrotto di Scarafune.

Scarafóne (Pot.: a Castelluccio di Lagonegro [r. p.]).

Scalafróne (Pot.: a Tito [r. p.]).

Scarafagge (Pot.: a Lavello di Melfi [r. p.]).

Scarafàjo (Pot.: a Chiaromonte di Lagonegro, S. Chirico-Raparo, Teana [r. p.]).

Scarafàccio (Pot.: a Trechina di Lagonegro [r. p.]).

Scarvàscio (Pot.: a Grottole di Matera [r. p.]).

Scaravàsce, con la e muta (Potenza [r. p.]).

Scuarvàsce (Pot.: a Miglionico di Matera [r. p.]).

Scarafàggiu (Catanzaro: a Savelli; Soriano-Cal. di Monteleone [r. p.]).

Scaravàgghiu (Reggio in Cal.: a Palmi [r. p.]). Scaravàciu (Catanz.: a S. Vito sull'Ionio [r. p.]).

Pugl -

Bas.

Cal.

Sic.

Scarafuni (Cosenza [r. p.]).

Scarafàgghiu (Messina, Itala [r. p.]).

Scravàgghiu, o Scaravàgghiu (Messina [PITRÈ, 234, III, p. 325];
Taormina di Castroreale [in com. prof. Floresta]. — Catania: a Randazzo di Acireale [in com. dott. Finocchiaro].
— Siracusa, Melilli; Modica, Spaccaforno [r. p.]. — Palermo; Campofelice di Cefalù, Geraci-Siculo [r. p.]. — Trapani; S. Ninfa di Mazzara del Vallo [r. p.]).

Scaravàgliu (Caltanisetta: a Castrogiovanni di Piazza-Armerina [Pitrè, 234, III, p. 325]).

Scarbagghiu (Catania [r. p.]).

Scaravàcchiu (Caltanisetta: a Butera di Terranova [PITRÈ, 234, III, p. 325]).

Scarvàcchiu (Trapani [PITRÈ, 234, III, p. 325]).

Scaravàzzu (Caltanis.: a Piazza-Armerina [PITRÈ, 234, III, p. 3257).

Scravàglio (Girgenti: a Racalmuti [r. p.]).

B - Nomi tratti dal luogo di origine o creduto tale.

S-ciàvo (Istria: a Rovigno [in com. prof. Baroni]. — Belluno, Chies d'Alpago, Mel, Ponte nell'Alpi, Sospirolo, Limana, S. Gervasio, Sedico; Agordo, Vallada; Fener di Feltre; Longarone; Valle di Pieve-Cadore [r. p.]. — Treviso [r. p.]; Vittorio-Ven. [in com. prof. Saccardo]. — Venezia [Boerio, 32]; Mira di Dolo [r. p.]), e

Sclao (Friuli: dove? [PIRONA, 233]; Porpetto di Palmanova; Fagagna di S. Daniele [r. p.]), e

S-ciàv (Friuli: a Pordenone, Prata [r. p.]), e

S-ciàvola (Padova: a Cittadella [r. p.]), che indicano: Schiavone, perchè ritenuti provenienti dalla Schiavonia.

Sbòvo-russo (Trentino: a Mezzolombardo [r. p.]), e

Balào-russo (Trent.: a Rovereto [r. p.]).

Cadalàni; Cadalàna (Sassari [MARCIALIS, 156; e r. p.]), cioè: Catalano.

C - Nomi tratti dalla floscezza del suo corpo.

Fiàpula (Mantova: a Sermide [r. p.]), da Fiap = « Floscio ». Ciccio-mòllo (Chieti: ad Ortona a Mare di Lanciano [r. p.]).

Cùlu-mòlla (Salerno: ad Agropoli di Vallo della Lucania [r. p.]).

Cùli-mòlla (Sal.: ad Eboli di Campagna [r. p.]).

Mòdda (Sal.: a Castellabate di Vallo della Lucania [r. p.]).

Mòddola (Salerno [r. p.]).

Mòddo, o Mòdda (Messina; Antillo di Castroreale [r. p.]. — Siracusa: a Spaccaforno di Modica; Avola di Noto [r. p.]).

Muòddu (Sirac.: a Modica, S. Croce-Camerina; Padrino di Noto [r. p.]).

Làppa (Messina: a Lipari [r. p.]), forse da Làpparu = « Floscio »?

D - Nomi tratti dal suo correre o fuggire rapido.

Curicurènte (Roma: ad Albano [r. p.]; Velletri [Crocioni, 72], Montelanico, Sermoneta [r. p.]).

Fuline (Chieti: a Lanciano [FINAMORE, 105]; Vasto [r. p.]).

Fuscetia (Lecce [Costa, 69]).

Fuscifia (Lecce [in com. prof. Daniele], a Vernole, S. Cesario, Martano, Galatina [r. p.]).

Fùsci-fùsci (Potenza: a Matera [in com. prof. Sarra]). Fùi-fùi (Trapani: a Monte S. Giuliano, Paceco [r. p.]).

E — Nomi tratti dal colore, dall'aspetto o da altricaratteri del suo corpo.

Grisóon (Friuli [PIRONA, 233]: a Udine, Feletto; Cividale, Paderno, Premariacco; Flambro di Codroipo, Sedegliano, Varmo; Artegna di Gemona; Latisana; Castions-Strada di Palmanova; S. Tomaso-Majano di S. Daniele, Fagagna; Pinzano al Tagliam. di Spilimbergo; Tolmezzo, Verzegnis, Terzo [r. p.]), e

Grisóona (Friuli: a Comeglians di Tolmezzo [r. p.]), che indicano: Grigione e Grigiona.

Morétula (Friuli: a Treppo-Carnico di Tolmezzo [r. p.]).

Maràtula (Friuli : a Sutrio di Tolmezzo [r. p.]).

Bào nìgher, letteralm.: Insetto nero (Bergamo: a Madone ed in Val Cavallina [in com. prof. don Caffi]).

Scüratö (Alessandria: a Fresonara [r. p.]), forse da Scür = « Scuro ».

Miôt (Bari: a Putignano; Molfetta di Barletta [r. p.]), e

Melouéte (Bari: a Molfetta [Scardigno, 273]), e

Mmalòta (Lecce [in com. prof. Daniele; S. Vito dei Normanni di Brindisi; Taurisano di Gallipoli; Otranto [r. p.]), e

Malòte sing. (Lecce: a Brindisi [r. p.]), e Melòta (Taranto [De Vincentiis, 89]), e Malòpe, ma leggi: Mlòpe (Bari [r. p.]), e

Malàupe, con la prima a quasi insensibile (Bari: ad Altamura, Toritto [r. p.]), e

Malòca (Lecce: a Ginosa di Taranto [r. p.]), e

Malòche, con la e appena sensibile (Lecce: a Castellaneta di Taranto, Martina-Franca [r. p.]), che potrebbero, forse, essere i ruderi di qualche nome greco corrente anticamente in queste regioni, e dipendente da Mélas indicante « Nero ». Tanto più che abbiamo anche un Malòc per gli « Stercorari » che sono neri (v. all'Intermezzo del n.º 743, in F, p. 1136).

Pèrta, o Prèta (Sardegna merid. [Spano, 283]. Cagliari [in com. dott. A. Cara]), e

Prèttas (Cagliari: ad Issili [MARCIALIS, 156]), e

Prètta-pudiga, o Pèta-pud., o Pèrta-pud. (Cagliari: ad Oristano [in com. dott. A. Cara e sign<sup>a</sup>. Nella Busachi; MARCIALIS, 156]), e

Pertiazzèdda (Cagliari: a Sinnai [MARCIALIS, 156]), e

Pattioccèdda (Cagliari: nei villaggi del Capo meridion. [in com. dott. A. Cara]), forse ruderi spagnoli, da Prieto (portogh.: Preto, Perto) indicante « Nero »? Il Pudiga trae certo dal Pudire logudorese, indicante: « Puzzare », e che significa quindi: Puzzolente.

Vècia (Belluno: a S. Gregorio nelle Alpi di Feltre [r. p.]), e Vècchia (Perugia [in com. sign\*. Capuccino]), forse per le piegature trasversali dell'addome, che le lascia vedere bene, perchè non è coperto dalle ali.

Técchia (Roma: ad Arsoli [r. p.]), e

Cazzaruèla, con l'a finale appena sensibile, letteralm.: Casseruola (Bari, Putignano, Turi; Noci di Altamura [r. p.]), e

Cazzaròla (Potenza: a Matera [GIACULLI, 126]), nomi che indicano letteralmente due arnesi da cucina, ed esumati dall'onomastica, forse, per la forma dell'insetto, come ne furono esumati altri per battezzare i Girini delle rane (v. a p. 294).

### F - Voci tratte da zoonimi.

Bigàlo (Quarnaro: a Veglia, Lussinpiccolo, Isola di Sansego [r. p.], Cherso [in com. prof. Baroni]), che indica propriamente: Crisalide, ma anche altri animali (v. meglio ai nn. 84-91), e

Bordoch (Como [Monti, 173]. — Milano [Cherubini, 59]. — Novara: nella reg. alta [Di S. Albino, 94]), e

Bordó (Bergamo [Tiraboschi, 285]), la quale voce in Val Seriana è usata anche per « Maggiolino »; e

Bordòk (Bergamo: quasi ov. [in com. prof. don Caffi]), e
Burdòk (Como: a Bellano; Varese, Taino [r. p.]. — Milano,
Vaprio d'Adda [r. p.]. — Novara: a Crusinaldo di Pallanza [r. p.]), voci che indicano pure: Crisalide. Son dovute, forse, all'aspetto della Piattola, che per le tinte e la
forma possono far ricordare alla lontana una grossa crisalide un po' schiacciata. Ma ricordo pure che in Valle Anzasca del Novarese gli « Scarafaggi » in generale, cioè i
Coleotteri, son chiamati Bordar [Monti, 173; e r. p.]).

Càmola (Bergamo: a S. Pellegrino; Clusone, Fiumenero [r. p.]. — Engadina [Pallioppi, 209]), che indica: Baco, o Bruco, o Tignola, o Tarma, organismi, cioè, che rodono; donde il suo uso anche per Piattola.

Cazzòddh, con il ddh palato-dentale esplosivo (Bari: a Fasano [r. p.]), e

Cazzòddha (Lecce: ad Ostuni di Brindisi [r. p.]), e

Cazzàddh, o Scazzàddh (Bari: a Trani di Barletta, Canosa [r. p.]), che indicano anche: « Vermiciattolo » (Cazzudde a Molfetta [Scardigno, 273]) e « Girino di rana » (Cazzòttele ad Andria [Cotugno, 70]). Non so però quale rapporto veda la mente popolana fra Vermi o Girini e Piattole.

G — Nomi tratti da temi diversi, incerti ed oscuri.

Bedeche (Belluno: ad Agordo; Lorenzano di Auronzo [r. p.]). Burdigón (Rovigo: ad Ariano-Polesine [r. p.]), e

Burdón (Pavia: a Bereguardo, Carbonara al Ticino; Stradella di Voghera; Tromello di Mortara, Vigevano [r. p.]), forse onomatopeici, per il rumore che fanno le Piattole nel fuggire, od anche per la rapidità della loro corsa. E quindi nomi paralleli a quelli del Ramarro a tipo Bor (v. a p. 821).

Balào (Trentino: a Marco, Villa Lagarina, Sacco, Pomarolo, Noriglio [r. p.], Rovereto [AZZOLINI, 13]; Vallarsa: a Raossi; Val Sarca: ad Arco [r. p.]), e

Balàja (Trent.: à Rovereto [r. p.]), e

Belào (Trent.: a Mori [r. p.]), che mi sono oscuri. Però non voglio lasciar correre un fatto abbastanza curioso e nello stesso tempo interessante; di alcuni nomi, cioè, della Piattola, che coincidono con quelli di piante. Così, questi in parola ricordano: tanto il Balai, che in Sardegna indica la «Ginestra», cioè il «Cytisus scoparius Link = Genista sc. Lam. », mentre in Provenza indica la « Scopa » che si fabbrica con essa [Honnorat, 136] (1); quanto il Barazz friulano [PIRONA, 233], indicante sia il "Prugnolo », cioè il « Prunus spinosa L. », in veronese detto: Brognolar o Brombiolar, e le frutta: Brugnói, sia il « Rovo », cioè il « Rubus ulmifolius Schott. = R. fruticosus L. », nel Veronese detto Roéja, Rója, ecc., e le frutta Móre de spin. E similmente:

Cércula (Benevento [r. p.]), che ricorda il Cércola della Campania [D'AMBRA, 78], indicante la « Quercia del sovero », cioè il « Q u e r c u s s u b e r L. »; ed al quale sono simili i:

Scércola (Salerno: ad Angri, Cava dei Tirreni, Nocera Infer.; Castellamare di Stabbia; S. Pietro al Tanagro di Sala-Consilina [r. p.]), e

Scérchele (Napoli [r. p.]), e

Scérpula (Napoli [r. p.]. — Potenza: a Marsiconuovo, Vietri [r. p.]), e

Sciérpula (Salerno: a Pisciotta di Vallo della Lucania [r. p.]), e Scérpla, o Scérpa, o Scérpola, o Scérpula (Salerno, Amalfi, A-

<sup>(</sup>¹) Altra coincidenza: nel Belgio (Lussemburgo, Liegi, Namur [GILL. & Edm., 129, Carte 683]) corrono comuni i nomi Balàoh, Balòh, Balò per « Maggiolino » (v. per la nom. al n.º 32), che sconfinano anche nella Prussia Renana, con il Ballòn di Malmédy.

trani, Minori, Vietri sul Mare, Baronissi, Braccigliano, Capezzano, Fratte, Nocera Infer., Olevano sul Tusciano, Pagani, Ravello, Rocca-Piemonte, S. Tecla, Vettica; Battipaglia di Campagna, Contursi, Roccadaspide; Cicerale di Vallo della Lucania; Atena-Lucania di Sala-Consilina, Sapri [r. p.]), che, però, mi sono oscuri.

Rorò (Bergamo: a Presezzo [in com. prof. don Caffi]), voce usata in Val S. Martino, secondo il Tiraboschi [285], per

il « Formicaleone ».

Bào del diàol (Bergamo: ad Ossanesga [in com. prof. don Caf-, fi]).

Càvre del diàol (Berg.: a Monosterolo di Clusone, ed in Val Cavallina [in com. prof. don Caffi]).

Pió (Berg.: a Trescorre Balneario, Albano S. Alessandro [in com. prof. don Caffi]).

Scusción (Pavia: a Vigevano di Mortara [r. p.]), che mi è oscuro.

Boaròta (Novara: a Romagnano-Sesia [r. p.]), che ritengo un corrotto di Bojaròta e quindi da Bòja = « Insetto » in generale, ed anche « Piattola » (v. al n.º 18 ed al suo NB).

Caffàr (Torino: a Cesana-Tor. di Susa [r. p.]), voce immigrata dalla Savoja, dove corrono ovunque: Cafâ e Cafòr [ROLLAND, 245, XIII, p. 86], tratte dal francese Cafard = « Ipocrita ».

Gaudé (Cuneo: a S. Stefano Roero di Alba [Toppino, 293]), che mi oscuro.

P Busemi (Cuneo: a Castiglion-Tinello di Alba [r. p.]), che metto incerto, perchè udito da due soli ragazzi.

Cucuàcia (Genova: a Varazze di Savona [r. p.]), che mi è oscuro.

Cuearàcc (Chieti: a Pescara [in com. prof. Clerici]), che mi è oscuro, ma usato anche qui per « Prete ».

Papurina (Porto-Maurizio: a S. Remo [in com. dott. Maggio]), e

Papón (Teramo: a Rosburgo; Castiglione Messer Raimondo di Penne [r. p.]), e

Papòsca (Cosenza: a Verbicaro di Paola [r. p.]), che ritengo si possano collegare ai nomi a tipo Pappapàne (v. a p. 97).

Borbolón-néro (Massa-Carrara: a Massa [r. p.]).

Busciarò (Ascoli-Piceno: a Porto S. Giorgio [r. p.]), e

Buzzaróne (Asc.-Pic.: a S. Benedetto [r. p.]), e

Bucajóne (Perugia [r. p.]. — Siena: a Montalcino; Montepulciano, Valiano, Campiglia d'Orcia [r. p.]), e

Bucarón, o Bugarón (Pesaro-Urbino: ad Acqualagna di Urb.; Fano di Pes. [r. p.]), e

Bucarò, o Bùcher (Pes.-Urb.: ad Urbino [r. p.]), e

Bùcre (Pes.-Urb.: a Canaraccio d'Urb., Macerata-Feltria [r. p.]), che ritengo tratti da Bruscè = « Bruciare », con l'eliminazione della r. E questo per un gioco infantile, che si faceva e si fa tuttora nelle Marche, nel Lazio ed anche in Toscana, durante la sera antecedente all'Ascensione. I ragazzini raccolgono dei Bacherozzoli (v. al n.º 960) — raramente Piattole, perchè si prestano meno —, e alla sera li fan correre per lo più sopra un tappeto di foraggio in fiore, con un cerino acceso fissato al loro dorso, mentre recitano delle cantilene, che sono su per giù uguali ovunque. Eccone una inedita, che mi favorì la maesra Maria Paladini da Sassoferrato nell'Anconitano:

Corra corra Busciarò, che dimà è la Scinziò; e se tu non currerai, tuttu quantu te buscerai! (1)

Candelòra (Ancona: a Sassoferrato [r. p.]), che si collega agli antecedenti. Ricordo, però, che questi nomi sono usati più comunemente e volontieri per il « Bacarozzo » propriamente detto (v. per la nom. al n.º 960).

Scaricababò (Teramo: a Tortoreto [r. p.]).

Mulinàro (Potenza: a Lauria di Lagonegro [r. p.]), che si connette etiologicamente con i nomi dal tema Pane (v. p. 1381).

Cupì (Calabria: dove? [Costa, 69]. Cosenza: a Rogliano [in com. maestro Alessio]), che potrebbe, forse, avere qualche nesso con la voce Cupa = « Luogo oscuro » per l'abitudine che hanno questi insettacci di fuggire la luce.

Cufa (Reggio in Cal. [MALARA: Vocab. dial. ecc.]), nome che ricorda tanto il reggiano Cufularu = « Fornello » [MALA-

<sup>(1)</sup> Corri corri Bacarozzo, — che domani è l'Ascensione; — e se tu non correrai, — tutto quanto ti abbrucerai! —. (V. meglio in Appunti [116, P. I, C. VIII, § II, 4]).

RA su cit.] quanto il cosentino Cufullare = « Schiacciare » [ACCATTATIS, 2], ambedue voci che potrebbero riflettersi sulla Piattola, sia perchè frequenta i fornelli, sia perchè è schiacciata.

Biccu (Siracusa: a Modica [r. p.]), che indica letteralmente: Caprone; forse per il cattivo odore di questo insettaccio? Cialuchédda (Sirac.: a Noto [r. p.]), che metto fra gli incerti, perchè udito una volta sola.

P Mangóni (Sassari: a Tempio-Pausania, Calangianus [r. p.]), usato comunemente per « Fenicottero » [G. CARA, 52, p. 135], con i quali uccelli trampolieri dal mantello rosso fiammante non saprei davvero come collegare le Piattole.

Ssissàja, o Ssassàja (Sassari: nel Logudoro [Spano, 283]), e Ssessàja, o Ssassàgia (Sassari: ad Ittiri, Ploaghe; Tiesi di Alghero; Ozieri, Chilivani [in com. dott. A. Cara]), che mi sono oscuri, pur intravvedendo in essi dei ruderi catalani.

Babbassàja (Sassari: in Gallura [in com. dott. A. Cara]), e Babbassàju (Sass.: a Tempio-Pausania [r. p.]), che sono probabilmente forme inorganiche di Babbaùzzu + Ssissàja, delle quali voci, la prima indica « Insetto ».

Babbalozzéddu, dimin. di Babbaùzzu (Cagliari: a Sinnai [MAR-CIALIS, 156]).

Brabètta (Cagliari: nel Campidano [MARCIALIS, 156]), forse forma inorganica di Babbaùzzu + Prèta (per la seconda voce vedi più sopra a p. 1388).

960. — Panaròto (Verona: ov.), = "Bacherozzo" o "Scarafaggio delle cantine", cioè la "Blaps mortisaga (Linné in gen. Pimelia)", nel Veronese detta ancora: Panaròto de le càneve ovunque, Scarafajo a S. Anna d'Alfaedo, Scaraàsso a Quinto di Valpant., Léva-bôte a Torri (v. anche ai temi: Baco n.º 43, Scorpione n.º 592, Prete n.º 862).

Panaròti (Cremona [Fumagalli, 113]). Panaròto (Mantova [Arrivabene, 10]).

Panatér (Parma [MALASPINA, 150; e r. p.]).

— Fatt. onom.: il colore nero nero profondo, la bruttezza, e l'odore nauseabondo di questo scarafaggio grosso e tozzo, che han fatto ricordare al popolo la Piattola, e di essa gli han dato il nome, quando non lo abbiano abbassato ancora di più, chiamandolo Scorpione.

Dal suo modo di camminare, per la lunghezza delle sue gambe, traballando e come se avesse da sostenere un carico, i nostri rivieraschi di Torri del Benaco lo hanno chiamato con voce satirica ma scultoria: Léva-bôte, letteralm.: Leva-botti.

- 961. Panaròto (Verona: a Zevio), = « Girino » di Rana senza zampe (v. per la nom. al tema Botta n.º 127; ed anche in Baco n.º 15, Pesce n.º 467°, Pidocchio n.º 475°, Rana n.º 549, Salamandra n.º 586, Verme n.º 655, Martello n.º 946).
  - Fatt. onom.: forse la poca simpatia, che destano queste larve tutto corpo, senza zampe, tozze, caudate, nere, e che nel muoversi rapido nell'acqua ricordano un po' lo sgajattolare delle Piattole.
- 962. Panaròto (Verona: a Peschiera e Zevio), = « Idrofilo » (v. per la nom. al tema *Prete* n.º 857).

Panaròt 'd lach (Mantova [ARRIVABENE, 10]).

- Fatt. onom.: il colore tutto nero, la grossezza e la lentezza di questo scarafaggio, il gigante delle nostre acque, che desta certo pochissima simpatia, come lo Scarafaggio delle cantine (v. n.º 960).
- 963. Pan (Friuli: a Prato Carnico di Tolmezzo [r. p.]), = « Lucciola » (v. per la nom. al tema Luce n.º 927; anche in Antrop. [115, nn. 22 al NB, e 65]; ed anche in Baco n.º 30, Biscia n.º 79, Colombo n.º 266, Farfalla n.º 295, Gallina n.º 330, Gatto n.º 370, Lucertola n.º 398ª, Mosca n.º 429, Zanzara n.º 679, Bovajo n.º 699, Mietitore n.º 776, Mugnajo n.º 815).

Pandùli (Friuli: ad Ampezzo di Udine [r. p.]).

Pannûl (Friuli: ad Enemonzo d'Ampezzo [r. p.]).

Pannùf (Friuli: a Mediis di Ampezzo [r. p.]).

Pans-nous, sic! (Friuli: ad Algareto di Comeglians [r. p.]).

Panevèl, o Panuèl (Trento [Ricci, 243]).

Panoèl (Trento [Schneller, 277, p. 160]; in Val di Sole: a Mezzana [Battisti, 19, p. 218]; in Val di Rabbi: a Piazzola [Jaberg & Jud, 137\*, Tav. « La Lucciola »]).

Panuèl, o Panuèl (Trent.: in Val di Non [Schneller, 277, p. 160]).

Panojèl (Trent.: a Pejo [BATTISTI, 23, p. 218]).

Pampaluèl (Trento, Lavis [r. p.]).

Panovèl (Trentino: in Valsugana: a Pergine; in Val di Non: a Terres; in Val di Cembra: a Cembra [r. p.]).

Panovèl da l'órs (Trent.: a Faver in Val di Cembra [JABERG & JUD, 137<sup>a</sup>, Tav. « La Lucciola »]), indicante probabilmente: Farfalla (v. a p. 454) dell'orzo, perchè qui la coltivazione dell'orzo sostituisce in gran parte quella del frumento. Ma in tal caso dovrebb'essere òrs non órs.

Pavauèl (Val di Non: a Pavillo [r. p.]) Pavèl (Val di Rabbi: a Pracorno [r. p.]).

Panairòra (Ticino: a Valcolla di Lugano [Salvioni, 264, p. 16]).

Pariròra (Tic.: nel contado di Lugano [Salvioni, 264, p. 16]). Pandòra (Tic.: a Meride [Salvioni, 264, p. 16]).

Paniòra, o Paniòla, o Panissöra, o Panissöla, o Pagaröla (Tic.: a Mendrisio [Salvioni, 264, p. 16]).

Panigòra (Tic.: a Malcantone [SALVIONI, 264, p. 16]).

Panigaröla (Tic.: ad Ascona [SALVIONI, 264, p. 17]).

Panigheröla (Tic.: a Locarno [Salvioni, 264, p. 17]).

Panighiröla (Tic.: a Magadino di Locarno. — Como: a Luino di Varese [Salvioni, 264, p. 17]).

Panigorola (Tic.: a Lugano, Rovio [Salvioni, 264, p. 17]).

Panigröla (Tic.: a S. Pietro di Mendrisio [SALVIONI, 264, p. 17]).

Spanigaròla (Tic.: a Locarno, Muralto [Salvioni, 264, p. 17]). Parniròl (Tic.: in Val Verzasca [Monti, 173]), che il Salvioni [264, p. 22] trarrebbe da Parniròra + Parpavéja.

Parmiròra (Tic.: a Gerra di Locarno, Caviano, S. Abondio, Renzo [Salvioni, 264, p. 22]).

Parniròra, o Perniròra (Tic.: in Val Verz. [SALV., 264, p. 22]).

Primiròra (Tic.: a Minusio di Locarno [Salvioni, 264, p. 22, che collega questo nome tanto a Parmiròra quanto a Sparmighiröla; delle quali voci, la prima gli fa sovvenire il piemontese Prima = « Primavera », e la seconda gli farebbe pensare al binomio Parniròra + altro nome, che non determina, o, forse, formica - p. 1340 -]). — A me parrebbe, in vece e più semplicemente, una metatesi di Parmiròra con l'a volta in i per attrazione.

Panilòra (Ticino: a Malcantone [Salvioni, 263, p. 1717)

Panajöda, con l'j franc. (Sondrio: a Prestone di Campodolcino [[AB. & Jud., 137a, Tav. « La Lucciola »]).

Panevèl (Sondrio, Ponte in Valtellina [r. p.]).

Panevèla, o Panovèl, o Panivèl (Sondrio: a Tirano [Salvioni, 264, p. 22]. — Bergamo: in Val di Scalve e Val Camonica [Salvioni, 264, p. 22]).

Panoèl (Sondrio: a Tirano [Monti, 173]. — Bergamo: in Val

di Scalve [TIRABOSCHI, 285, Supplem.]).

Panuèl (Brescia: a Vezza d'Oglio di Breno [r. p.]. — Bergamo: ad Azzone di Clusone [r. p.]. — Sondrio: a Berbenno [r. p.], Abbosaggia, Isolaccia-Valle di Dentro [Jaberg & Jud, 137°, Tav. « La Lucciola »], Bianzone, Madonna di Tirano [r. p.]).

Panuèla (Sondrio: a Cedrasco di Berbenno [r. p.]).

Panuvèl (Sondrio: a Pendolasco [r. p.]).

Paneröla (Sondrio: in Valtellina [SALVIONI, 264, p. 16]).

Paneriöla (Sondrio: a Tirano [r. p.]).

Panigaröla (Sondrio: a Delebio, Morbegno [r. p.]. — Bergamo [Tiraboschi, 285]. — Lecco [Salvioni, 264, p. 16]. — Cremona [Fumagalli, 113]. — Milano: a Lodi [r. p.]. — Como: a Bellano, Dongo, Gravedona [r. p.]).

Panighiröla (Sondrio: in Valtellina [Tiraboschi, 285]. — Como [Monti, 173]; Canzo di Lecco [Salvioni, 264, p. 17]). Paneguröla (Como: a Colico [Jab. & Jud., 137a, Tav. « La

Lucciola »7).

Spanegaröla (Sondrio: a Mello [r. p.]).

Panigheröla (Ticino: a Chiasso [Salvioni, 264, p. 17]).

Paniòra, o Paniòla (Como: a Varese nel contado [SALVIONI, 264, p. 16]).

Panissöra, o Panissòla (Como: a Cassano-Valcuvia di Varese [SALVIONI, 264, p. 16]).

Panisciöra (Como: a Voldomino di Varese [r. p.]).

Parmiròra, o Parmisòra, o Parniròra (Como: a Mombello di Varese [Salvioni, 264, p. 22]).

Panigòra (Como: a Viggiù [SALVIONI, 264, p. 16]).

Permigaröla (Milano: a Castelnuovo Bocca d'Adda [r. p.]).

Parmigaröla (Sondrio: a Regoledo-Cosio [r. p.]).

Parnigheröla (Sondrio: a Regoledo-Cosio [SALVIONI, 263, p. 171]).

Parnigròla (Novara: a Galliate [r. p.]).

Panigairòra (Novara: in Valle Anzasca [Salvioni, 264, p. 17]). Panigròla (Nov.: ad Intra [r. p.]).

Panigòla (Nov.: a Trivero di Biella [r. p.], Ailoche, Mezzana-Mortigliengo; Roasio di Vercelli [Salvioni, 263, p. 171]).

Paniòla (Torino: a Piverone d'Ivrea [Salvioni, 264, p. 16]. — Alessandria: a Casale-Monferrato [r. p.]. — Novara: a Lessona di Biella [r. p.]).

Spagnòla (Tor.: ad Ivrea [Salvioni, 264, p. 16], Albiano [r. p.]).

Pagnòla (Nov.: a S. Giuseppe-Casto di Biella [r. p.], Piana-Pettinengo [JAB. & Jud, 137a, Tav. « La Lucciola », che scrive Pagnóla]).

Spariyòla, o Sparnyòla, o Spagnòla, o Panavòla, o Panavèl (Val Brosso Canavese [Salvioni, 263, p. 172]).

Panigaröla (Parma [MALASPINA, 150]).

Panattéra, letteralm.: Panattiera (Caserta: a Pietramelara [r. p.]).

Pane-e-casièllo, letteralm. : Pane e caciòla (Salerno : a Sarno [r. p.]), che trae da canzoncine correnti in questi paesi.

Fatt. onom. : si leggano all'Intermezzo del n.º 927, III.
 Quì mi limiterò a far rilevare che le voci bellunesi sono cer-

Quì mi limiterò a far rilevare che le voci bellunesi sono certamente corrotte — con somma probabilità per la tendenza dei friulani a cambiare le vocali dell'ultima sillaba in u — dei nomi trentini, dovuti al binomio  $Pane + Pavèl = \alpha$  Farfalla ».

Degno d'attenzione è il nome Pan di Prato Carnico, che è il più caratteristico di questa serie.

### Saetta

Della Folgore dal guizzo spezzato e veloce, il popolo si valse per il battesimo di specie dall'andatura rapida e svelta. Nominò così due Uccelli, due Rettili, un Pesce, un Insetto, ed anche un timidissimo Mammifero.

I riflessi di Saetta sono localizzati in due aree opposte e lontane : quelli inerenti al Pesce ed all'Insetto nella Venezia ed in Emilia; gli altri nell'Italia meridionale.

964. — Ssaéta, o Ssavéta (Verona: ov.:), = « Saetta » (v. per la nom. al tema Civetta n.º 251).

Ssoéta (Venezia [Boerio, 32]).

- Fatt. onom.: la forma molto slanciata che ha questo bel pesce, ed il suo guizzar veloce con linea spezzata.
- 965. Saittùni (Palermo [Traina, 299]), = « Cutrettola » (v. per la nom. al tema Ballerino n.º 687; ed anche in Bovajo n.º 703).
  - Fatt. onom.: il volo che tiene questo silvano irrequieto, sempre in cerca d'insetti, larve, chioccioline od altro, a piccoli tratti ed in linea spezzata.
- 966. Sajettùne (Bari: a Bisceglie [in com. sign. Mastrototaro]), = « Rondine di mare zampe nere » (v. per la nom. al tema Strega n.º 887).

Saettone (Bari [GIGLIOLI, 128, p. 626]).

- Fatt. onom. : il volo velocissimo di questo superbo volatore; ma più che tutto la velocità con la quale piomba a capo fitto sull'acqua per acciuffare la preda.
- 967. Ssaettóne, al quale vien premesso sempre l'articolo Jò (Roma: a Paliano di Frosinone [r. p.]), = « Ramarro » (v. per la nom. a questo tema n.º 535; ed anche in Antrop. [115, n.º 90]; ed in Lucertola n.º 402, Salamandra n.º 584).

Ssajettóne (Campobasso: nel Sannio [NITTOLI, 200], Bojano d'Isernia [r. p.]. — Napoli [D'AMBRA, 78; ANDREOLI, 5]).

Ssaittóne (Caserta: a Fondi di Gaeta [r. p.]. — Napoli: a Torre Annunziata di Castellamare-Stabbia [in com. prof. Moretti]).

Ssajittùni (Catanzaro: a Nicastro [Bertoni, 25, p. 172]).

— Fati. onom.: la rapidità della sua corsa.

968. — Ssaetón (Verona: ov.), = « Saettone » (v. per la nom. al tema Verme n.º 653).

— Fatt. onom.: l'abitudine che ha questa nostra biscia dal mantello smeraldino, chiazzato elegantemente in giallo aranciato, ma irascibile fuor misura, di sollevare con mossa ardita la parte anteriore del corpo, e di strisciare rapidamente in questa posizione eretta verso il nemico, sia pur l'uomo, per lanciare la testa, fulminea come un dardo, contro la causa della sua ira per morderla; ..... ma senza effetto, perchè non velenoso!

969. — Saittùni (Sicilia [PASQUALINO, 217]), = « Coniglio » ma giovane.

- Fatt. onom. : forse il suo modo di correre a svolte ed a scambietti.

970. — Ssitón (Verona: ad Isola Rizza, Legnago, e nelle Valli),

« Cavalocchio » (v. per la nom. a questo tema n.º 231; ed anche
in Cavallo n.º 223, Cavalletta n.º 230, Civetta n.º 255, Farfalla n.º
279, Grillo n.º 383, Mosca n.º 428, Pesce n.º 468, Zanzara n.º 681,
Ballerina n.º 685°, Frate n.º 749, Mietitore n.º 775, Monaco n.º 791,
Prete n.º 863, Signora n.º 875, Strega n.º 888°, Arcolajo n.º 898,
Ago n.º 901, Carrozza n.º 909, Fuso n.º 925).

Ssitón (Trent.: in Val di Non [Battisti, 21, p. 76 - n.º 66]. —

— Friuli: a Prata di Pordenone [r. p.]. — Treviso: a

Cornuda di Montebelluna [r. p.]. — Vicenza [Da Schio,
74], Isola di Malo; Bassano [in com. prof. Spagnolo], Rossano [r. p.]. — Venezia [r. p.]. — Padova [r. p.]).

Zitón (Treviso [NINNI, 193, I]).

— Fatt. onom.: la velocità fulminea con la quale quest'insetto vorace solca l'aria, volando nel suo distretto riservato di caccia, nel quale nessun altro Cavalocchio può entrare se non vuol essere malmenato.

Il ravvicinamento fra Ssitón e Saetta fu fatto già anche dal SALVIONI [261, p. 325].

## Intermezzo

Aggiungo quì i nomi della Libellula che non trovarono posto adatto nelle altre diciasette rubriche aperte per essi, per completare alla meglio questo manipolo abbastanza numeroso e importante (¹). Cercherò di distribuire anche questi in gruppi di affinità.

A — Nomi tratti dall'abitudine di stare presso l'acqua.

Parón d'aqua (Istria: a Pola [r. p.]), e Guardiàn del pószo (Istria: a Fianona, Chersano, S. Lorenzo

<sup>(1)</sup> Di detti nomi si vedranno le ragioni particolareggiate nella prefazione a pagg. 52-59.

del Pasenatico, Pisino, Cerreto, Sovignaco, Antignana, Arcelle [r. p.]).

Pissa 'n fontàna, letteralm.: Piscia in f. (Istria: a Pirano [r. p.]).

Molinar (Trentino: a Còredo in Val di Non [r. p.]).

Cura-pèss, letteralm.: Guarda-pesci (Como: a Domaso [r. p.]). Fura-laéss, letteralm.: Fruga-lavatoî (Brescia [Bettoni, 28]).

Marca-aqua (Cuneo [r. p.]).

Guàrda-canài (Genova: a Castelnovo-Magra di Spezia [in com. prof. Jaberg]).

Guardià de l'aqua (Ascoli-Piceno: ad Offida [r. p.]).

Gira-pantà, letteralm.: Gira-pantani (Ascoli-Piceno [in com. prof. Amadio]).

Acquazzini (Roma: a Roviano [r. p.]).

Guard'acqua (Salerno: a Polla di Sala-Consilina [r..p.]. — — Cosenza: a Canna di Castrovillari [r. p.]), che trova i suoi corrispondenti nei Gardo-d'ày'go e Gardo-l'ày'go della Linguadoca (Alta Garonna [ROLLAND, 245, v. XIII, p. 80]).

Guarda-peschér, letteralm.: Guarda-pesciaje (Potenza: ad Irsina di Matera [r. p.]). Un nome analogo è dato al Girino di rana o di rospo (v. a p. 300).

Guarda-cibbia, letteralm.: Guarda-vasca (Cosenza: a Verbica-ro di Paola [r. p.]).

Rròta-cìbbie, letteralm.: Gira-vasche (Cosenza: a Rogliano [in com. maestro Alessio]).

Re d'acqua (Messina: a S. Piero-Patti [r. p.]).

B — Voci tratte da nomi proprî o di santi.

Ssan Piéro (Istria: a Pisino e Parenzo [r. p.]), perchè la Libellula, come il Santo pescatore, sta sempre intorno all'acqua. Ma questo nome potrebb'essere anche quello stesso usato in Istria per la Farfalla « Colombina » (v. all'Interm. del. n.º 875b, in A) dal volo rapidissimo, trasportato per inerzia alla Libellula, che vola pure con estrema rapidità (v. ancora, per nomi della Farfalla applicati alla Libellula, al n.º 279, p. 475).

Pròspero (Aquila: ad Ajelli di Avezzano, Carsoli [r. p.]), non

so perchè.

Mariùta (Salerno: a Petina di Campagna [r. p.]), che ricorda

il Mariannella abruzzese ed i Maripòsa e Marialène sardi, indicanti « Farfalla » (v. all'Intermezzo del n.º 278, pp. 471, 474, 475; ed anche in Antrop. [115, nn. 79 e 80]). Fenomeno cotesto, di nomi della Libellula tratti da quelli della Farfalla, già visto al n.º 279. Troviamo un Mariéta anche in Aragona (Peralta de la Sal [GRIERA: Atlas ecc., Mapa « L'Espìa-dimonis » ancora inedita]).

Catarenèlla (Salerno: a Capaccio di Campagna [r. p.]), che ricorda nomi analoghi ricordati in Antrop. [115, nn. 17-21]).

C - Nomi tratti dalla immaginazione o dalla paura.

Immaginazione infantile, o paura femminile, che vedono nel volare rapidissimo dei Cavalocchi e nel passare veloci presso il viso, un pericolo per gli occhi, o per i capelli, o per il naso, o per la faccia. Dico paura femminile, perchè i monelli non ne hanno affatto, anzi cercano di afferrarne qualcuno dei più grossi, legarlo con un filo attraverso il corsaletto, e lasciarlo andare, tenendo il filo dall'altra estremità e invitandolo a volare con il seguente fervorino raccolto a Gazzo veronese:

> Ssitóna, Ssitóna, sgóla da la to paróna, e se no te vól sgolàr te farò impicàr (1).

Cavaòci e molti altri analoghi (v. al n.º 231, p. 389). Cura-réce, letteralm.: Cura-orecchie (Trieste [r. p.]). Sbusa-tèste, letteralm.: Buca-teste (Venezia [r. p.]).

Ciàpa-cavéi, letteralm.: Acciuffa-capelli [r. p.]), Vperchè le don-leunec : Monne temono che i Cavalocchi, passando radenti alla loro testa, si possano impigliare nei capelli, come esse credono, ma più ancora, del Pipistrello.

Tàggia-naso, letteralm.: Taglia-naso (Genova: a Chiavari [r. p.]). Il Rolland, [245, v. XIII, p. 81] riporta un Tallanasos spagnolo (scritto erroneamente -nassos), che fa il pajo con il nome genovese.

<sup>(1)</sup> Cavalocchio, Cavalocchio, — vola dalla tua padrona, — e se non vuoi volare — ti farò impiccare. (V. meglio in Appunti [116, P. L, Cap. VIII, § II, 3a]).

Tàglia-fàccia (Salerno, Fajano [r. p.]).

Tàglia-fàcce (Caserta [r. p.]. — Avellino [r. p.]).

Talla-campanas, letteralm.: Taglia-campane (Sassari: ad Alghero [Griera: Atlas ecc., Mapa «L'Espia-dimonis» ancora inedita]), che potrebb'essere una eredità catalana.

#### D - Voci tratte da zoonimi.

Pülédar (Mantova: ad Ostiglia [r. p.]), che indica letteralm.: 
« Puledro », e che riflette i nomi della Libellula a tipo Cavalio (v. al n.º 223, p. 385).

Gal (Milano: a Saronno di Gallarate [r. p.]. — Pavia: a Tromello di Mortara [r. p.]), ma al presupposto maschio (i due sessi non son facilmente riconoscibili dai profani), per-

chè i Cavalocchi si vedono spesso accoppiati.

Galina del bobò (Sondrio: a Talamona [r. p.]), che indicherebbe letteralm.: Gallina del bue, ma non saprei perchè; se in questo caso il bobò non stia per Babàu = « Diavolo », perchè allora detto nome sarebbe in relazione etiologica con quelli ne' quali entrano i concetti di Diavolo (v. al n.º 980), Strega (v. ai nn. 223 e 888ª), e Morte (v. più avanti in F).

Bèrula (Torino: a Volpiano; Castelmonte d'Ivrea [r. p.]. —

Alessandria: a Bergamasco d'Acqui [r. p.]), e

Béddula (Sassari: a Tempio [r. p.]), che ripetono i nomi analoghi della « Farfalla » (v. Intermezzo del n.º 278 in A, p. 464), come abbiam visto anche più sopra in B.

Scigàla, letteralm.: Cicala (Sondrio: a Delebbio, Regoledo-Co-

sio [r. p.]), e

Cicàla di pantàno (Salerno: a Cicerale-Salento di Vallo della Lucania [r. p.]), e

Cicalùni (Siracusa: ad Augusta, Lentini [r. p.]), che ricordano le stesse voci usate in Toscana per « Farfalla » (v. al n.º 239<sup>b</sup>, p. 412).

Cràva, letteralm.: Capra (Alessandria: a S. Damiano [r. p.]). Ziribècula (Roma: a Tivoli [r. p.]), che metto qui solo perchè fa rammentare i nomi sardi a tipo Zirabàttula (v. a p. 463) indicanti « Farfalla ».

Anima bianca (Aquila: a S. Pelino di Avezzano [r. p.]), e

Animuccia (Aquila: ad Avezzano [r. p.]), dovuti pur questi all'influsso dei nomi della Farfalla similari a questi e correnti negli Abruzzi (v. Intermezzo del n.º 278, D, a, p. 468). Pipistrièlle (Caserta [r. p.]), che letteralmente indica « Pipistrello ».

Tripestille, o Trepestille (Napoli; Sorrento di Castellam. di Stabbia [r. p.]), che è, secondo me, il metatetico dell'antecedente, quantunque faccia ricordare i nomi tratti da Pestello (v. avanti in F).

Vèrm d'i arv, letteralm.: Verme degli alberi (Bari: a Rutigliano [r. p.]), nel quale nome la prima parte è voce col-

lettiva passata a specifica.

Carvunarièddu, letteralm.: Piccolo Carbonajo (Catanzaro: a Serra S. Bruno di Monteleone [r. p.]), usato anche per indicare il « Calabronaccio » (v. per la nom. di questo al n.º 721), forse per il volo rapido, o per il ronzio, o per le chiazze nere che coprono il corpo di qualche Cavalocchio (« A e s c h n i n a e »: v. a p. 392).

E - Nomi tratti da formulette infantili.

Corabebè (Pavia: ad Albonese di Mortara [r. p.]). Cirabibé, o Ciribibé (Novara, comunissimo [r. p.]).

Tissi-tissi, letteralm.: Tessi-tessi (Aquila: a Pagliara dei Marsi [in com. prof. di Marzio]), nome dato pure alle farfalline che i Toscani chiamano « Palinculo » (v. al n.º 746, p. 1138). Ed ecco la formuletta inerente che i monelli pagliaresi recitano tanto per le Libellule quanto per il Palinculo:

Tissi - tissi Maria - Colomba, assa la cianca e ssòna la tromba! (1),

Tièssi-cummàre, letteralm.: Tessi-comare! (Salerno [r. p.]). Catà-catastièssi (Salerno: a S. Marco di Castellabate [r. p.]), rudero greco, che sta a lato del Catà-catàsce per « Lucciola »; ma questo tratto dal semplice Catá-catá = « Giùgiù », quello da Catá-catístemi = « Giù-posa » (v. all'Intermezzo del n.º 927, VI, p. 1364).

Piti-pinéssa (Salerno: a S. Giovanni a Piro [r. p.]). Pate-patéssa (Salerno: ad Eboli di Campagna [r. p.]).

<sup>(1)</sup> Tessi, tessi, Maria-Colomba, — alza la gamba e suona la tromba!

Sticca-sticca (Siracusa: a Bagni-Cannicatini; Palazzolo-Acreide di Noto [r. p.]).

F — Nomi tratti dalla forma, o dall'aspetto, o da altre caratteristiche.

Ciòdo, letteralm.: Chiodo (Trieste [r. p.]), e

Ciodèl (Trentino: a Cavalese in Val di Fiemme [r. p.]), che indicano rispettivamente: Chiodo e Chiodetto.

Balansséte (Treviso: a Motta-Livenza di Oderzo [r. p.]), e

Bilancèlle (Pisa: nei dintorni [r. p.]); i quali nomi si potrebbero credere etiologicamente analoghi al Libellula letterario, se si volesse giudicarlo tratto dal Libella latino (per questo v. meglio al NB della p. 1219; v. anche per l'etiologia a p. 54).

Spada-madràcc, letteralm.: Spada-serpe (Trieste [in com. prof. Rosmann; e r. p.]), per la sua forma e la sua velocità. — Corrisponde al bretone Nados-aer, letteralm.: Ago-serpente [Rolland, 245, v. XIII, p. 81]. Dei nomi della Libellula legati a Serpe, oltre ai due provenzali già ricordati (v. a p. 277 in nota), corrono eziandio in Francia: gli Espièougo-sèr, Espougo-sèr, ecc. pure provenzali, gli Epulhi-sarpin, Pulhi-sarpin, ecc. lionesi del Rodano [Rolland, 245, v. XIII, p. 80], il Puyo-ser alvergnese di Thiers [Gill. & Edm., 129\*, in Libellula], e così via, tutti indicanti letteralmente: Scortica-serpe. E con etiologia analoga ne troviamo anche in Savoja e nella Svizzera francese con i Pou de serpent, Poulh de sâpan, Piu d'sarpan, ecc. [Rolland, 245, v. XIII, p. 80]).

Nè mancano in Ispagna dove i Cavall de serp, Cavall de ser, All de serp son diffusi per tutta la Catalogna media e settentrionale [GRIERA: Atlas ecc., Mapa « L'Espia-dimonis » ancora inedita].

Pésta-quàcc, letteralm.: Pesta-caglio (Como: a Bellano [r. p.]). Pistùn, letteralm.: Pestello (Cuneo: a Pamparato di Mondovì [r. p.]. — — Porto-Maurizio, Oneglia; S. Remo, Cipressa, Ventimiglia, Bordighera [r. p.]).

Pistón (Novara: a Trivero di Biella [r. p.]).
Pistolón (Nov.: a Lessona di Biella [r. p.]).

Pistassàle (Roma: a Roccagorga di Frosinone [r. p.]).

Aroplàno (Firenze [r. p.]. — Pisa: a Pontedera [r. p.]); nome moderno d'attualità, dovuto alla forma dei Cavalocchi,

che ricorda magnificamente l'areoplano.

Cucummièllo, diminut. di Cucummaro = « Cetriuolo a serpente », cioè il « C u c u m i s s a t i v u s L., var. p u b e s c e n s » (Caserta: a Marcianise [r. p.]), perchè la sua forma può ricordare quella dei Citriuoli-serpentelli, sottili ma con una estremità ingrossata.

Canniléri, letteralm.: Candeliere (Siracusa: a Melilli [r. p.]). Cül-longh, letteralm.: Culo-lungo (Romagna [Morri, 178]).

Picurzu (Genova: a Finalborgo di Albenga [r. p.]).

Zippu-'n'curu, letteralm.: Stecco in culo (Roma: a Castel-Madama [r. p.]), e

Cipp-'n-cule, o Cipp-'n-guro, letteralm.: Stecco in c. (Campobasso: a Fossalto [in com. dott. Altobello]), con i quali nomi qui si chiamano anche la « Lucciola » e la « Coccinella », per il giuoco crudele che fanno i bambini con questi due innocui insetti di infiggere loro una pagliuzza all'estremità dell'addome per invitarli poi a volarsene via. Cosa che i monelli veronesi fanno più volontieri con le Mosche e con un rotolino di carta, chiamando questa artistica operazione: Tacàrghe el péar, cioè: Attaccarvi il pepe.

Patanculo (Firenze: a Prunetta di Pistoja [in com. prof. Ja-

berg]).

Moja-cü, letteralm.: Culo in mòlle (Novara: a Pallanza [r. p.]), che mi è oscuro. Nel Veronese dicono Cul in mója verso quel bambino che ha fatto i comodi suoi nei calzoncini, e quindi questi fanno un po' di sacca, allungandosi nel cavallo. Se fosse così anche per la frase piemontese, si troverebbe la ragione del nome.

Capocióttola, diminut. di Capòccia = « Testone (Perugia : a

Cesi di Terni [r. p.]), per la sua testa grossa.

Pàpara-capòcchia, letteralm.: Ochetta-capòcchia (Salerno: ad Agropoli [r. p.]), nome che offre non solo il concetto della forma a spillo del Cavalocchio, nel quale il torace grosso e corto rappresenterebbe la capocchia, sì bene la sua abitudine di star sempre presso all'acqua, per il paragone con le Papere.

Cap' 'e mòrta, letteralm.: Testa di morto (Salerno, Mercato S.

Severino, Pagano, Rocca-Piemonte; Battipaglia-Eboli di Campagna [r. p.]), e

Cap' 'e mòrte (Napoli [r. p.]), e

Cup ra mòrt (Bari: a Putignano [r. p.]), e

Mòrt (Caserta, Casapulla [r. p.]), e

Murticèlle (Caserta: a S. Maria C. V. [r. p.]), e

Mòrta, o Mòrte (Salerno, Baronissi, Mercato-S. Severino, Siano; Sapri di Sala-Consilina [r. p.]).

Mòrte, con la e appena sensibile (Bari [Costa, 69]; Altamura; Canosa di Barletta [r. p.]. — Calabria: dove? [Costa, 69]), e

Mòrti (Cosenza [r. p.]. — Siracusa: a Modica, Vittoria, S. Croce-Camerina [r. p.]), forse perchè, quando la Libellula è posata sopra una cima secca di siepe o di cespuglio, con le ali tese, che sembrano incrociate ad x, e con la testa un po' sopra al loro punto d'incrocio, può far ricordare senza difficoltà il simbolo chiesastico della morte, costituito da due femori incrociati sottostanti ad un teschio.

Mòrta 'n cóppa 'e spròccule, letteralm.: Morte in groppa allo stecco (Campobasso [r. p.]), nome d'immigrazione campana e dovuto al fatto che qualche Libellula nello schiudersi a farfalla porta con sè nel suo primo volo anche la spoglia larvale, che fa così l'effetto di un piccolo mostro cavalcante per l'aria sopra un bastone come le streghe. Donde eziandìo i nomi dipendenti dal tema Cavallo (v. al n.º 223). E così pure il

Diàvele a cavàddhe, con il ddh palato-dentale esplosivo (Foggia [in com. prof<sup>a</sup>. Rachele Tangaro]). In Francia abbiamo il Cheval du diable corrente in molte località [ROLLAND, 245, v. XIII, p. 83]; ed in Ispagna, oltre il nome castigliano ricordato al n.º 223, p. 385, i catalani Cavallet del dimoni di Artesa de Segre, e Cavall de dimoni di Manacor in Majorca [GRIERA: Atlas ecc., Mapa « L'Espia-dimonis » inedita].

Carabigné, letteralm.: Carabiniere (Milano: a Saronno di Gallarate [r. p.]), e

Carabiné (Pavia: a Valle-Lomellina di Mortara [r. p.]), e Carabboniéro (Salerno: a S. Mauro-Cilento di Vallo della Lucania [r. p.]), perchè nel suo andare e venire lungo le strade, lungo i viali, lungo le radure de' boschi, mostra aperta-

mente di far la guardia nel circondario di perlustrazione sceltosi, sia per afferrare qualche vittima del suo appetito, sia per espellere qualche collega, che volesse entrare nella sua zona di caccia riservata.

Frul (Ferrara [r. p.]. — Forli [r. p.]), e

Zurrióne (Ascoli-Piceno [in com. prof. Amadio]), e

Zurrió' (Teramo [r. p.]), che indicano letteralm.: Frullo o Frullone — le due ultime da Zurrijà — « Frullare » [FINAMORE, 105] —, per il suo andirivieni continuo nello stesso posto.

Bicicléta (Friuli: ad Arzene di S. Vito al Tagliamento [r. p.]), per la sua velocità e leggerezza.

G - Nomi sporadici, oscuri, incerti.

Turc, o Tùrcia (Friuli: a Castions di Pordenone; S. Vito al Tagliamento [r. p.]), che mi è oscuro.

Pastór (Friuli: a Fagagna di S. Daniele [r. p.]), perchè?

Coriógolo, anticamente; Carùgolo, oggi (Venezia [Boerio, 32];
Portogruaro [r. p.]), forse un relicto corrotto di Curriculum? In questo caso tali voci dovrebbero trovarsi nella rubrica Carrozza (n.º 909) (1).

Nono, letteralm.: Nonno (Treviso [r. p.]), perchè?

Pulàn (Rovigo: ad Ariano-Polesine [r. p.]), di cui non seppi trovare spiegazioni.

Sclaràgna (Trentino: a Grumes in Val Cembra [r. p.]).

Szirón (Trent.: a Còredo in Val di Non [r. p.]).

Arizùn (Torino: a Cesana di Susa [r. p.]), e

Arzillo (Roma: a Caprarola di Viterbo [r. p.]), e

Arinzolànu (Trapani: a Spaccaforno di Modica [r. p.]), che mi sono oscuri.

Cardinàl (Novara [r. p.]), alle specie con l'addome rosso, come la « Diplax sanguinea (O. F. Müller in gen. Libellula) Brauer », la « Crocothemis erythrea (Brullè in gen. Libellula) Brauer », ecc.

Nutizia, letteralm.: Notizia (Genova: a Camogli [r. p.]), ap-

<sup>(1)</sup> Nelle mie note leggo che questa ețimologia sarebbe stata menzionata dal Rolland; ma oră non la trovo ne a p. 284 del v. III, ne a p. 81 del v. XIII. Forse avrò scritto un nome per un altro, che ora non ricordo.

partenendo la Libellula al gruppo d'insetti, che la credenza popolare ritiene apportatori di notizie, come il Moscone (v. per la nom. al n.º 434) e la Colombina (v. per la nom. al n.º 264; ed anche all'Intermezzo del n.º 875).

Dutór, letteralm.: Dottore (Ravenna [r. p.]), non saprei perchè. Fa riscontro allo spagnolo Estudiant di Balaguer in Catalogna e di Fraga in Aragona [GRIERA: Atlas ecc., Mapa « L'Espìa-dimonis » inedita].

Reginèlla (Teramo, Notaresco [r. p.]. — Chieti [r. p.]),, nome dato per lo più alle Damigelle (v. per la nom. al n.º 231) come più eleganti e graziose dei Cavalocchi. È parallelo al Signora (v. al n.º 875) ed allo Sposo (v. al n.º 879).

Citrìgliala (Benevento: a Faicchio [r. p.]), che mi è oscuro.

Ainàra (Salerno: ad Ascea [r. p.]), che fa pensare ad Aino =

« Agnello ».

970°. — Poéja ssitóna, letteralm.: Farfalla saettona (Verona: a Cerea, Vigasio), = « Sfinge » in generale, cioè una o l'altra delle farfalle crepuscolari del gruppo « S p h i n g i d a e », dal corpo grosso e affusolato, dalle ali lunghe e strette, dal volo rapido, e che danno l'idea quindi di un velivolo in miniatura. Corrono da noi anche i nomi seguenti: Furlón, letteralm.: Frullone (Boi di Caprino), Nasa-fióri, letteralm.: Annusa-f. (città e dintorni), Firoli (S. Anna d'Alfaedo).

Fuori della nostra provincia queste farfalle sono chiamate con nomi stessi usati per la « Colombina » (si leggano a p. 1223 e 1224, in D ed E).

— Fatt. onom.: per il primo nome la velocità del volo; per il Furlón, che trae da Furlàr = « Frullare », il ronzìo che producono le Sfingi nel volare, e che trova riscontro in Toscana (v. a p. 1223, in D); per il Nasa-fióri la loro abitudine di volteggiare rapidamente di fiore in fiore a raccogliervi con la lunghissima tromba l'umor dolce secreto dai profondi nettarî (si leggano nomi analoghi a p. 1223); e per il Firoli, bellissima vece senza significato proprio ma veramente espressiva, l'onomatopea, che scolpisce magnificamente il modo di volare delle Sfingi: rapido, a scatti, a gangherelli.

## Sega

Questo tema si prestò all'onomastica popolare, sia come attrezzo: per i suoi denti o per lo stridio; sia, e specialmente, come deverbale da Segare, nel senso tutto proprio dialettale, che si dà a questo verbo in alcune regioni settentrionali (¹): cioè di « volare velocemente », fendendo l'aria in modo che nella trajettoria percorsa vi sia un tratto di massima velocità impetuosa fra uno a moto crescente ed un altro a moto decrescente. Come quello della Ron dine che si precipita violenta verso il gatto, o il cane, che attraversa la corte nella quale ha il nido, radendone la testa, per sollevarsi su bito dopo a volo meno slanciato.

Nel Veronese, però, si usa più comunemente per questo modo di volare il verbo Fichetàr o Far fichéto. Son voci correnti fra gli uccellatori; le riferiscono agli uccelletti che piombano fra gli inganni, ma si risollevano tosto con una svolta brusca ad angolo acuto, senza lasciarsi prendere (2).

Detto tema fu usufruito per battezzare un Insetto e due Uccelli.

971. — Sséga (Verona: a Pescantina), = tanto « Locusta grossa » (v. per la nom. al tema *Cavallo* n.º 222; anche in *Antrop*. [115, nn. 18, 75\*, 87]; quanto « Locusta a sciabola » (v. per la nom. al tema *Grillo* n.º 392).

Sséga (Lucca: a Capannori, Viareggio [r. p.]).

Sségga (Arezzo: a Bulciano [Corazzini: Letterat. pop. compar.; Napoli, Angelilli, 1886, p. 125 - n.º 6, che scrive Segga]).

— Fatt. onom.: forse le spine lunghe e robuste, di cui quest'insetto ha muniti i tarsi delle zampe grosse posteriori saltatrici; o fors'anco e meglio il suo stridio, che ricorda quello di una piccola sega (v. meglio al n.º 392, p. 579; ed anche al NB del n.º 696, p. 1098).

971. — Segón (Trentino: a Mezzolombardo [Bonomi, 38, n.º

<sup>(1)</sup> Nel Genovese, Segâsela indica: «Battersela » e quindi: Fuggir via [Casaccia, 53].

<sup>(2)</sup> Donde la frase veronese: Andàr de fichetón, indicante il correre e lo svoltare in fretta in fretta per le viuzze traverse allo scopo di non farsi scorgere.

54]), = « Rondone » (v. per la nom. al tema Pipistrello n.º 492"; ed anche in Sbirro n.º 869, Martello n.º 945, Diavolo n.º 984).

Sghêtt (Ferrara: a Bondeno [r. p.]. — Modena: a Finale [GI-GLIOLI, 128, p. 290]).

- Fatt. onom.: v. il preambolo a questo tema.

972. — Seghèta (Spezia [GIGLIOLI, 128, p. 494]), = tanto lo « Smergo maggiore » (v. per la nom. al tema Pescatore n.º 850), quanto lo « Smergo » (v. per la nom al tema Lavoratore n.º 770, ed anche in Miesitore n.º 778, Pescatore n.º 849, Fuso n.º 924).

Resegón, letteralm.: Segone (Como [Monti, 173]).

Rasegón, letteralm.: Segone (Sondrio: a Morbegno [Br. GAL-LI-VALERIO, 42, p. 121]).

Sghêta (Genova: a Cairo-Montenotte di Savona [in com. prof. Ceppi]).

Seghettóne (Grosseto: a Massa-Marittima [in com. maestra Mazzarocchi]. - Pisa [GIGLIOLI, 128, p. 494]).

Sirrétta, letteralm.: Seghetta (Sicilia [TRAINA, 298]. Messina: a Canneto di Lipari [in com. rag. Denaro]). - Fatt. onom.: v. il preambolo a questo tema.

PARAGRAFO QUARTO

Nomi derivati da temi varii



# § IV. — Nomi derivati da temi varii

Son tre temi importanti nell'onomastica popolare, ma che non trovano posto nei tre gruppi antecedenti.

### Diavolo (1)

Soggetto strano quanto mai, ma usato dal popolo soprattutto in quanto ha le corna, e qualche volta usufruendo del suo fantasma leggendario creato dalla stessa fantasia popolare.

Si battezzarono così: un Mammifero — quello che a sua volta prestò agli artisti le sue ali perchè le mettessero al Diavolo —, tre

<sup>(1)</sup> Anche nella fitonomastica popolare troviamo ricordato questo tema. Spigolo nelle mie note:

<sup>1. —</sup> Erba diaolóna (Ver.: ov.), = « Menta d'orto », cioè la « M e ntha viridis Linné », detta ancora da noi: Menta diaolóna (città e dintorni), o Ssosémbro (Ceraino, Prun), o Ssesembro (Cerna di Prun). — I nomi che si riferiscono a Diavolo, traggono, forse, dalla voce pur veronese Diaolóni, indicanti certi confetti molto carichi di essenza di menta, e che pizzicano, perciò, la lingua.

<sup>2. —</sup> Erba d'l Diàvo (Cuneo: a Borgo S. Dalmazzo [Colla: Herb. pedem. ecc., VIII, n.º 650]), — « Titimalo » (v. per la nom. alla nota del tema Cavallo, n.º 15), di cui l'acredine e la causticità del lattice, potrebbero essere i fattori onomastici della locuzione piemontese.

<sup>3. —</sup> Erba diàvola, od E. diavolina (Toscana [O. TARGIONI - TOZZETTI: Dizion. bot. ecc.]), = "Calenzola" (v. per la nom. alla mota del tema Cavallo n.º 19).

<sup>4. —</sup> Erba de lo Diàvolo, con le o quasi mute (Napoli [F. GUSUMPAUR: Vocab. bot. ecc.]), = « Stramonio », cioè la « Datura stramonio ni um Linné », in veronese detta ovunque Sdòrmia o Endòrmia che letteralm. indicano: Sonnifero, per avere questa pianta velenosa proprietà narcotiche; ed anche Erba da rati qua e là nella Valpantena (v. alla nota del tema Ratto, n.º 4).

Uccelli, undici Insetti, ed anche una modestissima Chiocciolina acquajola.

Questi nomi son diffusi in molte regioni; ma sempre in oasi ristrette (v. fig. 19). Ed è curioso il fatto che il maggiore quantitativo si trovi riunito nell'Italia continentale, mentre — dato l'abito superstizioso dei meridionali —, parrebbe che dovess'essere l'opposto.

973. — Diàvolo (Vicenza [PAJELLO, 208, che mette come corrispondente: « Calabrone »]: a Lonigo [r. p.]), = « Grillajola » (v. per la nom. al tema Muratore n.º 830).

Anima del diàvolo (Vicenza: a Sarego [r. p.]).

- Fatt. onom.: il colore nero nero che ha questa vespa elegante; l'addome, che pare attaccato al corpo come con un filo esile esile; le zampe lunghe, anzi lunghissime, che tiene a penzoloni durante il volo; le antenne curvate come quelle di un caprone; tutto un insieme quindi, che porta facile l'imaginazione puerile a ritenere questo imenottero uno di que' tanti animali, che la fantasia superstiziosa popolana mette intorno al Diavolo.
- 973°. Diàvolo (Grosseto: a Gavorrano [in com. maestra Grazioli]; Campagnatico [in com. maestra Ferrari]), = « Scorpione » (v. per la nom. al n.º 588).
  - Fatt. onom. : le due mascelle ingrossate, allungate e terminate a pinza, che fan ricordare facilmente le corna del diavolo.
- 974. Diàolo (Verona: ov.), = « Cerviattolo volante », cioè il « Platycerus cervus (Linné in gen. Lucanus) Geoffroy » (v. per altri nomi veronesi in Antrop. [115, n.º 42<sup>a</sup>]; ed anche in Colombo n.º 259, Farfalla n.º 298, Gallina n.º 316, Vacca n.º 635, Mietitore n.º 777).

Djàul (Trentino: nella Valvestino delle Giudicarie [BATTISTI, 20]).

Zigorgnan (Parma [MALASPINA, 150]).

Diàvolo (Grosseto: a Massa-Marittima, Torniello-Roccastrada [in com. maestra Mazzarocchi]).

Diavolóne, o Diàvolo volante (Roma: in Ciociaria [in com. march. Lepori]).

Diàvue crniùt (Bari: a Bisceglie di Barletta [r. p.]), le di cui mandibole hanno la facoltà, secondo i credenzoni bisceglie-

si, se messe entro la fodera del cappello, di preservare

dal male di capo.

— Fatt. onom.: le due enormi mandibole in forma di corna di cervo, che adornano bellamente il maschio di questo gigante fra i nostri insetti; il quale, durante il volo, è obbligato per il peso del suo corpo a tenere una posizione verticale, assumendo così l'apparenza di un minuscolo diavoletto volante.

- NB. Troviamo per questo insetto un nome spagnolo analogo nel Diablos della montagna Cantabrica (Valle de Igugna [Garcia-Lomas, 317]).
- 974. Ghiàvolo (Grosseto: a Caldana-Gavorrano [in com. maestra Grazioli]), = « Foralegno » o « Calabrone violastro » (v. per la nom. al tema Baco n.º 54; ed in Calabrone n.º 146, Vespa n.º 674, Martello n.º 942, Matto n.º 998b).
- 975. Diàolo (Verona: a Garda, Pescantina, Marzana), = « Cerambice », ma le specie più grosse (v. anche in Antrop. [115, nn. 42 e 116<sup>a</sup>]; ed in Baco n.º 23, Pipistrello n.º 490). Devo notare subito, però, che questa voce, nel Veronese, è usata raramente per tali insetti, adoperandosi più comunemente il nome Nanin (ovunque) e qualche volta Cornón (Roncà, Castagnaro).

Zigòrgna (Parma [MALASPINA, 150]).

Diavolo (Lucca [NIERI, 190]).

Diàvule, Diavulèllu (Corsica: a Capo-Corso [FALCUCCI, 96a]).

Diavulóne (Campobasso [in com. dott. Altobello]).

- Fatt. onom.: le antenne lunghissime, spesso più del corpo stesso, che è pur molto lungo, di questo scarafaggio dalla forma elegante ma dalle tinte per lo più oscure o sobrie; il quale, volando come il Cerviattolo volante (v. n.º 974) in direzione quasi verticale e con le antenne diritte ma un po' curve all'infuori, desta ancor questo l'idea di un grazioso diavolino volante.
- 975°. Diàubius (Friuli: a Spilimbergo [r. p.]), « Piattola » (v. per la nom. al tema Pane n.º 959; anche in Antrop. [115, n.º 75]; ed in Baco n.º 18, Gallina n.º 329, Grillo n.º 391, Mignatta n.º 415, Piattone n.º 471, Scorpione n.º 589, Calzolajo n.º 709, Fornajo n.º 740°, Monaco n.º 787°, Prete n.º 859, Carrozza n.º 910, Luce n.º 934).



'Fig. 19. — Carta dianemetica degli eidonimi dal tema Diavolo dei gruppi seguenti:

Mammiferi = + Insetti = •
Uccelli = • Molluschi = •

Diavulùne (Massa-Carrara: a Carrara [r. p.]). Diavulìna (Massa-Carr.: ad Avenza [r. p.]).

- Fatt. onom. : il suo colore nero, insieme con l'abitudine di uscire dai nascondigli solo di notte o in luoghi oscuri, ed il suo fuggire rapidissimo.
- 976. Diaolón mòro (Verona: a Chiesanuova), = « Cerambice conciatore », cioè il « Prionus coriace us Linné ».

   Fatt. onom.: si leggano al n.º 975.
- 976<sup>a</sup>. Diaolin (Verona: a Gazzo, Vigasio), = « Cicalina gobba » (v. per la nom. al tema *Cicala* n.º 244<sup>b</sup>).
- 977. Diavulicchio (Lecce [Costa, 69]), = « Falco cuculo » (v. per la nom. al tema Ballerino n.º 688).
  - Fatt. onom.: forse l'abito che veste questo rapace dalle forme snelle ed eleganti, tutto di tinta plumbea unita a riflessi turchini, rotta solo dal rosso cupo dei calzoni, che fa rammentare meglio le tinte con le quali la fantasia popolare veste il Diavolo.
- 978. Diavulicchio (Italia merid. [Costa: Fauna del Regno di Napoli; 1855]; Napoli: a Torre Annunziata di Castellamare-Stabbia [in com. prof. Moretti]; Bari: a Bisceglie [r. p.]), = « Formicaleone » ma allo stato larvale (v. per la nom. ed altro al tema Chioccia n.º 235; ed anche in Forbici n.º 914).

Diàvol di formìgh (Pavia [Manfredi, 153, che mette come corrispondente italiano: « Formicaleone », ma intendendo certo di alludere alla sua larva]).

- Fatt. onom.: le due lunghe mandibole di questa larva curiosa, che cammina sempre a ritroso e passa la sua vita nel fondo dell'imbuto che si è scavato nella sabbia (v. meglio al n.º 235).
- 978. Diaulin, o Diavolin (Como: a S. Pietro Sovera [r. p.]), = "Porcellino di S. Antonio" o "Aselluccio" (v. per la nom. al tema Porco n.º 524; anche in Antrop. [115, n.º 2 e 38<sup>a</sup>]; ed in Baco n.º 39, Botta n.º 117, Vacca n.º 630, Verme n.º 645, Calzolajo n.º 712, Madre n.º 772<sup>b</sup>, Pane n.º 958).

— Fatt. onom.: il suo abito oscuro e le sue antenne lunghette, mobili ed a linea spezzata.

978b. — Riavuillo (Salerno: a Batipaglia di Campagna [r. p.]), = « Maggiolino » (v. per la nom. al tema Baco n.º 32; anche in Antrop. [115, n.º 78]; ed in Capra n.º 195a, Cicala n.º 243, Mosca n.º 440a, Pollo n.º 500, Vacca n.º 634, Calzolajo n.º 709b, Frate n.º 744b, Madre n.º 772b, Monaco n.º 810, Mugnajo n.º 820, Signora n.a 874a, Matto n.º 992) (1).

Riàvolo (Salerno: a Sapri di Sala-Consilina [r. p.]).

Riàvio russo, letteralm.: Diavolo rosso (Sal.: a Mercato S. Severino, Siano [r. p.]).

Diàvulu (Catanzaro: a S. Gregorio d'Ippona di Monteleone [r. p.]).

Diavulèddu (Catanz.: a Serra S. Bruno di Monteleone [r. p.]).

979. — Diàvol de montàgna (Lombardia: dove? [GIGLIOLI, 128, p. 352]), = « Gufo reale » (v. per la nom. al tema Civetta n.º 256).

Diavolòt (Milano: a Soma-Lombarda di Gallarate [CHERUBINI, 59]).

Diàvo' d' montàgna (Piemonte [DI S. ALBINO, 94]).

Diövel d' muntâgna (Bologna: a Crevalcore [r. p.]).

Giàvul de muntàgna (Forlì [r. p.]).

- Fatt. onom.: i due ciuffi di piume, che adornano come due corna la testa di questo grosso rapace notturno.

980. — Cavallo del diavolo (Terra di Lavoro [Costa, 69]), = « Pregadio » (v. per la nom. al tema Cavallo n.º 219; anche in Antrop. [115, nn. 7, 17, 82°, 121]; ed in Grillo n.º 219, Verme n.º 669, Filatrice n.º 734, Madre n.º 772d, Monaca n.º 783, Prete n.º 860°, Signora n.º 873, Strega n.º 888°).

Diàvulo a cavallo (Benevento: a Fragneto-Monforte [r. p.]).

Riàdl a cavall (Salerno [r. p.]).

Cavàdde u diàvle (Potenza: ad Irsina di Matera [r. p.]).

Fatt. onom.: la forma e l'andatura di questa curiosa
 Cavalletta, che possono far ricordare bene il Cavallo; e la sua

<sup>(1)</sup> V. la nota del n.º 32.

irascibilità, le sue pose di difesa, le sue zampe davanti grosse e terribilmente uncinate, con la mobilità estrema della sua testolina triangolare piccola piccola, che han dovuto certo richiamare alla mente infantile, non solo l'idea delle streghe, si bene quella del Diavolo.

- 981. Formigón del diàolo (Verona: a Colà di Lazise), = « Formicone », ma la femmina alata, quella cioè, tanto del « C a m p o n o t u s l i g n i p e r d a (Latreille in gen. Formica) Mayr », quanto del « C a m p. h e r c u l e a n u s (Linné in gen. Formica) Mayr », le due specie nostrane più grosse e comunissime.
  - Fatt. onom.: la grossezza di queste formiche; ma più che altro le grandi ali di cui son munite le femmine.
- 982. Formiga del diàclo (Verona: a Colà di Lazise), = « Formica rossa », cioè la « Formica rufa Linné », detta pure nel Veronese Formiga róssa (ov.).
  - Fatt. onom.: probabilmente il dolore che provoca il morso di questa formica feroce.
- 983. Forbesón del diàolo, e raram.: Diaolin (Verona), = « Forfecchia volante » (v. per la nom. al tema Forbici n.º 920).
  - Fatt. onom. : la lunghezza delle due appendici addominali di questo grosso antenato degli invertebrati volatori, e le due antenne lunghe lunghe e sottili, che hanno condotto certo i ragazzini all'idea del Diavolo.
- 984. Rondinón del diàolo (Verona), = « Rondone » (v. per la nom. al tema *Pipistrello* n.º 492°; ed anche in *Sbirro* n.º 860, *Martello* n.º 945, *Sega* n.º 971°).
  - Fatt. onom.: la credenza dei nostri bimbi, vedendolo volar basso basso, che possa levar loro gli occhi.
- 985. Galìna del diàolo (Verona: a Gazzo), = « Pipistrello » (v. per la nom. al tema Ratto n.º 564; ed anche in Cavalocchio n.º 232, Farfalla n.º 305, Gallina n.º 311, Gatto n.º 371, Pipistrello n.º 486, Rondine n.º 579, Scorpione n.º 590, Uccello n.º 624, Ortolano n.º 839, Luce n.º 930).

Diaulicchiu, o Tiàul (Lecce: a Brindisi [in com. sign. De Marco]).

Tiaulicchiu (Lecce: a Galugnano [in com. dott. Trotter], Gar-

gnano-Vacano [r. p.]).

Strippa ti tiàulu (Lecce: a Galatone di Gallipoli [in com. prof. Daniele]), che indica letteralm.: Stirpe del diavolo. Ed in vero corre pure nel Leccese meridionale, nella zona del Capo, la voce analoga Strappina per indicare appunto « Parentado », « Schiatta », « Stirpe ».

Lauru, letteralm.: Folletto (Lecce: a Torre S. Susanna di Brin-

disi; Grottaglie di Taranto [r. p.]), e

Lauro di notte (Lecce: a Messaglie di Brindisi [r. p.]), che ricordano il Laurich italo-albanese degli Abruzzi.

- Fatt. onom.: sono varî; del resto, basta ricordare che il Diavolo è figurato con le ali del Pipistrello.
- 986. Galinéta del diàolo (Verona, Cerea, Legnago, Castagnaro), = « Coccinella », ma se tinta in nero (v. anche in Gallina n.º 325).
  - Fatt. onom.: il color nero di questi graziosi scarafaggini; il quale, però, non impedisce ai bambini di prenderli in mano senza paura.
- 987. Bogonèla del diàolo (Verona: nelle valli), = « Chiocciolina cornuta », cioè la « C y c l o s t o m a e l e g a n s (O. F. Müller in gen. Nerita) Draparnaud ».

- Fatt. onom.: i tentacoli lunghissimi, che ha questa ele-

gante chiocciolina delle nostre siepi.

987°. — Spuàcio del diàolo, o Spùo del d. (Verona: a Dossobuono), — « Sputo del cuculio » (Firenze: nei dintorni [r. p.], « Sputacchini » (Firenze: a Fiesole, Borgo S. Lorenzo [r. p.]. — Siena, Poggibonsi, Rapolano [r. p.]), cioè i grumi di spuma bianchissima, che si vedono nitidi di primavera sulle messi giovani, o sulle erbe dei prati, nei medicaj, nei trifogliaj e sui salici, entro ai quali se ne stanno riparate dalla siccità e da' nemici le larvette verdipallide di quelle Cicaline lunghe da due o sei millimetri, con tinte varianti dal verde al grigio, che, a frotte di centinaja e centinaja, ti saltano davanti quando cammini d'estate ne' prati, o nelle capezzagne erbose, o lungo i cigli dei fossi, e che i naturalisti chiamano, per nominare solo le specie veronesi: « P t y e l u s s p u m a r i u s (Linné in gen. Cicada) Le Peletier & Serville, — Cercopis

sp. in Fabricius, = Aphrophora sp. in Germar, = Philoenus sp. in Stal. » (con le sue var. le u cophtalmus e le u cocephalus Linné, lateralis e lineatus Fabricius) che vive per lo più nei prati; «Aphrophora salicis (De Geer in gen. Cicada) Germar, - Tettigonia salicina Mme. de Tigny », che ama starsene sui salici e spesso in tale quantità da coprire rami interi della sua spuma candida, che in tempo molto secco cola a gocce a gocce, come flocchi di neve; ed « A phro phora a l n i (Fallen in gen. Cicada) Amyot & Serville, - Cercops bifasciata Fabricius », che predilige l'Ontano. Questa spuma è chiamata ancora nel Veronese: Spuàcio de cuco (Cerea, Castagnaro, Legnago, Trevenzuolo, Vigasio, Villabartolomea, Peschiera), Spuàcio de bisso (Vestenavecchia, Bovolone, Albaredo, S. Zenone di Minerbe, Isola Rizza, S. Lucia di Valeggio, Costermano), Spuàcio de bogón, letteralm.: Sputo di chiocciola (Mozzecane), Spuacio d'ebrèo (Cadidavid), Spuàcio (Casaleone, Sorgà, Legnago, Isola della Scala, Ronco, Cadidavid, Monteforte d'Alpone, Soave, Tregnago, S. Pietro Incariano), Spuajo de bisso (S. Bonifacio, Caprino), Spuài de biss (Bardolino), Spuàjo de bó (Tomba, S. Zenone di Minerbe), Spuajo (Rivoli, Valgatara, S. Ambrogio di Valpolicella, Pescantina, Illasi), Scarcài de vècia (1), letteralm.: Scaracchio di vecchia (Villafranca), Mocài de bisso, letteralm. : Moccio di biscia (Parona). Le Cicaline su nominate, in vece, insieme con altre specie affini, son dette indistintamente e ovunque: Ssaltarèi sempre al plurale perchè se ne vedono sempre molte (v. al n.º 239, p. 401; e meglio al n.º 691<sup>a</sup>, p. 1088).

## Gobbo

Questa infermità — che però nel mondo delle superstizioni fa parte dei porta-fortuna —, si prestò all'onomastica popolana per due Uccelli ed un Pesce.

<sup>(</sup>¹) Questa locuzione Scarcài de vècia, che a Volta Mantovana ha lo stesso significato [r. p.], corre comune a Legnago per indicare, in vece, il « Narciso », cioè il « Narcissus poeticus L. », detto altrove in provincia: Narssiso, comunissimo in tutta la nostra regione montana, ma coltivato nella regione bassa. Se si riflette al colore ed alla forma di questo fiore parrà non male appropriato il nome veronese, per quanto brutto!

L'estensione dei riflessi è limitata a tre oasi : nella Venezia euganea, in Toscana e nel Lazio.

988. — Gòbo (Verona: nelle valli), = « Carpa » o « Regina », cioè il « C y p r i n u s c a r p i o Linné, = C. regina Bonaparte », detto ancora nel Veronese: Raina (ov.) se piccolo, Bùlbar o Bölbar (Benaco) se grande.

Gobato (Venezia [Boerio, 32]).

Gòbo (Polesine: ov. [MAZZUCCHI, 163; e r. p.]).

- Fatt. onom. : il dorso spesso gibboso, che presenta questo bel pesce dalle squamme larghe e regolari, non di rado a riflessi dorati.
- 989. Gòba (Spezia [GIGLIOLI, 128, p. 544]), = « Folaga » (v. per la nom. al tema Gallina n.º 318; ed anche in Gallo n.º 345, Pollo n.º 501).
  - Fatt. onom.: il dorso molto convesso, che concorre a rendere ancor meno simpatico quest'uccello acquajuolo dalle tinte oscure e dalle forme tozze.
- 990. Gobbétto (Roma [GIGLIOLI, 128, p. 604]), = « Pantana », cioè il « Totanus glottis (Linné in gen. Scolopax) Bechstein, = T. nebularius in Giglioli », nel Veronese detto Gambetón.
  - Fatt. onom.: forse la leggera convessità del dorso, che però non toglie niente all'eleganza di questo nostro uccello vallivo dall'abito autunnale bianco marezzato graziosamente di nero.
- 990°. Gò, contratto di Gòbo (Verona, Arcole), = « Libellula », ma la Damigella (v. per la nom. al tema Cavalocchio n.º 231; ed anche in Farfalla n.º 279, Grillo n.º 283, Calzolajo n.º 708, Monaco n.º 785, Signora n.º 879); è chiamata ancora analogamente Sgò a S. Bonifacio, forse per pronunciare la voce più speditamente.
  - Fatt. onom.: il corsaletto fortemente rialzato verso la testa, che si vede in questi arbitri dell'eleganza nel mondo degli Insetti.

## Matto

Questo tema fu usato dal popolo, sia nel senso di « Folle », sia in quello di « Falso », per applicarlo a tre Uccelli, otto Insetti ed un Mollusco.

I riflessi hanno un'area limitata alla Venezia Euganea ed alla Lombardia, con oasi ristrettissime in Toscana e nel Lazio.

991. — Matón (Verona: sporadicamente qua e là), = « Fuco » (v. per la nom. all'Interm. del n.º 671, A, p. 1013; ed anche in Baco n.º 63°, Biscia n.º 104°, Calabrone n.º 142°, Mosca n.º 438).

Matón de le ave (Treviso [r. p.]. — Venezia [Boerio, 32]. —

— Ticino: a Gandria, Crana e Pura [Bottiglioni, 40°, p. 49]. — Sondrio: a Bormio [Longa, 144]).

Matarón (Como [Monti, 173]. — Ticino: a Cimo [Bottiglio-Ni, 40°, p. 49]).

Matarùn (Novara: a Crealta di Pallanza [Bottiglioni, 40°, p. 49]).

Matèl, o Matarón (Milano [CHERUBINI, 59]).

Apa fudduna, letteralm.: Ape folle (Sicilia [Mortillaro, 140; Traina, 299]).

- Fatt. onom.: il gironzare che fa come un folle il maschio delle Api intorno all'alveare, dopo il suo viaggio di nozze con la regina negli alti strati dell'aria, per eludere la vigilanza delle operaje e potervi entrare.
- NB. La locuzione Ava mata, che riportano alcuni vocabolaristi [Bolognini & Patuzzi, 32°, per Verona, Manfredi, 153, per Pavia, Arrivabene, 10, per Mantova, ed anche il Bottiglioni, 40°, per Venezia e Treviso] la credo accidentale e detta solo da chi, richiesto con un po' di insistenza, voglia dire un nome purchessia. Il nome di Ava mata, quì nel Veronese, è adoperato per alcune specie di Mosche, che ricordano molto da vicino l'Ape nel suo abito maschile: le « E r i s t a l i s », ma in particolar modo la « Mosca-apina » (v. al n.º 994°; ed anche in Mosca n.º 437).
- '992. Matón (Vicenza [PAJELLO, 208]), = « Maggiolino » (v. per la nom. al tema Baco n.º 32; anche in Antrop. [115, n.º 78]; ed in Capra n.º 195\*, Cicala n.º 243, Mosca n.º 440\*, Pollo n.º 500,

Vacca n.º 634, Calzolajo n.º 709b, Frate n.º 744b, Madre n.º 772b, Monaco n.º 810, Mugnajo n.º 820, Signora n.º 874a, Diavolo n.º 978b) (¹). Aggiungo qui ai nomi veronesi dati al n.º 32 (p. 92) il Magna-pàmpani (Costermano, Affi, Cavajon), che letteralm. indica in questo caso: Mangia-tralci giovani; perchè la voce Pàmpano è usata specialmente per « Viticcio », ma qualche volta anche per « Tralcio giovane », sempre però della Vite. E ricordo pure il Molinèl, letteralm.: Mulinello (Pescantina, Colà) usato esclusivamente per il Maggiolino, che, legato con un filo alla zampina e tenuto prigioniero da qualche monello, è obbligato a volare lungo una trajettoria circolare. A questa voce veronese potrebbe collegarsi, forse, anche il Mulinèl istriano, quantunque qui si tratti del Maggiolino appena sfarfallato e quindi bianchiccio (v. al. n.º 820, p. 1174).

Matón (Venezia [Boerio, 32]. — Padova [in com. prof. Spiritini]).

— Fatt. onom.: il volare incerto e quasi all'impazzata di questo scarafaggio.

#### Intermezzo

Ecco altri nomi del Maggiolino, che non ebbi modo di collocare altrove (2).

#### A — Voci tratte da zoonimi.

a) Da Scarabaeus; e quindi ruderi della lingua madre:
Scareàss (Bergamo: in Valle Gandino [Tiraboschi, 285]).
Screàs (Berg.: a Clusone [r. p.]).
Galüga (Milano: a Busto-Arsizio di Gallarate [r. p.]).
Garüvla (Pavia: a Carbonara al Ticino, Stradella [r. p.]).
Galüvia (Pavia: a Mortara, Albonese, Vigevano [r. p.]).
Garüla (Pavia: a Tromello di Mortara [r. p.]).
Garlüss (Sondrio: a Talamona [r. p.]).

<sup>(1)</sup> V. la nota del n.º 32.
(2) Ricordo sempre che il Maggiolino propr. detto è raro al di là degli Appennini, perchè tanto nell'It. centrale quanto nella meridionale è sostituito dalla « Melolontha hippocastani Fabbr. », poco dissimile dal primo, così che i monelli confondono facile le due specie.

Sgalüria (Pavia: a Cilavegna di Mortara [r. p.]).

[[Eskrabas, Eskaravat, Eskaribot, Eskarbal, Ehkalibot, Ehkorval e simili (Francia: diffusi in Guienna e Guascogna [GILL. & EDM., 129, Carte 683]).

Sgarlivra (Alessandria: nel Monferrato [FERRARO, 202]; Arquata Scrivia di Novi-Ligure; Tortona, Villavernia [r. p.]).

Sgarlüfra (Aless.: a Serravalle-Scrivia di Novi-Ligure [r. p.]).

Sgarliura (Aless.: a Castellazzo [r. p.]).

Sgarsìvula (Alessandria, Fresonara [r. p.]).

Sgarsìula (Aless.: ad Origlio, Valle S. Bartolomeo [r. p.]).

Sgaravùla (Novara: ad Omegna di Pallanza [r. p.]).

Sgarslin (Aless.: a Frugarolo [r. p.]).

Sbarsilua (Aless.: a Roccagrimalda d'Acqui [r. p.]).

Garavùla (Novara, Galliate, Grignasco, Maggiora, Gozzano, S. Bernardino, Boca, Casalino, Orta, Sizzano [r. p.]).

Garalùva (Novara [r. p.]).

Garüvula (Alessandria: a Castelnuovo-Scrivia di Tortona; Serravalle-Scrivia di Novi-Ligure [r. p.]).

Garüvla, o Garüvel (Aless.: a Guazzora di Tortona [r. p.]).

Garaula (Novara, Cittadella [r. p.]).

Galarùga (Nov.: a Borgomanero, Castello Sopra Ticino, Romagnano-Sesia [r. p.]).

Galarùva (Novara, Fontanetto-Agogna, Vicolungo; Valduggia di Varallo-Sesia [r. p.]).

Galaróva (Nov.: a Cavaglietto [r. p.]).

Galarùa (Aless.: a Pecetto-Valenza; Acqui [r. p.]. — Novara, Casalbeltrame, Cavaglio-Agogna, Grignasco, Oleggio, Recetto, Suno, Sizzano; Intra di Pallanza; Borgo-Sesia di Varallo; Vercelli [r. p.]).

Galaróvla (Nov.: a Momo [r. p.]).

Galaröga (Nov.: ad Oleggio [r. p.]).

Galarue (Nov.: a Ghemme [r. p.]).

Galarû (Nov.: ad Arona, Dagnente [r. p.]).

Galarö (Nov.: a Nebbiuno di Pallanza [r. p.]).

Galarin (Nov.: a Pallanza [r. p.]).

Gala (Nov.: a Lessona di Biella [r. p.]. — Torino: ad Ivrea [r. p.]).

Galirö (Nov.: a Baveno di Pallanza [r. p.]).

Galüria (Alessandria: a Castelceriolo [r. p.]. — Novara, Castelbeltrame, Borgolavezzano; Vercelli [r. p.]).

Gabarüa (Tor.: a Cuorgnè d'Ivrea [r. p.]).

Grivula (Alessandria: ad Alluvioni-Cambio [r. p.]).

Sbarlisura (Alessandria: a Fresonara [r. p.]).

Barlicura (Aless.: ad Acqui [r. p.]).

Barssicula (Aless.: a Bruno d'Acqui, Bergamasco [r. p.]).

Baricula (Aless.: a Portacomaro d'Asti [r. p.]. — Torino: a Carmagnola [r. p.]. — Cuneo: a Sommariva-Bosco di Alba [r. p.]).

Balicura (Aless.: a S. Damiano d'Asti [r. p.]. — Cuneo: a Canale d'Alba [r. p.]).

Balügra (Aless.: a Tortona [r. p.]).

Berlicura (Aless.: a Morsasco d'Acqui [r. p.]. — Cuneo: a Canale d'Alba [r. p.]).

Berlicula (Aless.: a Cassine [r. p.]).

Berssicura (Aless.: ad Acqui, Cartosio [r. p.]).

Berssicula (Cuneo: ad Alba; Pamparato di Mondovi [r. p.]).

Caricula (Aless.: a Vignale di Casale [r. p.]).

Barlicua (Genova; Savona [r. p.], Cairo-Montenotte [in com. prof. Ceppi]).

[[Eskaravai (Provenza: nel Varo [GILL. & EDM., 129, Carte 683]).

Scaravùn (Genova: a Finalborgo [r. p.]).

Scaràu (Genova: a Verezzi d'Albenga [r. p.]).

Scaravàgghiu (Catania: a Randazzo [in com. dott. Finocchiaro].

— Siracusa, Bagni Cannicatini; Modica, Spaccaforno; Noto, Avola, Ferla, Pachino, Palazzolo-Acreide [r. p.]. — Palermo: a Campofelice di Cefalù [r. p.]).

NB. — Credo di non allontanarmi troppo dal vero, ritenendo dette voci tutte dello stesso ceppo. Il nome che mi conduce a tale deduzione è *Scarlìvra*, molto vicino a *Scarabaeus*, come, forse, lo pensò il FERRARO [102], mettendo a lato queste due voci.

Il MEYER-LÜBKE, in vece, farebbe di questo gruppo due serie diverse. L'una — quella a tipo Sgarlìvra —, che trarrebbe da Caries, a volte con l'intervento di Eruca [170, n.º 1692]; ma quantunque questa tesi potrebb'essere apparentemente convalidata dalle voci Caricula, Galarùga, Galaröga, Galarùa, ed altre, sconosciute all'etimologo, io vi scorgerei, in vece, delle semplici trasformazioni di adattamento del tema Scarabaeus per

influsso di Ruga, attraverso le voci Garavùla, Garalùva, Galarùva. L'altra serie, di pochissime voci ma di etimo facile perchè quasi inalterato, che trarrebbe da Scarabaeus, attraverso l'ipotetico \* Scarafaius [170, n.º 7658].

Credo pure che le prime voci di questa serie — le più vicine al tema Scarabeo — sieno nate in Francia, e di qui emigrate da noi: tanto nel Piemonte, dove ebbero larga diffusione ed insieme profonde modificazioni, passando anche con qualche stolone nella vicina Lombardia; quanto in Liguria ed in Sicilia, con poca diffusione e quasi senza alterazioni.

### b) Da altri nomi di insetti:

Mandriól de Gorizia, o Mandariól de G. (Istria: a Parenzo [in com. maestra Galli]. — Trieste [Kosovitz, 139], nome preso da Mandriól, indicante il « Gazillori », cioè la « Cetonia dorata » (v. per la nom. al n.º 420), e che qualche volta è usato così scusso anche per il Maggiolino.

Grisulón (Friuli: a Moggio; S. Daniele [r. p.]), forse un accrescitivo di Grisón, indicante la « Piattola » (v. per la nom. al n.º 959, ed al suo Intermezzo in E); e

Bordò (Bergamo: in Val Seriana [TIRABOSCHI, 285, in Acaröla]), e

Fornarin (Pesaro [r. p.]), e

Malòtu (Lecce: a Taurisano di Gallipoli [r. p.]), voci usate in queste località anche per « Piattola » (v. al n.º 740<sup>a</sup>, ed al-1'Intermezzo del n.º 959 in E ed F).

Szìa (Brescia: a Vezza d'Oglio di Breno [r. p.]), che metto qui solamente perchè mi ricorda il Zia epirota [Nemnich, 187, in Capra], indicante « Capra », e lo Zia-prossima sardo (v. a p. 384) usato per « Cavalletta »; il quale insetto a sua volta, specialmente in Piemonte, si battezza con nomi tratti da Capra (v. al n.º 211). Fenomeno analogo anche fra Sazavyo savojardo per « Maggiolino » ed i nomi onomatopeici a tipo Zuzzuviu per « Cavalletta » (v. all'Intermezzo di pag. 574).

Dachs (Sondrio: a Delebio [r. p.]), che in tedesco indica: « Tasso» e che ricorda il Dachskäfer pure dei tedeschi, indicante, secondo Nemnich [187, III, p. 103], lo Scarafaggio « Carabus fastigiatus ». Questo nome, quindi — se fosse opportuno seguire le pedate dello Schneller [277, p. 216]

—, avrebbe una certa affinità con quelli a tipo Zurla (v. più avanti in C).

Barbunàssu (Porto-Maurizio: ad Oneglia [in com. maestra Berio]), nella qual voce mi pare di scorgere un accrescitivo-peggiorativo di Barbollo per « Tonchio » (v. per la nom. al n.º 273).

Calàndra (Grosseto: a Torniello-Roccastrada [in com. maestra Mazzarocchi]), che ripete: tanto il nome volgare della Lodola ben famosa per il suo canto: la « Melanocory phacalandra (Linné in gen. Alauda) Boie», nel Veronese detta: Calandrón, e sul mercato: Lodolón de Fòsa; quanto quello scientifico di alcuni Punteruoli dei grani, come la « Calandra oryzae (Linné)», la Calandra granaria (Linné)», ecc.

Candalèna (Ancona: a Sinigaglia [r. p.]), e

Cantalèna (Pesaro-Urb.: a Fossombrone [r. p.]. — Perugia: a Castiglione del Lago; Assisi di Foligno [in com. prof. Gori], Sigillo; Terni [r. p.]), e

Ncantalèna (Ascoli-Piceno [in com. maestra Fabiani]), che traggono dai nomi uguali del Gazzilloro o Cetonia dorata (v., anche per l'etimologia, a p. 1198).

Scurnùzzulo (Salerno, Vietri sul mare; Agropoli di Vallo d. Lucania [r. p.]), e

Scurnuzlo (Sal.: ad Amalfi [r. p.]), e

Scurnùzzo (Sal.: a Castellabate di Vallo d. Lucania [r. p.]), che ripetono al maschile alcuni nomi della Lucciola, molto correnti in Campania, un po' meno in Basilicata, e sporadici in Emilia (si leggano al n.º 927, pp. 1316, 1318 e 1329).

B - Nomi tratti dall'epoca di comparsa.

Questo scarafaggio esce dalla terra, nella quale visse allo stato di larva tre anni, alla fine di aprile, ma si mostra numeroso e nella sua piena attività distruttrice in maggio.

Maggiolino (Firenze, Borgo S. Lorenzo, Prato, Mercato-Vernio; Pistoja, Sambuca, Lamporecchio, Tizzana; Fucecchio di S. Miniato [r. p.]. — Massa e Carrara: a Pontecori di Castelnuovo-Garfagnana, Camporgiano [r. p.]. — Lucca: a Camajore, Monsummano, Pieve a Nievole, Montecatini [r. p.]. — Siena; Montepulciano, Cetona, Valiano,

Campiglia d'Orcia [r. p.]. — Arezzo, Cortona, Pieve S. Stefano, Ortignano [r. p.]. — Perugia, Massa-Martara, Castiglione del Lago, Todi [r. p.]. — Roma: a Corneto-Tarquinia di Civitavecchia [r. p.]).

Magiolin (Urbino, Macerata-Feltria [r. p.]).

Magiulin (Urb.: a Fano [r. p.]).

Maggiulino (Ascoli-Piceno: a Porto [r. p.]).

Maggiuline (Aquila: ad Avezzano, Carsoli, Celano [r. p.]).

Maggiolétto (Aquila: ad Ajelli di Avezzano [r. p.]).

Majolino (Catanzaro [in com. dott. Trotter]).

Calabróne di s. Giovanni (Lucca [in com. signa. Cipriana Nieri (1)], e

Puzòne san Juànne, letteralm.: Uccello s. G. (Sassari: a Bitti di Nuoro [r. p.]), perchè nel maggio scadono tre S. Giovanni. Ed anche in Francia abbiamo: Papo dé san Jouan, o più semplicemente Nani, Janéto, Janetoun, e Anneton, che, secondo me, sono i progenitori dell'Hanneton letterario [Rolland, 245, III, p. 328]).

Nel Friuli, in vece, chiamano Scusson di s. Zuan il « Maggiolino minore » (v. meglio in Antrop. [115, n.º 43]).

### C - Voci onomatopeiche.

Son nomi, che vogliono ricordare il ronzio cupo che fa il Maggiolino nel suo volo pesante ed incerto.

Bùmbaro, o Bùmbero (Istria: a S. Vincenti [r. p.]).

Bobòro (Istria: a Fasana [in com. prof. Baroni]). Dai quali, forse, potrebbero essere discesi i:

Brambèl, o Barambèl (Istria: a Pola, Parenzo, Fianona, Pisino, Chersano, Canfanaro, Orsera, Pedena, S. Lorenzo del Pasenatico, Cerreto, Sovignaco, Antignana, Buje, Capodistria [r. p.]. — Trieste [r. p.]).

Sbrùnzul (Friuli: a S. Giorgio-Nogaro di Palmanova [r. p.]), forse da Sbrunzulà = « Brontolare », ma anche il « Rumo-reggiare lontano del temporale ».

<sup>(</sup>¹) Questo nome, corrente e comunemente usato per il Maggiolino, a volte si ode dai monelli anche per il «Cerviattolo volante» (v. in Antrop. [115, n.º 42³]. Ma, mi scrive giustamente la sign³. Nieri, è una semplice trasposizione di nome errato ed accidentale.

Ssurla, o Szurla (Verona: ovunque), e

Szurla (Trentino: ad Ala, Avio, Vo [r. p.]), e

Zurle (Alto Adige: a Luserna [ZINGERLE, 314, p. 60]), e

Zull (Alto Ad.: a Merano [in com. prof. Zangerli]), e

Szórla (Trent.: a Raossi in Vallarsa; Val di Fiemme: a Predazzo, Cavalese [r. p.]), e

Ssórla (Trent.: a Riva, Varone, Dro, Arco [r. p.]), e

Zórla, o Zurla (Trentino [Schneller, 277, p. 216, che avvicina questa voce allo spagnolo antico Zurra = « Volpe », per il colore simile dei due animali]; in Val d'Adige a Marco, Mori, Rovereto, Villa Lagarina, Sacco, Pomarolo, Noriglio, Matarello, Trento, Lavis, Mezzolombardo; in Valsugana a Tezze, Pergine, Roncegno, Grigno, Borgo, Castelnuovo; in Val di Non a Revò, Cles, Fondo; in Val di Sole a Cusiano; in Giudicaria a Tione, Fiavè [r. p.]; in Alto Adige a Roverè della Luna [r. p.]), che riproducono molto bene il ronzìo cupo e basso: zùuu... di quest'insetto. Mi piace ricordare cha a Velletri [Crocioni, 72, p. 88] si usa la stessa voce Zurla per « Pietruzza scagliata »; e Zurlà per « Sibilare ».

Burdön (Pavia: a Stradella di Voghera [r. p.]). Ed in Francia abbiamo: Boudion nei Vosgi, e Bourdienne a Lous-le-Saulnier [ROLLAND, 245, III, p. 329]).

Bumbun (Porto-Maurizio [r. p.]).

Burbun (Genova: ad Alassio di Albenga [r. p.]).

Borbolón (Massa e Carrara: a Massa [r. p.]).

Bordlón (Massa e Carr.: a Carrara [r. p.]).

Bufonèlla (M. e C.: a Castelnuovo-Garfagnana, Camporgiano, Villa-Collemandina [r. p.]), e

Buffonèlla (Lucca [NIERI, 190]), e

Buffóne (Livorno: a Portoferrajo [r. p.]), forse da Buffonchiare; e quindi voci corrispondenti alla friulana Sbrùnzul (v. retro).

Sóso, con le s dolci (Grosseto: a Massa-Marittima [in com. maestra Mazzarocchi]), che, legato ad un filo dai monelli di qui, è invitato da essi a volare con il seguente fervorino:

Vola, vola, Sóso mio, che son contento anch'io!

Gré-gré (Massa e Carr.: a Carrara, Marina [r. p.]).

Glu-glu (Roma: a Tivoli [r. p.]).

Gru-gru (Roma: a Tivoli, S. Gregorio da Sassola, Cerreto Laziale [r. p.]).

Zarzaglione (Aquila: ad Accumuli di Cittaducale [r. p.]).

Zilla (Aquila: ad Ortona dei Marsi di Avezzano [r. p.]).

Zèrra (Avellino: a Montoro Infer. [r. p.]. — Salerno: a Ravello; Polla di Sala-Consilina, Padula, Sapri; S. Mauro Cilento di Vallo d. Lucania, Agropoli [r. p.]. — Potenza: a Tito [r. p.]), e

Zerrióne (Salerno: a Capaccio; Cicerale di Vallo d. Lucania [r. p.]), che trovano la loro culla nelle voci napoletane: Zerriare = « Stridere », Zerrechezè = « Stridio di catenacci », e Zerrezèrre = « Tabella » o « Raganella », lo strumentino, cioè, di legno o metallo da sonare nella settimana santa.

Zirillòro (Grosseto: a Monterotondo [in com. maestra Mazzarocchi]), dovuto, forse, all'influsso sugli antecedenti delle voci Gazzillòro, Cacalòro, Zigallòro, ecc. (v. a p. 1200), indicanti la « Cetonia dorata » (v. per la nom. al n.º 420, p. 637).

Nzirro (Cosenza: a Santa Domenica Talao di Paola [r. p.]), e Calazzirra (Cos.: a Scalea di Paola [r. p.]), legati agli antecedenti.

Zu-zu (Messina: a Lipari [in com. rag. Denaro]).

D — Nomi tratti da lingue straniere.

Chébar (Quarnaro: a Fiume [r. p.]), e

Chébero (Istria: a Visignano, Montona [r. p.]), e

[[Keber (Carniola [Nemnich, 187, in Scarabaeus melolontha]), che rappresentano il Käfer tedesco.

Conquara (Alessandria [Ferraro, 102, in Sgarlivra], Pecetto-Valenza [r. p.]).

[[Kukar, Kakwar, e simili (Vallese settentr. [GILL. & EDM., 129, Carte 683]).

[[Kokware (Savoja: ad Epierre [GILL. & EDM., 129, Carte 683]).

[[Kakàra, Kokuàra, Kutwàro, Kokàr (Delfinato: nell'Isère [GILL. & EDM., 129, Carte 683]).

[[Kankwàro, o -a (Delfin.: nelle Alte Alpi [GILL. & EDM., 129, Carte 683]).

Guaguàra (Torino: a Villafranca di Pinerolo [r. p.]).

Ven. E

Kokoròye (Tor.: a Courmayeur d'Aosta [GILL. & EDM., 129, Carte 683]).

Kokwàra (Tor.: a Bobbio di Pinerolo [GILL. & EDM., 129, Carte 683]).

Kukwàro (Tor.: a Maisette di Pinerolo [GILL. & EDM., 129, Carte 683]).

Kukwane (Tor.: ad Oulx di Susa [GILL. & EDM., 129, Carte 683]).

Coquara (Cuneo [in com. prof. Varino], Dronero [r. p.]).

Cuquara (Cuneo, S. Dalmazo, Dronero, Gajola, Roccavione, Vernante [r. p.]).

Cuacuàra (Cuneo: a Tarantasca; Savigliano di Saluzzo, Mocetta [r. p.]).

[[Coucouàra, leggi: Cucuàra (Delfinato [Rolland, 245, III, p. 330]).

[[Coucoùro, leggi: Cucùro (Provenza [PIAT, 225, in Hanneton]), se farinoso.

E - Nomi da temi varî, incerti, oscuri.

ven. G.- Veriòl (Istria: a Pirano [in com. prof. Rosmann]), che mi è oscuro.

Regina (Istria: a Pola [in com. prof. Baroni]).

Scussón (Trieste: a Monfalcone [r. p.]), e

Scussón (Friuli [Pirona, 233]. Gorizia, Pieris; Gradisca; Udine; Ennemonzo d'Ampezzo, Mediis; Cervignano; Cividale; Codroipo, Flambro, Sedegliano, Varmo; Gemona, Artegna, Buja; Latisana; Fanna di Maniago; Palmanova, Porpetto, Castions-Strada; Castions-Zoppola di Pordenone, Prata; S. Tomaso-Majano di S. Daniele, Fagagna; S. Vito al Tagliam., Arzene; Pinzano al Tagliam. di Spilimbergo; Tarcento, Magnago; Tolmezzo, Comeglians, Verzegnis, Terzo, Paularo, Treppo-Carnico, Sutrio, Canove; Ara di Tricesimo [r. p.]). Questa voce potrebbe essere ritenuta come un accrescitivo di Scuss = « Buccia », quando si pensasse che i Maggiolini fermi in terra, meglio se morti, anche per la tinta hanno l'aspetto di grosse buccie di fagioli. — Ma nello stesso tempo, ricorda il gruppo di voci lombarde a tipo Cuàzza, sempre per « Maggiolino » (v. più

avanti), attraverso le forme di passaggio Cuassùn e Scoàzza (v. a p. 1201), usate per la « Cetonia dorata ».

Sbrindul, letteralm.: Cosa penzolante (¹) (Friuli: a Porpetto di Palmanova [r. p.]), forse perchè durante l'accoppiamento, che dura da due a tre giorni, la femmina trasporta il maschio rovesciato all'indietro e con le zampe all'aria, così da trovarsi a penzoloni, se la femmina si trova sui rami o sulle foglie (v. anche più avanti il *Pintiliscia* marchigiano).

Pao (Friuli: dove? [OSTERMANN, 202<sup>a</sup>, p. 281]), forse per Bao, cioè Baco.

Mescolón (Friuli: ad Ampezzo [r. p.]), che mi è oscuro.

Gogòsc, con l'sc di sci in scienza (Friuli: a Paulalfo di Tolmezzo [r. p.]), che mi è oscuro.

Gardùss (Belluno, Chies-Alpago, Mel, Ponte nell'Alpi, Sospirolo, Limana, Susin-Sospirolo, S. Gervasio, Sedico; Agordo; Longarone; Lozzo di Auronzo [r. p.]), e

Sgardùss (Treviso: a Tarzo di Vitt. Ven. [in com. sign. Perin]).

Pitacòcca (Treviso: a Gajarine di Conegliano [in com. prof. Berlese, e ricordata nella sua Entom. Agr. — 23<sup>b</sup> —, ma senza ubicazione]), che mi è oscuro.

Brombiólo, o Brombólo (Vicenza: a Marostica [in com. prof. Spagnolo]), forse da Brombiolàr = « Pruno », pianta appetita dal Maggiolino.

Brombegiólo (Vicenza: a Thiene [in com. prof. Zuccato]), e Brusamólo, o Brusamúlo (Vic.: ad Asiago [in com. maestra Bonomo]), e

Brególo (Padova: ad Este [r. p.]), corrotti dell'antecedente. Cantarèla (Vicenza: nella regione bassa [in com. sign. Stella]), che trova i suoi analoghi in Campania e nelle Puglie.

Scarpànza (Bell.: a Cart di Feltre, Fener, S. Gregorio nelle Alpi [r. p.]. — Treviso [Ninni, 193, I]; Tarzo di Vitt. Ven. [r. p.]. — Vicenza [Disconzi, 96, p. 58]; Bassano [in com. prof. Spagnolo; e r. p.]. — Venezia [r. p.]. — Padova: a Cittadella [r. p.]), e

<sup>(</sup>¹) In veronese: Sbrindola, che è voce usata anche per « Donna di facili costumi ». Sbrindolón e Sbrindolóna, in vece, indicano « Ragazzini girandoloni ».

Ven. Tr.

Scarpànza (Trentino: a Primiero, d'infiltrazione bellunese [r. p.]), che trova una certa analogia con i nomi ricordati al n.º 709<sup>b</sup> (p. 1108), ma che mi è oscuro.

Boginèl (Trentino: a Mezzolombardo [r. p.]).

Pampògno (Trentino: a Valvestino nella Giudicaria [BATTISTI, 20]), e

Pampògna (Trent.: a Tione e Storo nelle Giudicarie; Val Sar-

ca, a Riva [r. p.]), e

Pampógna (Brescia [MELCHIORI, 164]; Desenzano; Chiari [r. p.]. — Mantova: a Revere; Sermide [r. p.]. — Cremona [FUMAGALLI, 113]), e

Panpógna (Mantova [ARRIVABENE, 10]), e

Palpógna (Cremona: a Casalbuttano, Pescarolo [r. p.]), che corrispondono al **Pampògna** veronese (v. al n.º 243) e si riscontrano anche in Emilia (v. più av.). — Mostrano una certa analogia con il *Papanèla* piemontese, il *Papànzo* toscano ed il *Pape* della Campania (v. più av.).

Fanfàgnola (Brescia [BETTONI, 28]), e

Fanfàgnulo (Brescia: a Sajano [r. p.]), che mi sono oscuri, ma dei quali troviamo qualche analogia nei francesi Fanfaroon Alais di Gard [ROLLAND, 245, III, p. 330] e Fanfarùn (Linguadoca [PIAT, 225, in Hanneton]).

Güdàzza (Sondrio [r. p.]), che letteralm. indica: « Matrina » di battesimo, ma non so vederne il nesso.

Güàzza (Sondrio: a Berbenno [r. p.]), e

Gügàzza (Sondrio, Pendolasco [r. p.]), e

Cuàzza (Sondrio, Ponte in Valtellina, Tirano [r. p.]), e

Cucùsa (Sondrio: a Chiuro [r. p.]), e

Cuchisa (Sondrio: a Talamona [r. p.]), che ritengo alterazioni di Güdazza.

Bòna (Bergamo: in Valle S. Martino [Tiraboschi, 285]), che mi è oscuro.

Bòzza (Sondrio [r. p.]), che mi è oscuro.

Garzèla (Como; Brunate, Cernobbio, Colico, Lipomo, Montorfano [r. p.]. — Milano [CHERUBINI, 59, che scrive con due I]), e

Garzèl (Como: a Varese [r. p.]), e

Garzèra (Como [Monti, 173]), che mi sono oscuri; se non vi fosse qualche nesso con il comasco Garzö = « Ramo tenero», di cui van ghiotti i Maggiolini.

Lomb.

Grisèla (Como, Guanzate, Lomazzo [r. p.]. — Milano, Garbagnate [r. p.]), forse un metatetico corrotto degli antecedenti.

Balabrüc (Como: a Taino di Varese, Besozzo [r. p.], che mi è oscuro. Ricorderò solo, che alcuni termini lombardi con il prefisso Bala servono per concetti o cose poco pregevoli o di poca considerazione, come: Balabiot, usato tanto per « Disperato », « Maleducato », « Baggeo », quanto per « Alocco » (v. per la nom. al n.º 213) e « Sigarajo » o « Curculione » [Cherubini, 59]; Balabontemp, corrispondente a « Fanullone » [Arrighi, 7]; ecc. E che il suffisso Brüc indica nel Cremonese: « Ramo » [Fumagalli, 113], e nel Bresciano: « Scopa » [Melchiori, 164], cioè la comunissima pianticella « Call u na erica Dc. = Erica vulgaris L. », in veronese detta Brentàre, Patùsso, Rissa, e altrove in Lombardia Brügh.

Mocaröl, letteralm.: Smoccolatojo, od anche quel Fazzoletto che si appende alla cintola dei bambini (Milano [r. p.]), che mi è oscuro. O che vi sia qualche rapporto con il nome friulano Sbrìndul (v. a pag. 1433)?

Canestrón (Milano: a Camairago di Lodi [r. p.]), e

Castrón (Lodi [r. p.]), oscuri.

Gagiöta (Novara, Cameri, Tornaco, Trecate [r. p.]), e

Gasciöta (Novara: a Nibbiola [r. p.]), e

Gasgéta, o Gagia (Nov.: a Pallanza [r. p.]), e

Gascéta (Nov.: a Cameri [r. p.]), e

Gafia (Nov.: a Trivero di Biella [r. p.]), e

Gasia (Nov.: a Vespolate [r. p.]), e

Grisèla (Nov.: a Ghiffa di Pallanza [r. p.]), che mi sono oscure.

Bria-bria (Nov.: a Gignese di Pallanza [r. p.]): probabilmente le prime parole di qualche formuletta infantile, che io non ho potuto conoscere.

Givo, o Givu, o Giu (Nov.: a Giuseppe Casto di Biella, Lessona; Lamporo di Vercelli [r. p.]. — Torino [CAPELLO, 48], Ciriè, Verrua-Savoja, Carmagnola, Moncalieri, Baldissera, Castiglione-Tor., Poirino, Santena; Valperga d'Ivrea; Susa, Rubiana, Almese [r. p.]. — Cuneo, Busca, Chiuso-Pesio: Alba, Bra, Neive, Sommariva-Bosco [r. p.]), e.

Ghìu (Tor.: a Chieri [r. p.]), che mi sono oscuri. Noto, però, che dalla forma e dal colore del Maggiolino si chiama in

Piem.

Piemonte con la stessa voce Givo la « Cicca », cioè il Mozzicone di zigaro. E quindi un richiamo ai nomi a tipo Tabàcco della Toscana e degli Abruzzi (v. più av.).

F Tampero (Tor.: a Champorcher d'Aosta, Châtillon, Ayas [GILL. & EDM., 129, Carte 683]).

Papanèla (Tor.: ad Aosta [GILL. & EDM., 129, Carte 683]), che fa ricordare un po' il Pampógna lombardo ed emiliano. Arghén-na (Tor.: a Cavagnolo [r. p.]).

Taba, o Tava (Nizzardo: quasi ov. [GILL. & EDM., 129, Carte 683]).

Buéna (Genova: a Rapallo di Chiavari [r. p.]).

Mangiapéi, letteralm.: Mangia-pere (Genova: a Finalmarina di Albenga [r. p.]), forse perchè si vede anche sugli alberi da frutto.

Pampògna (Parma [MALASPINA, 151]. — Bologna [UNGARELLI, 300, che scrive Pampàgna con l'à tonica che trae all'o], Crevalcuore [r. p.]. — Ferrara [FERRI, 103, che mette erroneamente a riscontro: « Coccinella »]), e

Palpògna (Reggio in Em.: a Guastalla [r. p.]), de' quali corrono gli uguali in Lombardia (v. a p. 1434).

Bunassira (Modena: a Fanano [r. p.]), forse perchè il Maggiolino, temendo molto il calore e la luce, e standosene perciò nascosto e assopito durante il giorno sotto le foglie, non vola che alla sera.

Tabaccóna (Massa e Carr.: a Massa [r. p.]), per il suo colore. Papànzo (Grosseto: a Ravi-Gavorrano [in com. maestra Grazioli]), che ricorda il nome similare Lombardo ed Emiliano Pampógna (v. a p. 1434) e meglio ancora il siciliano Papanzicu per una specie di Locusta (v. a p. 1099).

Indovinello (Siena [in com. dott. Nannizzi]), chiamato così dai pescatori, che l'adoperano, toltene le ali cuojose, da esca; ma non ho potuto saperne il perche. Posso ricordare solamente, che lo stesso nome è usato qui ed a Genova per la « Coccinella » (v. a pag. 1213); di cui i nomi esercitano una certa influenza sulla zoonimia popolare.

Bacolòppo (v. al n.º 32, p. 93), che ripeto quì per accennare alla sua origine probabile dalla voce Lòppo usata in Toscana (Pisa [r. p.]), negli Abruzzi (Chieti [N. N.: Nomi volg. piante di bosco; p. 2]) ed in Emilia con Lòpo (Ferrara: a Bondeno [r. p.]), per indicare l' « Acero » od « Oppio »,

Lig. -

Nizz. -

Em.

Tosc. -

cioè l'« A c e r c a m p e s tre L. », nel Veronese detto Opio od Opi o Pontéso (ov.), una delle essenze più appetite dal Maggiolino (1).

Màschio da mónte (Ancona: a Jesi [r. p.]), che mi è oscuro.

Mariòla (Pesaro-Urb.: a Fano di Pes., Gradara [r. p.]), che si riferisce, forse, a qualche formuletta bambinesca, per influenza di quelle della Coccinella (v. per i nomi similari ed alla loro interpretazione l'Intermezzo del n.º 322, capov. a, p. 504; e per una delle formulette in Antrop. [115, n.º 77]).

Pintiliscia, o Pindiriscia (Ascoli-Piceno: a Faleroni di Fermo [r. p.]), forse da Pendere, e quindi da mettere a lato del friulano Sbrindul (v. a p. 1433).

Moretfino (Perugia: a Ponte Felcino [r. p.]).

Pòccio (Roma: a Roviano [r. p.]), forse da Pòccia = « Mammella », perchè anche nel Lazio, come in Lombardia, staccano l'addome del Maggiolino per succhiarne l'umor dolce. E quindi questo nome è omologo al Vachéta lombardo (v. al n.º 634, p. 962).

Maria-padróna (Roma: a Castro dei Volsci [VIGNOLI, 306]), inerente certo a qualche canzoncina infantile tolta dal repertorio di quelle della Coccinella.

Tabacchino (Aquila: a Marsica di Avezzano [r. p.]), che trova il suo uguale accrescitivo in Toscana (v. anche più su il nome Givo piemontese a p. 1435).

Làzzaro (Campobasso: a Casacalenda di Larino [r. p.]), nome preso a prestito da quello della Cetonia dorata (v. al n.º 147, p. 333).

Fasùlo (Caserta [r. p.]), letteralm.: Fagiolo; forse, prendendo come termine di confronto le Fasùle tabacchine per il colore.

Murlo (Napoli : a Torre Annunziata [in com. prof. Moretti]), che mi è oscuro.

Pape (Benevento [r. p.]), da mettere a lato al Papanzo toscano (v. retro), ed al francese Papo de san Jouan (Baguères-de-Bigorre [ROLLAND, 245, III, p. 329]).

Umbr Laz. -

Mar. -

Abr.

Camp.

<sup>(1)</sup> La voce Lòppo è la sinartrosi di Oppio con l'articolo.

Pugl.

Bas. -

Cal.

Cantarèlla (Avellino: a S. Angelo dei Lombardi [r. p.]), e Cantarèll (Bari: a S. Teramo in Colle [r. p.]), da mettere a fianco del Cantarèla vicentino (v. più sopra).

Viòla (Bari: a Bisceglie di Barletta [in com. maestra Graziani]), nome che corre qua e là tanto per la « Coccinella » (v.
al n.º 322) quanto per la « Cetonia dorata » (v. all'Intermezzo del n.º 872, in B, c, p. 1197). I bambini biscegliesi
mettono in terra un Maggiolino, vi girano intorno e, battendo le mani, recitano la seguente invocazione:

Viòla, Viòla, minne l'acqua nòva; Cicòla, Cicòla, minne l'acqua chiòra! (1)—,

nella quale troviamo la conferma, che la voce Cicala, nel meridionale, è usata spesso con il significato di « Insetto ».

Màara (Potenza: a Trecchina di Lagonegro [r. p.]), che mi sembra un contratto di Màgara = « Strega », ma mi è oscuro.

Tirrùzza (Reggio in Calabria [r. p.]), forse da Tirri = « Frullino », per il rumore che fa simile a quello del Maggiolino?

Pissassàle (Cosenza: ad Amantea di Paola [r. p.]), che mi è oscuro, se, forse, non si collega con il Perciassàja messinese (Antillo di Castroreale [r. p.]), dato alla larva del Maggiolino, e che letteralm. indica: Apri-canali.

Scurguazzàssu (Messina: a Naso di Patti [r. p.]), che mi è oscuro.

Arròjula rrùnja (Siracusa : ad Augusta [r. p.]).

Arùga (Cagliari: a Quarto S. Elena [in com. dott. A. Cara]), letteralm.: Ruca (v. anche quanto dico intorno ai nomi tratti da Scarabaeus nel NB a pag. 1426).

Pitiriòlo (Sassari [r. p.]), che mi è oscuro.

Mummuccóni (Sassari: a Tempio-Pausania, Calangianus, Luras [r. p.]), che mi è oscuro.

993. — Matón (Venezia [Boerio, 32]; Portogruaro [r. p.]), =

<sup>(</sup>¹) Maggiolino, Maggiolino, — manda l'acqua nuova; — Cicala, cicala, — manda l'acqua chiara!

"Carruga vignajuola » (v. per la nom. al tema Bruco n.º 134; anche in Gallina n.º 341, e, per la larva, in Camola n.º 163).

- Fatt. onom. : la prossima parentela, di questo scarafaggetto attraente per la sua veste verde, lucente, metallica, con il Maggiolino.
- 994. Matón biànco (Verona: sporadicamente), = « Fringuello alpino », cioè la « Montifringilla nivalis (Brisson in gen. Fringilla) Brehm », da noi chiamata comunemente: Franguèl de la néve o Nevaról.
  - Fatt. onom.: la sua non lontana parentela con la Passera mattugia (v. al n.º 996).
- 994°. Matón mato, letteralm.: Fuco falso (Verona: qua e là sporadicamente), = « Mosca apina », cioè l' « E r y s t a l i s t e n a x (Linné in gen. Musca) Fabricius, = E. campestris e hortorum Meigen », da noi chiamata più comunemente Ava mata (v. anche al tema Mosca n.º 437, ed al NB del n.º 991).
  - Fatt. onom.: l'aspetto di un vero Fuco, che presenta questa Mosca, ultima a scomparire dalla scena estiva; essa si vede ancora sui pochi fiori che restano ne' prati, come per dare il saluto definitivo al bel sole d'ottobre.
  - NB. La larva di detta Mosca, șudicia oltre ogni dire vivendo di preferenza nella fanghiglia limacciosa degli scoli de' secchiaî o dei letamaî —, e che ha la forma curiosa di un topolino bianco senza gambe, ma con la coda lunga lunga, è chiamata dai nostri contadinelli: Vèrme co' la cóa (ov.).
- 995. Matonssèl (Verona: a Roncà), = « Pecchione » o « Bombo » (v. per la nom. al tema Calabrone n.º 145; ed anche in Mosca n.º 439, Vespa n.º 675).
  - Fatt. onom.: certo il volare da folle proprio di questo grosso e villoso parente dell'Ape dal colore giallo dorato a fascie nere —, quando, disturbato, esce impaurito dal suo nido sotterraneo.
- 996. Mattusino (Roma [Schembri, 275, p. 16 n.º 154]), = « Passera mattugia », cioè il « Passer montanus (Linné

in gen. Fringilla) Brisson », nel Veronese detto: Pàssara grautina.

Matterùgia (Pisa [SAVI, 270, II, p. 144]).

— Fatt. onom.: forse l'agitarsi arrabbiato che fa questa Passera — battendo la coda, arricciando il ciuffo e stridendo come una ossessa —, quando vede la Civetta; ed il suo gettarsi come folle entro le reti, così da trascinarvi per suggestione anche gli altri uccelletti.

997. — Matonssin (Verona: dove? [in fede Dal Nero, 8, p. 29 estr.]), = «Sordone», cioè l'«Accentor collaris (Scopoli in gen. Sturnus) Newton», detto ancora da noi più comunemente: Pàssara mata, e nella regione montana: Smatóri.

Matón (Rovereto [AZZOLINI, 13]. — Padova [CONTARINI, 62,

p. 87).

Matón, o Mataròtt (Ticino: a Braggio [FATIO, 97, II, 392]).

Mattacchióne (Grosseto: a Massa-Marittima [in com. maestra Mazzarocchi]).

Mattacchiàno (Lucca [GIGLIOLI, 128, p. 324]).

— Fatt. onom.: il saltellare irrequieto, che fa questo silvano fra i sassi, e l'arrampicarsi continuo su e giù per le rocce a frugare ogni buco, ogni spaccatura, ogni rientranza, ogni più piccolo nascondiglio, per cercarvi semi, ragnuzzi, insettini, od altro.

Per il nome veronese Pàssara mata, la sua somiglianza con il Passero comune, ed il suo canto che ricorda quello della Passera scopajuola.

998. — Matonssin (Verona: ov.), = « Calabrone » (v. per la nom. a questo tema n.º 142; ed anche in Baco n.º 11, Mosca n.º 440, Tafano n.º 607°, Vespa n.º 677, Carbonajo n.º 721, Spia n.º 886, Marteilo n.º 943).

Matarón (Novara: ad Ameno, Casalbeltrame, Cavaglietto, Cavaglio-Agogna, Fontanetto-Ag., Suno [r. p.]).

Meteron (Nov.: a Ghemme, Recetto [r. p.]).

— Fatt. onom. : certo il suo volare da folle intorno intorno a chi è tanto disgraziato da stuzzicarlo nel suo nido.

998°. — Matonssin todésco (Verona: qua e là), = « Calabronaccio » o « Calabronaccio nero » (v. per la nom. al tema Carbonajo n.º 721).

- Fatt. onom.: la sua parentela con il Calabrone, ed il suo mantello nero profondo, stemmato sull'addome in giallo dorato.
- 998b. Matonssin néro (Verona: quasi ov.), = « Foralegno » o « Calabrone violastro » (v. per la nom. al tema Baco n.º 54; ed anche in Calabrone n.º 146, Vespa n.º 674, Martello n.º 942).
- 999. Matonèla (Verona: a Legnago ed a Monteforte), = « Vespa » (v. per la nom. al tema Vespa n.º 670; ed anche in Assiolo n.º 7, Biscia n.º 107, Martello n.º 941).
  - Fatt. onom.: la sua somiglianza con il Calabrone, da noi detto **Matonssìn** (v. n.º 998), ma di statura più piccola; e quindi il diminutivo.
- 999°. Macóttu, letteralm.: Mattotto, da Maccu = « Matto », che sarebbe secondo il DIEZ [93, p. 382] il Maccus d'Apulejo (Sassari [MARCIALIS, 156]), = « Strillozzo » (v. per la nom. al tema Pipistrello n.º 492°; ed anche in Predicatore n.º 856).
  - Fatt. onom.: gli strilli da folle, che emette questo silvano.
- 1000. Lumàga mata (Bormio [Longa, 144]), = « Lumacone » (¹), cioè ogni specie del gen. « Limax », detta nel Veronese: Lumàga (città e dint.), Limàsso (quasi ov. in prov.), Limèga (Vestenanuova, S. Stefano di Zimella e lungo il confine vicentino), Lö:

<sup>(1)</sup> Anche la Lumaca contribuì al battesimo di alcune piante:

<sup>1. —</sup> Erba rablòira (Piemonte: ov. [Colla: Herb. pedem., VIII]),

= « Centimorbia » (v. per la nom. alla nota del tema Cavallo, n.º 10).

— Ed anche: « Edera terrestre », cioè la « N e p e ta g l e c h o m a
Beuth., = Glechoma hederacea L. », in veronese detta: Enera tarèstre
ov.). — Ed anche: « Centofoglie », o « Cinquefoglie », o « Fragolari »,
o « Spillabuco giallo », ecc. (Toscana [Targ.-Tozz.: Diz. bot. it.]),
cioè la « P o t e n t i l l a r e p t a n s L. », nel Veronese chiamata:
Fraga ssalvèga (ov.). Tutte tre piante erbacee striscianti; e quindi il
qualificativo rablòira da Rablèe = « Strascinare », come nel Lümassa
rablòira per « Lumacone » (v. la nota a p. 145).

<sup>2. —</sup> Lumacóne bianco, o «L. tutto bianco» (Toscana [Targ.-Tozz. su cit.]), cioè l' «I thyphallus impudicus (Linné in gen. Phallus) Fr., in veronese detto Fóngo da bissi (Roveggia e S. Pancrazio presso la città), per la sua forma, che dà ragione tanto al nome toscano quanco al linneano.

magòt (Torri), ma riferendosi specialmente al « Li m a x a g r e - s t i s Linné», che è il più comune; ed anche: Lumagón (città) e Slumagàsso (¹) (contado), riferendosi specialmente al « Li m a x m a x i m u s Linné», il più grosso; e Lumàga da sseciàr, letteralm.: Lumaca dei secchiaî (città), al « Li m a x v a r i e g a - t u s Draparnaud», che sale di notte dalla canna del secchiajo.

— Fatt. onom.: la sua parentela con la Chiocciola, detta a Bormio: Lumàga [Longa, 144].

NB. — L' « Allumacatura », cioè quella traccia argentina che lasciano i Lumaconi per dove passano, è detta nel Veronese: Bàa o Bava (quasi ov.); Sfriso de limasso o Friso de limasso (2), letteralm.: Segno di lumaca (Rivoli, Pescantina); Strissio (S. Stefano di Zimella); Slùsia, che vorrebbe indicare cosa che luccica (Trevenzuolo, Cerea, Isola della Scala); Sbàusa, corrotto e peggiorativo di Bava con l's intensiva (Villabartolomea, Cerea); Ssia, voce usata dai contadini per indicare anche la traccia luminosa delle stelle filanti (Roncanova, Isola della Scala, Gazzo); Spèi de lumèga, letteralm.: Specchio di lumaca o Slimegaóra, cioè: Cosa di Lumaca (Vestenanuova); Mocajo, letteralm.: Moccio (sporadicamente qua e là come a Vigasio, Sommacampagna, S. Giov. Lupatoto, Pescantina, Costermano). Ma quest'ultima voce è adoperata più volontieri dai nostri contadinelli per indicare il « Muco delle Chiocciole », che tramandano in abbondanza quando si contraggono forte entro al guscio, se tormentate dai loro aguzzini. E questo perchè i monelli dei paesi ultimi indicati usano di questo muco per imitare gli uccellatori alle panie e tentare, in vece, di prender con esso le Cicale. Pungono e irritano la Chiocciola con una spina, affinchè nel contrarsi energicamente secerna il muco in abbondanza, in-

(2) La voce Sfriso ha varî significati: « Striatura », e « Graffiatura », e « Segno », e « Frego », e « Sfregio ».

<sup>(</sup>¹) Questa voce è un bell'esempio della « intensificativa, come nelle altre veronesi: Sbòssega, più che Bòssega = « Tosse »; Smorssegàda, più che Morssegàda = « Morso »; Slavaciàda, più che Lavada = « Lavata »; Sfregonàr, più che Fregàr = « Fregare »; Spaciugàr, più che Paciugàr = « Impasticciare »; Sfrugnar, più che Frugnar = « Frugacchiare »; Scalumàda, più che Calumàda = « Sbirciata »; Sbàtar, più che Bàtar = « Battere »; Sbeaciàr, più che Béar, = « Bere »; Sbatocolàr, più che Batocolar = « Picchiettare ».

vitandovela pure, se non ne spreme molto, con il seguente fervorino che udii a Costermano:

> Bugón, Bugón, manda fóra 'l to mocài, sse no te 'nfilo co 'l pirón! (') —;

intridono poscia l'estremità di una verghetta fissata a squadra sopra un bastoncino; dispongono l'inganno presso qualche albero frequentato dalle stridule bestiole; e poi s'acquattano non lungi, nella speranza di vedere qualche cantatrice incauta posarsi sull'insidia e rimanervi presa, come un uccellino alla pania.

Ma, più spesso, i monelli impazienti tentano di toccare direttamente, con la punta intrisa di muco, la Cicala, perchè vi resti attaccata. E in questo caso i piccoli cacciatori la invitano a star proprio ferma al suo posto, per arrivare a toccarla, con un altro fervorino:

> Ssigalìn, Ssigalón, sta fermo che te ciàpo co 'l mocai de sto Bugón! (2)

(2) Cicalino, Cicalone, — sta fermo che ti acchiappo — con il muco di questa Chiocciola:

<sup>(1) &#</sup>x27;Chiocciola, Chiocciola, — manda fuori il tuo muco, — se no ti infilo con la forchetta!



Aggiunte bibliografiche

ED

INDICI



## Aggiunte bibliografiche

NB. — Son libri che ebbi quando i primi fogli del mio lavoro erano già stampati.

Il segno \* indica sempre opera mancante alla mia raccolta.

- 315. Baráibar Y Zumárraga (Fed.): Vocabulario de palabras en Alava y no incluidas en el diccionario de la Real Academia Española, o que lo están en otras acepciones ó como antiquadas; XIII edic., Madrid, J. Rates, 1903. - (Vi è l'etimologia delle voci. - Da p. 309 a p. 312 vi è l'indice particolare del nome degli animali; da p. 313 a p. 318 vi è quello del fitonimi : e l'uno e l'altro con termini scientifici).
- 316. Bloch (O.): Lexique français-patois des Vosges méridionales; Paris, Champion, 1917.
- 316a. **Boerio** (G.): Dizionario del dialetto veneziano; I ediz., Venezia, Andr. Santini & F., 1829.
- 317. Brügger (Alice): Les noms du Roitelet en France; Zurich, Soc. S. du Grutli, 1922. — (E una tesi di laurea di p. 110).
- 318. Carminati (M.) & Viaggi (G. G.); Piccolo Vocabolario bergamasco - ita-

- liano; Lovere, G. Amighetti, 1906. (Libretto di 159 pagg., ma che merita attenzione per l'accurata accentuazione e per aver messo l'ubicazione a molte voci).
- 319. Clerico (sac. Gius.): Il dialetto di Viverone. Vocaboli del linguaggio parlato di Viveronesi racc. ed annot. dal Sac. G. C. editi dal nipote P. Zublena; Biella, Tip. Um. Biellese, 1923. (Libriccino di pagine 96, redatto specialmente per gli scolari di Viverone).
- 319a. Contarini (P.): Vocabolario portatile del dialetto veneziano; III ediz. riveduta e corretta da V. Malamani, Venezia, Tipogr. dell'Ancora, I. Merlo editore, 1888.
- 320. Cracioni (Giov.): Note di letteratura dialettale reggiana; estr. dagli « Studî di storia, di letterat. e d'arte in onore di Naborre Campanini »; Reggio in Em., Coop. lavor. tipogr., 1921. — (Dalla pag.

295 alla 325 parla dei vocabolarî reggiani manoscritti conservati nella Bibliot. com. di Reggio in Em.; e nelle pagg. 329-331 vi è un'appendice con un centinajo circa di voci dialettali tratte da vocabolarî del Denti).

321. — Dauzat (A.): Essais de géographie linguistique. Noms d'animaux; Paris, Champion, 1921.

322. — \* Garcia = Lomas (G. Adr.): Estudio del dialecto popular montañés.

Fonética, etimologias, y glosario de voces; San Sebastian, Nueva Editorial, 1922. — (Contiene varî nomi di animali, con formulette infantili).

323. — Gliozzi (Ett.): Il parlare calabrese e l'italiano.
Confronti; Torino, Soc.
Editr. Internaz., 1923. —
(Libriccino fatto per le scuole element.; ma bene.
Dalla pag. 92 alla 116 vi è un vocabolarietto a due colonne fitte, con circa duemila voci, oltre a quelle ricordate nel testo).

324. — Goidanich (P. G.): Ricerche etimologiche. Serie I: Denominazioni del pane e di dolci caserecci in Italia; Mem. R. Accad. delle Sc. dell'Istituto di Bologna, S. I, v. VIII, Gamberini e Parmegiani, 1914, pp. 23-66. — (Dolente di non aver avuto questa preziosa memoria in tempo utile per alcune considerazioni, che avrei potuto fare su qualche nome).

325. — Griera (A.): Els noms dels peixos dels mars i rius de Catalunya; Butlletì de dialect. cat., gen.juny 1923, Barcelona, Inst. d'et. cat., 1923 (Estratto).

= = = : Atlas lingüistic 326. de Catálunya; Barcelona, Inst. d'estudis catalans, vol. I - 1923, II e III -1924. - (E un prezioso lavoro fatto sullo specchio dell'a Atlas ling, de la Fr. » dei GILL. & EDM., ma con maggior lusso e chiarezza, avendo i numeri ed i confini in rosso, ed nomi in nero. Fino ad oggi furono pubblicate 586 Mappe ; l'ultima delle quali contiene la voce « Les crosses ».

> — Mi sento poi in obbligo di porgere i miei più vivi ringraziamenti all'Autore di quest'opera, perchè volle con larga cortesia mettere a mia disposizione tutto il materiale inedito).

327. — = = : Qüestionari per a l'« Atlas lingüistic » de Catalunya, Balears, Valencia, Rosseiló i Sardenya. — (Libretto di pagg. 121, con 2886 voci e frasi).

328. — Le Roux (P.): Atlas linguistique de la Basse-Bretagne; Paris, E. Champion, 1924, 1° fasc. — (Anche questo lavoro è fatto sulla falsariga dell'Atlas dei Gill. & Edm., ma con l'inconveniente di non avere le tavole in ordine alfabetico. Questo fasc. contiene 100 tavole).

329. — Malara (Giov.): Vocabolario dialettale calabro reggino - italiano; Reggio-Cal., Calabrò, 1909. — (Volumetto in 16º piccolo con Prefazione fino a p. VIII, e Grammatichetta fino a p. XX).

330. — Meschieri (Eus.). — V. al n.º 168ª. - (Lo ricordo, perchè finalmente, ho potuto averne una copia per infinita cortesia dell' Autore medesimo. Il quale, nello stesso tempo, m'annunziava, che entro il 1924 avrebbe cominciata la pubblicazione di una nuova edizione del " vocab. mirandolese », accresciuta così da formare un volume di circa ottocento pagine).

330a. — Patriarchi (Gasp.): Vocabolario veneziano e padovano co' termini e modi corrispondenti toscani; I ediz. Padova, Gonzatti, 1775.

331. — Prati (A.): I Valsuganoti (La gente d'una regione naturale); Torino,
Chiantore, 1923. — (Da
pag. 32 a pag. 57 vi sono
alcuni elenchi di voci in
ordine alfabetico molto
importanti).

332. — Riegler (R.): Andalus.

primita « Turmfalke »;

Archiv für das Studium

d. neueren Sprachen und

Litteraturen. — (Estratto, senza nessuna indicazione nè di volume, nè di

anno. — È la sola p. 258

dei « Kleinere Mitteilungen »).

333. -===: Italienische Vo-

gelnamen; Archivum romanicum, v. VI, Genève, L. S. Olschki. — (Estratto senza data; da p. 167 a p. 174).

334. — = = : Italienische Vogelnamen; Arch. romanicum, v. VII, Gen., L. S. Olschki. — (Estr. senza data, da p. 1 a p. 26).

335. — = = : Ital.-dial. Guar-dalepre « Ziegenmelker »,
Strolaga « Lappentaucher », ecc.; Wörter und
Sachen, v. IV, Heidelberg,
C. Winter, 1912. — (Estratto, da p. 173 a p.
176).

336. — = = : Caprimulgus und Verwandtes; Wörter und Sachen, v. VII, Heidelb., Winter, 1921. — (Estr., da p. 136 a p. 144).

337. — = = = : Zum Bedeutungswandel von Bestia im Romanischen; Wörter und Sachen, v. VI, Heidelb., Winter, 1915. — (Estr., da p. 196 a p. 198).

338. — Romano (Fr.): 'Come si dice? Piccolo vocabolario sicil. - ital.; Palermo A. Reber, 1913. — (Libercolino minuscolo di 42 pagine in 16° piccolo, compilato per le scuole elementari).

339. — Sallent (A): Els noms dels ocelis de Catalunya; Butlleti de dialectologia catalana, gen.-des. 1922, Barcelona, Institut d'estudis catalans, 1922, pp. 54-100.

340. — Vella (F.): Dizionario portatile delle lingue maltese, italiana, inglese; Parte I, Livorno, Stamp. d. Art. tipograf., 1843.

#### Elenco

## di quei pochi lavori botanici che ho citati nel testo

NB. - Anche in questo elenco segno con \* i lavori di cui mi son servito, ma che non fanno parte della mia raccolta.

- 341. Albo (G.): La vita delle piante vascolari nella Sicilia meridionale-orientale: Parte II: Flora; Ragusa. Salv. Piccitto, 1919. - (Volume di pag. 308; da pag. III a VI la prefaz.; da pag. 1 a 300 la flora in ord. sistem., con il nome scientif., l'italiano ed i vernacoli ai quali, però, manca l'ubicazione particolareggiata). - (I nomi vernacoli sono tolti quasi tutti dall'Assenza [342]).
- 342. Assenza (Vinc.): Dizionario botanico dialettaleitaliano-scientifico della maggior parte delle piante spontanee, coltivate ed ornamentali della contea di Modica; Modica, tipolitogr. Unione, 1923. -(E un libretto di pagg. 223. 'Contiene l'indice dei nomi vernacoli da p. 11 a p. 27; l'indice dei nomi italiani da p. 31 a p. 59; e nel resto l'elenco delle piante disposte per ordine alfabetico. Molti nomi sono semplici traduzioni della voce scientifica o italiana; avrebbe potuto essere fatto con migliore esattezza e semplicità).
- 343. Bertoldi (Vitt.): Un ribelle nel Regno dei fiori. I

nomi romanzi nel « Colchicum autumnale L. » attraverso il tempo e lo spazio; Biblioteca dell'« Archivum romanicum » S. II, v. IV, Genève, Olschki, 1923. - (Prezioso studio linguistico intorno alla etiologia [semantica, direbbero molti con un duplicato inutile] dei numerosi fitonimi dialettali del Colchico, nella quale spira un soffio veramente caldo, entusiasta e sapiente di modernità e di italianità).

- 344. Casali (C.): I nomi delle piante nel dialetto reggiano; Reggio in Em., Bondavalli, 1915.
- 345. \* Cara (A.): Vocabolarietto botanico relativo alla Sardegna; Cagliari, Tip. del Corriere, 1887. (Volumetto di 64 pagine; sono notati prima i nomi italiani, poi i sistematici, e quindi i corrispondenti vernacoli).
- 346. = = = : Vocabolarietto botanico sardo italiano; Cagliari, Tip. del Corriere, 1889. (Volumetto di 96 pag.; sono notati prima i nomi dialettali con l'ubicazione, poi gli italiani).
- 346a. Cogusi-Persi (Ign.): v. il n.º 73.

- 347. Dalla Torre (K. W. v.):
  Die volksthümlichen Pflanzennamen in Tirol und
  Vorarlberg nebst folkloristischen bemerkungen zur
  Flora des Landes; Insbruck, Edlinger, 1895.
- 348. De Toni (E.): Sui nomi vernacoli di piante nel Bellunese; Atti R. Ist. Veneto di Sc., lett. ed Arti, S. VII, v. IX, Venezia, Ferrari, 1898, pagg. 195-206.
- 349. Finamore (G.): Botanica popolare abruzzese;
  Arch. p. lo studio delle trad. pop., v. VIII, pp. 29-46.
- Goiran (Ag.): le piante 350. fanerogame dell'Agro Veronese; in « Monografia statistica - economica ecc. [117] » (Estratto). (Censimento botanico regionale che si solleva dalla mediocrità per occupare di sbalzo uno dei primi posti. In esso si trovano anche copiosi i nomi dialettali di molte specie, non accompagnati però [cosa, che nel tempo nel quale fu redatto il lavoro, non era presa in considerazione] dalle ubicazioni; alla quale mancanza ho cercato più che mi fu possibile di sopperire io).
- 351. Gortani (L. e M.): Flora friulana con speciale riguardo alla Carnia; Udine, Doretti, 1905. (Questi tre volumi copiosi di notizie e preziosi per la biologia vegetale e la florula regionale, sono ancora ricchi di fitonimi).

- 352. Gusumpaur (F.): Vocab. botanico napolitano con l'equivalente latino ed ital.; Napoli, Chiurazzi, 1887.
- 353. Lagomaggiore (N.) & Mezzana (N.): Contributo allo studio dei nomi volgari delle piante in Liguria; Atti Soc. Ligust. di Sc. Nat. e Geograf., v. XII, Ciminago, 1902. (Io ho l'estratto).
- 354. \* Lagusi (V.): Erbuario italo-siciliano; Napoli, 1742.
- 355. Longa (G.): v. il n.º 144. — (Alla pag. 279 vi è il « Vocabolario botanico ».
- 356. Marzell (H.): Die Tiere in deutschen Pflanzennamen. Ein botanischer Beitrag zum deutschen Sprachschatze; Heidelberg, C. Winter, 1913. (Da p. 211 a p. 231 vi è un indice importante dei nomi ted. di animali che originarono fitonimi; ed a p. 232 vi è l'indice scientifico dei generi delle piante menzionate. Vi sono anche nomi dialett, italiani).
- 357. = = : Neues illustriertes Kräuterbuch. Eine Anleitung zur Pflanzenkenntnis unter besonderer Berücksichtigung der in der Heilkunde, im Haushalt und in der Industrie verwendeten Pflanzen, sowie ihrer Volksnamen; Reutlingen, Euslin & Laiblins, 1923.
- 358. = = = : Unsere Heilpflanzen ihre Geschichte
  und ihre Stellung in der
  Volkskunde, Ethnobotani-

sche Streifzüge; Freiburg im Breisgau, T. Fischer, 1922.

359. — Mattirolo (O.): I vegetali alimentari spontanei
del Piemonte (Phytoalimurgia pedemontana);
Torino, Lattes & C., 1919.
— (E' una preziosa raccolta di piante mangerecce con i nomi dialett. piemontesi raccolti dallo stesso aut. e con l'ubicazione).

Monti (Lor.): Dizionario 360. botanico veronese che comprende i nomi volgari veronesi delle piante da giardino col corrispondente latino linneano, cui aggiungonsi altre specie indigene, e i nomi italiani; Verona, Mainardi, 1817. - (Questo libretto - il secondo dei vocabolarî botanici dialettali pubblicati in Italia [il primo fu quello del Targioni-Tozzetti], e come quello diviso in due parti: dialettale-ital.-scient, la prima [da p. 35 a p. 92], scient.dialett.-ital. la seconda [da p. 95 a p. 157] — è fatto con tanta cura meticolosa e con tanta esattezza, che non pare certo di un secolo fa, allora quando lo studio dei dialetti era ancora da nascere. Vi sono quattro paginette della prefazione [19 - 22] nelle quali l'autore parla della etiologia di alcuni nomi vernacoli, che sembrano d'oggi. A pagg. 24-25, poi, scrive: " Avverto però ch'io trascrivo i nomi popolari tali e quali ho

udito pronunciarli, chè riducendoli a lingua italiana, come ha fatto il sullodato Autore (il Seguier),
cambiano aspetto »; non
pare di leggere il PITRÈ o
qualche altro raccoglitore
demologo moderno? Ed è
perciò che non ha dimenticato le avvertenze per la
pronuncia [p. 25 in nota];
ma non ha messa, in vece,
le ubicazioni particolari
dei varì nomi).

361. — N. N.: Nomi volgari adoperati in Italia a designare le principali piante di bosco; Annali del Minist. di Agric. Ind. e Comm., v. 60, Firenze, Barbera, 1873. — (E di scarso valore).

362. — \* Pasquale & Avellino: Flora medica della Prov. di Napoli; Nap., 1832.

363. — \* Penzig (O.): Flora popolare ligure; Att. Soc. Ligust. di Sc. Nat. e Geograf., v. VIII, Genova, Ciminago, 1897. — (Dap. 249 ap. 308 vièl'elenco delle piante disposte per fam. secondo l'ord. Linneano; dap. 341 ap. 379 vièl'indice alfab. dei nomi dialettali, nel quale ogni voce è seguita dall'ubicazione e dal nome scientifico).

363a. — Pirona (J.): v. il n.º
233. — (A pag. 481 vi è
il « Vocabolario botanico
friulano).

364. — Raggi (L.): Flora popolare della Romagna. Contributo allo studio dei nomi volgari delle piante in Romagna: II ediz. riveduta ed aumentata ad uso degli studiosi, degli agricoltori, degli agenti di campagna e delle scuole agrarie; Bologna, Zanichelli, 1904.

- 365. Saccardo (Dom.): Dizionario dei nomi volgari delle piante medicinali e da essenze più in uso e dei corrispondenti scientifici latini; Arch. di Farmacol. e Scienze affini, fasc. VIII., Roma, Centenari, ag. 1917. (Fu pubblicato un estratto dalla « Federaz. Pro Montibus » in Roma).
- 366. Targioni-Tozzetti (O.): Dizionario botanico italiano che comprende i nomi volgari italiani, specialmente toscani, e vernacoli delle piante raccolti da diversi autori, e dalla gente di campagna, col corrispondente latino linneano; Firenze, G. Piatti, 1809. - (E il primo e più importante dei vocabolari di questo genere, costituendo esso la sorgente copiosa alla quale attingono largamente tutti coloro che han bisogno di trascrivere il nome letterario di una pianta, o che può esser tale).
- 367. Ungarelli (G.): Le pian-

te aromatiche e medicinali nei nomi, nell'uso e nella tradizione popolare bolognese; Bologna, L. Parma, 1921. - (E un preziosissimo vocabolarietto, con il relativo indice dei nomi latini, edito per cura della Soc. emiliana « Pro montibus et silvis ». Esso, insieme con quello ligure dei LAGOMAGGIORE & MEZZANA, sia dal lato linguistico, sia dal lato scientifico, fanno desiderare che in ogni provincia se ne pubblichi uno di simili).

- 367a. = = [300]. (A pag. 209; sotto la voce *Pianta* vi è un elenco di fitonimi divisi per gruppi: Alberi, Biade, Erbe medicinali o varie, Fiori od erbe odorose, Frutti; ed ogni gruppo ordinato alfabeticamente).
- 368. Vacca = Concas (S.)
  [301]. (Da p. 113 in poi vi è il vocabolario botanico).
- 369. Zangheri (P.): La flora del circondario di Forlì; Nuovo Giornale Botanico Italiano, Nuova Serie, v. XX, N.º 1, Firenze, Pellas, 1913, pagg. 45-143. (A pag. 140 vi è un: Dizionarietto-indice dei 'nomi vernacoli citati).

# Indice delle figure

| Fig. 1. — Distribuz. geograf. dei tipi omonimici del Baco da seta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ## 2. — Distribuz, geograf. intensiva nelle varie regioni dei nomi riflessi di *Bombix*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Distribuz. geograf. intensiva nelle varie regioni dei nomi riflessi di Bombix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| dei nomi riflessi di Bombix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 3. — Carta dianemetica dei sinonimi di Ragnatela . 127  3 3bis. — Carta dianemetica dei nomi della Chiocciola . 138  4. — Distribuz, geograf, dei sinonimi di Pungiglione . 182  4a. — Distribuz, geograf, nel Friuli dei sinonimi dialettali del Lombrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| <ul> <li>3bis. — Carta dianemetica dei nomi della Chiocciola</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| <ul> <li>4. — Distribuz, geograf, dei sinonimi di Pungiglione</li> <li>4<sup>a</sup>. — Distribuz, geograf, nel Friuli dei sinonimi dialettali del Lombrico</li> <li>5. — Distribuz, geograf, dei sinonimi di Biscia</li> <li>6. — Distdibuz, geograf, dei sinonimi di Tartaruga</li> <li>7. — Carta dianemetica dei sinonimi di Anguilla</li> <li>8. — Distribuz, geograf, dei riflessi di Cavallo e Cavaliere</li> <li>valiere</li> <li>valietta</li> <li>9. — Distribuz, geograf, dei sinonimi di Tacchino</li> <li>valletta</li> <li>382</li> <li>9. — Distribuz, geograf, dei sinonimi di Tacchino</li> <li>530</li> <li>10. — Carta dianemetica dei sinonimi di Mignatta e Sanguetta</li> <li>Sanguetta</li> <li>11. — Aree geograf, dei nomi del Pipistrello</li> <li>732</li> <li>12. — Carta dianemetica dei sinonimi di Porco</li> <li>768</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ** ** ** ** ** ** ** ** Distribuz. geograf. nel Friuli dei sinonimi dialettali del ** Lombrico** ** 226  ** ** 5. ** Distribuz. geograf. dei sinonimi di ** Biscia** ** 244  ** 6. ** Distribuz. geograf. dei sinonimi di ** Tartaruga** 258  ** 7. ** Carta dianemetica dei sinonimi di ** Anguilla** 278  ** 8. ** Distribuz. geograf. dei riflessi di ** Cavallo e ** Cavallere** ** 372  ** 8a. ** Distribuz. geograf. nel Friuli dei nomi della ** Cavalletta** ** 382  ** 9. ** Distribuz. geograf. dei sinonimi di ** Tacchino** ** 530  ** 10. ** Carta dianemetica dei sinonimi di ** Mignatta e ** Sanguetta** ** 631  ** 11. ** Aree geograf. dei nomi del ** Pipistrello** ** 732  ** 12. ** Carta dianemetica dei sinonimi di ** Porco** ** 768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| tali del Lombrico  tali del Lombrico  Distribuz, geograf, dei sinonimi di Biscia  Carta dianemetica dei sinonimi di Tartaruga  To Carta dianemetica dei sinonimi di Anguilla  To Sa. — Distribuz, geograf, dei riflessi di Cavallo e Cavaliere  To Sa. — Distribuz, geograf, nel Friuli dei nomi della Cavalletta  Sa. — Distribuz, geograf, dei sinonimi di Tacchino  To Sa. — Distribuz, geograf, dei sinonimi di Tacchino  To Sa. — Distribuz, geograf, dei sinonimi di Mignatta e  Sanguetta  To Sanguetta  To Sanguetta  To Sanguetta  To Carta dianemetica dei sinonimi di Porco  To Sanguetta  To Carta dianemetica dei sinonimi di Porco  To Sanguetta  To Carta dianemetica dei sinonimi di Porco  To Sanguetta  To Carta dianemetica dei sinonimi di Porco  To Sanguetta  To Carta dianemetica dei sinonimi di Porco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| <ul> <li>5. — Distribuz. geograf. dei sinonimi di Biscia</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| <ul> <li>6. — Distdibuz, geograf. dei sinonimi di Tartaruga</li> <li>7. — Carta dianemetica dei sinonimi di Anguilla</li> <li>8. — Distribuz, geograf. dei riflessi di Cavallo e Cavaliere</li> <li>8. — Distribuz, geograf. nel Friuli dei nomi della Cavalletta</li> <li>9. — Distribuz, geograf. dei sinonimi di Tacchino</li> <li>9. — Distribuz, geograf. dei sinonimi di Mignatta e Sanguetta</li> <li>81. — Aree geograf. dei nomi del Pipistrello</li> <li>732</li> <li>733</li> <li>740</li> <li>741</li> <li>742</li> <li>743</li> <li>744</li> <li>745</li> <li>745</li> <li>746</li> <li>746</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| <ul> <li>7. — Carta dianemetica dei sinonimi di Anguilla . 278</li> <li>8. — Distribuz. geograf. dei riflessi di Cavallo e Cavaliere</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| <ul> <li>8. — Distribuz. geograf. dei riflessi di Cavallo e Cavaliere</li> <li>8a. — Distribuz. geograf. nel Friuli dei nomi della Cavalletta</li> <li>9. — Distribuz. geograf. dei sinonimi di Tacchino</li> <li>10. — Carta dianemetica dei sinonimi di Mignatta e Sanguetta</li> <li>11. — Aree geograf. dei nomi del Pipistrello</li> <li>12. — Carta dianemetica dei sinonimi di Porco</li> <li>768</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| valiere  valiere  Distribuz. geograf. nel Friuli dei nomi della Cavalletta  9. — Distribuz. geograf. dei sinonimi di Tacchino  10. — Carta dianemetica dei sinonimi di Mignatta e  Sanguetta  11. — Aree geograf. dei nomi del Pipistrello  12. — Carta dianemetica dei sinonimi di Porco  768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| <ul> <li>8a. — Distribuz. geograf. nel Friuli dei nomi della Cavalletta</li> <li>9. — Distribuz. geograf. dei sinonimi di Tacchino</li> <li>10. — Carta dianemetica dei sinonimi di Mignatta e Sanguetta</li> <li>11. — Aree geograf. dei nomi del Pipistrello</li> <li>12. — Carta dianemetica dei sinonimi di Porco</li> <li>768</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110  |
| valletta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| <ul> <li>9. — Distribuz. geograf. dei sinonimi di Tacchino</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| <ul> <li>Danguetta</li> <li>Mignatta</li> <li>Sanguetta</li> <li>Mignatta</li> <li>Aree geograf. dei nomi del Pipistrello</li> <li>Tarta dianemetica dei sinonimi di Porco</li> <li>Tarta dianemetica dei sinonimi di Porco</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Sanguetta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| <ul> <li>11. — Aree geograf. dei nomi del Pipistrello</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| " 12. — Carta dianemetica dei sinonimi di Porco 768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| » 13. — Carta dianemetica dei nomi del Ramarro 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| de l'activité de |      |
| » 14. — Carta dianemetica dei sinonimi di Ratto 857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| " 15. — Distribuz. geogr. dei nomi della Zanzara 1063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| - A Area gengr degli gidonimi a ham Faultai 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| " 16.   B. Distribuz. dei sinonimi della Forfecchia 1257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| (- A. Distribuz, dei nomi della Lucciola da temi og-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| » 17. } gettivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| (- B. Distribuz dei momi della Lucciola da altri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| temi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a la |
| » 18. — Carta dianem, degli eidonimi dal tema Pane 1379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| » 19. — Carta dianem. degli eidonimi dal tema Diavolo 1416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |

### Indice delle formulette infantili

### A. - Inerenti ad animali.

Ape: p. 661.

Allodola: p. 1123.

Capricorno fabbro (Cerambice): p. 1115.

Chiocciola: pp. 132, 134, 136, 140, 143, 146, 147, 149, 151, 152, 157, 167, 169, 1443.

Cetonia o Gazzillori: pp. 1192, 1198.

-Cicala: p. 1443.

Cinciallegra: p. 1124.

Coccinella: pp. 177, 488, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 513, 514, 516, 517, 518, 1103, 1207, 1208, 1212, 1213, 1214, 1216, 1324, 1325, 1365.

Cicalina (Cüchin): p. 1226.

Colombina (farfalla): pp. 1226, 1227, 1228, 1229.

Donnola: p. 1232.

- Falangio: p. 1187.

-Farfalla: p. 481.

- Gazzillori o Cetonia: pp. 1192, 1198.

Gheppio: p. 1119. Ghiozzo: p. 284.

-Grillo: pp. 51, 565, 566, 603, 1365.

-Libellula: pp. 38, 54, 58, 59, 477, 1401, 1403.

Locusta: p. 1099.

Lombrico: pp. 232, 1365.

Lucciola: pp. 607, 1303, 1306, 1308, 1309, 1313, 1319, 1325, 1326, 1335, 1342, 1347, 1348, 1349, 1350, 1353, 1364, 1366, 1367.

Lucertola: p. 603. Maggiolino: p. 1438. Ortolano: p. 1123.

Palinculo (Zigena): p. 1139. Piattola (Blatta): p. 1392.

Pipistrello: pp. 480, 727, 728, 741.

Pojana: p. 759.

Porcellino di sant'Antonio (Aselluccio): p. 1110.

Pregadio: p. 985.

Ramarro: pp. 617, 808, 809, 823, 824.

Rana: p. 838.

Rondine: pp. 885, 886, 887. Stercorario: pp. 86, 1392. Uccelli varî: p. 1124.

Usignolo: pp. 1122, 1123, 1124.

Zanzara: pp. 1054, 1064.

B. — Inerenti a vegetali.

Erba cedronella: p. 1327. Margherita: p. 251. Soffione: p. 95.

C. - Varie.

Cantilena per il giuoco della palla: p. 1211.

Ragazze che non si sposano: p. 1232.

Susanna: p. 53. Velo: p. 661, 662. Villotte: p. 1210.

# Indice delle materie

|                                                            | Pagir   | 20 |
|------------------------------------------------------------|---------|----|
| Presentazione del libro                                    | 1 (1811 | 5  |
| Autori citati nel testo (fino al n.º 314)                  |         | 7  |
| [Aggiunte bibliografiche (dopo il n.º 315)                 | 14471   |    |
| Osservazioni fonetiche                                     | 1441]   | 20 |
| Significato di alcune voci correnti nel testo              |         | 28 |
| Introduzione generale:                                     |         | 99 |
| [Tentativo di classificazione degli zoonimi                |         | 32 |
| Nomi collettivi omoganei                                   |         |    |
| Nomi collettivi omogenei                                   | ))      |    |
| » » eterogenei                                             | 33      |    |
| Area magrafaha                                             | , »     |    |
| Aree geografiche                                           | 35      |    |
| Modalità nella formazione di zoonimi per paragoni          | >>      |    |
| Estensione di un nome a varie specie; es.: Baco            | 40      |    |
| Nomi di adattamento; es.: Parpajèn per « Picchio           |         |    |
| murajolo », Véscovo per « Lombrico », Lajö per             |         |    |
| « Ramarro »                                                | 44      |    |
| Concetto sintetico dei sinonimi di una specie; es.:        |         |    |
| "Pipistrello », "Grillotalpa », "Piattola »                | 46      |    |
| Rapporti fra l'animale e l'impressione di esso sulle       |         |    |
| menti popolane; es.: «Grillajola», Libellula»              | 49      |    |
| Elenco delle voci di cui ho dato tutti i sinonimi oltre    |         |    |
| gli omonimi                                                | 60      |    |
| Ordine geografico delle ubicazioni                         | 61      |    |
| Nomi dei cortesi coadiutori e ringraziamento               | 61]     |    |
| PARAGRAFO DRIMO Nami 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |         |    |
| PARAGRAFO PRIMO. — Nomi derivati da temi animali           |         | 63 |
| Prefazione al paragrafo primo:                             |         | 65 |
| [Omonimi animali veri                                      | 65      |    |
|                                                            | 69      |    |
| LOHOUTCI                                                   | 70]     |    |
| Hallo                                                      |         | 70 |
| Assillo                                                    |         | 72 |
|                                                            |         | 74 |
| [Diffusione di questa voce in rapporto con il propa-       |         |    |
| garsi dell'allevamento del « Baco da seta » .              | 74      |    |
| Sinonimi della « Ragnatela »                               | 93      |    |
| (Nomi tratti da Pappare 97                                 |         |    |
| Omonimi del « Pappataci » 97)                              |         |    |
| Glosse sui nomi della « Ragnatela »                        | 126     |    |
| Alcuni nomi dei « Fili della Vergine »                     | 130     |    |

| Nomi della «Chiocciola » a tipo Babuccino         | 131         |   |
|---------------------------------------------------|-------------|---|
| » » » » Bóvolo                                    | 135         |   |
| Intermezzo: altri nomi della « Chiocciola »       | 138         |   |
| » : sinonimi del « Pungiglione »                  | 181         |   |
| » : sinonimi del « Lombrico »                     | 212         |   |
| Glosse sui nomi del « Lombrico »                  | 225         |   |
| Fitonimi analoghi a Cornabò                       | 235]        |   |
|                                                   | 23          | 7 |
| [Fitonimi legati al tema Biscia                   | 237         |   |
| Glosse sui sinonimi di « Biscia »                 | 242         |   |
| Fitonimi analoghi a Pissacàn                      | 250         |   |
| Glosse sui nomi a tipo Bigato                     | 252         |   |
| Glosse sui nomi della « Tartaruga »               | 257         |   |
| Glosse sui nomi della « Lucertola » dipendenti da |             |   |
| Biscia                                            | 262         |   |
|                                                   | 2697        |   |
|                                                   | 278         | 8 |
| [Fitonimi legati al tema Rospo                    |             |   |
| Glosse sui nomi del « Rospo » a tipo Saba e Fada  | 281         |   |
| Intermezzo: sinonimi del «Girino» di Rana o       |             |   |
| Rospo                                             | 2887        |   |
|                                                   | 30          | 1 |
|                                                   | 301         |   |
|                                                   | 3067        |   |
|                                                   | 319         | 2 |
| [Fitonimi legati al tema Bue                      | 312         |   |
| Alcuni nomi inerenti al « Bruco grosso »          |             |   |
|                                                   | 319         | 9 |
|                                                   | 326]        | - |
|                                                   | 33          | 5 |
| Cane                                              |             |   |
| [Fitonimi legati al tema Cane                     |             | - |
| Glosse su alcuni nomi del «Bruco grosso» a ti-    |             |   |
| po Cagna                                          |             |   |
|                                                   | 359         | 9 |
| Capra                                             |             |   |
| [Fitonimi legati al tema Capra                    |             | - |
| Capriolo                                          | 360         | 8 |
| Cavallo                                           | 36          |   |
| [Fitonimi legati al tema Cavallo                  | 367         | Ġ |
| A — Tema Cavallo                                  | 373         |   |
| Intermezzo: nomi non omonimici della «Ca-         | 010         |   |
| valletta »                                        | 381         |   |
| B — Tema Cavaliere                                | 386]        |   |
|                                                   |             | 7 |
|                                                   |             | 1 |
|                                                   | 387]<br>389 | 0 |
| Cavalocchio                                       | 389         | 0 |

| [Varî nomi veronesi per i differenti tipi di Libellule | 3921   |     |
|--------------------------------------------------------|--------|-----|
| Chioccia                                               |        | 396 |
| [Fitonimi legati al tema Chioccia                      | 3961   | 000 |
| Cicala                                                 |        | 401 |
| [Intermezzo: altri nomi della « Cicala »               | 4117   | 201 |
| Cimice                                                 | ***1   | 415 |
| [Fitonimi legati al tema Cimice                        | 415    | 410 |
| Intermezzo: altri nomi della « Cimice »                | 196    |     |
| Intermezzo: altri nomi della « Cimice selvatica »      | 197    |     |
| Glosse sul nome Berna-flairan                          | 1997   |     |
| Civetta                                                | 490]   | 439 |
| [Fitonimi legati al tema Civetta                       | 4207   | 408 |
| Colombo                                                | 400]   | 147 |
| [Fitonimi legati al tema Colombo                       | 4417   | 441 |
| Farfalla                                               | 441]   | 100 |
| [Intermezzo: altri nomi della « Farfalla »             | 400    | 451 |
| Glosse sui nomi della « Farfalla » a tipo Bella .      | 403    |     |
| Glosse sui nomi della Farfalla a tipo Farina           | 464    |     |
| Spunti biologici sulle « Fasciole »                    | 406    |     |
| Glosse sui nomi del « Pipistrello » a tipo Farfalla    | 479    |     |
| Gallina :                                              | 482]   |     |
| [Fitonimi legati al tema Gallina                       |        | 488 |
| Intermezzo: intorno ad alcuni nomi della « Coc-        | 488    |     |
| cinella »                                              |        |     |
|                                                        | 504    |     |
| a) Glosse sui nomi a tipo Vióla                        | 504    |     |
| b) Glosse sul nome a tipo Gròla                        | 510    |     |
| c) Glosse sui nomi a tipo Pallina                      | 511    |     |
| d) Glosse sui nomi a tipo Maestrina .                  | 516    |     |
| e) Glosse sui nomi a tipo Ròsa                         | 517]   |     |
|                                                        |        | 523 |
| [Fitonimi legati al tema Gallo                         | 523    |     |
| Glosse intorno ad alcuni nomi del « Tacchino »         | 529]   |     |
|                                                        | - VOV. | 534 |
| [Fitonimo legato al tema Gambero                       |        |     |
| Glosse sui nomi del « Gambero »                        | 537    |     |
| Glosse su qualche nome veronese del « Gamberet-        |        |     |
| to d'acqua dolce »                                     | 539]   |     |
|                                                        |        | 540 |
| [Fitonimi legati al tema Gatto                         | 539    |     |
| Glosse su qualche nome veronese del « Bruco »          | 552    |     |
| Glosse sui nomi del « Pipistrello » a tipo Gatta-      |        |     |
| ruvara                                                 | 554]   |     |
| Ghiro                                                  |        | 557 |
| Gorgoglione                                            |        | 561 |
| Grillo                                                 |        | 562 |
| [Intermezzo: altri nomi onomatopeici della «Ca-        |        |     |
| valletta »                                             | 574    |     |

| Glosse su alcuni nomi veronesi della « Locusta   | a                 |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| grossa »                                         | . 579]            |
| Lepre                                            |                   |
| Lucertola                                        |                   |
| [Glosse sul nome « Lucertola » ed analoghi       |                   |
| Întermezzo: altri nomi della « Lucertola »       |                   |
| Glosse sui nomi del « Ramarro » a tipo Pezeghiné |                   |
| Lupo                                             |                   |
| Mignatta                                         |                   |
| Mosca                                            |                   |
| [Fitonimi legati al tema Mosca                   |                   |
| Glosse sulle voci Moscherino e Moscione per u    |                   |
| probabile fenomeno di sdoppiamento               | The second second |
| Mulo                                             |                   |
| [Fitonimi legati al tema Mulo                    | . 666]            |
| O.ca                                             | 668               |
| [Fitonimi legati al tema Oca                     | . 668             |
| Glosse sui nomi dell' « Oca »                    |                   |
| Pavone                                           | 674               |
|                                                  | . 674]            |
| Pesce                                            |                   |
| Piattone                                         |                   |
| Pidocchio                                        | 689               |
| [Fitonimi legati al tema Pidocchio               |                   |
| Pipistrello                                      |                   |
| [Glosse su alcuni nomi del «Pipistrello»         |                   |
| Intermezzo: nomi non omonimici del « Pipistrello |                   |
| Glosse sui nomi in generale del « Pipistrello »  |                   |
| [Glosse sui nomi della « Pojana »                | The second second |
|                                                  |                   |
| [Fitonimi legati al tema Porco                   | 700               |
| Glosse sui nomi del « Porco »                    |                   |
| Glosse sui nomi dell' « Aselluccio »             |                   |
| Intermezzo: nomi non omonimici dell' « Ase       |                   |
| luccio »                                         |                   |
| Puzzola                                          |                   |
| Ramarro                                          |                   |
| [A — Tipo Ligadór                                |                   |
| Glosse su questo tipo                            | . 807             |
| B — Tipo Ràcano                                  | . 813             |
| Glosse su questo tipo                            | . 818             |
| C — Tipo Bór                                     | . 821             |
| Glosse su questo tipo                            | . 822             |
| D — Tipo Ramarro                                 | . 825             |
| Glosse su questo tipo                            | . 826             |
| Intermezzo: nomi non omonimici del « Ramarro     |                   |
| Total Month Month of the Manual To               |                   |

| E — Tipo Ghèzz                                      | 207  |
|-----------------------------------------------------|------|
| Glosse su questo tipo                               | 827  |
| F — Tipo Lucertola                                  | 828  |
| G — Tipo Salamandra                                 | 829  |
| H — Tipo Saetta                                     | 829  |
| T m. w.                                             | 829  |
| L — Tipi varî e sporadici                           | 829  |
| Rana                                                | 830] |
| CD:                                                 | 837  |
| T-4                                                 | 837  |
|                                                     | 845] |
|                                                     | 853  |
| [Fitonimi legati al tema Ratto                      | 853  |
| Glosse sui nomi a tipo Pantegàna                    | 860  |
| Glosse sui nomi dello « Scojattolo »                | 874  |
| Glosse sui nomi della «Talpa» dal tema Ratto        |      |
| Rondine                                             | 884  |
|                                                     | 884  |
| Nomi onomatopeici della « Rondine »                 |      |
| Salamandra                                          | 896  |
| [Glosse sui nomi della « Salamandra »               | 899  |
| Glosse sul nome polesano Languidora e incidental-   |      |
| mente su quello provenzale Lagramusa                | 900] |
|                                                     | 904  |
| [Glosse sui nomi dello « Scorpione »                | 907] |
|                                                     | 912  |
|                                                     | 912] |
| Tacchino                                            | 915  |
|                                                     | 918  |
| _ [Fitonimi legati al tema Tafano                   |      |
| Talpa                                               | 927  |
| [Fitonimi legati al tema Talpa                      | 927  |
| Intermezzo: altri nomi della « Talpa »              |      |
| Tartaruga                                           |      |
| Uccello                                             | 947  |
| [Fitonimi legati al tema Uccello                    | 947  |
| Brevi confronti fra i nomi spagnoli e francesi del- |      |
| la « Farfalla » dai temi Papilio, Colombo e Vo-     |      |
| lare con i nostri                                   | 952] |
| Vacca                                               | 958  |
| [Fitonimi legati al tema Vacca                      | 958] |
| Varone                                              | 965  |
| Verme                                               | 967  |
| [Fitonimi leagti al tema Verme                      | 967  |
| Intermezo: nomi del « Pregadio » che non trova-     |      |
| rono posto altrove                                  | 982] |
| Vespa                                               | 999  |
| [Fitonimi legati al tema Vespa                      | 999  |

| Intermezzo: altri nomi della « Vespa »                                                  | 1008         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Nomi dell' «Ape » a tipo Vespa                                                          | 1010         |         |
| Alcuni nomi friufani, còrsi e spagnoli dell' « Ape »                                    | 1012         |         |
| Intermezzo: continua la nomenclatura dell' « Ape »                                      | 1013         |         |
| A — Fuco                                                                                | 1013         |         |
| B — Ape regina                                                                          | 1019         |         |
| C — Pungiglione (p. 181)                                                                |              |         |
| D — Favo                                                                                | 1020         |         |
| E — Cella                                                                               | 1042         |         |
| F — Miele                                                                               | 1043         |         |
| G — Alveare                                                                             | 1043         |         |
| H — Apiario                                                                             | 1046]        |         |
| Zanzara                                                                                 |              | 1052    |
| [Fitonimi legati al tema Zanzara                                                        | 1052         |         |
| Intermezzo: altri nomi della « Zanzara »                                                |              |         |
| Glosse sui nomi della «Zanzara»                                                         | 1062         |         |
| Intermezzo: nomi non omonimici del « Pappataci »                                        | 1067         |         |
| Intermezzo: nomi non omonimici del « Tafano » .                                         | 1069]        |         |
| DADAGRAFIA OFFICIALIS AND                           |              |         |
| PARAGRAFO SECONDO. — Nomi derivati da temi tec                                          |              | 1075    |
| [Prefazione al paragr. secondo                                                          |              |         |
| Specchietto delle voci tematiche                                                        | 1076]        | 1001    |
| Arrotino                                                                                |              | 1081    |
| 트로마 가장 하게 되었다면 하는 것도 없는 것이 없었다. 그리고 있다고 하는 것이 그리고 있다는 것이 그리고 있다는 것이 그리고 있다. 그리고 있다고 있다. |              | 1084    |
|                                                                                         | 1084<br>1087 |         |
|                                                                                         | 1098         |         |
| Glosse sul nome «Stiantino»                                                             | 1100]        |         |
| Bovajo                                                                                  | 1100]        | 1102    |
| Calzolajo                                                                               |              | 1107    |
| Camparo                                                                                 |              | 1111    |
| Carbonajo                                                                               |              | 1113    |
| Fabbro                                                                                  |              | 1114    |
| Filandiere                                                                              |              | 1118    |
| [Spunti sulle formulette imitative dei canti degli                                      |              |         |
| uccelli                                                                                 | 1121]        |         |
| Fornajo                                                                                 |              | 1125    |
| [Intermezzo: nomi non omonimici dello « Sterco-                                         |              |         |
| rario»                                                                                  | 1127]        |         |
| Frate                                                                                   |              | 1137    |
| Geometra                                                                                |              | 1145    |
| Lavoratore                                                                              |              | 1147    |
| Madre                                                                                   |              | 1148    |
| Medico                                                                                  |              | 1155    |
| Mietitore                                                                               |              | 1148 56 |
| [NB: Dei momi della Lucciola dedicati a S. Gio-                                         |              |         |
| vanni                                                                                   | 1156]        |         |

Intermezzo: altri nomi della «Lucciola» . . . 1329

| Glosse sui nomi della "Lucciola" in generale .      | 13537 |      |
|-----------------------------------------------------|-------|------|
| Martello                                            |       | 1371 |
| Muschio                                             |       | 1376 |
| Pane                                                |       | 1378 |
| [Intermezzo: nomi non omonimici della « Piattola »  | 13831 | 10.0 |
| Saetta                                              |       | 1207 |
| [Intermezzo: nomi non omonimici della « Libellula » |       | 1001 |
| Sega                                                |       | 1400 |
|                                                     |       | 1409 |
| DADACDAEO OHADTO Nami 1 1 1 1 1 1                   |       |      |
| PARAGRAFO QUARTO. — Nomi derivati da temi varî      |       | 1413 |
| Diavolo                                             |       | 1413 |
| [Fitonimi legati al tema Diavolo                    | 1413] |      |
| Gobbo                                               |       | 1421 |
| Matto                                               |       | 1423 |
| [Intermezzo: nomi non omonimici del « Maggio-       |       |      |
| lino»                                               | 1424  |      |
| NB: Nomi veronesi dell' « Allumacatura »            | 1441] |      |
|                                                     |       |      |
| AGGIUNTE BIBLIOGRAFICHE ED INDICI                   | 1445  |      |
| Aggiunte bibliografiche (dal n.º 315 in poi)        |       | 1447 |
| Indice delle figure                                 |       | 1454 |
| Indice delle formulette infantili                   |       | 1455 |
| Indice delle materie                                |       | 1457 |
| ( Abbreviazioni dei nomi delle localit              |       |      |
| Indici analitici Indice dei nomi delle piante       | a     | 1400 |
| Indice dei nomi degli animali                       |       | 1400 |
| ( Thurce del nomi degli animali                     |       | 1482 |

# Indici analitici

# Abbreviazioni dei nomi delle località:

Abr. = Abruzzi

a. a. t. = antico alto tedesco

a. t. = alto tedesco

a. fr. = antico francese

b. l. = bassa latinità

Bas. = Basilicata

Bel. = Belgio

Bo. = Boemia

Cal. = Calabria

Camp. = Campania

Car. = Carniola

Cors. = Corsica

Dalm. = Dalmazia

ebr. = ebraico

Em. = Emilia

Ep. = Epiro

Fr. = Francia

gr. a. = greco antico

Grig. = Grigioni

Ill. = Illiria

Ingh. = Inghilterra

It. mer. = Italia merid.

lat. = latino

Laz. = Lazio

Lig. = Liguria

Lingd. = Linguadoca

Lomb. = Lombardia

Mal, = Malta

Mar. = Marche

n. gr. = neo-greco

Nizz. = Nizzardo

Piem. = Piemonte

Pol. = Polonia

Prov. = Provenza

Pugl. = Puglie

Sard. = Sardegna

Sav. = Savoja

Sic. = Sicilia

Sl. = Slavonia

Spal. = Spalato

Sp. = Spagna

op. – opagna

Sv. = Svizzera

Sve. = Svezia

ted. = tedesco

Tosc. = Toscana

Umb. = Umbria

Ungh. = Ungheria

Vall. = Vallese

V. E. = Venezia Euganea

V. G. = Venezia Giulia

V. T. = Venezia Tridentina

Za. = Zara

NB. — A qualche nome metterò quelle osservazioni che dimenticai nel testo, o che conobbi solo durante la stampa del libro stesso. Ne farò anche, quando necessità lo voglia, la correzione, mettendo di volta in volta a fianco del nome corretto lo svarione tipografico del testo.

Dei sinonimi a grafia simile metterò solo il più tipico del gruppo.

#### Indice dei nomi delle piante

#### Segni convenzionali:

i nomi scientifici sono « fra virgolette marginali »; gli italiani in carattere del testo: i dialettali veronesi in grassetto; i dialettali di altre provincie in corsivo; i forestieri [ fra parentesi quadre ].

### (I numeri indicano le pagine)

Abbracciadonne 580 Aglio di serpe Tosc. 238 « Alcanna spuria » 442 Aglio serpentino Tosc. «Alectorolophus crista-Abbracciabosco 580 "Abies excelsa" (frutto) 763 Aglio viperino Tosc. 239 Abrostine 947 Agnellino 490 Abrostolo 947 Agnoglosso 278, 342, 547 Abrotine salvatica 340 Agrifoglio 358 Abrotano femmina 315 Agrimonia 542 Abrotine salvatico 692 «Agrimonia eupatoria» Acacia 523 « Acer campestre » 1437 « Agropyrum repens » Acero 1436 Acetosa 580, 1052 « Agrostemma githago » Acetosa 580 488 Acetosella 947 Ai de lûf Lomb. 619 Acetina 580 Ai di lôo V. E. 619 Acciughero 235, 343 Aina lucirtàra Sic. 587 « Achillea millefolium » Ainedda Sic. 488 543 "Aira caryophyllea" Aconito 302 541 « Aconitum napellus » Aita-lêgue Lig. 581 Aj d'I serp Piem. 240, 241 " Aconitum lycoctonum » 622 Ajo 918 " Adonis aestivalis " 315 Ajo da bissi 237 " Adonis flammeus " 315 Ajo de bisso 237, 238 Ajo de can 339 «Aethusa cynapium» 241, 439 Ajo de prà 357 Ajo mato 872 « Agaricus emeticus» 442 Ajo ssalvėgo 238 « Agaricus mutabilis » Albara argentina 547 Albara bianca 547 " Agaricus procerus » Albara mata 547

Aglietto 918

Alega 492 Alleluja 947 « Allium roseum » 238 « Allium spherocephalum » 238 « Allium sativum » 918 « Allium triquetrum » « Allium ursinum » 239 « Allium victorialis » 238 Alloro spinoso 358 Allùppa cuàddu Sard. 367 Alno nero 523 « Alnus glutinosa » 549 « Alopecurus agrestis » 853 Amaranto 855 Ambretta 355 Ambretta salvatica 369 Amor perfetto 999 Amor nascosto 524 Ammazzapiógu Sard. « Anacamptis pyramidalis » 339 « Anagallis arvensis » " Anchusa italica » 315 Albero della morte 369 « Anchusa officinalis » Aggiu de biscia Lig. 238 Albero di s. Andrea 548 315 Albicocco 1047

galli » 523

« Anchusa tinctoria » 442 Angràssa bò Piem. 312 « Anemone alpina » 674 « Anemone alpina var. montana » 340 Antàna 545 Ansolini 368, 668 Antanar 545 « Antemis cotula » 838 « Anthemis tinctoria » « Antirrhinum linaria » 340 « Antirrhinum siculum » 339 « Antirrhinum spurium » 543 « Anthriscus silvestris » « Anthyllis vulneraria » Apio riso 837 Appiccamani 314, 690 " Aquilegia vulg. " 524 « Arctium » 370 « Arctium lappa » 160, « Arctostaphylos uva ursi » 343 Arganeta 442 Argentaria 357 "Arisarum vulgare" Armilar 1047

Arrestavuovi Camp. 312 Arsivola dii babi Piem. Aruchèdda Sic. 301 Arûculu 'Cal. 301 Arûga Piem. 301 Arüga sarvàja Piem. 301, 302 « Arum italicum », 241, « Arum maculatum » 240, 314 Asparagiaja 1047 Asparago salvatico 541 « Asparagus acutifolius » 542, 582 Assenzio salvatico 315 Asso 369 Astro montano 315 Asprella 314 Atreplice salvatica 341 Avaróla 959 Avellano 549, 1047 « Avena barbata » 587

Bagaja 582 Bagolar 1047 Bàgole 1047 Baise 594 Balai Sard. 1390 Balle de cavra Lig. 355 Ballerino 344 Balonssini 341 " Balota nigra » 415 Balote 415 Bandiróle 368, 580 Barabasco 239 Baragnasco Tosc. 239 Barazz V. T. 1390 Barbabéchi 341 Barbabouch Piem. 357 Barba di becco 357, 959 Barba di prete 357 Barbe di bèc V. E. 355 Barbón bianco 492 Barbone 279 Bardàna 370, 544 Bardana 160, 544 Bardanèla 370 Baréta da prète 358, 488 Basadone 237, 545 Bastonàja 492 Batòcole 341 Battisecola 491 Battisegola 491 Battisuocere 491 [Bava dè lemachè] Sv. 170 Bavi da la lüm V. T. 1337 Bdocc Em. 689 Béco 416 Bellavedova 999 Bellide maggiore 315 "Bellis perennis" 251 Benedetta 369 Berbena 441 "Berberis vulgaris" Berretta da prete 488 Bertabòi Sic. 313 Beveradóri 622 Biancospino 511, 582, 1047 Biava pelósa 587 Biava ssalvėga 587 Biavetina 491 Bicéri 340 Bietolina 367 Bigoléti 854 Bigoli 918 Billeri rossi 315, 523

Biondella 542

Biscioca Lig. 239

Biséte 314 Bisi ssalveghi 313 Biso ssalvègo 240 Bistorta 314 Bistorta 314 Bocaléti 368 Bocca de gallina Lig. 488 Bocca di lupo 999 Bochina de levrina 369, 580 Bocin Piem. 313 « Boletus bovinus » 763 Boraccina 241 Boraggine 315 « Borago officinalis » 315 Boraso 315 Borghignón 549 Borgogna 594 Borrana salvatica 761 Bórse da corai 341 Bosch di gaj Piem. 523 Botón 355 « Botrychium lunaria » 369 Braghe di lû Lig. 619 Brentare 1435 « Bryonia dioica » 279 Broeggia 620 Brognolar 1390 Brombar 1047 Brombiolar 1390 Brout d'levr Piem. 580 Brüc Lomb. 1435 Bruca Cal., Sic. 302 Brügh Lomb. 1435 Brugnói 1390 Brusabech Piem, 355 Brusa-forménto 312 Brusaoci 545 Brusaról 523 Brusa-ssórsi 344 Brusa-vèce 489 Bruscansso 621 Brusco 344 Brusco amaro 344 Bruscolo 344 Brustolóni 544 Buàcoi V. E. 313 Bubbola maggiore 493 Bubbolini 341 Budellina dei muri 489 Bulimacola 545 "Buphtalmum salicifolium » 315 Buvet Piem. 313

Cacapuzza 927

Caccabello 344 Caccatreppola 544 Caccialepre 586 Caccia febbre 542 Caglio 313 Caglio biance 313, 489 Cagnett Lig. 339 Cagnö Lig. 339 « Calamintha officinalis » 1326 Calcabéchi Lig. 358 Calcatreppo 544 « Calendula officinalis » Calèndria 763 Calenzola 1413 " Callitriche hamulata » « Callitriche stagnalis » « Calluna erica » 1435 Camomilla mezzana 838 Camomila 838 Campane 340 Campanèi 340 Campanèle 241, 279, 341, Campaneline 475 Campanòte 241 « Campanula trachelium» 279 Canapa acquatica 534 Canapicchia 315 Candalinaro 344 Candela regia Tosc. 239 Cannila di picuràru Sic. 1336 Cannuzzu Sic. 339 Cantagaléti 316, 492, 523 Cantagalettu Lig. 524 " Cantharellus ciborius» 490 Cào d'àjo 918 Cappellaccio 544 Capelasséti 838 Capelàssi 544 Capelàssi dal ssùto 544 Capelassini 838 Capelàssi ssalvèghi 342 Capelàsso 666 Capelasso gialo 666 Capèl da prète 947 Capo di cane 369 Capomilla di fior rosso

Capo di turco 368, 524

Cappero di palude 666

Capo di serpe 342

Capo girlo 316

Capperozzolo 667 Cappone 344 Capraccia rossa ordinaria 442 Capraggine 340, 356, 633 Capriola 340, 525 Capriola Tosc. 358 Caprifoglio 356, 580, Caprinella 582 Carabinàssi 493 Carbonàssi 493 Cardo salvatico 622, 912 Cardo selvatico 837 Cardo stellario 544 Cardo stellato 544 Carésse 511 Caressón 546 « Carex » 511 Carfano femmina 666 Carfano maschio 666 Carianèle 489 "Carlina gummifera" Carota selvatica 492 Carpigna 947 « Carthamus lanatus » Castagnar 1047 Castagno 1047 Castagnóla 339 Castagnóla ssalvèga 524 Castagnóle 239, 343, 396 Castracan 251 Castracan Lig. 340 Castra-càni 340 Catapuzza 927 Cavalette Lig. 387 Cavolaccio 620 Cavalina 367 Cavalina Nizz. 368 Cavallin-a Lig. 367 Cavolo di lupo 237, 250. 'Chiappamósche Abr. 633 Ceca galline Abr. 488 Céca-halline Abr. 488 Ceceprete Tosc. 237 Cecerello 490 Cedrangola 316 Cencio molle 543, 692 « Centaurea cyanus » "Centaurea jacea " 357 " Centaurea nigra " 235 "Centaurea scabiosa" 355

Centimorbia 278, 368, 761, 1441 Centinerbia 342 Centofoglie 1441 Centonchio 489, 668 Centonchio rosso 491. « Cephalanthera rubra » 238 Cerasiola Tosc. 240 Cércola Camp. 1390 « Cerinthe aspera » 959 "Cerinthe minor » 959 Cessavuovo Camp. 312 " Chaerophyllum hirsutum » 439 « Chelidonium majus » 837 « Chenopodium album » « Chaerophyllum temulum » 622 Chiarella 620 Chichirichi V. E., Lig. 523, 524 China 542, 927 China ssalvadega 490 « Chrysanthemum leucanthemum » 315 "Chrysanthemum segetum » 490 Cian-cianûtt V. E. 340 Ciantagaléti Lig. 523 Ciantagalettu Lig. 524 Ciàpa rane Piem. 837 Ciapin d' caval Piem. 367 Ciapin d' mula Piem. Cibudda de colórus Sard. 238 Cicerbita 667 Cicerbita di padule 837 Cicerbita salvatica 343 Cicerchia pelosa 235 Cicerone 313 « Cicherium intybus » Ciliegia d'alpe 251 Ciliegio 1047 Cimbaria 692 Cimiciotto Tosc. 415 Cinciabek V. E. 356 Cinerognola 837 Cinquefoglie 1441 Cinquenerbi 342 Ciuvite V. E. 439

« Centhranthus ruber »

Ciorixèdda Sard. 854 Ciòssa Lig. 396 Cipero odorato 367 Cipolla canina Tosc. 238 Cipolla di serpe Tosc. Cipollaccio 238, 344, 319 Cipollóne Tosc. 238 Cisilostio 240, 580 " Cistaceae " 355 « Cistus albidus » 355 « Cistus monspelliensis n 251 "Cistus salvifolius " 355 Ciuciòto 621 Clòce V. T. 397 Clòce V. T. 397 Clocia V. T., Lomb. 396, 397 Clòchja V. T. 397 Clòssa Lomb. 397 Clotscha Lomb. 397 Clòzza V. T. 397 Cóa d' rat Lomb. 853 Cóa d' caval Piem., Lomb. 368, 1079 Coa de caddu Sard. 368 Cóa de caval 367, 1079 Cöa de cavallo Lig. 368 Cóa de gattu Sard. 540 Cóa de rato, non Còa 279 Cóa de vólpe 312, 316, 368 Coda bussina V. E .1080 Coda cavallina 367, 853 Coda de muss V. E. 1080 Coda monzina V. E. 1080 Coda di cavallo Tosc. 368 Coda di leone 620 Coda di volpe 313, 316 Coda di scojattolo Tosc. 872 Code de cavalle Abr. 1079 Códe de sórge Abr., Mar. 853, 1080 Code mussine V. E. 1080 Codolina 918, 958 Coéta de volpe 343 [Coglione de bove] Sav. 313 Cojó de ca Lomb. 343 Cojón d' can Lomb. 343 Cojóni de can V. G. 343 Colchico 264, 267, 358,

368, 396, 543, 690, 959 Colchico (fiore) 510 ·Colchico (frutto) 313, 621, 763 « Colchicum alpinum » 511 « Colchicum autumnale » 396, 510 Colombaria 967 Colombaria Tosc. 441 Colombina Lig. 441 Colombine 441 Colombine Piem. 442 « Colutea arborescens » 505 Comino 312 Condisi 693 " Conger vulgaris" 581 « Convolvolus arvensis » Coradela 344 Corduro 543 Correggiuola 368 Coresóla 689 Cori baggi Lig. 278 Cornabibbia Piem. 235 Cornabüggia Lig. 235 Cornabujo Nizz. 935 [Cornabion] Prov. 235 Cornabusa Piem. 235 Corona di re 523 « Coronilla emerus » 489 Corniolo 511 Còrno-fràssano 340 Corno capra 340, 358 « Cornus mas » 511 Cortelàssi 524 "Corylus avellana " 549 Cournabech Piem. 357 "Crataegus oxyacan-tha » 511, 582 Créncani 343 Créncano 667 Crepanella 582 Crespin 582 Crespino 582 Crespolina 315 Cuda di cavaddu di margi Sic. 1080 Cresta d' gal Piem. 523 Crèste di giàll V. E. 523 "Crocus vernus" 396 Crùste-cian V. E. 340 Cua d' caàl Lomb. 1079 Cua d' giàt Lomb. 1080 Cua de lû Lig. 619 Cua de ratto Lig. 853, 1080 Cuchéti 316, 492

Cuda cavaddina Sic. 1080 Cuda de cavalla Cal. 1080 Cuda di cavàddu d'acqua Sic. 1080 Cul di gialine V. E. 489 Cugiandrina Lig. 761 « Cunila-bubula » 235 Cumin 316 Cura di cavaddu Sic. Curria di lupu Sic. 619 "Cuscuta europaea" "Cuscuta epithymum" «Cuscuta major» 581 « Cyclamen europ. » 762 « Cyclamen repandum » 762 "Cynanchum vincetoxicum » 251 « Cynodon dactylon » 340 "Cytisus scoparius" 1390 "Cynoglossum officinale » 342 « Cyperus glaber » 633 « Cyperus longus » 367 « Cyperus monti » 369 Damigella 118, 674, 959 « Daphne laureola » 621. Dattoli di Trebisonda "Datura stramonium" 1413 " Daucus carota " 492 Dent d' can Piem. 340 Dent d' levr Piem. 580 Dente cavallino Tosc. Dente de can Lig. 251, 340 Dènte de can 340 Dente di cane Tosc. 251 Denti de can Lig. 340 Dente de gattu Lig. 541 Denti de mü Lig. 167 Dente de vecia 368 « Delphinium consolida » 593 « Delphinium requienii » 689 " Delphinium staphisagria » 691

Dësfera-caval Piem. 369 Erba canina Tosc. 341 Dëstissa-candeile Piem. Erba cavala Lig. 368

" Dianthus atrorubens "

« Dianthus sanguineus »

" Digitalis lutea » 369 " Digitaria sanguina-

lis » 525 Dindarèle 489

Dint di cian V. E. 340 " Diospyros lotus » 548

"Diplotaxis tenuifolia » 302

" Dipsacus silvestris » 692

Dolce mangiare 490 Dolcetta 490 Dondolino 582 "Dracunculus vulga-

ris .. 239 Durocór 543

« Echium italicum » 546 Edera spinosa 547 Edera terrestre 1441 Egge de gattu Lig. 547 [Egilgras] ted. 278 « Elacoselinum meoi-

des » 1052 Elleboro 313 Elleboro bianco 693

El me ama 251 Endormia 1413 Enera tarèstre 1441

Enula 544 Equiseti 1079 « Equisetum » 367

" Equisetum arvense "

« Equisetum limosum var. fluviatile » 1080 Erba acetina 493

Erba aralda 369 Erba ballerina 622 Erba biscia Lig. 239,

241 Erba bòna 439, 669 Erba bona 441 Erba bouch Piem. 357 Erba bozzolina Tosc. 118

Erba bucherosa 620 Erba calderugia 493, 525, 581

Erba cacona 621 Erba ca fa i pieui Piem.

Erba calenzuola 369

367, 368

Erba carderina 581 Erba che fa cantare le Erba di sant'Antonio galline Tosc. 491 582

Erba che spùssa 415, Erba estrósa V. T. 264 542

Erba china 542 Erba cimicina Lig. 415 Erba cipressina 358, 958 Erba cedronella 1326 Erba codolina 853

Erba colombina 441, 763 Erba coradèla 344 Erba cornetta 948

Erba cortelina 342 Erba croce 441

Erba da acciughe Tosc. 235

Erba da andata 542 Erba da ave 959 Erba da béco 356 Erba da biscia Lig. 239

Erba da calli Tosc. 241 Erba da cane Piem. 341 Erba da cavalli Lig.

368 Erba dacolica 544 Erba da late 669 Erba da massi 525

Erba da lèperes Sard. 580

Erba da moroidi 620 Erba da pesci Tosc. 678 Erba da pidocchi 691 Erba da pulsi 619

Erba da rati 853, 1413 Erba da taj 170, 543 Erba da volatiche 837 Erba d'la levr Piem.

580 Erba de bàttos Sard. 542

Erba de biscia Lig. 239 Erba de gattus Sard. 542

Erba de la man 239, 357,

Erba de ranas Sard. 837 Erba della Madonna 342, 587

Erba de ssan Zuàne 441 Erba de ssanta Polònia

Erba de puddas Sard. 489, 491

Erba diaolóna 1413

Erba diàvola Tosc. 1413 Erba di gabbreto 358 Erba cavalin-a Piem. Erba dj pieui Piem. 691 Erba di pórcus Sard. 761

Erba falcona Tosc. 251 Erba forte 580

Erba gaina Lig. 489 Erba galletta 313 Erba gamberina 668

Erba gardelina 581 Erba gata 542 Erba gata Lig. 542 Erba gatta Piem., Lig.

542, 543 Erba ginestrina 340, 356 Erba giudaica 678 Erba granellosa 854

Erba grassa 854 Erba guada 367 Erba Guglielmo 542 Erba lalda 745, 491 Erba lavanda 415

Erba laurina 621 Erba leprina 525 Erba leprina Tosc. 580

Erba lóva V. E. 619 Erba lóva 620 Erba luna 441 Erba lupa Tosc. 620

Erba mandolina 580 Erba Maria 356 Erba montanella 492

Erba mora 620, 622 Erba nocca 251, 278, 313, 546, 582, 837

Erba oxelina Lig. 947 Erba pagana 678 Erba par la terssàna

534 Erba par el mal de còrpo 542

Erba pignola 854 Erba pinocchina 854 Erba piocina Tosc. 691 Erba porchina 368

Erba pourchin-a Piem. 761 Erba purchina Lig. 761

Erba rablòira Piem. 1441 Erba rogna 358

Erba rampeghina 525 Erba ranina 837 Erba ratta Lig. 853 Erba réja, non rè- 251

Erba riccia 490 Erba rissa 838 Erba roberta 415 Erba ruda 344 Erba sardonia 837 Erba scanderona 620 Erba s. Giovanni 441, 620 Erba seta 251 Erba serpentîna Lig. 237 Erba strega 340, 692 Erba serpóne Tosc. 239 Erbaspagna ssalvega 316, 370 Erba spelliciosa 581 Erba spigaróla 918 Erba tajóla 543 Erba terpunèra Piem. 927 Erba tòpa Lomb. 927 Erba topina Tosc. 853 Erba tortora 958 Erba tossegósa 368, 668 Erba uccellina 581 Erba uccellina Tosc. 947 Erba vajóla 959 Erba velia 546 Erba vellutina 342 Erba vermicolare 967 Erba vescicaria 505 Erba vettonica 542 Erba zolfina 313 « Erica vulgaris » 1435 « Erigeron canadensis » « Erinosma verna » 475 Eritrodano 854 Ermellino 548

« Erodium ciconium »
415
« Eruca sativa » 301
Erva cimiciara Sic. 415
Erva di cimicia Sic. 415
Erva d'jaddinèddi Sic.
489
« Ervum ervilia » 316

« Eryngium campestre » 544 « Eryngium amethy-

stinum » 544 « Erytraea centau-

rium » 542 « Erythronium dens-ca-

nis» 340 « Eupatorium cannabinum » 534

" Euphorbia cyparissias » 358 « Euphorbia elioscopica » 369 « Euphorbia lathyris »

927

« Euphorbia verrucosa » 369

« Euphorbiae » 240 « Evonymus europ. » 488

« Evonymus latifolius » 358

« Evonymus vulgaris » 488

Fa de pórcu Sard. 762 Falsa gaggia 523 Faméi 396 Faméi che ssérca parón 396 Famigliola gialla buona 1276

Fanciullaccia 674
Farfaraccio 370, 544
Farinaccio salvatico 341
Farinàsso 341

Farinèl 341 Fasagello 367 Fasolàr ssalvègo 525

Fava da lóvo 620 Fava de bissa V. E. 240 Favoluina 620

Favagello 854 Fava grassa 279 Fava salvatica 620 Fava ssalvėga 620 Favascello 367

Feccia 493 Feccia dell'olio 534 Felce da ricotte 633 Félese 633

Fernacina d'aqua 368 Fernacione Lomb. 312 Fernacione Abr. 312 Fernacione Abr. 312 Fernacione Camp. 312

Fèro de mula 370, 667
Fescera Tosc. 279
« Festuca alpestris » 356

« Festuca alpina » 356 Fiamma 620

Fiàur dal grogn Em. 762

Fico 1047 Fieno di monte 621 Fieno maremmano 316 Fieno santo 316

Figar 1047 Filucchio 689 Finferi 490 Fiàsche da corài 341 Fischi da fischiare 546 Fischi di fischiare 490 Fioràsso 620

Fior cappuccio salvatico 523

Fiordaliso 492 Fior d'aliso 491 Fiór da mòrto 416, 763 Fiór da piòci 690 Fiór de la elòcia V. T.

Fior del cuculio 339, 343, 396, 441, 488, 948 Fior di grano 490 Fiór di pioce Lomb. 690 Fior di prato Tosc. 251 Fior d'ogni mese 581,

Fior gentile 369
Fióri par i piòci 396, 690
Fiór ragn Lomb. 118
Fiorón 620
Fioróni 340
Fiorrancio 763

Fiorume ssalvego 368, 546 Flur d' chavagl Lomb.

368 Fojaróla de rósolo 356

Fóngo-boin 313
Fóngo da bissi 1441
Fóngo sàldo 490
Forasacco 341, 854
Formagèle V. T. 543
Formai de gata V. E.

Formàjo d'àseno 545 Formàte V. T. 543 Formentin 918 Formentina 918 Fraccapello 581 Fràga ssalvèga 542, 1441 Fraggiracolo 1047

Fragolari 1441 Frati 340 Frutti delle lappole 691 Fumosterno 339, 493 «Fumaria capreolata»

« Fumaria officinalis » 493

Fusaggine 488, 580 Fusaggine a larghe foglie 358

Fusar 488 Fusaro 488

« Gagea arvensis » 237

Galätt Em. 491 « Galega officinalis » Galèn-a gràssa Em. 490 Galeti Lig. 523, 524 Galéti 492 Galétti de gran Lig. 524 Galétti de prucesciun Lig. 524 Galin-a grassa Lig. 490 Galina-grassa Mar. 490 Galinassu Lig. 490 Galine grasse Piem. Galinèla Em. 490 Galinèle V. E. 490 Galinèl spinóos Lomb. Galinëta Piem. 490, 491 Galinéta Lomb. 490, 491 Galitt Lomb. 492 «Galium aparine» 313, « Galium mollugo » 313 "Galium tricorne" 313 «Galium verum» 313 Galösci Lomb. 491 Gallinacci Tosc. 492 Gallinaecio 490 Gallinèlla Tosc. 489 Gallinèlle Tosc. 490 Gallónsoro Tosc. 492 Gallónzoli Tosc. 492 Gambri róssi Lig. 534 Garanza 854 Garofanata 369 Garòfoli 674 Garòfoli 'ngategnàdi 118, 647 Garofolin de campo 357 Garofolini 542, 582 Garofolini ssalvėghi 582 Garòfolo da campo 357, 491 Gasia mata 315 Gasia poetica 368 Gata V. E. 543 Gatalévre Lig. 581 Gatameria Piem, 543 Gat de monte V. E. 549 Gate Piem. 541 Gatin Piem. 541 Gatinar 543 Gatinàri 340 Gattini pl. Tosc. 541 Gatin-na Lomb. 541 Gato 541 Gàtol Lomb. 548 Gatolar 547, 548

Gàtole pl. Lomb. 541 Gatóna Umb. 549 Gatt Em. 541 Gattapózla Em. 544 Gattarèdda Sic. 541 Gattària 542 Gàttero Piem. 547 Gattice 547 Gatto Piem. 547 Gattun Lig. 548 Gàtul V. T., Em. 541 Gelso 1047 « Genista scoparia » « Geranium colombinum » 442 "Geranium molle" 524 «Geranium robertianum » 415 « Geropogon glabrum » 959 Gettajone 488 Gettone 488 « Geum urbanum » 369 Gheneb il dib Mal. 622 Giàte V. E. 544, 545 Giàtte Lig. 544 Giàtul V. E. 548 Giavàrdo 344, 693 Gichero 314, 621, 763, Giggi-àcca Sard. 958 Gigliacee 237 Giglio caprino Lig. 357 Gijje de sirpe Abr. 238 Ginepro 511 Ginésca 594 Ginestra 524, 1390 Ginestra di bosco 488 Ginestrella 368 Ginestrina 368, 546 Girasole del Canadà 236 Giuggiolo 1047 Giunchi 511 « Glechoma hederacea » 1441 Giunco 633 Giunco da rospi 279 Giunco sottile 511 Giunco veronese 633 " Gladiolus italicus " "Gladiolus segetum" Glorie V. E. 511 Glutschen V. T. 397 Gósse 315

Gatolaro 549

Gàtole 549

Gósse de ssangue 315 Gramégna 340, 342 Gramigna 340, 342 Granchierella 581, 619 Granièle 251 Granióla 491 Grano cicalino Tosc. 401 Grano delle formiche 342 Grano canino 341 Grano canino Tosc. 342 Granon d' biscia Lig. Grascia-pòrchi Lig. 761 [Gräser] ted. 278 Grassiadio 369 "Gratiola officinalis" 369 Gratacul 344 Grésse, non Grè- 278 Grinca 581 Gròj V. E. 511 Gròla 510 Gròle 396 Grolina V. T. 511 Groline 511 Gróngo 581 Grongo 581 Gruaria 415 Grugno di porco Tose. 761 Grulo 511 Guardaprà 339 Guarderella 367 "Gymnademia conopsea » 357 « Helianthus tuberosus » " Helleborus foetidus » 237 251 lium » 439, 669

" Helleborus viridis « Heracleum sphondy-Herbestroas V. T. 264 [Herbstzeitlose] ted. 264 "Hermodactylus tuberosus n 999 "Hieracium pilosella" 545

"Hippuris vulgaris" "Humulus lupulus"

"Hydnum repandum" 492

"Hydrocharis morsusranae » 838

« Hyosciamus albus»

"Hyosciamus niger"

"Hypericum quadrangulum » 837

« Hypochaeris maculata » 761

liqua» 369

« Hyppocrepis comosa »

[lgelgras] ted. 278 « Ilex aquifolium » 358 Imbutini 279 Incensaria? 619 Ingrassabue 313 Ingrassabue Tosc. 240, 313, 316 Ingrassamanzo 314 Ingrassa-mùli 667 Ingràssa-pòrchi Lig. 761 Insalata da pòrchi Lig. 761 « Inula helenium » 544 Iparéte 546 « Ithyphallus impudi-

cus » 1441

Jèrba ciavrina Tosc. 357 Jèrbe bèc V. E. 357 Jèrbe dai cais V. E. 160 Jèrbe da pedòj V. E. Jerbe di modrace V. E. Jèrbe lòve V. E. 619 "Juneus bufonius" 278, 279 « Juneus communis » 511 "Juneus glaucus" 511 « Juniperus communis »

« Knautia arvensis » 355

Labrusca 947 Lacciu de biscia Lig. 240 Laciacan Piem. 343 Lacia-lêgue Lig. 580 Läingua ed can Em. 342 Laita-lêgue Lig. 581 Lambrusca 947 Lambruscàra 947 Lanciòla 342 Lansza 633 Lappabardana 544

314

Lenga de can Nizz.,

Piem. 342

« Lappa communis » 544 Lapazio 314 Lappio 368, 524 Lappola 691 "Hyoseris radiata" 489 Lappole (frutti delle) 691 Lappolone 544 "Lapsana communis" 491 « Hyppocrepis multisi- Lässeme star! 358, 854 Latacavre 358 Lataléve Lig. 581 Latarin 358 Lataróla 358, 369 Lataróle 240 Lat di cróta V. E. 837 Latesini 667 " Lathyrus latifolius » 313 " Lathyrus sativus " 314 " Lathyrus silvestris » 240 " Lathyrus sylvester » 313 "Lathyrus vernus" 370 Latisól 358 Latt di gialine V. E. Latte di gallina 238, 492, 619, 947 Latte d'uccello 619, 947 Latticino 580 Latticrepolo 580 Lattuga ranina Tosc. 837 Latuga ssalvadega 343 Lattuga salvatica 343 Lavanese 340 Làu de cuàddus Sard. Laurospin 358 «Lavatera arborea» Lazzerolo di montagna 543 Leàndro ssalvègo 621 Légno ssanto 548 Légue Lig. 581 Leme de biscia Lig. 240 «Lemna gibba » 693 « Lemna minor » 693 "Lemna polyrrhiza" « Lemna trisulca » 837 Len di cian V. E. 343 Lenga d' bouvin-a Piem.

Lenga d' gat Piem. 545 Lenghe di cian V. E. Lenghe di giàt V. E. 545 Léngua de bó, mon Lèn-240, 241 Léngua de bó 314 Lengua d' cân Em. 342 Léngua de can Lig. 342 Léngua de cane Abr. 342 Léngua de vaca, non Lèn- 240, 278 Léngua de vaca 314, 958 Léngue d' can Lig. 342 Léngue risse 838 Lentaggine 545 Lente palustre 692, 693 Lenticchia d'acqua 693 Lenticchia palustre 837. 668 Lentina d'àqua 693 "Lepiota procera" 493 Lero 316 Lèto da ròschi 838 Lèto de ròschi 278 « Leucanthemum vulgare » 315 « Leucojum vernum » 475 Libo 369 Limba de cane Sard, 342 Ligabò Em. 312 Ligabòsco 240, 279, 356, 368, 580 1123 « Linaria cymbalaria » 543, 692 «Linaria spuria» 543, « Linaria vulgaris » 340 Lingua 546 Lingua canina 342 Lingua d'acqua 958 Lingua de boe Lig. 314 Lingua de can Lig. 342 Lingua de cani Sard. 342 Léngua de vove Abr. 314 Lingua di botta Tosc. 278 Lingua di cane 235, 546 Lingua di manzo 314 Lingua di serpe Tosc. Lingua serpentina 237 Lino di lepre Tosc. 581 Lizzari 854 Loartis Lomb. 621

Loglio del lino 159 " Lolium linicola » 159 "Lonicera alpigena" "Lonicera caprifolium » 240, 580, 1123 "Lonicera peryclimenum » 356 "Lonicera xylosteum" 240, 368 Lopo Abr., Em. 1436 Loppo Tosc. 1436 "Lotus corniculatus" "Lotus corniculatus. sottosp. hirsutus » 546 Lovin Lomb. 620 Luinazzi pl. Lig. 620 Lumacone bianco 298, Lümin V. T. 1338 Luparia 622 Lüpin Lig. 620 Lupinella 316, 621 Lupinèla 316 Lupino 620, 621 "Lupinus albus" 620 Lupolo 621 Lüvertin Piem. 621 Luvin V. E. 620 Luvit V. E. 621 « Lychnis alba » 546 "Lychnis dioica " 546 "Lychnis githago" 488 " Lycoperdon bovista " « Lysimachia nummularia » 278

Madressélva non -ssèlva Madressélva 240, 368, Madreselva 356, 368, 580 Madresilva 343 Madressilva 356 Magnugola 492, 525 Magnùgole 396 Magragnar 1047 Malaiga 312 Maldocchio 620 Malèga 312 Maltallo 543 Malva arborea 370 Malva d'Egitto 370 Malva regina 370 Mandolar 1047 Mandorlo 1047

Loffie d' luv Piem. 622 Magnugola 525 Melograno 1047 Mangia-lebbra Sic. 581 Menta dei gatti 542 Manine 239, 357, 948 Mapel 302 Marandelar 582, 1047 Marandèle 511, 582 Maranto 855 Marcorella 622 Mare dei fónghi sàldi 491 Marendèle 511 Marendina Lomb. 511 Marèndole 511 Marèndole V. E. 511 Margarita 251 Margarita sala 545 Margaritina 251 Margaritón 315 Margherita 251, 358 [Mariendistel] ted. 511 Marin 594 Marrobiastro 415 Marrocca de sirpe Abr. 241 Marruca 341 Marruca bianca 582 Marssól 401 Martilar 343 Marubio bastardo 415 Marzolo 401 Mass 369 Massabéche Lig. 358 Massacaval 367, 369 Massacavàl Piem. 369 Massi 489 Masso 369 Masuràna ssalvàdega Masurana ssalvega 235 Matapriógu Sard. 689 Mazza da pazzi 546, 622, 1326 Mazza ferrata 546 Mazza sorda 546 Mazzocchi Umb. 1326 « Medicago » 170 « Medicago lupulina »

Melata linajola 581

se » 312, 316

se » 312, 316

Meliloto 370

lis » 370

Melo 1047

« Melampyrum arven-

« Melilothus officina-

Ménta diaolóna 1413 Menta d'orto 1413 « Mentha viridis » 1413-Mentuccia 1326 Merda de gatt Lomb. Merda de luf Lomb. 621 Merda d' ran-e Piem. 837 Merda gata Piem. 545 Mèrde de gato 545 Mezzettone 488 Mile-fióri 490 Millefoglio 543 Migna Lomb. 548 Migno 'Camp. 549 Minit Piem. 546 Minna di vacca Sic. 959 Mirice Tosc. 302 Mocajone Tosc. 313 Moco 316 Mócia-lévro 582 Mognón Lomb. 548 [Mökengras] ted. 278 Mólca 534 Mólche 534 [Molche] ted. 534 Molesini 490 Molinar 341 Moionara 1047 Momolini 669, 692 Moninar 547 Monini 547 Morar 1047 Mordi-gallina 668 Mordi-gallina Tosc. 491 More 1047 Móre de spin 1390 Moros di cian V. E. 343 Morso di rana Tosc. 838 Mortadèla 546 Mortine 241 Mósca 633 Mósza-lévro 489 Moure d' can Piem. 343 Mouro d' porch Piem. Mullaghera 368 Murga de bovis Sard. « Melampyrum praten-314 Muscarola Piem. 633 « Muscari racemosum » « Melilothus arvensis » « Muscari comosum » Musciurida Sard. 633

Nannufero 666 Napello 302 Narànto 855 Narciso 279, 1421 « Narcissus poeticus »

"Narcissus tazzetta"

"Nardus stricta" 621 Nasso 369

" Nasturtium amphibium " 301

"Nasturtium sylvestre" 301

Navorna 545 Nèbia 541

« Nepeta cataria » 542 « Nepeta glechoma » 1441

Négro-mòro 667 Nìi de vèspe Lig. 999 « Nimphaea alba » 544, 666 Ninfea 544 Ninssolàr 549, 1047

Ninssolàr 549, 1047 « Nigella damascena » 118 Nissóle 549

Nocca da denti Tosc. 251 Nocco Tosc. 251

Noce de levre Lig. 582 Nosèle 549

Nosse d' levr Lig. 582 « Nuphar luteum » 666

Occhio di bue 315 Occhio di cimice 315 Occhio di cimice Tosc. 416 Occhio di diavolo 315

Oci de bó 315 Oci de paón 118, 674 Ocimoide 490

Ocio de bó 315 « Oenanthe aquatica.» 368

« Cenanthe crocata » 368 Agrifoglio 854 Ògu de bòi Sard. 315 Ojo e asédo 621 Olàne 549 Olanàr 549

Olivella 621 Ombrèle 251 Ombreléta 493 Onàro 549

Onisa 549 Ono 549 "Onobrychis sativa"

"Ononis sicheri " 745 "Ononis spinosa " 312 "Ononis vischiosa " 415

Ontano 549

"Ophioglossum vulgatum" 237

« Ophrys apifera » 441 « Ophrys arachnites »

« Ophrys aranifera »
441

« Ophrys bertolonii » 441

Opi 1437 Opio 1437 Oppio 1436

"Orchidaceae " 343 "Orchis maculata " 239,

948 «Orchis purpurea» 239 Orgixéddu de tópis

Sard. 854 Orecchio di lepre Tosc. 482

Orecchio di topo 489,

Orecchio di topo Tosc. 853 Oregge de luvo Lig. 621

Orele de jeur V. E. 582 « Origanum vulgare » 235

Orinale 958 "Ornithogalum divergens" 238

« Örnithogalum pyrenaicum » 872

"Ornithogalum umbel- Panicubalo 947

"Orobanche major " 620 Ortica 546

Orticajo 1047 Ortiga 546 Ortigàra 1047 Orzo salvatico 341 «Osyris alba» 368 Ouria d' gat Piem.

Ouria d' gat Piem. 546 Ourie d' ciat Piem. 545, 546 Ourie d' rat Piem. 854

Ourie d' rat Piem. 854
Ovi de can V. E. 343
«Oxalis acetosella» 947
«Oxalis corniculata»
947

Oxeleti Lig. 947 Oxeleti che se spègian Lig. 948 Pàbio 540 Pabbio Tosc. 541 Pà de lüf Lomb. 621 Padùci V. G. 692 Paéra 633

Palazzo di lepre 541-542 Palazzo di lepre Tosc. 582

Palma Christi Tosc.

Palmadòna 582 Palloncini 341 « Paliurus australis »

341 Pamporsi Lomb. 762 Pamporssin 762

Panporssin ssalvègo 367 Pancùco 580, 947 Pancùco dal fiór saldo

947 Pancůco da rôschi 279,

Pancuco ssalvėgo 314 Pancuculo 947 Pân d' béssa Em. 241 Pan del diàolo 397 Pan d'le bisse Piem. 240,

Pan de lóf V. E. 621 Pan di serpe Tosc. 240 Pan d'I serp Piem. 240

Pan d'l serp Piem. 240 Pan d'luv Lig., Piem. 621, 622 Pan d'órsso 543

Pane de sirpe Abr. 241 Pane-porcinu Abr. 762 Pan'e pórcu Sard. 762

Pan-e-vin 580, 947 Panicastrella 540 Panicubalo 947 « Panicum capillare »

Paniszóla 541 Panocèla 541, 853, 918 Panoseri 582 Pan-porchin Lig. 762 Panporcin Piem. 762 Pan-porcino 762 Panporssin V. E., Lomb.

762
Panporszin V. E. 762
Pan-pourchin Piem, 762
Pam-porszil V. T. 762
Pan-purcin V. E. 762

Pani-purcinu Sic. 762 Pän-purzén Em. 762 Paparèle 549

Papea 546 Paperina 489

Parabò Piem. 316 Parponsi Lomb. 762 Parssemolasso 439, 622 Parssémolo da bissi, non Parssè- 241 Parssémolo mato, non Parssè- 241 Parssémolo ssalvègo 439 Passibéco 356, 368, 580, 1123 Passi-béchi 358 « Pastinaca sativa » 492 Pastinèga 492 Pastricciani 622 Patata americana Tosc. 236 Patate da porchi Lig. 763 Patinabò Piem. 236 Patusso 1435 Pavarina 489, 491, 668, 693, 837 Pavarina da useléti 489 Pavéra 633 Pàvio 540 Pavón V. E. 674 Pé de gal 368, 524 Pé de gallo Lig. 524 Pediculare 691 « Pedicularis palustris » Pè di giàl V. E. 524 Pê d'oca Lig. 669 Pè d'oche Piem. 669 Pé d'òco 368, 668 Pedoglite V. E. 691 Péi colombinu Sard. 442 Pei de can Lig. 343 Péi de colómbu, non Pèi de colòm- Sard. 442 Peil d' babi Piem. 279 Pelosina 545 Pelosèla 1326 Pelosella 853 Pelosetta 545 Pepe montano 621 Pepolino 237 Peràr 1047 Pergolato 313 Perlar 1047 Pèrle 1047 Pero 1047 Peromolar 543 Perssegaria 1047 Pescheto 1047 Pestenàgia V. E. 492 Pestenèga 492 Petacciola 342 Pét ad lóf Lomb. 622

Pettini di lupu Sic. 622 Petolar 544, 548 Pétole 548 « Peucedanum venetum » 439 [Pfarle] ted. 302 " Phallus impudicus » « Phleum asperum » 853 « Phleum pratense » 918 « Pholiota mutabilis » 1276 "Physalis alkekengi" 341 " Phytolacca decandra" Pianta de colombine 441 Piantamalanni 315, 416, 544 Piantàseno 342 Piantaseno mas-cio 342 Piantine de ràva 492 Pica-ssórce Mar., Laz. " Picridium vulgare " Pid di crótt V. E. 838 Pid di giall V. E. 425 Pid di giàtt V. E. 546 Pidoch Piem. 669 Pidocchi di cani 692 Piduglite V. E. 691 Pié colombino Tosc. 442 Pié corvino 668 Pié d'asino 370, 667 Pié de muss 370 Pié de mussa 667 Pié de lóvo 622 Pié di gallina Tosc. 493 Pié di gallo 524, 668 Pié di gatto 546 Pic di gial V. E. 525 Piéri di jàddu Sic. 524 Pié di lepre 580 Pié d'òca, non Piè- 439 Pié d'òco 837 Pié d'uccellino 581, 947, 948 Piéti de vaca 396, 959 Pieuj d'lu Piem. 691 [Pfifferling] ted. 491 Pigna 763 Pigugginha Lig. 691 Pimpinèla 1212, 1326 « Pimpinella maja » 525 Pincio 763 « Pinguicula vulgaris »

« Petasites officinalis » Pinocchiella 854, 967 Piöcc de luv Lig. 691 Piöcc ssalvàighi Lig. Piòci 543, 668, 691, 692 Piòci V. T. 690 Piòci da ànare 692 Piòci d'aqua 692 Piòci de la Madòna 543, 692 Pičkei V. T. 690 Piogiorina Piem. 691 Piota d' caval Piem. Piota d' gal Piem, 525 Piòta d' mula Piem. « Pirus aria » 543 Pisciacà Piem. 298 Pisciacan Lig. 250, 251 Pisciacane Tosc. 251 Pisciacane 342 Pisciacani Sic. 251 Piscialetto Tosc. 241 Pissa sangue 668 Pissacan 251, 340 Pissacan Piem., Lig. Pisse-cian V. E. 251 Pisello salvatico 313 " Pistacia terebinthus " 340 Pitacolumb Piem. 442 Pitacorumb Piem. 442 Pita-galletti Lig. 525 Piumassére d'le vache Piem. 958 Piumin chinese 490 Pizza di jattu Sic. 546 Pizza-gallina Tosc. 489 Pizzica topo 358 Pizzica-topo Tosc. 854 Plantagn di save V. E. " Plantago lagopus » 240 " Plantago lanceolata » "Plantago major " 342 " Plumbago europaea » Pocastrini 524 Poggengras | ted. 278 Pónsi-rati 855 Pontéso 1436 Polènta del diàolo 396 Polin gambe longhe Lomb. 493

Polmonaria 344 " Polygonum aviculare " 368 " Polygonum bistorta »

« Polygonum convolvo-

lus » 525 « Polygonum persicaria » 355-356

Pomar 1047 Póndi-rati 855 Pónsi-cùl 344 Pontacul 344 Poponaja 1047 Popone a buccia grinzosa 242

« Populus alba » 547 Porcaróla 368 Porcelàne V. T. 763 Porcelìni V. T. 763 Porcelìne V. T. 763

Porcellina macchiata Porcino Tosc. 763

Porcino buono 763 Porchina 368, 761 Porsselàna 343

Porsselàna ssalvèga 368 Purcièi V. T. 763 Porzelàne V. T. 763

Pastinàga 492 « Potamogeton crispus »

" Potamogeton natans " Puzzola 416

« Potentilla reptans » 1441

« Potentilla tormentilla » 239

« Poterium sanguisorba » 1326

[Poulaille grasse] Sav.

Pratolina Tosc. 251 Presorini 313, 314 Pressanèle 763 Presuola 313 Prezzemolo salvatico 345 Prezzemolo salvatico

Tosc. 241 Primavera 241 Primavére 129 Primo fiór 251 Primo fiore Tosc. 241 Primoletta 1299

" Primula acaulis " 241, 1299

« Primula vulgaris » 1299

Prugno 1047

Prugnolo 1390 Pruno agozzino 582

« Prunus mahaleb » 523 « Ranunculus nemoro-« Prunus spinosa » 1390 « Pteris aquilina » 633

« Psoralea bituminosa » 367, 387

Puddàra Sic. 745 Puddina Sard. 489, 491 Punas Piem. 416 Pugnitòpo Tosc. 855 Puinar ssalvėgo 546

Puj V. G. 692 Pula-pita V. E. 397 « Pulicaria dysenterica » 619

« Pulicaria vulgaris » 619

« Pulmonaria officinalis » 344

Pulsatilla 543 Punaise Piem. 416 Pungitopo 344, 855 Punzirattu Lig. 855 Purcèlla Abr. 763 Purcèlla màscule Abr.

763 Purcite V. E. 763 Purcitis V. E. 763 Purcitùz V. E. 763 Pùtine 523

Quadrelli 367 Quadroto 367 Quercia del sovero 1390 « Quercus suber » 1390

Racinedda di surci Sic. 854 Radecèla 948 Radécio 948 Radécio de campo 948 Ragn V. E., Em. 118 Ràj V. E. 118 Ramerino salvatico 692 Rampeghina 525 Rampini 633 Ranéra Lomb. 837 Ranimal Piem. 837 Ranina Lomb. 837 « Ranunculi » 838 Ranuncolo 668 Ranuncolo selvatico 668

« Ranunculus » 668 "Ranunculus acer " 668 « Ranunculus bulbo-

sus » 368

"Ranunculus ficaria"

sus » 668

« Ranunculus repens »

«Ranunculus repens, pleni florus » 692 «Ranunculus sceleratus » 837

Rapini 492 Rase 415 Rattalégua Lig. 581 Ravanèle 251 Raverustico 947 Recchie de lébbre Mar.

582 Récie de liévaro V. E. 582

Récla Em. 301 Régamo Tosc. 235 Réja 251

Rejón 237 « Reseda alba » 345, 367 « Reseda luteola » 367 Restabòi Sic. 313 Rèsta-bòvi Tosc. 312 Resta-vòi Sic. 313

[Ressalan] ted. 302 « Rhagadiolus stellatus » 948

« Rhamnus cathartica »

« Rhamnus frangula » 523 « Rhus cotinus » 346

Ricua Lig. 301 Risaja 1046 Risàra 1046 Risin d'oxellu Lig. 948 Riso del diàolo 241, 279,

442, 587, 854 Riso ssalvègo 279 Rissa 1435

Risu de baggiu Lig. 279 Risu de biscia Lig. 241 Róa 1390

Robbia 854 Robina 523 « Robinia pseudoacacia » 523 Rôcla Em. 301 Roéja 1390 Roejóla 689 Rògna 241

Rògna d' caval Lomb. 369 Rogna di muro 358

Rogo di fior bianco 343

Rója 1390 Romice 278, 314, 342, 958 « Romulea columnae » Rosa canina Tosc. 343 Rosa da ssésa 343 Rosa di macchia 343 "Rosa eglanteria" 416 Ruta canina Tosc. 344 Rösa da szimsa Em. 416 «Ruta graveolens» 344 Rösa de ssimes Lomb. Ruta salvatica 344 416 Rosa di cimice 416 Ròsa mata 344 Rosa salvatica 343 Ròsa ssalvèga 344 Rose di madràce V. E. 241 Róso 356 Rosola ordinaria 442 Rósole 488 Rósolo 356 Ròspa Em. 242 [Rössel] ted. 302 Röze dii piöy Piem. 691 Rovéja 343 Rovejóla 689 Roveto 1047 Rovézza 343 Roviglio Tosc. 240 Rovo 1390 Rovo canino 343 Rovo cervino 547 Rubbia salvatica 313 Ruberta 415 Rùbia 855 « Rubia tinctorum » 854 Rubiglia 316 Rubiglie Tosc. 313 "Rubus caestus" 343 " Rubus fruticosus " 1390 « Rubus ulmifolius » 1390 Ruca 301 Ruccas arruccas Sard. Ruchétta Tosc. 301 Rucla Em. 301 Rùcola 301 Rùcule V. E. 301 Ruda 344 Rüga Lomb. 302 Rüghetta Piem. 301 Rughitta Sard. 301 Rumagnina 356 «Rumex acetosa» 580 « Rumex acetosella » 621

«Rumex crispus» 314 «Rumex hydrolapatum » 279 « Rumex obtusifolius » Ruóso 356 « Ruscus aculeatus » 344 S-ciòchi róssi 341 Saeppole 619 « Sagina procumbens » 489 [Sain-foin] Fr. 316 Saittuni Sic. 237 Sala 546 Ssalado 546 Ssalàta d'àseno 545 Ssalata ssalvadega 343 Salcerella 355 Salcio di monte 549 Salcio ripajolo 549 Sal de bék V. E. 358 Sal de porzèl V. E. 763 Sale di palude 511 Ssalgar bastardo 547 Ssalgarèla 547, 549 Ssalgarèla mata 315 Ssalgar ssalvego 549 Salicone 547 « Salix caprea » 547 « Salix incana » 549 « Salix nigricans » 549 « Salix viminalis » 549 Salsefrica 357 Salsifi 357 Salvastrella 1326 « Salvia pratensis » 620 Ssalvia ssalvėga 620 Salvia sclarea 620 Ssambare 505 Sampaghiùni Sic. 1052 Ssanfoen 316 Sanguinaria Tosc. 356 Sanguinella 525 Sante-Marie 356 Santolina 967 "Santolina chamaecyparissus » 315 Ssarfójo 370. Ssatèle 239 Ssatine 239, 343 Ssatine de passara 948 Savôr di ciàn V. E. 345 Sholszafrin 523 Scàccia-trappina Bas.

Seanabech Piem. 357 Scapigliata Tosc. 118 Scarcài de vècia 1421 Scarcia-gatte Abr. 547 Scardiccione 237 Scariola 343 Scartòssi 397 Scarléggia, non Scarlè-Tosc. 620 Scarlésza 620 Scarnigio 344 Scarpanàssi 544 Scarpéte 524 Scarpéte de la Madona. non Scarpè- 239 Scarpéte de la Madona 948 Schianza 546 [Schlangeseid] Germ. [Schneckablätter] ted. Sciampa d' rana Piem. S-ciànca bò Piem. 316 «Scilla autumnalis» 238 S-ciòchi 341, 505 S-ciòpi 524 « Scirpus holoscenus » 511 « Scirpus maritimus » 633 Sciù de baggiu Lig. 279 Sciùe de baggiu Lig. 279 Sciura de cavra Lig. 358 Scóda-vaca Em. 958 Scódeno 356 Scollabò Lig. 316 Scòna 356, 545 Scopa 1435 Scópa marina Tosc. 302 Scoraja-bò 316 Scoresóla 689 Scorióla 525 Scornabécco Lig. 358 Scornabéccu Sic. 358 Scornabò Piem. 235 Scòtamo 356, 545 Scrissolóni 341 Scrollabò Lig. 316 « Scrophularia canina » 344 « Scrophularia nodosa » 344 Sdòrmia 1413 Sedano dei prati 669 Sedano salvatico 368 « Sedum acre » 241

« Sedum album » 854 « Sedum annuum » 442 « Sedum dayphyllum » « Sedum heptapetalum » 854 « Sedum maximum » 279 « Sedum rupestre » 279 Sseligogna 837 Semprevivo minore 854 Senapini 251 «Senecio vulgaris» 581 Serafini Tosc. 951 Serapini Tosc. 251 « Serapias neglecta » 396, 488 Sermolino Tosc. 237 Sermolino cedrato Tosc. 237 Sserfojar 1046 Sserfójo 370 Sserfójo ladin 341 Sserfójo ssalvègo 316, 341 Serp Piem. 237 Serpentaria 239 Serpentàss Piem. 237 Serpentina 314 Serpentina Piem. 237 Serpolet Piem. 237 Sserpolin 237 Serpón Piem. 237 Serpulin Piem. 237 Ssesémbro 1413 « Setaria verticillata » 540 Seulla canina Lig. 344 Sfèra-cavài 369 Sfera-caval Piem. 369 Sferra-cavallo 369 Sfière ciavai V. E. 369 Sfiùdi 633 Sgargia 912 Sgarso 545, 622, 912 Sgarz Lomb. 912 Sglonfe-bò V. E. 313 Ssiarése ssalvèghe, non Ssiarè- 251 Ssieresar 1047 Ssierése ssalvàdeghe, non Ssiere- 251 Ssigolin da biss Lomb. « Silene cucubalus » 341 Silio 488 «Sinapis arvensis» 251 Sinsolar 1047 Ssiólssa 633 Ssirmión 621 Ssisarèi 314

Ssisarèle mate 370 Siule d' bisse Piem. 238 Siùle d' sèrp Piem. 238 Sizzi-àcca Sard. 958 Slavasso 370 « Smilax aspera » 547 [Snokasilke] Svez. 581 Ssobórgola Lomb. 267 Socere 544 Soffione 251, 761, 1337. « Solanum nigrum » 534, Solatro 534, 622 Soldini 341 Solecciola 621 Ssóli 118, 674 « Solidago virga-aurea » Sollecciola 581, 948 Sonchenkraut | ted. 667 « Sonchus oleraceus » 667 Sóncolo 511 Sóncolo da ròschi, non Son- 279 Sopravvivolo dei muri 279, 948 Sorbo montano 543 Sordoni 546 Sorighina Sard. 855 Sorixèdda Sard. 854 Ssosémbro 1413 Spaccasassi 1047 Spadacciola 524 Spade 524 Sparacane Abr. 344 Sparaèla 633 Sparagione 620 Sparasar ssalvėgo 582 Sparasara 1047 Sparasàra ssalvèga 542 Sparasèla 582 Sparasina 542, 582 Sparaso 620 Spars d'i osei Lomb. 948 « Spartium junceum » Spassadóra 491 Spassadóra ssalvega 619 Spassadore ssalvèghe Specchio di Venere 315, 523 «Specularia speculum» 316 Sperón da cavaliér 523 Speronèla ssalvèga 523 Spergola 525 Spiga d'oro 678 Spigaróla 853

Spigo d'àio 918 Spillabuco giallo 1441 Spilli d'oro 692 Spin bianco 582 Spineto 1047 Spin da rati 344 Spin-e de ratti Lig. 855 Spin rósso 341 Spin sservin 523 Spina acida 582 Spina campagnóla 341 Spina di s. Francesco 544 Spina giudaica 341 Spinara 1047 Spina-race Lomb. 855 Spinarati Lomb. 855 Spinarati 344, 855 Spina rètica 341, 582 Spina-rètica mata 312 Spinasórech Lomb. 855 Spina-ssurice Cal. 855 Spina-tópis Sard. 855 Spineto 1047 Spini 544 Spini che se tàca 692 Spino bianco 621 Spino cervino 523 Spinóni 237, 544 Spinèti 237, 544 Spóndi-rati 855 Spongiarat Lomb. 855 Spruneggio 344 Spungiarat Lomb., Piem. 855 Spussaóra 493 Spussaról 237 Spussatèste 237, 251 Stanca cavallo 369 Steccherino dorato buone 492 « Stellaria media » 489 Stelle d'oro 692 Stellettine d'oro scempie 668 Stiance di palude 369 Stiletti 912 Storta-bistorta 314 Stracca bue Tosc. 316 Stracca-cavallo Tosc. Straccacavallo 580 Straccia brache 547 Straccia-gatti 'Camp. 547 Strache-ciaval V. E. 369 Stramonio 853, 927, 1413 Strangola-preti 396 Strappacoglie 314

Strapuddu de cani Sard. 345 Strassa-cavéi 356 « Stratiotes aloides » 913 Strigoli 341 Strinatopo 344, 855 Stringiamore 546 Stròssa-càni 251 Stroscione 668 Strozza lupo 622 Stupacul 344 Ssuca amara 279 Ssucairóle Piem. 1276 Ssucara 279, 1047 Ssuca ssalvėga 279 Succiamele 620 Ssubiolar 547 Ssuli 357 Ssupa 339 Ssupéte 668, 692 Suppacagne Piem. 344 Ssurabék V. E. 356 Szatèle 357, 948 Szatine 357, 948 Szerfoina 316 Szerfójo ssalvègo 523 Sziresar 1047

Tabacco di palude 279 « Tagetes patula » 416 Talegne Lig. 581 Talpe di lov V. E. 622 Tamarice 302 «Tamarix gallica» 302 Tamaro Tosc. 240 Tamaro 240 «Tamus communis» 240 «Tragopogon praten-Tàni 918 Tapinabò Piem. 236 Tapin-ne Piem. 236 « Taraxacum officinale » 251 Tarpigna 581 Tartùfola americana Tartùfola bastarda 236 Tartufo di canna Tosc. 236 Tasso 369 Tasso-barbasso 239 [Tauber] ted. 302 [Tauberl im Schlag] ted. 302 Tavàni 918 Taxus baccata » 369 Tazzetta 279 Terebinto 340 Terracrepolo 580 Testècul d' can Em. 343 Testicolo 947

Testicolo di cane 947 « Teucrium marum » 542 « Thlaspi perfoliatum » «Thringia tuberosa» « Thymus serpyllum » 237 Tignàmica 315 Timo greco 542 Timo ssalvàdego 237 Timo ssalvėgo 237 Tinta 855 Tinto, lasseme star! 358, 854 Tirabo Em. 312 Tiràche 313 Tiria Sard. 505 Titt'i 'acca Sard. 958 Titimaglio Tosc. 240 Titìmalo 240, 369, 1413 Topinabò Piem 236 Topinambur 236 [Topinambux] Brasile " Torilis anthriscus " Tormentilla 239 « Tormentilla erecta » Tormentin 340 Tòssego 341, 534, 622 Totano 620 Traccapello 581 Trafògliolo cavallino Tosc. 369 sis » 357 "Trapa natans" 511 Tremolini 668, 692 Tréssa d'àjo 918 Triàngoli 369, 633 Tribolo 838 Tribolo acquatico 511 Trifogliajo 1046 Trifoglio cavallino Tosc. 730 Trifoglio giallo 368 Trifoglio salvatico 316 Trifogliolo bianco 340 Trifogliolo di prato 340 «Trifolium pratense» « Trifolium repens » 341 Trinciatella 340, 489 Trippa di dama 620 Trippa madama 620 « Triticum vulgare, var. aestivum » 401

Trombéte 1299

Tupinabò Piem. 236 Tupparièddu Sic. 159 Turione del pungitopo « Tussilago » 170 « Tussilago farfara » 370» « Tussilago petasites » « Typha latifolia » 546 Ua de bissa V. E. 240 Ua d'órso 343

Ua passarina 947 Ua spinièla 582 Ua uselina 947 Ucchie de vove Abr. 315. Ucióni 415 Uga de baggiu Lig. 279 Ughétta de ratti Lig. Ugna di cavallo 370 U'egge de gattu Lig. 547 Unghione 370 Ungia d' caval Piem. 370 Urinaria 340, 692 « Urospermum picroides 761 « Urtica dioica » 546 « Urtica urens » 546 Uva d'la levr Piem. 582 Uva d'lasèrte Piem. 587 Uva lupina Tosc. 622 Uva orsina 343 Uva salvatica 855 Uva turca 855

Vaccarèdda Sic. 959 Vacétta Piem. 959 Vacherôte Piem. 959 Vachétte Piem. 959 Vaciarella Piem. 959 Vaciule Piem. 959 « Valerianella olitoria » 490 Valeriana róssa 490 Varmetun da cavalli Lig. 370 Vecchia grigiolata 368 Veccione 240, 313, 387, Vece ciavaline V. E. 370 Vedoèla de prà 355 Vedovina salvatica 355 Velenu da pighoeggi Lig. 693 Velenu da pigögi Lig. Veludin 416

« Veratrum lobelianum » « Vicia lutea » 235 « Verbascum thapsus » 239 « Verbena officinalis » Vermenaca 967 Vermicolare Tosc. 967 Vermicularia Tosc. 967 Verniera 278, 838 Veronica femmina 543, 692 Veroniche 668 Verza pastore 622 Verzina 855 Ventarina 693 Vescia di lupo 313, 370, Vescicaria 341 Vespa Lig. 999 Vèss di ciavall V. E. 370 Véss di lov V. E. 622 Vessighe 341, 505 Vessón 340 « Viburnum lantana »

« Vicia ervilia » 316

« Vicia narbonensis » 620 Vigna ssalvàdega 947 Vigna ssalvėga 947 Vijole di li sirpe Abr. 241 Vilucchio 689 Viluppio 525, 580, 689 Vimine 549 « Vinca major » 241 « Vinca minor » 241 Vincetossico 251 « Vincetoxicum officinale » 251 Vincibosco 580 Viola da morto Tosc. Viola di lepre Tosc. 582 « Viola canina » 241 Viole di madràce V. E. 241 Violina a mazzetti 582 Violina di macchia 546 Zizzi-acca Sard. 958 Violòro da màneghi 854 Zucca 1047 Violòro ssalvàdego 358 Violòro ssalvègo 621

Viparéte 546 Virminaca Sic. 967 Vite bianca Tosc. 279 Vite di Spagna 855 Vite nera 240 Viticchio 689 « Vitis vinifera, var. sylvestris » 947 Viuvétta de biscia Lig-Vòli di cisìle V. E. 884 Vôli di bò V. E. 315 Vôi di manz V. E. 315 Vrica Cal. 302 Vrùca Cal., Sic. 302 Vulneraria 523 « Vulpia myuros » 343

Zafferano selvatico 396 Zanzarole Lomb. 1052 Zatta Tosc. 242 «Zisyphus paliurus» 341 « Zizyphus sativus » 1047 Zucca marina Tosc. 279

#### B. – Indice dei nomi degli animali

### Segni convenzionali:

i nomi scientifici « fra virgolette marginali »; i tematici in MAJUSCOLETTO; gli italiani in carattere del testo; i dialettali veronesi in grassetto; i dialettali di altre provincie in corsivo; i forestieri [ fra parentesi quadre ].

## (I numeri indicano le pagine)

Acaro della rogna 697 Aa 1010 Aaf V. E. 1012, 1013 Aas V. E. 1012 Acaróla Lomb. 962 "Acarus reduvius" 697 Aba Cors., Sard. 1013, " Acarus ricinus » 697 1016 » Acarus scabiei » 698 [Ababot] Sp. 665 Acca e Déus Sard. 965 Abadjone Cors. 1015 Accelu-tupinu Cors. 955 Aba màscia Cors. 1019 "Accentor collaris" Abbasoi Sard. 630 1440 Abbassantèra Sard. 1187 "Accentor modularis" Abbisui Sard. 630 1113 Abburita Mar. 823 Acciddùzzi di scòla Sie. Abèglie Piem. 1048 [Abeglión] Sp. 665 [Abegliót] Sp. 1016 Accidduzzu di bona nova Sic. 957 [Abegòt] Sp. 1016 [Abelart] Fr. 665 [Abeléta] Sp. 1013 [Abélia] Sp. 1013 [Abélot] Fr. 665 "Accipiter nisus" 759. 1118 Acciughina 680 Accògghia-mmèrda Pugl. 1132 Abe mama Sard. 1154 Accògna-mmèrda Pugl. Abe màsciu Sard. 1019 Abiaròto V. E. 1048 1132 Accuzvaférru Sard. Abi longa Sard. 1090 1083, 1116 Abiói Sard. 328 Acèddu Pugl., Sic. 950 Abiólu, non Abiòlu Acèddu-parrinu Sic. Sard. 328 Abiólu Sard. 1049 Acèddu san Martinu Abrigg-le Em. 214 Sic. 953 [Abugot] Sp. 665 Acèddu surdu Sic. 954 Abuzzago 759 Acellu Cors. 949 Aca Sic., Lomb. 671, Achearina Sard. 466 958, 959 Acài V. E. 161 "Acherontia atropos" 480 Acaro del formaggio Achije Abr. 196 336, 577 Achiglie Abr. 196 Acaro della farina 336 Achitte Camp. 197

Acièddhu 'i nòtti Cal. 956 Acièll d'la mort Pugl. Aciidde Pugl. 950 Aciddùzzu piscatùri Sic. 1182 « Acilius sulcatus » 1186 Acione Cors. 1015 " Acipenser sturio » 795 Aco Camp., Bas. 197 «Acocephalus» 401, 1089 Acquajolo Tosc. 299 \*Acquazzini Laz. 1400\_ «Acrididae» 80, 377 " Acredula caudata » " Acredula rosea " 1167 "Acrocephalus arundinaceus» 961 « Acrocephalus palustris» 400 Acu Pugl., Cal., Sard. 197, 198 Adaggèrda Sic. 597 Addarizza Sic. 555 Addarizza Sic. 719 Addèine de ssan Gio-vànni Bas. 503 Addina Pugl., Sic. 493, 'Addina marzudda Sic. 518 Addhinèddha de mare, non Addr- Pugl. 497 'Addu Sic. 526

Addussu Sic. 533 Adduzza Camp. 1352 'Adduzzu d'acqua Sic. Adjellu Cors. 949 Adjellu-tupinu Cors. Adjone Cors. 1015 « Aegialites cantiana » 1141, 1191 « Aegithalus pendulinus» 1172 \* « Aeschna cianea » 393 « Aeschna rufescens » " « Aeschninae » 392, 441, 1140 Af 1010 Afél V. T. 194 Agaról V. G. 963 Agèllu Cors. 949 Agèta Cors. 196 Aggièllu Cal. 950 Aggiggh Pugl. 201 Aggimus Abr. 384 Agh V. E. 193 Aghe Abr. Aghilión Piem. 195 Aghiól V. T. 194 Aghiro V. G. 558 Aghiru Sic. 559 Agiello de notte Cal. 956 Agigghie per «Pungiglione » Pugl. 276 Agilolu Cors. 196 Agilu Cors. 196 Agliaciurtone Camp. 613 Agliéro Camp. 559 Aglino Sic. 172 Aglire Cal. 559 Agliscaro Camp. 219 Aglugghiùzza Bas. 197 Agnèl V. T. 194 Agnelèlla Abr. 470 Agnelìn V. G. 790 Agnimal Lomb. 764 Agnöla V. T. 604 Agnöla-vert V. T. 835 Agnulille Camp. 386 Ago V. G., V. E., Tosc., Bas., Cal. 193, 196, 197, 198 AGO 1253 Agöl Lomb. 194 Agridde Pugl., Camp. 565, 571

571, 573

Aligusta de tera Sard. Agriddu-panzanàru Camp. 578 Agriju Cal. 573 Agrillo Camp. 570 « Agrion - hastulatum » « Agrion puella » 394 « Agrioninae » 394, 475, 560 « Agriotes lineatus » « Agrypnus notodonta » Alma di lu purgatòrie Agu Cors., Sard. 196, Agu de s'àbi Sard. 198 Agudóne Sard. 198 Ak Abr. 197 Aia V. E. 1019 Aighedex 263, 600 Aigö Lig. 806 Aigulión Piem. 195 Ai-Maria Lomb. 982 · Ainàra Camp. 1408 Air Sic. 172 Airón 354, 1191 Airone 553, 672, 913 Airone rosso 556 Aissa 'ndrè 400, 1088 Ajiàttapudd Pugl. 748 [Ajó] Sav. 948 Ajö Lomb., Piem. 804, 805 Ajöl V. T., Piem. 194, 805 [Alabrum] Prov. 323 Ala de bèdde Sard. 726 Aladòro Tosc. 90, 1199 Ala 'e pèdde Sard. 726 Alagrón V. E. 320 Alagrón per «Pungi-glione» V. E. 204 Alapedde Sard, 726 Alas de vèdde Sard. 726 « Alauda arvensis » 950 Albanella 1155 Albiér 1048 Albino V. E. 1048 Alborella 680 " Alcedo ispida " 699 Alebèdde Sard. 726 " Aleurobius farinae " Algûr Em. 806 Alguzino Sard. 173 Aliacèrta Camp. 595 Alibèdde Sard. 726 Alibeddita Sard. 726 Agriddu Camp., Cal. Ali 'e vedde Sard. 726

383 Alin 1117 Alina Laz. 493 'Alinell de ssand Petre Abr. 503 Alipèdde Sard. 726 Aliuzza dal collo bianco [All de serp] Sp. 1404 Allumacatura 1442 Abr. 468 Alóco bianco 1159 Alòco dal ciùfo 365 Alòco de bòsco 365 Alóco de campanil 1159 Alóco de val 441 Alocco 365 Alocco di padule 441 Aluzzo Camp., Sic. 625, 626 Alveare 1026, 1043 Alza Sard. 126 Alzavola 363 Ambidda Sard. 273 'Ambaràccio Abr. 538 Ambesuga Sard. 630 Ambrisgi Lig. 214 Ambrisgiu Piem. 213 Ambròissal Em. 214 Ambròtola Lomb. 213 Ambrüsk Pugl. 216 Amium Lig. 205 Ammaro Camp. 536 Ammarèllo Laz. 538 Ammaróne Abr. 224 Ammarróne Abr. 538 'Ammaru Laz., Pugl. Ammàzza-cavàllu Laz. 330, 1070 Ammàzza-ssomàri Laz. 330 Ammàzza-tenàje Laz. 1082 Ammesuga Sard. 630 'Ammiru Sic. 536 Ammòa-fòrvici Cal. 1081 Ammòla-fórbece, non Ammó- Camp. 1084 Ammòla-fórbece Abr. 1081 Ammòla-fórfici, non Ammó- Camp. 1084 Ammòla-fórfici Abr. 1083 Ammòla-fuórfece Camp. 1081

« Ammophila sabulosa » Ammùcca-muski Sic. 984 Amón Tosc. 206 Amorau Sard. 1216 Ampàce V. T. 1030 Ampàgine V. T. 1029 Ampàrmi V. T. 1030 Ampàsma V. T. 1030 Ampàsma V. T. 1030 Ampàsma V. T. 1030 Ampréola 347 Amprésa 347 Ampresin 347 Ana 'e mèle Sard. 1239 Anara bastarda 1172 Anara négra 966, 1181 Anarin 363 - "Anas crecca" 363 "Anas glaucion" 348 "Anas penelope" 1141 "Anas querquedula" 618 "Anas strepera" 413 "Anax formosus" 393 « Anchistia migratoria » Anda, -0 247 Androgghiulu Sic. 767 Anima del paradiso Ancidda Sic. 273 Anciddùzza Sic. 273 Ancilla Cal. 273 Anema de lu prehadò- Animaluccio 270 rie Abr. 468 Anema d'lu prugadòrie Anima ssanta di lu pur-Abr. 983 Angia, -o 247, 977 Angeéto Lig. 1205 Angelèlle Abr. 606 [Angella] Prov. 272 Angialèddhu Pugl. 469 Anghidda Sard. 273 Anghilla Lig. 272 Anghira Sard. 273 Anghisulas Sard. 630 Angidda Pugl., Cal., Sic. 273 Angija Cal. 273 Angilla Cal. 273 Angio 977 Angioda Sic. 273 Angioéto V. E. 1205 Angiolèddhu Pugl. 1225 Ango 318 Angö Lig. 806 Angolosa 474 Angrun V. T. 832

Anguasso Lig. 806 Anguasùa Sard. 630 Anguèla Lomb. 272 Anguèlla Em. 272 Anguidda Sard. 273 [Anguiera] Prov. 272 Anguila 271 Anguila V. T., Lomb., Em., Camp. Piem., 272, 273 [Anguilha] Prov. 272 Anguilla 271 Anguilla Tosc., Cors., Umbr. 272, 273 "Anguilla anguilla" 271 "Anguilla vulgaris" « Anguillula aceti » 967 Anguillula dell'aceto "Anguis fragilis" 266, Angur Em. 806 Anguràsso Lig. 806 Anguro V. E. 802 Anima bianca Abr. 1402 Anima de la Madona Andina V. T. 506 V. E. 1212 Andònulo V. T. 1230, Anima del diàvolo V. E. 1414 Tosc. 1212 Animal Lomb., Em. 764, Ape Laz., Abr., Pugl. Anima ssanta Abr. 223 gatòrie Abr. 468 Animel Em. 765 Animèla de ssan Piero Apiario 1046 V. T. 1212 Animùccia Abr. 1402 « Anisoplia segetum » 964 [Anneton] Fr. 1429 An-nia pescadüra Piem. 1183 Anniminagghia Sic. 986 « Anobiidae » 981 "Anomala vitis" 311 Anguilla Abr. 273 Ansa, -0 247, 977 « Anser segetum » 672, 966 Anso 977 "Anthrenus museorum », non Antrhe-249

« Anthrenus museorum » 338, 999 «Anthus campestris» "Anthus pratensis" 1242 « Anthus richardi » 1104 « Anthus trivialis » 1242 Antiligróne Sard. 225 Antrièlle Abr. 1041 Antüsèla Piem. 973 Anzile V. E. 271 Anzoéto V. E. 1205 Ao 1016 A6 Lomb. 1014 Aola 680 Aóla 498 Aón V. T. 327 Apa Cors. 1013 Apa bagàna Sic. 1017 Apacchióne Camp. 1015 Apacióne Cors. 1015 Apa fuddina Sic. 1423 Apajola 1009 Apajuòla Abr. 1038 Apajuòlo Camp. 562 Apalòru Sic. 562 Apa màsculo Sic. 1019 Aparulo Pugl. 562 "Apate capucina" 1142 Apàun Pugl. 327 Ape 208, 660, 1010, 1049, 1147 1016 Ape murajola 926 Ape regina 1019, 1048, 1153 Apericungia Sard. 794 Ape selvatica 926 Apiceddhu Pugl. 1222 Apiólu, non Apiòlu Sard. 328, 562 "Apis mellifera " 1010 Apóne Pugl., Tosc. 1009, 1015 Apucèdda Pugl. 1009 Apu d' ssant'Antoni Pugl. 328 Apu de ssant'Antònio Pugl. 1222 Apunàru Cal. 328 Apùne Mar., Pugl. Bas., Cal. 327, 1015, 1016 Apùni Sic. 1016 " Apus apus » 744, 894 "Apus cancriformis"

1193 Aputscione Cors. 1015 « Aphidae » 561 « Aphrophora » 401 « Aphrophora alni » 1421 « Aphrophora salicis » 1421 « Aphrophora spumaria » 1421 Appallòcca-stàbiu Cal. 1132 Appallòtta mmèrda pe' le fratt Abr. 1131 Appallòttela-mmèrda Camp. 1131 Appàppa-mùschi Sic. 99 \* Arinzolànu Sic. 1407 Appicca-muro Abr. 728 Appinsso Tosc. 189 Aqua Lomb. 669 Aquanite Sard. 1187 Aquassantèra Sard. 1187 Aquigliu Abr. 196 Aràcan Abr. 817 Aragnà Piem. 105 Aragnàa Piem, 119 Aragusta Sard, 383 'Aranà Piem, 105 Arangiòla Sard. 121 Aranzòla Sard. 121 Araturu Pugl. 941, 944, 1274 Arbilolu Cors. 196 Arcàsa grande 1103 Arcàsa picola 624 Arcàsa róssa 362, 496, 630 Arcaseta 624 ARCOLAJO 1252 Arda-pass Pugl. 831 « Ardea grisea » 685 "Ardea purpurea" 556 "Ardeola ralloides" « Ardetta minuta » 362 Ardijóne Umb. 203 Ardlüce Abr. 599 Arèga Sard. 1039 ['Aregné] Vall. 105 "Arenaria interpres" « Arenaria vulgaris » 744 Arenduola Nizz. 889 Arendura Nizz. 889 Arfola V. T. 1282 Argazinu Sard. 173 Arghén-na Piem. 1436

« Apus melba typicus » Argilėstru Sard. 606 Argögliu Piem. 195 « Argonauta argo » 170 Arrùmbula-mmèrda Ariàtt-mezz'aràtt Lomb. 863 Ariddàzzu Sic. 574 Ariddhu Sic. 574 Ariddu Sic. 411, 573 Arietèn Em. 559, 560 Ariglio Camp. 571 Arigliu Sic. 574 Arile Laz., Abr. 559 Arille-maligne Abr. 576 Arillo Camp., Sic. 389, 565, 537, 571, 573 Arillo vérde Camp. 576 Arüga Lomb. 303 Arilo Laz. 565 Ariscióni Sard. 774 Ariss porchin Piem. 772 Arisu Piem. 773 Arizun Piem. 1407 Arizzóni de mata Sard. Arzavulle Abr. 327 Arizzóni de siccu Sard. 774 Arizzu Sic. 574 « Armadillidium vulgare » 789 « Armadillo vulgaris » 789 [Arme] Vall. 992 Armedői Lomb. 991 Arodàla Piem. 888 « Aromia moscata » 130 Aróndura Nizz. 889 Aroplàno Tosc. 1404 Arnocc Tosc. 291 Arquigliu Umbr. 196 Arràna Sard. 845 Arràna birdi Sard. 850 Arraniscèdda Sard. 850 Arratapignàta Sard. 872 Arriminacchia Sic. 986 Arròcciola-mmèrda Camp. 1131 Arròjula rrunja Sic. Arròta-fórbec Abr. 1081 « Asio accipitrinus » Arròta-fòrbece Abr. 1081 Arròta-fòrbice Tosc. 907 Arròta-fuòrfee Abr. 1081 Arròta-mmèrda Bas. 1132 ARROTINO 1081 Arròtola-mmèrde Camp. 1131

Arruòzzula-mmèrda 'Cal. 1132 Arrundili Sard. 891 Arrundili de s. Luxia Sard. 891 Arsèstola V. E. 618 Arsintèla Em. 591 Artiglio Umb. 206 Arturigghiula Pugl. 721 Arua Piem. 303 Aruca Sic. 305 Aruga Sard. 1438 [Arùgo] Lingd. 303 "Arvicola amphibius" 861 « Arvicola arvalis » 876 "Arvicola savi" Arzavill Piem. 196 Arzillo Umb., Laz. 203, 1407 Arzillóne Laz. 1196 Arzillune Abr. 203 « Ascaris lumbricoides » 80, 632 « Ascaris vituli » 976 Ascaro 967, 976 Ascia Camp. 729 Ascio Camp. 1352 Ascio-catàscio Camp. \* Ascippa-òcchi Sic. 392 Asculfiò Sard. 907 Asculpiò Sard. 907 Asè V. E. 183 Aseàr V. E. 1038 Aségio V. E. 184 Asèi V. E. 183 Aselluccio Tosc. 72 Aselluccio 175, 971, 1110, 1149, 1283, 1381, 1417 Asen Lomb. 438 Asèrt V. T. 610 Asfur tal maltemp Mal. 957 447 Asiól 72, 73, 1000 Asiolér Lomb. 562 "Asio otus " 365 Asinello Camp. 71 ASINO 71 Asnèn Piem. 72 Asnot Piem. 72 [Aspic] Fr. 827 " Aspius alborella » 680

Aspóne per « Pungiglio- Auco Nizz. 670 ne» Pugl. 203 Assame Mar. 1046 [Assel] ted. 789 ASSILLO 72 Assillo 276, 639, 1069 Assiolo 73, 440, 742 Assiuolo 1352 Astore 350 « Astur palumbarius » 350 Asuro 550 Aterigióne Sard. 225 "Ateucus pius" 1127 "Attagenus pellio" 249 Attagghiùni Sic. 204 Atta-pagnòtta Bas. 555 Attarida Cal. 717 Attaruégghia Bas. 555 Atteribirche Sard. 575 Attilibirche Sard. 575 Attilibriu Sard. 575 Attilipedda Sard. 726 Attirighelta Sard. 598 Attirignone Sard. 225 'Attu Sic. 546 Attùbulu Sic. 326 Attulingia Sard. 225 Attupatu Sic. 159 Attuppatèddu Sic. 159 «Attus formicarius» 96 Avara 1046 Au V. T. 1009 [Auhigot] Sp. 665 Aùcchia Pugl. 1038 Aucèddu Sic. 950 Aucèddhu te la morte Pugl. 956 Aucèglie de nôtte Camp. Aucèl V. T., [Prov.] 947, 949 Aucèlle de ssanda Lu- Ave-maría V. G., V. T., cije Abr. 951 V. E., Piem., Lig. Aucèrta sserpentina Camp. 613 Aucèrte sserpentune Camp. 613 Aucèrtola Camp. 595 Aucèrtola vérde Camp. 613 Aucertone Camp. 613 Aucertuline Camp. 613 Aucièddu Abr. 950 Aucièl du dmone Pugl. Aucièlle Abr. 950 Aucièllo 'e notte Camp. Aucidduzzu musca Sic. 958

Aùlo Piem. 195, 196 Aunzûni Cal. 328 Auràcino Camp. 818 [Aurealis] lat. med. "Aurelia" 234 Aurùpolo Camp. 384 Ausé Piem., Nizz. 949 Ausèl Piem. 949 Ausèlu Nizz. 949 Auszèl da la nôtt V. T. 954 Auzèa Nizz. 949 Auzèl V. T. 948 Auzèl bel vérde V. E. Avonszèl 320 562 Av V. E. 1012 Ava 1010 Avalita Piem. 379 'Avallétta Tosc. Cors. Ava lónga 1019 Ava mas-cc Lig. 1018 Ava màdar Em. 1153 Ava mare 1019, 1153 Ava mata 661, 926, 1423, 1439 Avàn Em. 1014 Avannotto 285 Avaria 1046 Ava ssilvàdiga V. G. Azzurrine 472 1009 Ava ssucona 1016 Ave sing. V. E. 1019. Aveàr V. E. 1038 Avéi V. E. 193 Avél V. T. 194 Avélo Piem. 195 Ave-Maria 498 512, 791, 982 Avéra 1046 Avérghe 'I punzin 754 Averla capirossa 1175 Averla cenerina 483, 618, 1145, 1175 Averla maggiore 617, 1175, 1246 Averla piccola 484, 548, 618, 672, 1246 Avi f. Lomb. 1016 Avì V. T. 194 Avia mader Lomb. 1153 Aviaro Piem. 1038 Avice Lomb. 1045 Avie màs-ce Lomb. 1018 Babaùzzu de trigu [Avilo] Vall. 195

Aviö Piem. 1038 Avión Lomb. 1014 Avlar V. T. 1038 Avo 1045 Avo V. E. 1038 Avó Lomb. 1014 Avocetta 1109, 1161 Avoco V. E. 193 Avola 680 Avón 1013 Avón per «Ape» V. E. Avón V. E., V. T., Lomb., Em. 327, 1014 Avóne V. T., Lomb. 1014 Avoto 1013 [Avùjo] Vall. 195 Avuliùn Piem. 196 Avun Piem. 1014 Avvu V. E. 193 Azièu Sic. 950 Azza Abr. 333 Azzalitèddha Pugl. 729 Azzàna Camp. 333 Azzarèlle Abr. 333 Azza-viòla Pugl. 333 Azzóne Abr. 328, 333 Avzóne delle ròse Abr. 333 Azzóne d'òre Abr. 333 'Azzùmele Bas. 165 Ba V. T., Sic. 87, 315

Bàa 1442 Babagues Piem. 83 Babai Tosc. 89 Baba-iòla Sard. 508 Babalucco Pugl. 174 Babalùccu Cal. 133 Babalùchi Sic. 133 Babalùtu Cal. 94 Baban Lomb., Piem. 83 Babanin Lomb. 175 Babào Lomb. 88 Bahaottu Lig. 175 Babarota Nizz. 83 [Babaròta] Prov. 132 Babaròtta Nizz. 175 Babaròttu Lig. 83 Babarètu Lig. 93 Babastrigio V. E. 711 Babàu di mèrd Lomb. 85 [Babau lusent] Prov. 92 [Babau-luzent] Prov. 1361

Sard. 81

Babbabulùtu Cal. 94 Babbacèglio Abr. 94 Babbacorru Sard. 134 Babbajòla Sard. 177 Babbajuzza Sard. 84 Babbajuzzèddu Sard. 84 Babbalàcia Sic. 134 Babbalàcia di jistèrna Sic. 174 Babballot des is erbas Babi Piem. 88 Sard. 90 Babi canpé Piem. 1112 Babbalotte Laz., Camp. Babija d'la Madona 93, 94 Babballottèddu di èrba Sard. 90 Babbalòtti Sard. 88 Babballòtti arrumbuluzzu Sard. 175 Babballòti de centopèis Sard. 175 Babballotti de zerras Sard. 174 Babbalozzéddu Sard. Babbalucco Laz., Abr. 93, 94 Babbalüche Abr. 94 Babba-luci Cal. 92 Babbalüci Sic. 133 Babbaluga Sard. 174 Per il GUARNERIO [Post. sul less. sardo; Romania, XXXIII, p. 30] questa voce « potrebbe avere a che fare con -ruga, eruca, che si commesce con babbu- uno dei più fecondi generatori di nomi di insetti ». Bahbaluòtto Laz., Camp. 94 Babbaluscia Camp. 132 Babbadtto Camp. 94 Babbaróttu Sard. 107, 744 Babbàrra Sard. 134, 174 Babbarúcco Abr. 94 Babbassaja Sard. 84, Babbassàni Sard. 176 Ba-bbàsce Pugl. 470 Babbasóri Sard. 88 Babbaùcciu Sard. 88 Babbauddu de chèntu Babulin Lig. 177 pes Sard. 176 Babbauga Sard. 134 Babbaùssu rùju Sard.

Babbaùzzu-chentupés Sard. 85 Babbaùzzu e chentu pèis Sard. 175 Babborùcci cannacca Sard. 176 Babbùccia Sic. 134 Bàbbu-nòstru Sard. 176 Babèk Piem. 83 Piem. 177 Bàbio Lomb. 179 Babiòt Piem. 297 Babi-panaté Piem. 89, 178, 1382 Babiròdda Sard. 179 Baboa Piem. 80 Babòcc Piem. 83 [Babòi] Prov. 209 Baboin-nèir Piem. 297 Babòja Piem., Lig. 83 Babòja d'la Madòna Piem. 177 Babòja d'or Piem. 90 Babòja d'ssan Giuvàn Piem. 177 Babòja d'ssan Pé' Piem. 177 Babòja-nera Piem. 83 Baboja-panatéra Piem. 1382 Babòl Piem. 88 Babòla d'la Madòna Piem. 177 Babòla du Ssignur Piem. 177 Babolin Piem. 88 Babòllo Lig., Piem. 86, 88, 92, 178 Babòllu Lig. 83, 88, 177 Babòllu d'òru Lig. 90 Babóna-panatéra Piem. Babòni d'ssan Michél Piem. 177 Babonu Piem. 83 Babonu d'uro Piem. 90 [Baboranna] Prov. 1361 Baborucci Sard. 88 Babuccino Lig. 131 Babuczàna Sic. 178 Babuin Lig. 83 Babulón Lomb. 83 Babun d'or Piem. 90 Bacaddella Cors. 965 Bacaragnu Laz. 120 Babbaüzzu Sard. 88, 131 Bacaróne Umb. 212

Bacaròzzo Tosc., Mar., Umb., Laz. 84, 178, Bacarozzu Laz., Sic. 84, Bacca Cors., Sard. 960, 961 Bacca de dónnu mannu Déu Sard. 965 Bacca de ssantu Giuanni Sard. 962 Bacca de ssantu Joanni Sard. 965 Bacca ruja Sard. 962 Bàccia Prov. merid. 960 Bàchera 82, 336, 579, 1108, 1126, 1381 Bàchera Tosc., Umb. 84 Bacherónzo Laz. 84 Bacheròzzo Tosc. 84, 178 Bacherozzo 1393 Bachi Tosc. 80 Bachi per «Vermi» 975 Bachi del formaggio 277, 974, 1086, 1090 Bachi della carne secca Bachisgièddas de ssantu Millanu Sard. 962 [Baciarina] Prov. 964 Bàcio Umb., Mar. 78, 180 Baciòsla Em. 1347 BACO 74 Baco V. G., Tosc. 78, 79, 80, 211 Baco 91, 179, 286, 351, 557 Baco per «Larva» 969 Baco affetto da Macilenza 552 Baco arricciato 1139, Baco da seta 78, 252, 386, 730, 1147, 1158 Baco da seta affetto da Giallume 556 Baco da seta arricciato (v. B. arricciato) Baco da seta bianco 1176 Baco del formaggio 208, 345, 577 Baco del frumento 336 Baco delle frutta 1111 Baco d'oro Tosc. 90 Baco di ssant'Antonio 175 Mar Baco Gianni 89, 249, 351, 486, 754

Bacolino dell'uva 339 Bàcolo V. G., V. E. 82, 175 Bàcolo d'òro V. G. 90 Bacolòppo Tosc. 93. Bacoròzzo Abr. 84, 179 Bàcu Sard. 1016 Bàcul V. G. 93 Badarina Tosc. 1085 Baddottula Sic. 1237 Badduòcchila Sic. 1237 Badil V. T. 438 Bàe 130 Bàe de ragno 130 Baéto 86 Baéto da fógo 91, 1302 Baéto de le galéte 688, 999 Baéto del lardo 999 Baéto slusin 92 Bagàna Sic. 1017 Baganin Em. 175 Bagaràcia bianca Sic. Bagarèll Mar. 78 Bagarin d'ss. Antonio Balestruccio 494, 896, Mar. 175 Bagarón Em., Mar. 84. Bagarón ciòss Em. 1135 Bagarón de ss. Ant. Mar. 175 Bagarón mardér Em., Mar. 1135 Bagaröt Lomb. 211 Bagaròz Em. 93 Bagaròz d'or Em. 90 Bagardzzo Mar. 84 Bagaròzzo delle ròse Laz. 90 Bagaròzzol de ss. Ant. Ballarin-na 'd fornèl Mar. 175 Bagarûciu Sic. 174 Baggétu Lig. 297 Bäghen Sic. 1017 Baghèn d'sant' Antòni Em. 175 Bagherozzo 178 Bagheròzzo Laz. 88, 179 Bàghi-ssukèri Em. 209 Bàgio Lig. 179 Baglial-zunzan Mal. 1016, 1048 Bagö Piem. 83 Bagón Lig. 84 Bagonèa Lig. 90 Bagosso 82 Bagua Mal. 962 Bàgul V. E. 82

Bagun Lomb. 83 Bakka Mal. 962 Baibastrèl Em., Tosc. 712, 713 Baija Cristi Lig. 1221 Balabrüc Lomb. 1435 Balan-na da cua lunga Lig. 1086 Balansséte V. E. 1404 Balào V. T. 1390 Balào de le mèrde V. T. 1134 Balào-russo V. T. 1386 Balari Lomb. 1086 Balari de l'aqua Lomb. 1087 Balarin V. E. 1086 Balarina Cors., Lomb. 1085 \*Balarin-na Piem. 1084 Balbastrèl Em. 712 Balèn-na Piem. 1085 \* Balerina Tosc., Lomb. 1085 Baleròta Lomb. 1085 Balestruccio 1126 1375, 1376 Baléta Lomb. 791 Baleté Piem. 791 Balha V. G. 428 Balia 1065, 1116, 1163 Balia nera 510, 1066, 1163 Balin Piem. 791 Balinéte Piem. 791 Ballarina Lomb. 1085 Ballarin-na Lomb., Piem. 1086 Ballarin-na del colàr Piem. 1085 Piem. 1085 Ballarin-na giàuna Piem. 1086 vas Sard. 1222 Ballarin-na grisa Piem. Barabéchel V. T. 1294, 1085 Ballerina 510, 1085, 1106, 1155, 1162 BALLERINO 1084 Ballerino Tosc. 1085 Ballòtra Mal. 1237 Balón da gate 552 Balotina 498, 511 Balügra Piem. 1426 Baltigaröla Lomb. 1086. 1349 Baltigöla Lomb. 1086. 1349 Bambaròta Prov. 93

Bambulin Lig. 177 [Bambulòt] Sp. 665 Bantlus V. E. 428 Banza V. T. 428 Banzel 428 Banzela V. E. 428 [Banya] Catal. 142 Bào 86, 87, 88, 89 Bào V. E., V. T., 86, 87, 89 Bao-bao 130 Bào che spössa Lomb. 437 Bao da cento gambe Tosc. 85 Bào da la nòtt V. T. 91 Bào da la ssèsla V. T. Bào da nôte 1302 Bào da tarme 89 Bào de careàss Lomb. 1384 Bao dei bai 130 Bào dei corni V. E. 89 Bào de la farina 89 Bào de Dio 90 Bao de la lum V. T. 85 Bao de la grassa V. T. Bào del diàol Lomb. 1391 Bao de le boàsze V. T. 85 Bao de le mèrde V. T. Bao del tabac V. T. 130 Bào d'òro V. T. 90 Bào lùster V. T. 92 Bào nìgher Lomb. 1387 Baósu Sard. 170 Bapòscie Pugl. 132 Barabàttula Sard. 463, 477 Barabàttula-bònas-nò-1297 Baracoccu Sard. 161 Baràcule V. E. 819 Barambèl V. G. 1429 Barambèl vérde V. G. 1195 Barbagian 1159 Barbagianni 1159, 1229, 1945 Barbanin Sic. 141 Barbadttu Lig. 83 Barbarèddu Sic. 134 Barbaroto Piem. 177 Barbaròttu Lig. 744

Barbaséjo V. E. 711 Barbastèl V. G., V. T., V. E., Lomb., Em. 711, 712, 743 Barbastèlo V. E. 711 Barbastil V. G. 469, 711, 743 Barbastin V. E. 711 Barbastrégio 862 Barbastréjo 562 Barbastréjo V. G., V. E. 469, 711, 743 Barbastrèl V. G. 469 Barbastrèlo V. T. 711 Barbastrèlo V. E. 711 Barbastrijo 862 Barbastrilo V. E. 711 Barbastrilo V. E. 711 Barbastrin V. E. 711 Barbàtoa Lig. 458 Barbàtola Tosc. 459 Barbéjo 183 Barbéo 183 Barbel V. T., Lomb. 454, Barbèla Lomb. 454, 485 Barbelé] Sav. 486 [Barbelyô] Sav. 486 Barbestio V. E. 711 Barbilulu Cors. 196 Barbisina Piem, 1271 Barbollo Lig. 86, 92 Barbòllu Lig. 88 Barbòttula Sic. 1375 Barbulin Lig. 177 Barhunàssu Lig. 1428 Barbustèl V. T. 711 [Barbwéra] Sav. 486 Barchéte 687 Bardàa Lomb. 1135 Bardarèddu Sic. 171 Barletta 1086 Barlicura Piem. 1426 Barruga Sard. 306 Barssicula Piem. 1426 Basabò 318 Basaéjo 183 Basagurdo V. E. 802 Basaliscu Pugl. 818, 836 Basa-tèra V. T. 472 Basavégio V. E. 184 Basavéjo 183 Basavéjo V. E. 184 Basecò Lomb. 298 Basettino 1172 Bassa-bassétta Lig. 1343 Bassa-lümàssa Lig. 1343 Bassa-tèra V. T. 470 Bastón 1146 Bastoniere 277, 977

Basvill Lomb., Em. 184 Bat-ciòsa Em. 1347 Batiale 1066 Batiàle griso 1117 Batiale moro 1066 Bati-fógo 1302 Batifógo V. G., V. E. 1329, 1330 Bati-ssése V. E. 1347 Batissésola 1302 Bati-ssésola V. E. 1347 Batissòsola 1302 Bati-ssòsola V. E. 1347 Battavolónte Abr. 467 Battcagliùni Camp. 715 Batticaglione Camp. 715 Batt-fóg Em. 1331 Battu Sard. 546 Battuòttula Sic. 1237 Bàu V. E., Lomb. 88, 91, 180 Bau de sson Gión Grig. 1157 Bàu ssongión Lomb. 176 Bauta 93 Bauto 92 Bauto V. E. 93 [Bautzu] arabo 131 Bava 1442 Bavagnól V. T. 137 Bavalèco Bas. 132 Bavaluci Sic. 134 Bav de la farina V. T. Bavedda Sic. 177 Bavigiö Lomb. S1 Bavit Lomb. 81 Bavone Pugl. 675 Bàvo V. T. 82 Bàvo da lüm V. T. 91, 1337 Bàvo de la Madona V. T. 176 Bdocc V. E., Em., 691, 694, 695 Bdòcchie Mar. 694 Bèbbla Mar. 476 Beblätta Em. 1234 Bebblón Mar. 1222 Bèbbola Mar. 464 Bebin Lig. 916 Bebina Tosc. 1209 Bèc Tosc. 212 Bèca V. T. 180 Becabò 318 Becade V. E. 181 Becader V. G. 181

Becafigo 1114 Becalégno 700

Becanèla 484, 1181

Becanèla picola 1181 Becanèla róssa 1181 Becanoto 363 Béca-öcc Lomb. 391 Becapéss Lomb. 1182 Becar 181 Becaro 393 Becaròtto Tosc. 208 Becaròzzo Tosc. 208, 212 Béca ssomèri, non so-V. G. 1069 Bècca Sard. 359, 360 Bècca, non Bé-Sard. 908 Beccaccia 355, 496, 531, Beccaccia di mare 1162 Beccaccino 673 Beccaccino reale 363 Beccafico 618, 1114 Beccafico canapino Tosc. 1255 Beccamoschino 99, 1372 Bécca-pésce Mar. 1182 Beccapesci 1183 Beccapesci inglese 1243 Bécco Laz., Camp. 182, 183 Beccofrusone 533 Bèch Lomb. 180, 211 Bèch da pescàr Lomb. 211 Bèch da tèra Lomb. 211 Béche Camp. 183 Bechétto Tosc. 207, 274, 349, 1142 Bècia Piem. 360, 1271 Bècio Tosc. 211 Bèco 181 Bèco Tosc. 212 Béco Tosc., V. E. 180, 361 [Becògu] Sav. 81 Becón V. E. 181 Bécoro Tosc. 78 Becòto V. E. 1181 Bèddola Bas. 464 Beddotula Cal. 1237 Bèddula Sic., Sard. 1234, 1402 Bedeche V. E. 1389 Béden Lomb. 1030 Bèdola V. E. 261 Bèech Lomb. 88 Bèga 179 Bèga Lomb., Em., Lig. 78, 80, 180, 208, 211 Bèga da centpé Tosc. 85 Bèga-mòra Em. 210 Bèga-pelósa 208 Bèga-pelùsa Lomb. 208

[Begaru] Sp 1016 Bèga-ssucàra 209 Bèga-ssucàra Lomb. 209 Bega-suchèra Lomb. 209 Begat Piem. 252 Bèga-zucàra Em. 209 Bèggo Tosc. 211 Bègh Em., Lomb., Tosc. 80, 181, 211 Bègh dal formai Em. Bègh da seda Em. 78 Bègh da tèra Em. 211 Bègh du furmài Em. Bellùccia Abr. 1314 Bèghen Lomb. 1030 Bègh lusor Em. 92 Bègh peznèn Em. 233 Beghèrle V. E. 233 Bègio Tosc. 180, 212 Bègo 179, 210 Bègo Tosc. 211 Bégol V. T. 233 Bègola Mar. 464 [Begot] Sp. 1016 Begott Lomb. 233 Bègra Piem. 360 Bègu Em. 211 Begulón Mar. 1222 [Bei] Tir. 1035 Bèiga Em. 87 Bèiga da ssam Em. 208 Bèiga-zuchèra Em. 209 Bèigh Em., Tosc. 81, 180, 212 Bèigio Tosc. 212 Bèigo Em., Tosc. 211, Berbastèl Em. 712 212 [Beje] Tir. 1035 Bèje de bon Diö Piem. Bêja Lomb., [Fr.] 208, 1035 Bejotte Tosc. 219. Bèk 181 Bèk V. E., V. T., Em. 181, 208 Békie di buigno Piem. 1270 Bèla Sard., Grig. 123, Bérna Piem. 835 Beladòna V. E. 1236 Beladònola 1229, 1236 Belanòtola V. E. 703 Belào V. T. 1390 Bèla ssióra V. T. 1903 Bèla ssióra V. T. 1233 Bele V. T. 1233 Belina Lomb. 464 Bèlla Mar., Umb., Lig. Bèrula Lomb. 1233

464, 476, 1351 Belladonna Tosc. 1229 [Bella maimóna] Sp. 1007 Bellèndora Tosc. 464 Bèllera Umb. 464, 476 [Belles seyeteres] Sp. 1007 Belleura V. T. 1233, 1236 Bèlloa Lig. 1234 Bèllola Tosc. 1234 Bèllora Tosc. 476, 1234 Bèllula Tosc., Cors. 1234 Bélmu Sard. 969, 971 Belòda V. E. 792 Bèlora Lomb., Piem. 1233, 1234 Bèlua Lig. 1234 Bèlura V. T., Piem., Nizz. 1233, 1234 Bèndla Mar. 476 Bendlón Mar. 1222 Bèndola Mar. 464 Bèndula Em. 1934, 1236 Benéta Lomb. 1030 Bènnula Piem. 1234 Bènola Mar., Lomb., Piem., Em. 464, 1233, 1234 Bènura Lig. 1234 Bèpesa V. T. 1001 Bèra 209 Bera Piem. 1239 Bère 209 Berigola V. E. 813, 825 Berissandola 896 Bèrla Em. 1234 Berlicura Piem. 1426 Bèrme Sard. 969, 971, Bèspia V. T. 1001 998 Bèsplo V. T. 1001 Bèrme de sède Sard. 988 Bèspo V. T. 1001 Bèrme sirigu Sard. 988 Bèrme solitàriu Sard. Bèrmu Cors. 970 Berna-fiairán Piem. 438 Bèssa-anzùla Em. 246 [Bernatt-püdent] Fr. 438 [Bernic] Fr. 438 Bèro 209 Bèrola V. T., Lomb. 1233, 1234

Bèru-purcàt Piem. 777 Berruga Sard. 306 Berssicura Piem. 1426 Bèrta Piem. 381 [Berugo] Lingd. 303 Bèrula Piem. 1402 Bés Lomb. 276 Besabéjo V. E. 184 Besbégio V. E. 184 Besbéi Lomb. 184 Bèsc V. T. 238 Bèsca 1020 Bésca Piem. 1020 Bèsche s. 1020 Bésche s. Piem. 1020 Bés-cia del Sségnar Lomb. 1208 Bés-cua Sav. 1267 Besebéi s. m. 183 Besebéjo 183 Besebéo 183 Beséi Lomb. 184 Beséi per « Ape » Lomb. 277 Beséjo 183 Beséo 183 Besevégio V. E. 184 Besevejo 183 Besgiabò Lomb. 246 Besguéi Lomb. 184 Besia Em. 276 Besibėjo 183 Besiggiu Lig. 276 Besión Em. 184, 275 Bèskia do mèla Cal. 1022 Besolà Lomb. 365 Bèspa 1000 Bèspa V. E., V. T., Lomb., Cors. 1001, 1902, 1004 Bèspa de petano V. G. 1000 Bespón 320 Bespù Lomb. 1050 Bès-ramiról Lomb. 246 Bèssa Lomb., Em. 238, 240 [Bernhard-püdent] Fr. Béssa-caaléra Lomb. 251 Bèssa d' ssènt gambi Em. 245 Bèssa-galàna Em. 256 Bessa-scüdeléra Lomb. 256 Bessa urbätta Em. 268 Bésso V. T. 274 Béss-ragn Mar. 245, 1294

Bèss-ranér Lomb. 246 Bestia 243
Bèstia che spuzza V. G. Bibiriòla Sard. 177, 508
Bèstia che spuzza V. G. Bibula-bùbola V. E. Bèstia d'la fortuna Lomb. 1294 Bèstia d'òro V. G. 1198 Bèstia-ssanta V. G. 983 Bèstia spuszolènta V. G. 437 Bestie cu lis tanàjiss V. E. 1269 Bèstie da ssento gambe V. E. 1294 Bestie de Gesù Lig. 1209 Bestiolina 86 Bestiolina dal Ssgnur Em. 1209 Bestiolina del Ssignór Bestiolina del Ssignór V. G. 1208 Bètcia du paradis Piem. [Bètgie de bo Diu] Sav. 1208 Bettimcorru Sard. 146 Bèvla Em. 1234 Bezél Lomb. 184 Bezolàr Lomb. 365 Bezzua Pisa (ubicazione dimenticata nel testo) 956 Bezzùga Tosc. 256 Bgàt Em. 254 Bgatèla Em. 255 Bgatèn Em. 252 Bghinen Em. 233 Bgón Em. 84, 233, 234 Bgòt Lomb. 233, 234, 254 Bgun Em. 234 Biala V. G. 1238 Bianchéta 1246 Bianchéta picola 876 Bianchetina 957, 1166 Biancón 1176 [Biar] Fr. 1060 Biàta 255 Biàtta Tosc. 686 Biàttola Tosc. 386 Biattolóne Tosc. 686 Biàva 539 Bîbale Grig. 470 Bibbin Lig. 915 Bibia Sard. 1217 Bibin Lig. 529, 916 Bibinzili Sard. 384 Bibiolànda Sard. 177, Bibola V. E. 1343

Bibolo V. G. 136 Bicci-cannéla Camp. 1316 [Bicho] Spagn. 181, 242 Bilita V. E. 1233
Bicia Nizz., Abr. 240, Billo Lomb. To-Bicicléta V. E. 1407 Bico V. G. 80 Bidura Sic. 1234 Bi e-bò V. G. 136 Bièndola Mar. 464 Bièspa V. G. 1000 Bifónchio Tosc. 327 Bifórcola Umb. 1268 Biga Tosc. 208 [Bigà] Sav. 252 Bigàat Em. 253 [Bigal] Fr. 1060 Bigarunssèl Em. 84 Bigat V. T. 253 Bigât Lomb., Em. 252, 253 Bigàta Piem. 253 Bigatèla 254 Bigatèla V. E., Em. 254, 255 Bigatella 254 Bigato 211, 233, 234, 254, Bigato per « Lombrico » 247, 254 Bigato V. G., Piem. 254, Bigàto per « Baco da seta » V. T. 252 Bigàto per «Bigattella» V. E. 254 Bigato per « Bruco » V. E. 253 Bigàto de cavalér 208 Bigàto de cavalér V. E. 254 Bigâtt V. E., Lomb., Piem. 252, 253 Bigâtt Em. 254 Bigàtt per « Lombrico » V. E. 254 Bigattella 978 Bigatto 208, 234, 1151 Bigatto del Baco da seta 548, 961 Bigiarella 332, 876, 1255 Bigione 1114 Bignatta Tosc. 629

Bigolo 80 Bigórdolo V. T. 803 Bigù Lomb. 93, 234 Bija Piem. 782 Bijata Piem. 253 Bijo-bòa Piem. 782 Bijura Piem. 1234 Billo Lomb., Toec. 531, Billora V. T. 1233 [Bilo] Fr. 672 Bilöla Lomb. 464 Biòcca Umb., Laz. 398 Biöl Piem. 805 Bir V. T. 1193 Bir de montagna V. T. 1193 Birigola V. E. 813 Biriògola vérde V. E. 609 Birivône Bas. 171 Birri-birri V. T. 1193 Bisàta, -o 271 Bisàto V. G., V. E. 271, 272 Bisato femenal V. E. 272 Bisatòto V. E. 972 Bisàtt V. E. 271 Bisbéj s. m. 183 Bisbéjo 183 Bisbéjo V. E. 184 Bisbéo 183 Bishéss Lomb. 184 Bishór V. E. 824 Bisc Tosc. 248 Bisca Sic. 1092 Biscea Lig. 245 BISCIA 237 Biscia 180, 608, 976 Biscia Lig., Tosc., Umb., Mar., Laz., Sard. 240, 241, 242, 248 Biscia per «B. acquajola » Sard. 247 Biscia per « Chiocciola non edule » Piem. 214 Biscia per « Lucertola » Umb. 262 Biscia acquajola 245, 827, 851 Biscia d'ègua Lig. 946 Biscia d' pra' Lig. 268 Biscia-scròssura Lig. 256 Biscia-cupéla Piem. 256 Biscièrtele Pugl. 262 Bigo Em., Tosc. 911, 212 Bisciòla 255, 478

Bisciolóne Umb. 948 Bisciscioli Lomb. 244 Bisciun Lig. 948 Biseghin 744 Biseghin bianco 744 Biséji s. m. 183 Biséjo 183 Bisia Em. 276 Bisibéjo 183 Bisibée 183 Bisibéss 183 Bisibigio V. E. 184 Bisibiss Lomb. 184 Bisiell Lomb. 184 Bisii Lomb. 184 Bisina Lomb. 1341 Bisiòcc Lomb. 276 Bisitt Lomb. 274 Bisiun Em., Lomb. 274, 276 Bisoéjo 183 Bisöl Lomb. 1041 Bispa V. G. 1000 Biss V. E., Lomb. 238, 246 Biss per « Lombrico » V. T., Lomb., Piem. 248
Biss per "Pidocchio" Lomb. 276 Biss per « Ramarro » V. E. 964 Biss-bilò Lomb. 265 Biss d'aqua Lomb. 246 Biss da la gràssa V. T. 248 Biss dal ssut Lomb. 270 Biss da tèra Lomb. 248 Biss-dur Lomb. 971 Biss de l'òjo V. E. 247 Biss de tèra V. T. 248 Biss-ranéer Lomb. 246 Biss-róss V. E. 247 Biss-scueller Lomb. 256 Bissat-verd V. E. 261 Biss-vérde V. E. 264 Bissa 211, 237 co » 247 Bissa V. G., V. E., V. T., Lomb., Piem., Em. 237, 238, 240, 945, 249 Bissa per «Bruco» V. T. 251 Bissa, -o per «Lucerto-la» V. E., V. T. 261 Bissa aquaróla 245 Bìssa-aquariòla V. G. 245 Bissabór V. E. 824 Bissa-càgna 249, 950, 352 Bìssa-càgna Lomb. 352

Bissa-can Em., Piem. 250, 265 Bissa che slùsi 249, 1302 Bissa-codopéra V. E. Bissa-copéra Piem. 256 Bìssa d'aqua V. T. 246 Bissa da aqua Em. 246 Bissa da piöva V. T. 250 Bissa da pióva V. G. Bissól 211, 247, 254, 657 247 Bissól V. T. 248 Bissa da ssènto gambe Bissöl V. T., Lomb. 248 V. T. 245 Bissóla V. E. 954 Bìssa da ssento pi V. G. 245 Bissa de aqua V. E. 246 Bissa de tèra V. E. 247 Bissa di centgàmb Mar. 245 Bissa-gata 251, 549 Bissa-gròssa V. T. 251 Bissa-orba 266 Bissa-òrba V. G., V. E. 266, 267 Bissa-orbaróla 266 Bissa-pelósa 251 Bissara 1046 Bissa-ranaróla V. E. 246 Bissa-ranèra V. E. 246 Bissàrda V. E. 261 Bissardola 261, 896 Bissarösa Lomb. 249 Bissa-ruda V. T. 1221 Bissa-sguèrssa 266 Bissa-scudelàra 255 Bissa-scudeléra V. T., Bizat Lomb. 272 V. E. 255, 256 Bissa-scudlàra Em. 256 Bissa-scüdlera Lomb. 256 Bissàt V. T. 248 Bissàtol V. T. 248 Bissbor V. E. 234 Bisse de aghe V. E. 246 Bissa, -o per « Lombri- Bisse d' ssènt gambe. Piem. 245 Bissèrdol V. T. 265 Bissèrdola V. G., T. 261 Bisserdolón V. T. 609 Bisserdolóm V. T. 265 Bisserdolóm V. T. 265 Bissergolóm V. T. 261 Bissergolón V. T. 265 Bissertola V. T. 261 Bisséta Lomb. 279. Bissetin 270 Bisséto 211, 247, 270 Bisséto che slùsi 1302

Bisséto co' la casa 208, 274 Bissiól V. T. 948 Bisso 211, 237, 970 Bissö Lomb. 272 Bisso aquaról 945 Bisso d'àqua 245 Bisso de véro 266 Bissiólo V. E. 247 Bissöla Em. 255 Bissóla-bórc V. E. 824 Bissolét d'aqua V. T. 948 Bissóli Em. 255 Bissól de buso V. E. 247 Bissól de tèra V. E. 274 Bissón V. T. 246 Bissón Lomb. 276 Bisso-orbarólo V. E. 267 Bissòpola Lomb. 262 Bissòrbola V. E., Lomb. 961, 267, 268 Bissòrbola de la Madòna V. E. 267 Bissòrdola V. T. 261 Bissòrdola-vérda V. T. 264 Bissòrgola V. E. 261 Bissú Lomb. 277 Bissuól V. T. 248 Biua Grig. 464 Bixàto ital. ant. 254 Bizzuca Tosc. 956 Blatta 169, 632, 685, 730, 908, 1108, 1126, 1161, 1165, 1187, 1256, 1370, 1415 [Blatte] Fr. 1380 "Blennius vulgaris" 348 Bletta Sic. 1135 Blongiùn Mal. 700 Bnóna Piem. 79 Bó, Bò 313 Bò, Bòi V. E. 313 [Bò] Sav. 280, 985, 314 Bö Lomb., Lig., Em. 313, 314 Böa Piem. 78 Bòa dal Ssignùr Piem. 176 Boain Lig. 317 Boagnól V. T. 137 Boaren-na Em., Lomb. 1105, 1106, 1107

Boari de le basse Lomb. Boarin V. T. 1105 Boarina 498, 1104, 1106 Boarina V. T., V. E., Lomb., Lig., Tosc., Mar., Laz. 1102, 1104, 1105, 1106, 1107 Boarina dal Ssignór V. Bofóne Tosc. 1195 . E. 1102 Bóge V. E. 1282 Boarina gialla Cal. 1105 Bóghele V. T. 365 . Boarina fiala V. E. 1194 Boginèl V. T. 1434 Boarina fiala V. E. 1194 Boarina zala V. E. 1104 Boarinato V. E. 1107 Boarine s. V. T. 1105 Boàro 498, 1102, 1302 Boaróla 498, 1085, 1102, 1105 Boaróla V. T. 1105 Boaróla sala V. E. 1104 Boarôt Lomb. 1106 Boarota Lomb., Piem. 1105, 1391 Boaroto 1103 Boazè Lomb. 317, 1128 [Boban] Prov. 88 Boban luzent] Prov. 92 Bobbòi de India Sard. 90 Bobi Prov. 209
Bobo Lomb. 80 -Bóbo Tosc. 78 Bòbo de Madone V. E. 176 Bóbolo V. G. 136 Bobolók Lomb. 1213 [Bòbo-lugènto] Fr. 1361 Bobòro V. G. 1429 Bocassa 685 Boccalepre 487 Boccamele 1240 Bocc'homini Sard. 908 Bocci-omini Sard, 908 Böc d'avic Lomb. 1044 Bòciolo V. T. 285 Böco Lig. 181 Bòda V. E. 983 Bòda che lùdis V. E. Bòdda Tosc. 279, 980 Boddacchino Tosc. 287 Bòdda scudellàja Tosc. Boddicchio Tosc. 287 Boddino Tosc. 287 Bòddo Tosc. 280 Bòdilo V. E. 202 Bòdolo 286 Bòdolo V. E. 984 Bòe Piem., Umbr. 313, Bòja liamèra Piem. 86 Bonza V. T. 428 314

Bòe de célu non B. d. Bòja mardèra Piem. 86 cèlu Sard. 317 Boén Lig. 316 Boenéto Lig. 317 Boéto Sic. 1209 Bòe Tomasu Sard. 317 Bofcóle V. G. 792 Bofónchio Tosc. 317 Bogón V. E. 136 Bogón campagnól 131 Bogón ciavaról 131 Bogón con la capa 131 Bogón da la casèla 131 Bogón de raspa 132 Bogón ortolanel 131 Bogón purgà 131 Bogonèla 244 Bogonèla del diàolo 1420 Bogóo 131 Bo gròss Piem. 315 Bòi V. T., Sic., Sard. 313, 315 Boie Cors. 314 [Böie] Sp. 1013 Boin Lig. 316, 317 Boin de primavéja Lig. 317 Bòja Lomb. 234 Bòja ca fa cièir Piem. 92 Bòja ca spüssa Piem. 437 Bòja-cuscèra Piem. 209 Bòja cuscinèra Piem. 209 Bòja-cussaröla Piem. 209 Bòja dal cül brüsà Piem. 92 Bòja d'la Madòna Piem. 90, 177 Bòja del fö Piem. 99 Bòja del paradis Piem. Bòja de ssan Gilis Piem. 177 Bòja d'ssan Michél Piem. 177 Bòja d' ssènt-pé Piem. Bòja di ròsi Piem. 90 Bòja fnòira, non B. fuòira Piem. 92 Bòja-furtija Piem. 1268 Bónza 100

Bòja-panatéra Piem. 83 Bòja rubatina Piem. 86 Bòja-panatéra Lomb., Piem. 1382 Bòja-passièura Piem. 1271 Bòja-pissiguòira Piem. 1271 Bòja-püta Piem. 437 Bòja spüssüòria Piem. 437 Bòje Piem. 81 Boke 87 Bòje d' ssant'Antòni Piem. 175 Bòla-bòla Sard. 467, 470 Bóla-bóla de ssan Juanni Sard. 505 Bóla-bóla-tiria Sard. 505, 1217 Bölbar 1422 Bólge V. E. 82 [Boliàna] Sp. 953 Boligàna V. T. 137 Bolò Lomb. 792 Bólssa 121 Bolssegàta Lomb. 122 Bólza 100 Bómbace Camp. 78 Bombardûn Piem. 78 Bómbila Pugl. 170 « Bombinator igneus » 820, 1089 "Bombinator pachypus» 820, 1089 "Bombinator variegatus n 285, 820 Bombo 662, 665, 926, 1439 Bómbola-mmèrda Camp. 1131 [Bombolón] Sp. 665 Bombóm V. T. 78 " Bombus hortorum " 332 " Bombus muscorum " "Bombycaria" 478 "Bombyx mori" 78 Bòna Lomb. 1434 Bòna-nòva V. G., Sic. 1222, 1223 Bònas-nòvas Sard. 1223 Bòna-verigola V. G. 166 Bonbarèllo Mar. 169 Bòne-nòve Cors. 1223 Boniöl V. T. 137 Bònola Lomb. 1936

Bòo da la nòtt V. T. 92 Bótel Em. 287 Bòo ssangión Lomb. 176 Bór V. E. 822 Borbàtla Tosc. 459, 476 Börböi V. T. 454 Borbolón Tosc. 1430 Borbolón dal lózzo Tosc. Borbolón d'òr Tosc. Borbolón-néro Tosc. 1391 Bórciola V. T. 191 Bordelòk Lomb. 222 Bordlón Tosc. 1430 Bordlón nér Tosc. 1135 Bordò Lomb. 1427 Bordoch Lomb., Piem. 1389 Bordok Lomb. 222 Borér Lomb. 822 Borétola V. E. 825 Boretolón V. E. 821 Bórgh V. E. 821 Bórf V. E. 821 Bori Lomb. 822 Borich Piem. 71 Borichet Piem. 71 Borida 822 Borida V. E. 823 Borigola V. E. 825 Borir V. E. 822 Bórk V. E. 821 Bórme 976 Bóro V. G. 821 Borólo 498, 1102 Borri Piem. 71 Bos Lomb. 284 Bòsa 283 Bòsa Lomb. 284, 986 Bòse V. E. 88 Bosegàto V. E. 763 Bosgatina V. E. 780 Bosöl de ae Lomb. 1044 Bössöl V. T. 274 Bòssolo Camp. 319 Bòssola V. T. 984 "Bostricidae" 981 " Bostrichus " 91 « Bostrichus capucinus » 1142 Bot Piem. 280 Böt Piem. 987 Bôt Em. 280 Bota 279 Bòta Piem. 284, 987 Botaràn-na Piem. 289 Botassól 283 « Botaurus stellaris »

Botèlle Abr. 287 Botesèla 234 Botina Lomb. 984 Bòtol Em. 284 Bòtola 283 Bòtola V. E. 984, 285 Botrisa Lomb. 286 BOTTA 978 Botta 1191 Botta Piem., Tosc., Cors., Camp. 278, 280, Botta-catàscia Camp. 1344 Bottacciòlo Tosc. 287 Botta maira Piem. 284 Bott-catàscia Bas. 1345 Bôttel Em. 285 Bottin-na Lomb. 284, 285 Bòtto Nizz., Tosc., Umb. 278, 280, 284, 287 Bottolicchio Tosc. 287 Bottolino Umb. 987 Bòttolo Tosc. 287 Bottolóne Umb. 830 Bòtula Sard., Lomb. 285, 986 Bouco] Linguad. 364 Bou de la grassa V. T. Bouvin da nos Segner Engad. 317 Bouye Piem. 239 BOVAJO 1102 Bovalaci Cal. 133 Bovarina Lomb. 1105 Bovaròla Cal. 1105 Bovarot Lomb. 1104 Bovaròtta Sic., Lomb. 1103, 1105 Bovàru Cal. 1104 Bove V. E. 82 Bové Sard. 173 Bòve di Sant'Antonio Brés-cia Piem. 1020 Umbr. 317 Boverina Mar. 1106 Boverina gialla Mar. Brèskia Cal. 1022 Bovèt dit Ssegnarét Grig. 317 Bòvi Sic. 315 [Bovire] Sav. 1103, 1105 Bòvo V. T., Eng. 92, 313 Bòvo da la Madòna V. Bréssa Em. 1021 T 176 Bòvo de le boazze V. T. Brèstescia Nizz. 1021

Bóvolo V. G. 135 Bòye Piem. 239 Bòzza Lomb. 1434 Bozzagro 759 Bòza-lardéra Lomb. 284 Bòzol V. T. 285 Brabétta Sard. 1393 Braghéte 1119 Bragiun Piem. 327 Bràgliacu Cal. 847 Brambèl V. G. 1429 Brambèl d'oro V. G. 1195 "Branchipus cancriformis » 946 Brasca Em., Tosc. 1021 Bratta Umb., Bas., Cal., Sic. 686, 687, 1135 Brattu Sic. 687 Brázoa Lig. 365 Bregaolie V. T. 233 Brégia Levent. 365 Brególo V. E. 1433 [Breissa] Prov. 1020, 1023 Brejcio Piem. 1020 Brème e ssutto terra Sard. 998 Brèmi s. Sard. 969, 971 Brémi de sèda Sard. 988 Brèmmi Sard. 998 Brèndla Em., Mar. 464 Brèndola Mar. 476 Brendolón Mar. 1222 Brenna 361 Bresagio V. E. 184 Brèsca 1020 Brésca V. E., Lomb. [Prov.], Nizz., Lig., Em. 1020, 1021 [Brésca] Sp. 1023 Brèsca Tosc., Sic., Sard. 1021, 1022, 1023 Brèsche sing. 1020 Breschigio 539 [Brès-cia] Fr. 1023 Bréscula Camp. 1021 [Brèso] Fr. 1023 Brèspa 1000 Brespa V. G., V. E. 1000 Brespar de ave 1037 Brespiér 561 Brespón 320, 1050 Bressanèla 285, 966

[Brésteya] Fr. 1023

Brètcos, non Brét- Cal. Bruscio Camp. 1070 Brétse Piem. 1020 [Brètso] Fr. 1023 Bria-bria Piem. 1435 Bricé 1106 Briccelle Abr. 1041 Bricco Laz. 1274 Brigiolo Mar. 215 Brigolòt V. T. 212 Briguli Mar. 1213 Brisca Lig., Cal., Sic. 1021, 1022 Brisk Lomb. 1020 Briskia Cal. 1022 Brispa Sic. 1023 Brissandola 587, 896, 902, 1302 Brissardola 896 Brógas Lomb. 1041 Brombegiólo V. E. 1433 Brombiólo V. E. 1433 Bromboliér V. G. 1195 Brombolir V. G. 1135 Brosa Piem. 1031 [Broutard] Fr. 360 Brüc Piem. 1044 Bruca Tosc., Umb., Sard. 304, 306 Brucajola 1048 « Bruchus » 486 « Bruchus rufimanus » 178, 450 Brûcinu Cors. 304 Brûcio Tosc. 304 BRUCO 301 Bruco 79, 162, 251, 253, Buasiéra V. G. 317 304, 347, 730 Buasciòta Piem. 11 Bruco della Farfalla del morto 318 Bruco grosso 1152, 1283 Bruco molto grosso 318 Bruco peloso 208, 549 Brucu Bas. 305 Brùculu Cors. 304 Bruga Mar. 304 Brugh Mar. 304 Brugio Tosc, 304 Brugla Mar. 304 Brugu Lig., Cors. 303, 304 Bruk Piem., Tosc. 304, 1044 Brùmbaro vérde V. G. 1195 Brusa-cil Piem. 1349 Brusamólo V. E. 1433 Brusa-òci 393 Brüs-cia Lomb., Piem. 1030

Brüss Piem. 1030 Brüstia Piem .1031 Bruzz-ssign Pugl. 224 Bsäi Em. 184 Bséi Lomb., Em. 184 Bsia Em. 276 Bslabo Lomb. 318 Bsice Tosc. 185 Bsiga Tosc, 185 Bsigg Tosc. 185 Bsi Em. 184 Bsii Tosc. 184 Bsij Em. 276 Bsil Lomb. 184 Bsio Em. 184 Bsiól Em. 184 Bsión Lomb., Em. 184, Bsiun Em. 274 Bsól da sam Em. 1045 Bu V. G. 313 Buagnèl V. T. 137 Buan V. E. 136 Buarazza Sic. 1107 Buaréina Em. 1106 Buaréina zalda Em. 1105 Buarina Em., Lomb. 1102, 1107 Büarina Lomb. 1102 Buarin-na Piem. 1106 Buarin-na giàna Lig. 1107 Buarino V. T. 1104 Buascée Lomb. 1128 Buasciòta Piem. 1128 Buassarö Piem. 1128 Buba 174 Bubij Piem. 177 [Bubiö] Prov. 209 Bùbola 174 Bûbola Piem. 175 Bùbola ed ssan Giuvàn Piem. 176 Bubòllu Lig. 175 [Buc] Prov. 1045 Bucajóne Umb. 86, 1135, 1392 Bucajone de la pallotta Umb. 86 Bucalaci Cal., Sic. 133 Bucamba Sic. 308 Bucarèl Mar. 89 Bucarón Umb. 1392 Bucarón dalla pallòtta Mar. 1135 Bucazza Sic. 759 Bucconi Sard. 137

"Bucephala glaucion" Bucèrtola Cors. 592 Bucheméli Sard. 1239 Bücher Umb. 1392 Buchétta Tosc. 1043 Buchr Mar. 89 Buciar 173 Budàcla V. E. 973 Budàlca V. E. 973 Buddilin Tosc. 287 Budel V. T. 222 Budièsa che spussa V. E. 430 Budièse V. E. 426 Budièse ssalvàdie V. E. 429 Bùdju Cors. 304 Bùdol V. E. 985, 286 « Budytes cinereocapillus » 1106 « Budytes flavus » 99 BUE 313 Buédi V. E. 137 Buéna Lig. 1436 Bufalaci Cal. 133 Buffa Cal., Sic. 283, 848 Bufficèdda Cal. 298 Buffóne Tosc. 1430 Buffonèlla d'oro Tosc. « Bufo bufo » 279 "Bufo igneus", 286, Butón Tosc. 327 Bufonèlla Tosc. 1430 "Bufo vulgaris" 279 Buturuna Sic. 283 Bug Lomb. 253 Bugàda d'i pagn Em. Bugàgno V. E. 136 Bugariello Mar. 234 Bugarón d'or Umb. 90 Bugarón d'ssant' Antòni Mar. 791 Bugaróne Mar. 234 Bugat V. T. 253, 254 Bugàti che fa'l lümin Piem. 1341 Bügatt Piem. 252 Bug d'or Umb. 90 Bugherò Mar. 234 Bügiàt V. T. 252 Bugièsa V. E. 426 [Bugzo] Vallese 81 Buición 1255 Bujàign V. E. 136 Bujèse V. E. 426 Bùjo V. E. 136

Bukuréz Cal. 1352 Bûla Grig. 748 Bùla-bùla Sic. 505 [Bulài] Sp. 953 Bulàtica Cors. 116 Bulbar 1422 [Buliak] Sp. 709 [Buliame] Sp. 953 Bumbaro V. G. 1195, [Bumberin6] Sp. 665 Bumbl V. T. 78 Bumbûn Lig. 1430 Bummal Grig. 665 Bumpèla V. E. 78 [Bumpela] ted. 665 Bunassira Em. 1436 [Buòbo] Fr. 1361 [Buon de nostre Segne] Prov. 317 Bupo V. T. 137 Buracciòtto Laz. 319 Buratèlo V. E. 271 Buratèlo V. E. 273 Burbandola Tosc. 1195 Burbulin Tosc. 177 Burbun Lig. 1430 Burd Piem. 222 Burdàc Piem. 308 Burdàca Lomb. 222 Burdàscia Lomb. 1135 Burdigón V. E. 1389 Burdiù da Ssgnur Piem. 1213 Burdok Lomb., Piem. Burdón Lomb., Piem. 326, 1195, 1390 Burdön Lomb. 1430 Burdón d'òr Lomb. 1195 Buta-foog Em. 1331 Bürdülòc Lomb. 308 Butajöla Piem. 287 Bure Piem. 71 Buri V. E. 822 Bùrica Tosc. 1274 Burida Em. 823 Buride V. E. 822 Buridi Cal. 941 Burigh di inguil Lomb. Burik V. E. 71 [Burisèk] Sp. 709 Burisz Abr. 941 Burita Mar. 823 Buriù Abr. 941 Burme 976 Burrér Lomb. 822 Bursôtt Sic. 531 Bursseléta Lig. 469 Burssola Lomb, 122 Bus Lomb., Piem. 1045

Büs Lomb., Piem. 1044 Busalóne Tosc. 327 Buscirò Mar. 1391 Bus da ssam Em. 1045 Bus d'ave 1044 Bus d'avi Lomb. 1044 Büs de ae Lomb. 1044 Bus del beghi Em. 1045 «Byrrhus pertinax» Bus del brask del vrèsp Em. 1043 Busegàto V. E. 763 Busèla 1038 Busemi Piem. 1391 Busgat Em. 766 Busgatt V. E. 763 Büsiun Piem. 275 Buso V. E. 1044 Buso Lomb. 1044 Buso d'ave 1044 Buso de la casàta V. E. 1043 Buso de le ave V. E. 1044 Busói V. T. 1038 Busöl Lomb. 1044 Büsón Piem. 877 Busòto 1044 Busòto d'ava 1044 Bussar 173 Buss de la szarpa V. E. 1043 Bussegàta Lomb. 122 Büsun Lig. 759 But V. E. 286 Buta Piem. 286 Butachièn Mar. 287 Buta-cül Piem. 290 Butafóg V. E. 1330 Butafög Lomb. 1330 Butarän-n Piem. 289 Butaràn-na Lomb. 289 Butaràza Em. 280 Butarell Em. 287 Butaris Lomb. 286 "Buteo buteo » 757 "Buteo vulgaris" 757 Butina Lomb. 286 Butino Tosc. 287 Butt V. E. 222 Bùtola V. E. 292 Bùtolo V. E. 286 Buttulicchio Tosc. 287 Butulin Piem. 287 Bûturu di gaddàzzi Sic. Buvaréna Em. 1105, 1106 Buvarin-na Piem. 1106 Buvé Sard. 173

Buvóni Sard. 330 Buvàru Sic. 1103 [Bugureta] Prov. 1106 Buzzacchio Cal., Sic. 759 Buzzaróne Mar. 1392 Buzzusu Sic. 759 « Byrrhinae » 337 337, 1372 Cà Lomb., Piem. 342, 343, 345 Caàdde du diavl Bas. 374 Caàddhu de stulàra Pugl 374 Caàddhu-stréa Pugl. 374, 1244 Caadòla Piem. 888 Caal 370 Caalér 78 Caaléta 377 Caalòta 377 Càa-öcc V. T., Lomb.

390 Caaoci 389 Cabacàsu Sard. 470 Cabaddu Sard. 373 Cabàddu de donnu Deu Sard. 375, 376 Cabàddu de ssu tiàulu Sard. 375 Cabàddu di frati Sard. 374, 385 [Caballito del diablo] Sp. 285 Cabaròta Lig. 124 [Cabgròss] Sp. 851 Cabiról Sard. 366 Cabóni Sard. 353 Cabóni de canna Sard. Cabóni de Indias Sard. Cabóni de murdegu Sard. 355 Caboniscu de aqua Sard 354 [Cabòss] Fr. 298 Càbra Lomb., Piem., Sav., Nizz., Sard. 358, 359, 360 [Cabra] Prov. 361 Cabra-béso Lomb. 365 Cabra-bésol Lomb. 365 Cabra-bézol Lomb. 365 Càbre Piem. 359 Cabriòla Piem. 360 Cabriolu, non Cabriò-

Sard. 367

[Cabro] Prov. 359 Cabussèla] Prov. 295 Ca'-ca'-abbàscia Camp. Caca-fòche Abr. 1331 Cacaglióse Abr. 219 Cacajóne Tosc. 1128 [Cacalànga] Prov. 168 Uacalloro Tosc. 1199 Ca-calóre Cors. 470 Ca'-ca'-luna Pugl. 1345 Cacanzita Sic. 1099 Cacarracàsu Sard. 384 Cacaruòcciula Sic. 794 Cacasèntero Cal. 220 Cacasentulu Cal., Sic. 220, 222 ?Caca-ssangui Cal. 1137 Cacassentera Camp. 220 Caccavune Abr. 161 Cacchione 350 Cacchione delle api 747 Cacchione di vespa 274 Càccia-lébbre Camp. 586 Caccia-òcchie Umbr. 391 Caccia-òcchi Mar. 392 Cacciaòcchi Abr. 394 Caccia-òccii Cal. 392 Cacciaruòcchie Abr. 395 Cacciauòcchi Mar. 392 Cacciutièlla Camp. 346 Cacentaru Cal., Sic. 220, 222 Cachessia 479 Cachevizzo Mar. 1282 Cachezós Cal. 221 Caciamàngia Camp. 411 Cacòtto Lig. 1070 Cacòzzu Cors. 481 Cacsósa Cal. 221 Cadalàni Sard. 1386 Caddarita Sic. 555, 719 Cagnott Lomb. 351 Caddarizza Sic. 555, 719 Caddu Pugl. 373 Càddu de ssantu Joàn- Cagnù del pér Lomb. ni Sard. 376 Caddu e ssantu Giuàn- Cagnù di galéte Lomb. ne Sard. 385 Càddu e ssantu Giuan- Cagnùl V. T. 346 ni Sard. 374 [Cadell] Sp. 1282 Ca' di avi Lomb. 1026 Cadùssu Sic. 349 Caeciola b. 1, 269 Càer Lomb. 358 Caéssa V. E. 161 Caffàr Piem. 1391 Caffun Lig. 331 Cafurce Piem. 1268 Caga-bale V. G. 1136

Caga-fö Piem. 1330 Caga-fógo 1302 Cagarina V. G. 1127 Caga-tèra V. G. 1282 Càglie Abr. 197 Caglina Abr. 493 Caglinèlla d'là Madòna Laz. 502 Cagn V. T., Pugl. 341, 344 Cagna 340, 345, 347, 348, 394 agna V. E., V. T., Lomb., Piem. 342, 343, V. Cagna V. 345, 346, 347 Cagnaccio Tosc. 350, 380 Cagnàra 1046 Cagnàss] Fr. 350 Cagne Abr., V. E. 162, 340 Cagnéta 348, 349 Cagnéta Lomb., Piem. 346 Cagnéta co' la casa 208, 349 Cagnétta Lig. 346 Cagnetto 348, 1171 Cagnétto Lig. 346 Cagnéttu Lig. 346 Cagnina V. E. 349 Cagnö Lig. 346 Cagnóla 349 Cagnòla Lomb. 349 Cagnöla Lomb., Em. 347, 349 Cagnòlo Tosc. 348 Cagnon 351 Cagnóon Lomb. 350 Cagnòra Lomb. 349 Cagnòta V. T., Piem. 346, 350, 351 Cagnù V. T., Lomb. 350, 351 351 351 Cagnulèddu d'acqua Sic. 346 Cagnulètt Sic. 346 Cagnuòlo Bas. 352 Cagnuòlu Sic. 346 Cagòja V. G. 160 Cài V. E. 160 Càine Pugl. 344 Cairö Lomb. 337 Cajéine Abr. 493 Cajentulu Sic. 222

Cajina Umb., Laz. 493 Cajétte de le jèpe Abr. 1027 Cala-abbàscio Bas. 1345 Cala-bassa Lig. 1343 Calaberruni Sic. 325 Calabrón V. G., V. E., V. T., Abr., Pugl. 320, 324, 325 Calabrón da le balòte V. T. 334 Calabronaccio 334, 1113, 1440 Calabronaccio nero 1440 Calabrone 78, 234, 319, 662, 924, 1050, 1108, 1177, 1242, 1374, 1414, 1440 Calabróne Tosc., Umb., Camp. 324 Calabróne di ssan Giovanni Tosc. 335, 1429 Calabrone violastro 210, 332, 1049, 1373, 1415, 1441 Calabrù Lomb. 321 Calabrun Piem., Lig., Em. 322, 323 Calabrun giroin Lig. Calabruni Cal. 325 Cala-calàscia Camp., Cal. 1343, 1346 Cala-calògga Sard. 470 Talacàsu Sard. 470 Cala-catàscia Camp. 1343 Calacirtulune Bas. 836 Cala-catàscio Bas. 1345 Caladòro Tosc. 1199 Calafróne Tosc., Cors., Camp. 324 Calambróne Tosc. 324 Calambruni Cal., Sic. 325 « Calamodus » 299 " Calamodus schoenebaenus » 509 Calampidda Cal. 554 Calanbrón V. G. 320 Calanbrun Lig. 323 Calandra 320, 362, 848, 1124, 1345 Calandra Tosc., Camp., Cal. 1345, 1346, 1428 « Calandra granaria » 81, 1163 "Calandra orizae" 81, 344 Calandrêddha Cal. 848 Calandrèll Abr. 1343 Calandrella Camp., Bas. 848, 1344 Calandro 1242 Calandro forestiero 1104 Camma Camp. 307 Calandrón 362, 848, 1125, 1345 Calandrón V. G. 320 Calannèlla Camp. 1344 Calannira Camp. 1345 Calantra Camp. 1345 Calarèlla Camp. 1344 Calasina Tosc. 1202 Calavràn Em. 323 Calavrànne Pugl. 325 Calavró Bas. 325 Calavrón 319 Calavrón V. T., Em. 321, 331 Calavróne Camp., Pugl. Calavrónu Cors. 324 Calavruna Cal. 325 Calavruni Bas. 325 Calazzirra Cal. 1431 "Calcarius nivalis" 1179 Caldrón V. E. 295 Caledrina molinéra V. T. 1174 Cali-canizz Bas. 1346 Cali-calàscia Bas. 1345 Caliér V. T. 1110 Calidra 744 "Calidris arenaria" 744 Caligher V. G. 1109, 1110 Caliscerta Sard. 598 Calissón V. E. 295 Calle Laz. 525 Calli-lùcia Sard. 1322 Callina Abr. 493 Callinella de lla Ma- Campela Camp. 307 tonna Abr. 503 « Calliphora vomitoria » 658 " Calonteris splendens " 394, 567, 1161, 1240 567, 1240 CALZOLAJO 1107 Calzolaro Mar. 1107 Calssetini 1119 Calumónte Camp. 606 Caluscèrtula Sard. 598 Camba Camp., Pugl., Cal. 306, 307 Càmbeca Camp. 307 Càmbiu Pugl. 307

Càmbla Eng. 336 Càmbre Piem. 535 Camburnok Piem. 331 Camiciòla Umb. 1213 Cannajola verdognola 400 Cammarèlla Cal. 554 Càmmuru Laz., Pugl. Can V. E., Lomb. Pugl. [Cammarus] b. 1. 537 Cammeghiechèlle Pugl. Càmol V. T. 335, 336, 337 CAMOLA 335 Càmola 335, 336 Camola 335 Càmola V. T., Lomb., Piem., Em. 300, 335, 336, 337, 338, 1389 Càmola de cavàl 312 Càmola del ssùcaro 335 Camolón Lomb. 339 Càmora Lomb. 338 Campa Camp., Bas., Cal., Sic. 306, 307, 1295 Càmpaca Camp. 307 Campagnöla Em. 1213 Campagnolo 945 Càmpaja Camp. 307 Campanàto 348, 1141 Campar 1111 Campar Em. 1111 Camparèlla Cal. 554 Camparét Em., Lomb. Canepieze Abr. 351 1111, 1112 Camparét da pra' Em. Cane-puzzàle Laz. 351 1112 CAMPARO 1111 Campe Pugl., Cal. 307 Càmpeca Camp. 307 Campée Lomb. 1112 Campèr Lomb. 1111, 1112 Càmpia Pugl. 224, 307 « Calopteris virgo » 394, « Camponotus ligniperda » 1419 Campu Pugl., Sic. 307, Campuàscio Camp. 1344 Càmua da fain-na Lig. Càmua di èrbui Lig. 339 Càmul V. T., Lomb. 336, Càmula Lomb., Piem., Cannapiglia 413

Em., Cors., Sic., Sard. 335, 337, 338 Càmula da rosgnö Em. Camulo Sic. 556 Càmura Lig., Camp., Piem. 337, 338, 339 Can 340 340, 344 Cana Pugl., Sic. 344 CANAPA 1254 Canapiglia 1255 Canapino 1254 Canapino maggiore 510 Canarèla 1172 Canaról V. E., Em. 299 Canavaròta Piem. 1254 Canaviróla Piem. 1255 Canavròta di büssogn Piem. 1255 Canavròta grisa Piem. 1255 Can boriér 822 [Cancer] lat. 537 "Cancer maja » 1088 Candalèna Mar. 1428 Can de borida 822 Candelòra Mar. 1392 CANE 339 Cane Cors., Laz. 343 Cane-àbba Sard. 346 Cane-criàda Sard. 346 Canemèle Sard. 1239 Cane-pazzilo Abr. 352 Cane-puzz Abr. 351 Caneroncione Tosc. 299 Canestrón Lomb. 1435 Canetté Lomb. 299 Canevaról V. E. 299, 1255 Canevaróla 1254 Canevaróla V. E. 1254, Campo Camp., Sic. 307 Canevarólo V. E. 1255

«Camponotus herculeanus» 1419 [Canìlo che brilo] Fr. 1357 Canidòro Tosc. 1200 Cani-maccióni Sard. 346 Canitti Abr. 299 « Cannabina cannabina » 673 "Cannabina linota" Cannajòla Tosc. 299

Cannareccione 299, 961 Cannarèlla Abr. 1352 Cannaritula Sic. 719 Cannatèdda ddò Ssignuri Sic. 1216 Cannaviòla Camp. 1345 Cannddhùzz Pugl., Bas. Cannèa Pugl. 125 Canneddhózza Bas. 1335 Cannéel Bas. 1335 Canneleddhùzze Pugl. Cannelèlla Camp. 1335 Cannellóne Tosc. 299 Cannelùcita Cal. 1336 Cannicciàru Cal. 299 Cannila d' picuràru Sic. 1336 Cannila ru pasturi Sic. Cannilédda Camp. 1335 Canniléddha Bas. 1335 Canniléri Sic. 1405 Cannilézza di picuraro Sic. 1336 Cannilicchia di picuràru Sic. 1336 Canni-lùcida Cal. 1319 Cannilùzza Bas. 1335 Cannizza Bas. 1335 Cannózzola Bas. 1336 Cannuccia Camp. 1335 Cannucciàra Umb. 299 Cannúccio Pugl. 299 Cano Abr. 343 Canpé Piem. 1112 Can-souvestre Nizz. 352 [Canszarites] gr. 1198 Canta-canta Abr. 411 Cantacécula Laz. 407 Cantalèna Umb., Mar. 1198, 1428 Canta-méssa Abr. 983 Cantarèdda Sic. 411 Cantarèla V. E. 1433 Cantarèlla 636 Cantarèlla Tosc., Abr., Camp. 411, 1438 Cantarella panciuta 174 Cantaride 233, 636, 1198, 1376 Cantaróla Mar. 1198 Cantatóre Pugl. 848 Canterell Pugl. 1438 "Cantharinae" 1367 « Cantharis » 1367 « Cantharis fusca » 1367 « Cantharis obscura » 1367

Cantilèna Mar., Umb., Capo-zórle V. T. 1201 Sic. 1198 Cantrèlla Laz. 1198 Canuzzu Sic. 346 Canvarén Em. 1255 Canvaröla Em. 1255 Canzèrra Camp. 71 Cao-rósso 1144 Capa 131, 132 Capá Sic. 353 Capan d'val Em. 354 Caparo 132 Caparo V. E. 166 Caparòzzolo Tosc. 293 Capàun V. G. 353 Capàune Abr., Pugl. Capecchiatto Camp. 294 Cap'-e-chiuòve Camp. Cape-e-códa Abr. 293 Capegatte Camp. 294 Capélli d'angiolo Laz. 130 Cape-e-maglio Camp. 294 Cap' 'e mòrta Camp. 1405 [Cap gros] Prov. 293 Capi de ragni Pugl. 331 Capilluce Abr. 1314 Capilungo 361, 376, 687, 1138, 1192, 1246 Capinera 1188 Capiòlu Sic. 366 Capitaghióne Bas. 171 Capitóne Camp. 294 Capitóni Sard. 294 Capoccella Laz. 293 Capòccio Abr. 293 Capoccióne Umb., Laz. Capociòttola Umb. 1405 Capociòttolo Umb. 293 Capo de le ssórle V. T. 1201 Capo di bòtta Tosc. 293 Capón, -a 353 Capón Lomb. 354 Caponàss Piem. 354 Capón bufalàre Em. 354 Capóne Abr., Camp., Pugl., Bas. 353 Caponéccia Camp. 354 Caponène Pugl. 353 Capóne sservatico, non C. serv. Camp. 354 Capongh Sic. 353 [Caponn-galhoun] Prov. 532

Capòzz Bas. 294 Cappa Cal. 307 Cappellétt Abr. 1352 Cappelluccia Umb. 1311 Capperóne Pugl. 166 Capponàccio 354 Capponaccio Tosc. 355 CAPPONE 352 Cappone Cors. 353 Cappón di padùle Tosc. 354 Cappón di valle Umb. 354 Cappóun Em. 353 Cappun imperial Mal. CAPRA 355 Capra 1427 Capraina V. G. 357 Capra senza corna 668 Caprétta Mar. 364 Capricorno 88, 744 Capricorno conciatore Capricorno fabbro 1115 " Caprimulgus europaeus » 685 Capricorno odoroso 639 Capriól V. G. 366 CAPRIOLO 366 Caprión Tosc. 324 Capriómmolo Camp. Capróni 393 Capit Lomb. 353 Capuasc Camp. 1344 Capuatto Camp. 294 Capu-chiòvo Cal. 294 Capùi Sic. 353 Capun V. E., Lomb. 353 Capine Cal. 353 Capuni Cal. 354 Capuni di margiu Sic. 355 Capuòzzola Cal. 294 Capitzel Bas. 294 Carabal de or V. G. 375 Cara-bassétta Lig. 1343 Carabigné Lomb. 1406 Carabboniéro Camp. 1406 Carabróne Camp. 324 Carabruni Sic. 325 "Carabus fastigiatus" 1427 Caracoja Camp. 168 [Caracòla] Sp. 168 Caracrà V. G. 847

Caracuòllu Cal. 168

Caragnàttu Cors. 120 Caragol Sard. 168 [Caragol] Catal. 168 Cara-luciula Sic. 1321 [Caragou], e deve leg- Carrabbùbulu Sic. 326 nea 25ª, Prov. 168 Cara-lùghe Sard. 1322 Caramanchiu Umb. 120 Caramusa Camp. 601 Caramùso Bas. 836 Caranzèn V. T. 984 Carasa 1027 Carasèntola Cal. 220 Caràss V. E. 1027 Caravlùn Piem. 323 Carazzùbulu Sie. 326 CARBONAJO 1112 Carboné Piem. 1112 Carbonéra V. T. 1113 Carbunàra Sic. 1113 Carbunàru Sic. 1113 Carbunéra Piem. 1114 Carcaglionas Lomb. 168 Carcarèddha Cal. 1346 Carcarèlla Cal. 1346 Carcariellu Cal. 848 Carcariòla Cal. 1346 Carderun Piem. 323 Cardinal Piem. 1407 Cardinale Mar., Camp. Cardilóne Laz. 204 Cardùbbulu Sic. 328 Careadòra Tosc. 1200 Careàss Lomb. 1384 Carf V. E. 941 Cària-mmèrda Laz., che Carvunaru Cal., Sic. va messo a p. 1132 con di, 1136 Caricula Piem. 1426 Carigapedde Sard. 726 "'Carine passerina" 440, 1167 Cario Lomb. 337 Cariól V. E. 337 Carióla Cal. 1346 Cariólo V. E. 337 Carne col mus-cio 976 Caról 91, 337 Caróla Tosc. 223 Caról del forménto 1163 Caról del riso 344 Carólo V. E. 337 Caròssa 1256 Carósa Laz. 756 Carossin-na Lomb. 1256 Case Umb. 1026 Caròza Em. 1256

Carpa 1422 Carpa Camp. 943 Carpia Em. 113 Carpita Camp. 943 gersi così e non Ca- Carrabunière Pugl. 319 ragon anche nella li- Carra-busu Sard. 1132 Carra-mèlda Sard. 1132 Carra-mèrda inzeddàu Sard. 1132 Carravàzzu Sard, 1132 Carri-carri Sard. 1132 CARROZZA 1955 Carruga Laz. 305 Carruga della vite 311 Casèndola Bas. 220 Carruga marmorizzata Casèndra Bas. 220 1155 Carruga vignajuola 522, 1439 Carrughetta d'estate 354 Carrughetta estiva 964 Casèntolo Sic. 221 Carrughetta pelosa 964 Casèntrulu Sic. 221 Cartarella Camp., Umb. 1198 Cartubbulu Sic. 326 Cartun Lomb. 1040 Caruciula Sic. 1321 Caruga Em. 303 Carüga Lomb. 311 Caràgolo V. E. 1407 Caruli V. E. 337 Carulina Tosc. 1205 Carusèdda Camp. 1352 Carverànze Abr. 384 1113 i nomi analoghi sar- Carvunàru e mmèrda Bas., Cal. 334 Carvunarièddu Cal. 1403 Casa V. G. 1026 Casabórtolo V. G. 824 Casa de abes Sard. 1026 Casanùddo Bas. 224 Casarèlla Abr., Camp. Cràsteca-palummèlla 1027 Casarèlla de la lap Abr. Castrapalómba Abr. 484 1027 Casarell di lu miéle Abr. 1027 Casarèndula Bas. 220 Casàta 1024 Casàte de le ave V. E. 1024 Casèdda Sic. 1027

Casèddha Cal. 1027 Casèdula Bas, 220 Casèla 131, 1026 Casèla V. G., V. E. 1026, 1043 Caseléta 1042 Casèli ad i avi Lomb. Casèlla Camp. 1027 Casèll d' vèspa Camp. 1027 Casèlle Umb. 1026 Casèlle di ap Abr. 1027 Casendiu Sic. 222 Casèndru Sic. 221 Casentaru Cal., Sic. 220, 221 Casèntera Sic. 221 Casento Sic. 221 Casentula Cal., Sic. 220, 221, 1295 Cartèla 233 Caséta V. G. 1024 Cartèla dii avicc Lomb. Caséta del pèteno V. G. 1043 Caséte V. G. 1026 Casétta Abr. 1027 Casèttalu Cal. 220 Casétte Umb. 1026 Casì Piem. 298 Casiddu Sard. 1026 Casiddu a mèle Sard. 1027 Casiennila Sic. 222 Casientula Sic. 221 Casilla Pugl. 1027 Casju Piem. 299 Casòt Lomb. 1026 Casòto V. T. 1026 Casòto de le ave 1026 Cassumen Sard. 1283 Castagnola 1109 Casta-manzòla Sard. Castarièddhu Pugl. 729 Camp. 483 Castre Abr. 484 Càstrica Mar. 484 Càstrica-palombina Laz. 483 Castrice Tosc. 484 Castròcchia Tosc. 484 Castrón Lomb. 1435 Castrurièddhu Pugl. 729

Cat Nizz. 544 Cata-catàscia Camp., Bas., Cal. 1344, 1345, Catà-catastièssi Camp. Càura Lomb. 358 1403 Catainéta Piem., Lig. Caussinèra Piem. 1277 Catainétta Lig. 982, 1206 Catalina Piem., Tosc. 1206 Catalinéta Piem. 381 [Catalinuca] Sp. 1206 374 Cata-màscia Camp. 1344 Cavaddétta Tosc., Cal., Cata-matàssa Camp. Cataranuzza Cal. 1206 Catarenella Camp. 606, Catarina 498 Catarina Lomb., Abr., Bas. 1206, 1342 Catarineja e oru Cal. 1200 Catarinèla 1085 Catarinela V. E., Camp., Bas. 1206 Catarinèdda Sic. 1206 Catarineddha, non -néddha 'Cal. 1206 [Catarinéta] Prov. 1206 [Catarinéto] Fr. 1206 Catàsc Camp. 1344 Cateinéta Lig. 383 Catèllu-lùrcu Cors. 352 Caterina Lomb. 1206 Caterinota V. T. 1206 Cati-catàscia 'Camp., Bas., Cal. 1344, 1345, Cati-catòscia Cal. 1346 Catinute V. E. 1206 Catlèna Em. 1342 Catojàra Cal. 892 Catòju Cal. 892 [Catscio] Sav. 764 Catta Abr. 545 Catta-móscia Mar. 551 Cattapignola Pugl. 555 Cattapinnula Pugl. 555 Cattavivala Pugl. 555 Cattaviula Pugl. 555 Cattivégghia Bas. 555 Cattu Laz. 545 Cattuagghe Bas. 555 Cattùbulu Sic. 326 Cattuigghiula Pugl. 555 Catulina Piem, 381 Catuòju Cal. 892

Càua-'bbàsso Cal. 1346 Cauciól 625 Caudról V. T. 296 Caun Lomb. 345 Càuro Cal. 536, 537 Cavà Nizz. 373 Caväau Sic. 373 Cavàdd du dmònie Pugl. 376 Cavàdde Pugl. 373 Cavàdde du rè Pugl. Sard. 380, 381 Cavàdde u diàvle Bas. 1418 Cavaddhét-tapinàre Pugl. 1281 Cavàddhu Pugl. 380 Cavadditta Cal. 380 Cavàddo Abr., Pugl., Bas. 373 Cavàddu Cors., Sic. 373 Cavàddu de Déus, non Deus Sard. 375 Cavàddu di stréa Pugl. Cavaddu facciuòlu Sic. 172 Caraddùzzu Sic. 381 Cavaddùzzu d'u Ssignùri Sic. 374 Cavaéta V. E. 378 Cavaétta Lig. 379 Cavagliéris Sard. 475 Cava-i-6cc Piem. 391 Cavajàtto Camp. 294 Cavajétta Tosc. 380 Cavaju Laz. 373 Caval 370 Cavàl V. G., V. T., Lomb., Piem., Lig., Em. 371 Cavalàccia Umb. 380 Caval da prà Lomb. 378 Caval di prato Tosc. 374 Caval d'òro V. G. 375 Cavalèen Lomb. 378 Cavalèir V. G., V. E. 386 Cavalèna Piem. 379 Cavalér 78, 386 Cavalerón V. T. 321 Cavaléta 377 Cavaléta V. G., V. E., V. T., Lomb., Piem. 378, 389

Cavaléta dei prè V. T. Cavaléta de la Madona V. G. 388 Cavaléte sing. V. E. 377 Cavaléto V. E. 378 Cavalètt Lomb., Piem. 378, 379 Cavalétta Lig., Em., Mar. 379 Cavalétta di fòss Em. 377 Cavalgéro V. T. 386 Cavalée Lomb. 386 Cavaliér 78 Cavaliér V. G., V. E., Em. 308, 386 Cavaliér del Ssignór V. E. 387, 1212 Cavalier d'Italia 387, 1107 Cavaliéra 78 Cavaliere 526 Cavalière V. E. 386 Cavalieri (Farfalle) 468 Cavalierin 387 Cavalierin griso 387 Cavaliéro 78 Cavaliéro V. E. 386 Cavalin 376 Cavalin V. T., Lomb., Piem. 373, 378, 379 Cavalina V. T. 373 T. 373 Cavalin dal Ssignór V. Cavalin de Ssignóre Dio V. T. 376 Cavalin d'oro V. G. 375 Cavalito V. E. 378 Cavalitte Piem. 379 Cavalla Tose. 373 Cavallaccia Tosc. 380 Cavalla che allatta 756 Cavalla giovane non domata 756 Cavàll de la stréghe Abr. 374 [Cavall de serp] Sp. 1404 Cavalle Abr. 373 Cavalléta Abr., Camp. [Cavallet del dimoni] Sp. 1406 Cavallètt Abr., Camp. CAVALLETTA 387 Cavalletta 80, 309, 364, 377, 414, 568, 1091, 1427

Cavallétta Tosc., Camp., Sic. 379, 380 Cavàlle de li straje Abr. Cavallétta del prète Tosc. 388 Cavalletta du Ssegnù Lig. 388 Cavallétta-matta Tosc. Cavalletta piccola 179 Cavalliér Pugl. 474 Cavallina Cors. 374 Cavallina de la Madonna Mar. 376 Cavallittu Sic. 381 CAVALLO 367 Cavallo Lig., Tosc., Mar., Cal. 373 Cavallo del diavolo Camp. 1418 Cavallo delle stréghe Laz., Mar. 374 Cavallo de morte Bas. 385 Cavallo de stréghe Camp. 374 Cavallott Abr. 380 Cavallòtta Mar. 389 Cavallo sfacciato 172 Cavallu Cors., Sic. 373 Cavalluce Abr. 380 Cavalluccio Tosc. 373 Cavalluccio di li stréghe Abr. 374 Cavallu del diàvolo Abr. 374 Cavàllu di li strége Abr 374 Cavallùzza Camp. 380 Cavalo V. E. 371 Cavalòcchi Camp., Sic. 392, 394, 395 CAVALOCCHIO 389 Cavalocchio 389, 649, 1084, 1243, 1256, 1399 Caxóse Abr. 219 Cavalòcchio Tosc., Abr. Cazzacùmr Pugl. 391, 395 Cavalögg Piem. 391 Cavalón Lomb. 378 Cavalòta 377 Cavalöta Piem. 379 Cavalòta dal cortèl 579 Cavalòta vérde 377 Cavàlta Piem. 379 [Cavalue] Prov. 391 Cazzavùml Pugl. 163 Cava-òcchi Tosc., Umb., Cazzavùml-mutìd Pugl. Mar., Laz. 391, 394 Cava-òcchie Em. 391 Cava-oce V. T., Lomb., Cazz-cannéla Bas. 1346

Piem. 390, 391 Cavaòci 389, 393 1401 Cavaòci cói còrni 399 Cavacci molo 399 Cava-òci schisso 393 Cava-öggi Piem. 391 Càvara 356 Càvara V. G., V. E. 357 Cava-réce V. T. 1270 Cavariö Em. 366 Cavarita V. E. 378 Cavarucchie Abr. 395 Cava-tòpu Laz. 879 Cavàu Nizz., Sic. 373 Cavaucchia Abr. 395 Cavauécchio Abr. 395 Cavauòci V. G. 390 Cavéi de la Madona 130 Cavel V. T. 1042 Càvera V. G. 357, 358 Caveriöl Em. 366 «Cavia cobaya domestica » 777 Cavolaja 468, 478 Cavolotón vérde 385 Cavra 356 Cavra V. G., V. E., Lomb., Em. 357 Cävra Em. 359 Cavra bèsula Lomb. 365 Cavra sbrègiola Lomb. Càvre del diàol Lomb. 1391 Cavrèt Lomb. 362 Cavréta Em. 363 Cavréto V. T. 363 Cavrètt Lomb. 363 Cavriö Lomb. 366 Cavriól 366 Cavriól V. T., V. E., Em. 366 Cavrióla V. E. 366 Càvuro Cal. 536, 537 Cayon Piem. 765 Cazzacumr Pugl. 163 Cazza-puddhina Pugl. Cazzapuddhine Pugl. 474 Cazzaròla Bas. 1388 Cazzaruèla Pugl. 1388 Cazzatèdda Bas. 165 Cazzavóne Pugl. 163 Cazzavuw Pugl. 163

Cazzétta Lig. 295 Cazzicaddi Sic. 173 Cazzillo Abr., Cal. 207, Cazzillo de re Camp. 1283 Càmua Lig. 335, 337, Cazzòdda Pugl. 972, 1283 Cazzòdde Bas. 165 Cazzòddh Pugl. 1389 Cazzo de mare Prov. merid. 1283 Cazzól V. E. 295 Carro-riale Camp. 1283\* Cazzòtele Pugl. 978, 1283 Cazzòttl Pugl. 972 Cazzùdde Pugl. 969, 1283, 1284 Cazzu marinu Sard. 1283 Cazzunèddu Sic. 319, 1283 Cazzuni Sic. 1283 Ccèlla Camp. 952 Cé Sic. 344 Céa-bèlla Lig., Sard. 1351 Céa du rian Lig. 1351 Céa-luminea Lig. 1351 [Cebollera] Sp. 1278 Cèbra Piem. 364 Céca-cecàla Camp. 408 Céca-cechétte Abr. 395 Céca-cicàla Bas. 409 Céca-fusillo Camp. 1301 Cecàile Pugl. 409, 412 Cecàl Camp., Pugl. 408, 409 Cecàla Tosc., Mar., Umb., Laz., Abr., Camp., Cal. 406, 407, Cecalèlla Camp. 408 Cecalétta Abr. 407 Cecalòcchi Umbr. 391 Cecaluna Camp. 1345 C'ca-Mattè Abr. 395 Cecandrèlla Abr. 407 Cecauòcchi Camp. 392 Cecauòcchie Abr. 395 Cecàra Laz., Camp. 406 Cecatièlla Camp. 1202 Céca céca Camp. 407 Cecè-cecè Sard. 411 Cecemàngia Camp. 411 Cécera Tosc. 1061 Cecicula b. 1. 269 « Cecidomia rosaria » 81

Cecilia 1370 Cecirinèlla Camp. 1214 Cecolino Tosc. 268 Cecòrba Mar. 944 Cecòrpia Mar. 944 Cecubicula b. l. 269 Cecula b. 1. 269 Ceculia b. 1. 269 \*Ceculiglia ipot. 269 Cèddhu 'e notte Cal. 956 Céemce Pugl. 423 Cegàla V. T. 403 [Cegàla] Sav. 404 Céi-bellina Lig. 1351 Cèije d' nott' Abr. 955 Cèint-gamb Lomb. 1287 Ceirign Lomb. 1338 Cekèghe Pugl. 409 Cekèle Abr., Pugl., Bas. 407, 408, 409 Celestine 472 Célji Laz. 950 Cella 1042 Cèllo delle bone nove Umb. 957 Cell d' ssant' Antònii (Lu) Abr. 951 Cèlle Abr. 950, 1040 Cèlle d'amore Abr. 951 Cèlle de ssam Bètre Abr. 951 Cellétta Tosc., Camp., Abr. 951, 952, 1043 Cellétte Umb., Abr. 951, 1041 Cellevavi Abr. 951 Cèlle-vularèlle Abr. 952 Cellitte Abr. 951 Cellittra Abr. 468 Cellittu Laz. 950 Cèll-matt Abr. 955 Cèllo di notte Abr. 955 Cèllo-néro Abr. 955 Cèllo-va-vì Abr. 951 Cell-pipi Mar. 951 Celluzzu Camp. 836 Celóna Pugl. 259 Célu Laz. 956 Célu 'e muru Sard. 123 Cemaruga Abr. 152 Cémce Abr. 422 Cémce d' four Pugl. 435 Cémece Pugl., Bas. 423, 424 Cémece de l'àrve Pugl. 435 Cémece ssalvàgge Bas. 435 Cémice Abr., Bas., Cal. 422, 424

Cémmce ssarvàtik Abr. Cèntu-pedi chiattu Sic.-Cemmaruca Abr. 152 Cémmece Laz., Abr., Camp. 421, 422, 423 Cèmmece re fore Camp. Cempée Lomb. 1287 Cempène Pugl. 1059 Céncia-cappèlla Abr. Cènde-pid Abr. 1290 Cénefess Pugl. 1068 Cénfless Pugl. 1068 Cènge-péte Camp. 1291 Cenia Piem. 347 Cenilio Piem. 347 Centanin 211 Céntaru Cal. 202 Cent-cosse Abr. 1290 Cènte-còsce Camp. 1291 Cènt-gamb Lomb., Piem. 1287, 1288 Cènt-gamba Tosc. 1289 Cento gambe 97 Cènt-giàmbes V. E. 1286 Cènti-pide Abr. 1290 Cènto-ciànchi Laz. 1290 Cento gambe 97, 245, 977 Cento-gambe Tosc., Mar., Umb., Laz. 1289, 1290 Cènto-gamme Umb. 1290 Cènto-lume Pugl. 1339 Cento-pé Mar. 1289 Cérik Piem. 1189 Cento-pié V. E. 1986 Cerniàlu Pugl. 72 Cento-piedi Tosc., Umb. Cèrtola Umb. 592 Cènto-rampe Laz. 1290 Cènt-péd Piem. 1288 Cènt-pée Lomb. 1287 Cènt-péi Abr. 1290 Cènt-pi Em. 1289 Cent-piis V. E. 1286 Cènt-piti Abr. 1290 Céntra Pugl., Cal. 202 Céntrica Cal. 202 Centriju Cal. 202 Centrillu Cal. 202 « Centrotus cornutus » 414 Cènt-tàlpis V. E. 1286 Centu-cambi Sic. 1292 Centu-fòrfici Sic. 1985 Céntu-granfi Sic. 1292 Centupe Sic. 1292 Centu-pedi Laz., 1290, 1292 Centupédi Sard. 794

Centupéis Sard. 794, 1292 Cèntu-pèlli Cal. 1292 Cèntu-pèta Cal. 1292 Cèntu-piéri Sic. 1292 Cera Tosc., Abr., Camp., Sard. 1028 Cerabigla Em. 1060 Cera dell'ape Laz. 1028 Cera greggia 1027 Cerambice (specie grosse) 1415 Cerambice conciatore 1417 Cerambice muschiato 1376-77 « Cerambicidae » 88 Ceràta Camp. 1028 Ceratàlle Piem. 1348 Cercarùl Pugl. 1071 [Cercelle] Fr. 1061 « Cercopis spumarias » 1420 - 21« Cercops bifasciata » 1421 Cércula Camp. 1390 Cére V. E., Umb., Abr. 1028 Cerebècla V. E. 1212 Cèr-e-tòp Piem. 1348 Cére e vèspe Camp. 1028 Cerènssula Sard. 1294 Cerevone Bas. 834 Cernialu Pugl. 729 Certône Camp. 613 Cervarul Pugl. 1071 Cerviattolo volante 235, 277, 325, 403, 443, 485, 496, 964, 1158, 1414, 1429 Cervo volante (v. Cerviattolo volante) Cervone Abr. 169 « Cervus capreclus » 366 Cesena 449 Cesendèlo V. E. 1347 Cestiinia Camp. 260 Cestunie Abr. 261 Cetille Abr. 300 Cetonia (v. Cetonia dorata) Cetonia dorata 90, 333, 375, 486, 521, 698, 963, 1192, 1194, 1217 « Cetonia stictica » 546 Cèvra Lomb. 358

[Chabro] Linguad. 364 Cherile Abr. 578 « Chalcides occellatus » Chétupèdes Sard. 1292 « Chalcides tridactylus »

Chanbero] Sav. 535 Chanbero | Sav. 538 « Charadrius alexandri- Chèva-i-öcc Em. 391 nus » 1141, 1191

« Charadrius

534, 1141

534, 1141

"Chaulelasmus strepe- Chiattidda Pugl., Bas., rus » 413

Chàura V. T. 358 Chébar V. G. 1431 Chébero V. G. 1431 Chébero de le ròse V.

G. 1197 Chèbra Lomb. 358

so anche a p. 169 ma erroneamente, perchè Chiattillu Cal. 684 è nome dipendente da Chiàtla Bas. 686 Cocullio.

Chédda ca pòrte lu og- Chiàttula Cal. 687 ghio a Criste Pugl. 1215

Cheddhùche Pugl. 1317 Chèin Bas. 344

« Chelidonaria urbica »

Chelluvie Pugl. 1317 Chèlo de aranzòlu Sard.

Chèlu de ranzu Sard. 123

Chèlu de tarànculu Sard. 123 Chémeche, v. Kémeke

Chèn Mar. 343 [Chenille] Fr. 306 Chéntu-bés Sard. 1292 Chentupèdes Sard. 794 Chéntu-péduda Sard.

1292 Chentupèse Sard. 794 Chèpra Mar. 359 Chèra V. E. 1275 Chèra de mèle Sard.

1028

Chèura V. T. 358 [Cheval du diable] Fr. 1406 Cheveléte Piem. 379 Chèvra Lomb. 358

Chezzèdda Pugl. 163 calidris » Cheszóne Pugl. 163 Chialòna Cal. 259, 946

« Charadrius curonicus » Chiàppa-mosche Tosc. 124

« Charadrius hiaticula » Chiappì Cal. 833 Chiarello 1368 «Charadrius morinellus» Chiàtta Bas. 686 Chiattàlle Abr. 684 « Charadrius pluvialis » Chiàttela, non Chiattè-

la Bas. 686 « Charadrius scolopax » Chiattid Bas. 686 Chiattida Cal. 684

> Cal., Sic. 684, 685, 686 Chiattiddo Abr. 684 Chiattiddu Cal. 684 Chiattigli Cal. 689 Chiattija Cal. 684

Chiattilla Bas., Sic. 685, 686, 689 Checone Abr. 161, e mes- Chiattille Abr. 684 Chiattillo Camp. 684

> Chiàttolo Bas. 684 Chiava-vöi V. E. 390 Chibudàrzu Sard. 1278

Chiccula Sard. 410 Chichela Sard. 410 Chichéttu Lig. 309 Chicucciàre Abr. 1278 [Chien de terre] Fr. 346 Chiqula Sard. 410

Ch'jje Abr. 196 Chilòna Cal. 259, 946 Chimighe Sard. 425 Chimighe areste Sard.

Chioàrdo Umb. 319 CHIOCOIA 396 Chiòcca Cal. 157

Chioccia 522, 747, 916 Chioccia Umb. 398 Chiocciola 131, 1168 Chiòcciola Tosc. 156 Chiocciola col panno 998

Chiocciolina cornuta

71, 353

Chiocciola mangereccia grossa 963

Chiòcciola-marinella Tosc. 156 Chiocciola non edule 244

Chiòchiò 364 Chiòsza Piem. 398 Chiou Cal., Sic. 207

Chiovardo 344 Chiovàrdu Cal. 207 Chiòvu Cal. 206

[Chiribito] Sp. 710 Chirigna Sard. 412 Chirnicchi Bas. 1318

«Chironomus plumosus» 81

Chita V. T. 790 Chiùddhu Pugl. 171 Chiummariiddo Pugl.

700 Chiurlo 1103 Chiurlo Tosc. 362 Chiurlo di mare 362 Chiurlo piccolo 624 Chiüssa Piem. 398

Chiùvate Abr. 1213 Chixiàni Piem. 1201 Chizza V. E. 341 « Chloris chloris » 914 « Chlorops lineata » 657

[Chnèlie] Sav. 347 « Chondrostoma soetta » 440

[Chori] Sp. 710 Choura V. T. 358 « Chrysis ignita » 637 « Chrysops caecutiens »

Chuirra, non Chiurra Mar. 531

Chuirra Mar. 916 Ci Lomb., Piem. 342,

Cià [Sav.], Sic. 207, 543 Uiàa-bèlla Lig. 1356 Ciäbèlla Lig. 1351 [Ciàbero] Vall. 537 Ciàbra Piem. 359, 364

Ciàbras Piem. 364 Ciàbre-garèlle Piem. 1295

Ciàbro Piem. 359 Ciaccamòra Abr. 1214 Ciacciamóngg Pugl. 125 Ciaciarela 1254 Ciaciaròtte Abr. 124

Ciàgima Sic. 436 Ciagual V. G. 371 Chiocciola mangereccia Ciairin Piem. 1339 Ciàla-ciàla Pugl. 409

Cialamarèlla Abr. 473 Cialvavi Abr. 951 Cialòtta Sic. 172 Cialuchédda Sic. 1393 Ciamaràgn Abr. 120 Ciamarru Pugl. 155 Ciambalich Abr 152 Ciambàne Abr. 1058, 1088 Ciambarèlla Abr. 473 Ciambarrucu Pugl. 155 Ciambariche Abr. 152 Ciambazziche Abr. 152 Ciàmbe-ciàmbe Pugl. 1291 Ciambèlla Lig. 1350 Ciambène Abr. 1058 Ciambòtt Mar. 280, 290 Ciambrachèl Pugl. 155 Ciambracùn Pugl. 155 Ciamece Abr. 422 Ciammaglica Abr. 151 Ciammaijca Abr. 151 Ciammajèche Abr. 152 Ciammajjeche Abr. 151 Ciammajoica Abr. 152 Ciammarèica Abr. 151 Ciammarèk Abr. 152 Ciammarèlla Abr. 473, Ciaracü Lomb. 1338 1281 Ciammarica Mar., Umb., Abr., Pugl. 149, 150, 154 · Ciammarica-cacciacòrna Abr. 150 Ciammariche Abr., Pugl. 151, 155 Ciammariùca Abr. 150 Ciammariùk Pugl. 155 Ciammaròca Abr. 152 Ciammaròk Pugl. 154 Ciammarón Pugl. 155 Ciammàrra Camp. 153 Ciammaruc Abr. 150 Ciammaruca Umb., Laz., Abr., Camp., Pugl., Bas. 149, 152, 154, 155 Ciammaruchèddru Pugl. 154 Ciammaruchil Pugl. 154 Ciammaruco Pugl. 154 Ciammaricola Bas. 155 Ciammaruiche Abr. 150 Ciammarùga Umb., Laz., Abr. 149, 150 Ciammétta Camp. 153 Ciàmmice Abr. 422 Ciammèlla Laz. 1280

Ciammuotto Mar. 280 Ciamòtte Abr. 280 Ciampàna Abr. 1058 Ciampanèlla Abr. 1067 Ciàmp-ciàmp Pugl. 1291 Ciàmula Piem. 338 Ciamure Piem. 337 Ciàn V. E., V. T., Lomb. 340, 341 Ciàncaro Abr. 536, 537 [Ciàngano] Sp. 1017 Ciantu-piàdi Cal. 1292 Ciaon 344 Ciàora V. E., Lomb. 357 Ciàpa-cavéi V. T., Piem. 727, 1401 Ciàpa-mósche 93, 96 Ciàpa-mósche-rósso 96 Ciapa-musk Piem. 984 Ciaparat Piem. 707 Ciapin Piem. 1271 Ciapón V. G., Sav. 353 Ciappèndi Abr. 1314 Ciapparèlla Abr. Ciapparuni Pugl. 166 Ciapussèra Piem. 1274 Ciarabèlla Lig. 1350 Ciarabiga Em. 1060 Ciarambèlla Lig. 1350 Ciaramèlla Tosc. 180, 1280, 1281 Ciaramèlle Abr. 473 Ciaramicola Mar. 1067 Ciarapica Mar. 1060 Ciarapiche Abr. 1060 Ciàrda Laz. 593 Ciáre V. E. 357 Ciaréto 1302 Ciarin 1302 Ciarin Lomb., Piem. 1338, 1339 Ciarin de nöcc Piem. 1339 Ciari-mòrti V. E. 1337 Ciarlòtto Laz. 362 Ciarmarèlla Abr. 473, 488 Ciarot V. T. 298 [Ciarpe] Vall. 239 Ciarramùca Camp. 153 Ciàrtula Cors. 592 Ciàrvi V. G. 306 Ciàt Piem. 543 Ciàta Piem. 790 413 Ciàt-ejciròl Piem. 547, Cicalùn Piem. 413 873 Ciatinét Piem. 223 Ciàto V. E. 1179 Ciammòtta Abr., Camp. Ciattalla Lig. 684

Ciattarón Lig. 1185 Ciattè Abr. 1312 Ciattèjo Abr. 1312 Ciattèlla Lig. 686 Ciàttera Lig. 686 Ciattilla Abr. 1312 Ciàtura Lig. 684 Ci-àula Abr. 407 Ciàun Lomb. 341 Ciàura V. E., Lomb. 357 Ciausa V. E. 308 Ciavà Piem. 371 Ciaval V. E., V. T. 371 Ciavaléta V. E. 377 Ciàva-òcli V. T. 390 Ciavatin Lomb, 1108 Ciàve de ragno 100 Ciàvera V. G. 357 Ciavlarèll Abr. 466 Ciavlétte Abr. 466 Ciàvole Abr. 466 Ciàvre V. E. 357 Ciavriól V. T. 366 Ciavularèlle Abr. 466 Ciàvule Abr. 466 Cibórgolo V. T. 267 Cicàa Cal. 409 Cica-cicàla Camp. 408 Cicàda Tosc., 'Cors., Camp. 403, 406, 408 « Cicada plebeja » 401 « Cicada spumaria » 1420 «Cicadetta montana» 401 «Cicadetta tibialis» 401 Cicagliòra Abr. 1352 Cical Pugl., Bas. 409 CICALA 401 Cicala 1065 Cicala Tosc., Umb., Laz., Abr., Camp., Cal., Sic. 405, 406, 407, 412 Cicàla di pantàno 'Camp. 1402 Cicaledda Cal., Sic. 410, 413 Cicalina gobba 414, 1417 Cicalina sanguigna 414, 1089 Cicaline 1420 Cicaline minuscole 1088, Cicalino orecchiuto 415 Cicalóne Tosc., Bas. 409, Cicaluni Sic. 413, 1402 Cicàra Mar., Laz., Abr., Camp. Sic. 406, 408,

152, 153

Cicarèlla Abr. 407 Cicàta Camp. 408 Cicatèlla Camp. 408 Ciccecat Pugl. 409 Cicciacabùc Pugl. 1352 Ci-ci-càl Abr. 407 Ciccimaràgn Abr. 120 Ciccio-mòllo Abr. 1386 Cicc-miào Pugl. 333 Cicc-véttl Pugl. 729 Cicc-viól Pugl. 333, 508 Cicèlla Camp. 408 Cicerone Camp. 1185 Cicialèffo Abr. 124 Cicia-maluòcchie Camp. 124 Ciciàrru Sie. 1185 Cicillo de ssant' Antuòno Bas. 1215 Cicilèu Pugl. 475 Cicima Sic. 425 Ciciróne Pugl. 1185 Cicirtuluni Sic. 616 Ciciuvétta Camp. 411 Cicòrbela Umb. 943 Cicòrbia Mar., Umb. 270, 944 Cicòrbola Umb. 944 Cicuòrio Bas. 836 Ciéa Tosc. 273 Ciéca Tose, 273 Ciéca-nòttula Umb. 706 Ciègli d'nôtt Abr. 955 Cièje Camp. 950 Ciéle Laz. 950 Cièll-cacciauòcchi Cièll-mammarèun Abr. 955 Cièll-volatin Abr. 952 Ciémsa Em. 420 Ciènt-amme Mar. 1289 Ciente-piéde Camp., Pugl. 1291 Ciente-piéri Camp. 1290 Ciènte-ranfe Camp. 1290 Ciente-zampe Mar. 1289 Ciènt-gamm Abr. 1290 Ciènt-gamme Camp. Ciènti-gamme Cal. 1292 Cienti-piéti Pugl. 1291 Ciènto-jampe Mar. 1289 Ciènto-picole Mar. 1289 Ciènto-piéri Bas. 1291 Ciènto-rampi Abr. 1290 Ciènto-zamb Abr. 1290 Ciènt-piéri Abr. 1290 Cièntu-gambi Cal. 1292 Cièntu-zampe Camp. 1290

Cierin, Piem. 1339 Cièsa Abr. 1352 Ciga Tosc. 406 Cigàa Lig. 405 Cigàala Piem. 403 Cigàl Em. 405 Cigala V. G., V. T., Tosc., Mar., Umb. 401, 402, 406, 413 Cigàla d'òro Piem. 1198 [Cigalàstre] Prov. 405 Cigalìn V. T., Piem. 413, 415 [Cigàra] Prov. 405 Cigaróla V. T. 1276 Ciggh Pugl. 201 Cigghe de ssand' Andò-nio Pugl. 952 Cigghie Pugl. 201 Cigghiardule per Pungiglione Pugl. 276 Cigghio Bas. 201 Cigghiùne Pugl. 201 Cigjàla V. T. 403 Cigliarèllo Camp. 201 Cigliaròla Bas, 1272 Cigliarillo Camp. 201 Ciglie Bas. 201 Cigli-mirss Abr. 955 Ciglio Camp. 200 Cigliu Camp., Pugl., Bas. 200, 201, 202 Cignalóne Tosc. 330 Cigno reale 1185 « Cignus olor » 1185 Abr. Cigòa Sard. 410 Cigùle V. E. 402 Abr. Cimcc Sic. 425 Ciinte-piide Bas. Cijàle V. E. 402 Cijàne V. E. 402 Ci)gghe Bas. 202 Ciju Pugl. 201 Cijune Pugl. 201 Cik-cikàss Abr. 1352 Cikèe Bas. 409 Cikèla Em., Tosc., Umb., Camp. 405, 408 Cikèle Pugl. 408 Cikète Pugl. 409 Cilaca Sard. 410 Cilàtica Sard. 123 Cillàtte Abr. 439 Cillétta Abr. 951 Cillit d' ssan Bètre Abr. 951 Cilò V. E. 1348 Cilóna Pugl. 259, 946 Cimas ad le piante Piem. 431

Cimbice Tosc. 421 Cimce de fiór Mar. 433: Cimcia Bas. 424 Cimción Pugl. 435 [Cimec] Prov. 419 Cimecc Lomb. 417 Cimece Mar. 421 Cimes V. T., Lomb. 417 Cimes ad campàgna Piem. 431 Cimes de vérze Lomb. 431 Cimese V. G. 416 Cimese dei fòssi V. E. 439 Cimess Piem. 418 Cimes sselvadek V. T. Cimes sservaja Piem. 432 Cimes vérda Piem. 432 « Cimex lectularia » 416 Cimge Mar. 421 Cimgia Em. 420 Cimi V. E. 413 Cimia Mar. 421 Cimice Mar., Pugl. 421, 423 Cimico de campagna Mar., Pugl. 433 Cimicc di chiant Pugl. 435 Cimice di frott Pugl. 435 Cimicc ssarvàggia Pugl. 435 Cimico vérde Umb. 433 CIMICE 415 Cimice 416 Cimice Tosc., Mar., Umb., Laz., Cal. 420, 421, 424 Cimice acquajola 439 Cimice dei cavoli 431 Cimice di bosco Tosc. Cimice di campo Tosc. Cimice di prato Umbr. Cimice puzzolósa Tosc. 433 Cimice rèstu Pugl. 435 Cimice selvatica 236, 429, 799, 961, 1139, 1189, Cimice sselvàtica Tosc. Cimice sservàggia 'Cal. 436

Cimice verde 432 Cimicia Tosc., Cors., Mar., Umbr., Laz., Cal., Sic., Sard 420, 421, 424, 425 Cimicia campagnuòla Cal. 436 Cimicia di càvuli Cal. 436 Cimicia d'èrba Sic. 436 Cimicia fitùsa Sic. 436 Cimiciajo 1046 Cimicia puzzolenta Tosc. 433 Cimicia ssalvàtca Mar. Cimicia ssarvàggia Cal. Cimicia sservagghia Sic. Cimiciàttola Tosc. 433 Cimicia viddi Sic. 436 Cimici 86 Cimici d'ortu Sic. 436 Cimici fetùsa Cal. 436 Cimici sselvàggiu Pugl. 435 Cimicio puzzolente Laz. 433 Cimicio sservàtico Laz. Cinciùra Piem. 1055 433 Cimiciòtto Tosc. 439 Cimiciu sservàticu Laz. Cimi dai ciamps V. E. 430 Cimigia vérda Tosc. 433 Cimij sservaja Lig. 432 Cimise V. E., Sic. 416, 425 Cimisce Tosc. 421 Cimi ssalvadi V. E. 430 Cimis sselvaja Piem. 431 Cimmec Abr. 422 Cimmee Bas. 424 Cimmece Camp., Pugl. Cintriju Cal. 202 Cimmice Abr., Camp., Bas. 421, 423, 424 Cimmice da campagna Pugl. 435 Cimmice ro campo Camp. 435 Cimmice ssalvatk Abr. Cimmicia Camp. 423 Cimmiciósa Abr. 434 Cimmie Abr. 422 Cinco V. G. 416 Cimpless Pugl. 1068

Cimsa Tosc. 421 Cims ca spüssia Piem. 432 Cimsa ssarvàdga Tosc. 433 Cimscia Bas. 424 Cimss Piem. 419 Cimus Piem. 418 Cin Piem. 343 [Cincerelle] Fr. 1061 Cincia Sard. 425 Cincia bigia 1142, 1171 Cincia de arbra Sard. Cinciallegra 1164, 1174 Cinciarella 1083, 1115, 1142, 1165 Cincia romagnola 1114 Cincibin 1115 Cincidéddu Sard. 730 Cincielle | Fr. 1061 Cincigorru Sard. 141 Cinci-guatto Tosc. 685 Cincilùche Sard. 1332 Cinci-lùghe Sard. 1322 Cincirri Sard. 745 Cincirriólu Sard. 708 Cincirriòlu-pèdde Sard. 708 « Cinclus aquaticus » 701 « Cinclus einclus » 701 Cind-piéd Pugl. 1291 Cinfless Pugl. 1068 [Cinga] Prov. 419 Cingallegra 354 Cingàra Lig. 405 Cingiaricule Abr. 474 Ciniciòla Umb. 509 Cinifess Pugl. 1068 Cinise Pugl. 1068 Cinòcie viird Abr. 384 Cinssàla Lomb. 1054 Cinte-amme Bas. 1291 Cint-pée Lomb. 1287 [Cinzet] Prov. 419 Cinzurréddu Sard. 708 Ciò 440 Ci-òa Lig. 405 Cioàrdo 344 Ciòca 397 Ciòca Sard. 157 Ciòcc Abr. 224 Ciòcca Sic. 399 Cioccàglia Umb. 1278 Ciòcchele Abr. 158 Ciòcchia Tosc. 398 Ciòccula Sard. 157 Ciochéta 399, 400, 498

Ciochéta, non Ciochéta Lomb 400 Ciochéta d'aqua, non C. d'a. V. E. 400 Ciochéte V. E. 399 Ciò-ciò 700 Ciòcia V. G., V. T. 397, 398 Ciód Lomb. 73 Ciodèl V. T. 1404 Ciòdo V. G. 1404 Ciògga Sard. 157 Ciömece V. T. 417 Ciömecc ssalvèk V. T. 430 Ciombì Lomb. 700 Ciommàca Umb., Abr. 149, 152 Ciommarica Umb., Abr. 149, 152 Ciommarica Umb. 149 Ciòna Lomb. 781 Cióncio Abr. 224 Ciórla V. E., V. Lomb., Abr. 361 Ciórlo V. E. 362 Ciortèda Tosc. 592 Ciortedón Tosc. 611 Ciortèja Tosc. 592 Ciortejón Tosc. 611 Ciortèlla Tosc. 592 Ciortellóne Tosc. 611 Ciortèllora Tosc. 592 Ciortelloróne Tosc. 612 Ciòss Piem. 398 Ciòssa Lomb., Piem., Lig. 398 Ciòssa cagnina V. G. 349 Ciosséta Lig. 791 Ciòsso 1141 Ciòtula Lomb. 156 Ciòuza Em. 398 Ciòza V. E., Em. 397 Ciòzza Lomb. 398 Cipdaje Pugl. 224 Cipollàjo Mar. 1278 Cipp-'n-cule Abr. 1405 Cipp-'n-guro Abr. 1405 "Cipraea » 787 Cipuddàrgiu Sard. 1278 Cincimurru Sard. 708 Cira Lomb. 1028 Cirabibè Piem. 1403 Ciraca Sard. 410 Cira 'e mèli Cal. 1028 Ciràna Sic. 845 Ciràna d'àrvula Sic. 850 Cira-virgini Sic. 1028

Cir-cida Sard. 411 «Circus aeruginosu» 1168 Ciūmes Piem. 419 « Circus cyaneus » 1155 Ciùmice Abr. 422 Ciciriòla Umb. 509 Cirolin 53, 394 Cirràna Cal. 843 Cirtuni Sic. 616 Cirvaune Abr. 246 Cirvone Abr. 169 Ciscèlla Camp. 408 Cis-cinéddu Sard. 730 Cis-cini Sard. 730 Cisèle V. E. 891 Cisgima Sic. 425 Cis-ginéddu Sard. 730 Cisila V. G., V. E., 891, Cism Piem. 419 Cissa V. E. 340 « Cisticola cisticola » 1372 Cistinèje Abr. 261 Cistùnia Camp. 1214 Cita Grig., Sic. 748, 1217 Citabòg Engad. 316 Citrigliala Camp. 1408 Cittuni Sic. 616 Ciù 440 Ciù Lomb. 764 Ciùca V. G. 166 Ciuccantèrra Abr. 1352 Ciuccularèll Abr. 474 Ciuccarèlla Abr. 1352 Ciùcciola Laz. 1311 Cincia-bute Piem. 1224 Ciùcia-cavài V. G. 1070 Ciùcia-manzi V. G. 1070 Ciücia-pian Piem. 1068 Ciuciare V. E. 1275 Ciuciassangue 862 Ciùcia-ssangue V. G. 1067 Ciución 1064 Ciuciòto 1064 Ciù-ciù Em. 362 Ciucta V. T. 440 Ciuffolotto 903, 1171 Ciùi Lig. 167 Ciuin 316, 317, 777 Ciuinin 317 Civite V. E. 440 Ciumàca Laz. 149 Ciummaccèlla Camp. Ciumàga Umb. 149 Ciumas ssalvaiga Piem. Ciummattèlla Camp. 1315

Ciumecc Piem. 419 Ciümicc Em. 420 Ciummàca Umb. 149 Ciummanica Umb. 149 Ciummaràcula Abr. 152 Ciummarèlla Abr. 473 Ciumpinàra 928 Ciümss Piem. 419 Ciums sservaja Piem. 431 Ciùn Lomb. 781 Ciùna Lomb. 781 Ciunciuréddu Sard. 720 Cö Piem. 343 Ciunì Lomb. 764 Ciunin Lomb. 781 Ciüns ssalvàja Piem. 431 Ciupètt V. E. 1092 Ciupinara 928 Ciupinaréta d'aqua 861 Ciùrl Em. 362 Ciùrla Pugl. 361 Ciùrle Abr. 359, 361 Ciùrlo 362, 1103 Ciurlo 362 Ciùrlo Em. 362 Ciùrlo de mâ Lig. 362 Ciùrlo ssanguetàr 496, 630 Ciurlòta 950 Ciurloto Umb., Laz. 362 Ciurlòtto Tosc. 362 Ciurluòtto Camp. 362 Ciurràna Cal. 843 Ciüsmu Piem. 419 Ciùsmu ssalvèk Piem. 432 Ciusséto 73, 440 Ciüssia Piem. 268 Ciùsso 73, 440 Ciuvlarèl Abr. 951 Ciüzièla Piem. 400 Ciüzz)in Piem. 400 Cive-cive Camp. 411 CIVETTA 439 Civetta capo grosso 441 Civetta minore 440, 1167 [Civra] Sav. 359 Cizse V. E. 340 Cjatalina Piem. 381 Clacchice Cal. 848 « Clangula glaucion » 348 [Clapeto] Fr. 793 [Clapuoto] Fr. 793 Clavro V. T. 358 [Cliujeréta] Sav. 295 « Clivicola riparia » 659 « Clivicola rupestris » 1162

Clloscene Pugl. 1317 Cllucc-le Pugl. 1317 Clòcc-l Pugl. 1317 Clòcia V. E., V. T. 397 Clòclò Pugl. 1317 Clòmb Em. 443 [Cloporte] Fr. 793 Clòscia Lomb. 398 Clòscio V. E. 398 Clòss Lomb, 398 Clùca Piem. 398 Clumbèla Em. 450 Clumbiàrgiu Sard. 1278 Cluotcia Lomb. 398 Cóa d'àseno V. E. 296 Cóa de colómba 447 Coarbèdda Sard. 1068 Coaróssa négra 1113 Cobilza V. E. 378 Cobite 771, 950, 1244, 1253 « Cobitis barbatula » 771 « Cobitis taenia » 349 Còca V. E. 397 Cocaléta 440 Cocalina 447, 1183, 1243 Cocalina gròssa 447 Cocalina négra 1167 Cocalina picola 440 Cocamàrk Cal. 156 Cocaröla Lomb. 521 Còcc Abr. 224 Còcce dill'èsene Abr. 293 Cocciantù Mar. 331 Còccia-pannèlla Abr. 1314 Còccia pegnéte Abr. 293 Còccia-ròssa Abr. 293 « Coccidae » 687 Coccinella 176, 317, 376, 387, 449, 487, 498, 657, 750, 794, 917, 951, 965, 974, 1102, 1164, 1188, 1205, 1405, 1420 Coccinella nera 520 « Coccinella septempunctata » 498 Cocciniglia 687 Cocciniglia dei limoni Cocciniglia del gelso 688 Cocciniglia della vite 688 Cocciniglia del limone Còcciu de campa Sic. 546 Còcciù de càmula Sic. 338 Cocciuola 1064 Coccoidu Sard. 161

« Coccothraustes coccothraustes » 533 « Coccothraustes vulgaris » 533 « Coccus vitis » 688 Cochelicchio Pugl. 792 Cochétto Lig. 309 Còchi Lomb. 521 Cochin Lomb. 521 Cociò V. T. 298 Cochéta V. E. 521 Cocòi Sard. 161 Cocolik Pugl. 792 Cocolòdde Sard. 161 Cocorojo Piem. 521, 975 Cocorra Sard. 141 Cocuddu Bas. 309 Cocudril Lomb. 296 Cocùllo Camp. 309 Códa de can V. G. 835 Codar V. E. 1136 Codaróss spaszacamin V. E. 1126 Codazinzera Tosc. 1085 Codibugnolo 1167 Codifólvicia Sard. 1265 Codifolvicia Sard. 1265 Codifórbiza Sard. 1265 Codifurzula Sard. 1269 Codi-lùcia Sard. 1322 Còdi-lùcida Cal. 1319 Codirosso spazzacamino 1113, 1117, 1125 Codivulciula Sard. 1265 Códul V. E. 978 Codur Lomb. 296 Coéta 286 Cóga V. G. 160 Còga-lèsua Tosc. 606 Cóghia V. G. 160 Còglie Abr. 197 Cogóla V. G. 160 Coin 286 Coin V. T. 296 Còla-Còla Sic. 1207 « Coleoptera » 87 Coleotteri 86 Colivróne Sard. 326 [Collag-lion] Scoz. 1271 Colomb V. E. 442 Colombaja 1046 Colombara 1046 Colombàsso V. E. 450 Colombella 450, 883 Colombèlla Em., Tosc. 449, 450 Colombèn-na Em. 450 Colombèn-na d'mar Em. Colombina 447, 775, 925,

957, 1171, 1189, 1220, Conquara Piem. 1431 1408 Colombina 447 448, 498 COLOMBO 441 Colómbo 442 Colómbo ssalvadego 450, Colómbo ssalvego 883 [Colon] Sav. 442 Coloru Sard. 243 Còlovru de terra Sard. 249 Coltello Tosc. 1040 « Coluber » 243 « Coluber laevis » 270 « Coluber flavescens » « Coluber viridiflavus » 277, 977 Columb Lomb. 442 « Columba · domestica » 442 « Columba oenas » 450, 883 Columbèlla Cors. 450 Columbina Cal. 485 Columbu Sard. 443 Columbula Sard. 443 « Colymbus cristatus » 71, 366 « Colymbus fluviatilis » 700 « Colymbus septentrionalis » 553 [Comadreja] Sp. 1235 Comadreja Sard. 1235, 1239 Commaruccia Abr. 1214 Comàzz Lomb. 292 Cömbo Lig. 443 Compare-Gianni 1111 Comparsso, non -rso 1146 Compàss V. E. 1146 Cónca Tosc. 1042 Cónca-e-màzza Sard. 294 Conchemàllu Sard. 294 « Conchylis ambiguella » 339 Concóni Sard. 294 Cóngola cannulicchiara Cosso 904 Camp. 170 « Congylus occellatus » 282 Coniglio 1399 [Conile] Fr. 1357 Coniripola Cal. 718 Cónnula Camp. 170

Contapàssi V. E. 223 Cónta-capélli Laz. 1296 Colombina del Ssignór Cónta-cavéi 549, 552, 1296 Cóo-gròss Lomb, 292 Copéta V. E. 1043 Copplapénna Pugl. 475 Coq de bruyère Piem. Cogüara Piem. 1432 Coquara d'or Piem. 1197 Corabebè Lomb. 1403 Corbàtola Tosc. 459 Corbattolón Tosc. 1222 Còrchia Camp. 943 Cordagné Piem. 1109 [Cordani] Sav. 1109 Còrdola 255 Còrdole Tosc. 90 [Cordonnier] Prov. 1109 Corgnól V. E. 140 Coriógolo V. E. 1407 Còrn Abr. 206 Cornabò Lomb. 235 Cornabobò Lomb. 235 Cornicola Camp. 1316 Còrni-còrni V. T. 140 Corniól 131 Cornise 71, 367 Cornisón 367 Cornisté V. E. 140 Cornucciula Camp. 1316 \*Cornùu-bòja 236 Cornuzzola Camp. 1316 Coronella 270, 981 « Coronella austriaca » 270 Corriere 1141 Corrière grosso 534, 673 Corrière piccolo 439, 534, 673, 744, 1166, 1191, 1371 Corrovacca Sard. 140, 964 Còrso Tosc. 243, 977 Còrso-bottàglio Tosc. 246 Cortlecci Em. 1040 Corvo di notte 354 Cossaròla Piem. 1277 Cossèra Piem. 1277 Còskia Camp. 943 Piem. Cossonèra Cossus 308 « Cossus cossus » 339, 478, 904 « Cossus ligniperda » 180 478, 904 Costato del majale 428

Cotacàzzo Camp. 300 Cotèl di avie Piem. 1040 « Cottus gobio » 284 « Cotyle riparia » 659 [Couleuvre] Fr. 827 [Coumareto] Fr. 1235 [Coumayrèto] Fr. 1235 [Coupo-cebo Nizz. 1279 [Coupo-porri Nizz. 1279 [Cousteau] Fr. ant. 1040 [Couteau] Fr. 1040 Cóva d'agg Tosc. 296 Covóni Camp. 1042 Còz V. T. 308 Cozate V. E. 1275 Còzz V. T., Pugl. 164, Còzza Pugl. 162 Cozza-ciéca Pugl. 164 Còzza cu la panna Pugl. Còzza di pètre Pugl. 165 Còzza-gròssa Pugl. 164 Còzza-marùca Cal. 165 Còzza-matèddha Pugl. Còzza-munacèddha Pugl. 164 Còzza-patèddh Pugl. 164 Còzza-piccinna Pugl. 164 Còzza-pinta Pugl. 165 Còzza-purcina Pugl. 164 Criccainu Sard. 207 Còzza-ranne Pugl. 165 Cozarate V. E. 1275 Cozzare 173 Cozzarèdd Pugl. 163 Còzza-vèula Bas. 165 Còzza-vùffla Bas. 165 Cozzèddha Pugl. 163 Còzzele Pugl. 162 Cozzón Lomb. 292 Cozzula Sic. 256 Cozzùna Pugl. 163 Cquighi Pugl. 170 Craba Sard. 359 Crabiddu Sard. 363 Crabo] Prov. 359 Crabólu, non Crabò-Sard. 367 Cracàle Pugl. 820 Cracangi Camp. 847 Cràchicio Bas. 847 Cranavòttolo Camp. 280 Craninèddha Pugl. 893 Crapa Laz., Camp. Pugl., Bas., Cal., Sic. Crapale Camp. 170 Craipe Pugl. 359

Crape Pugl. 359 Crapie Laz. 366 Crapta Camp. 943 Crapun Lomb. 292 Crasentula Sic. 221 Crastiàre Camp. 484 Cràstula Camp. 484 Crastuni e sim. Sic. 172, Craûtta Piem. 364 Crava V. E., Piem., Lig., Nizz., Em., Sic. 358, 364, 389, 1402 Cräva Em. 359 Cràva dal bunbè Piem. Cravalétta Piem. 379 Cravéta Piem. 364 Cravétta Em. 363 Cravétta ciùffa Em. 365 Cravonàra Camp. 1114 Cravôtt Piem. 364 Crazz V. T. 1027 Crècchia Camp. 833 Crechetùlia V. G. 847 Crècola 363 Crepa-òci 393 Crèspa Tosc. 1021 Crèva-òci V. T. 390 « Crex pratensis » 533 Cria delle anguille Tosc. Criddhu Pugl. 571 Criddu virdi Pugl. 576 ? Crigiun Piem. 1070 Criglie Abr. 569 Crije Camp. 571 Criju Laz. 565 Crila Laz. 559 Crimbi Abr. 224 Crimp Abr. 224 Crin Piem. 765 Crinét d' tèra Piem. Crinnuzz Pugl. 1335 Crira Laz. 559 Crirub Abr. 224 Crisalide 234, 455, 1151 Crisalide del baco da seta 351, 961, 999 Crisalide del filugello 351, 961, 999 Cròca Sard. 157 Crochèdda Sard. 157 Cròcchia Umb., Abr., Bas. 943, 944 Cròchiula Sic. 157 Cròccia Cors., 'Cal. 398, 1041

Croccolone 399, 673 Cróot V. E. 830 Cróss V. E. 852 Cröss Lomb. 165 « Crossopus fodiens » 855 Cróta 279, 852 Cróta V. G. 847 Crotina 286, 820 Crot malòs V. E. 1282 Cróto 279, 852 Crotón 279, 852 Crótt V. E. 852 Crôva Lig. 359 Crucchiodèlla Camp. 945 Crucchione Camp. 943 Crucuddhu Pugl. 311 Crucullu Cal. 309 Crùddhichi Pugl. 311 Crùddhucu Pugl. 311 Cruenciu Pugl. 311 Cruóta V. E. 852 Cruóto 279, 852 Crusta Sard. 428 Crusta arèsta Sard. 436 [Crusteau] Fr. ant. 1040 Crutignól V. G. 290 Cuachin Lomb. 685 Cuacuara Piem. 1432 Cuaddeddu Sard. 374 Cuàddu Sard. 373 Cuàddu amméu, non ammèu Sard. 374 Cuàddu de agua Sard. Cuàddu de masalèdda Sard. 375 Cuàddu de santu Giuanni Sard. 374 Cuaddu de ssantu Martinu Sard. 376 Cuàddu de santu Perdu Sard. 374, 376 [Cua de sartan] Prov. 296 Cuàddu éngiu, non èngiu Sard. 374 Cuajón Piem. 1271 Cuandûzz Bas. 1336 Cuassun Lomb. 1197 Cuavadd de la masciàra Bas. 1244 Cuàzza Lomb. 1432, 1434 [Cuc] Sp. 730 [Cuca] Sp. 162, 730 [Cuca-cebollera] Sp. 1280 [Cuca de lum] Sp. 1361 Cuca-mèrda Piem. 1129 Cucaràce Abr. 1391

[Cucaracha] Sp. 162 Cucarraru Cors. 481 Cueca Sic. 729 Cuccepannèlla Camp. 1214 Cuccèrtola Sic. 593 Cucchiarèdda Sic. 296 Cucchiareja Cal. 296 Cucchiarella Laz., Camp., Cal. 295, 296 Cùccia-penta Abr. 1314 Cucciareja Cal. 296 Cucciòla Mar. 156 Cùcciula-pénna Laz. 1312 Cùcc-la Pugl. 1317 Cuccoidu Sard. 161 Cuccolóna Abr. 161 Cucc-pannédda Bas. 1318 Cucc-pannèl Abr. 1314 [Cuc de fang] Sp. 730 [Cuc de seda] Sp. 730 Uuchécchio Pugl. 792 [Cuche de san Juan] Sp. 1361 Cuchèi Piem. 1350 [Cuchéta de san Giuan] Sp. 1157 Cuchéto 820 Cüchétti Lig. 1070 Cuchéttu Lig. 309 Cuchin Lomb. 1350 Cüchin (cicalino, non scarafaggino) Lomb. 1226 Cüchin Lomb. 1350 Cuchisa Lomb. 1434 [Cuciaretas] Sp. 852 Cuciarin Tosc. 295 Cüciér Tosc. 295 Cùcio V. E. 762 [Cuc laurador] Sp. 1147 Cuclicchie Pugl. 792 [Cuco] Fr. 1361 Cucóne Abr. 161 Cucòzzulu 'Cors. 481, 1224 Cucòzzaru Cors. 1224 Cücu Lig. 1070 Cucuàcia Lig. 1391 Cucubiu Sard. 1278 Cucucciàre Abr. 1278 Cucuddo Pugl. 309 Cucuddhu Pugl. 311 Cucija Cal. 309 Cuculiddha Pugl. 792 Cuculik Pugl. 792 Cucumeràrgiu Sard.

Cucumièllo Camp. 1405 Culuanb V. G. 442 Cucurra Sard. 1272 Cucùsa Lomb. 1434 Cucuzzaru Cors. 1224 Cudagnóla Em. 296 Cuda-lùcida Cal. 1319 Cud-ca-pòngg Pugl. 206 Cu dei ran-n Lomb. 292 Cuddàro Bas. 985 Cudidda Sic. 297 Cudi-nùciola Cal. 1319 Cùdul V. E. 968, 977 Cùdul del formàdi V. E. 974 Cuégierle 1104 Cufa Cal. 1392 Cufuruna Sic. 283 Cugh Pugl. 197 Cugiain Lig. 295 Cugin Lomb. 764 Cugino Tosc. 1062, 1067 Cugiöl Lomb. 764 Cùglie Abr. 197 Cuguja V. G. 160 Cugurra Sard. 306, 312 Cugurra a còa frucidàta Sard. 312, 1269 Cugurra furcaxàda Sard. 312, 1269 Cugüzzu Cors. 481, 1322 Cujéra Nizz. 295 Cü-larg Lomb. 1349 Cülars Lomb. 1349 Culbianco 1162 Culbianco 451 Culbianco d'agua 400 Culbianco poejól 451 Cule-luche Sard. 1321 [Culeréta] Vall. 295 [Culerons] Sp. 852 « Culex pipiens » 1053 Culicino Tosc. 1062 Culifétula Camp. 800 Culifiàtula Cal. 800 Culi-luce Sard. 1321 Culilùceta Camp. 1316 Culilucida Pugl. 1318, 1319, 1322 Culi-lùghe Sard. 1321 Culi-lùsii Sard. 1321 Culi-nuci Sard. 1322 Culi-nùciola Cal. 1319 Culizzi Sard. 1321 Cül-longh Em. 1405 Cul-lóngo 1177 Culo-'e-fuòco Camp. 1331 Culómb Lomb. 442 Culonp V. G. 442 Culövra Piem. 239 Culóvria Sic. 243

Culu-de-lùche Sard. 1321 Cululùchira Sic. 1321 Cululùcina Sic. 1321 Culu-lùxi Sard. 1321 Culumbin Piem. 447 Culumbina Cal. 448 [Culumbo] Prov. 443 Cùlu-mòlla Camp. 1387 Culump Piem, 442 Cülüsent Lomb. 1306 [Cumàyo] Fr. 292 Cumassin Lomb. 292 Cumburiàrgiu Sard. 1278 Cummarèlla Abr. 1235 Cummaruccia Cal. 1352 Cummissàriu e ruga Sard. 1195 Cùncana Abr. 169 Cuncèrtula Sic. 597 Cuncirtuluni Sic. 616 Cuniripola Cal. 718 Cunniripula Cal. 718 Cuòcciu di càmula Sic. Cuòzz Pugl. 165 Cuòzz de terr Pugl. 165 Cuozziripula Cal. 718 Cuparèlla Abr. 1042 Cupàrta di ragnàta Cup d' mél Abr. 1042 Cupe Laz. 1042 Cupèddu Cal. 1042 Cupì Cal. 1392 Cupigghiùni Sic. 1042 Cupo Camp. 1042 [Cupo-ped] Prov. 1282 Cupo-ssizeu Nizz. 1082 Cup ra mòrt Pugl. 1406 Cuquara Piem. 1432 [Cura-aurelha] Prov. Cura-òci 393 Cura-òci V. T. 390 Cura-pèss Lomb. 683, 1400 Cura-réce V. G., V. T. 1270, 1401 Curce Abr. 362 Curculione 561 "Curculionidae" 561 Cùrdul V. E. 978 Curiàttula Cal. 729 Curicèlla Camp. 1345 Curicurènte Laz. 1387 Curiddo Camp. 297 Curifiétula Cal. 799 Curi-luciula Cal. 1319

Curi-lugi Sard. 1321 Curinipola Cal. 718 Curitolo Camp. 297 Curi-rughe Sard. 1322 Curnabù Em. 235 Curnagióla Lomb. 140 Curnaciöra Em. 1308 Curnétt Abr. 206 Curnezzola Camp. 1316 Curnicchi Bas. 1318 Curniciola Em. 1308 Curnióla Camp. 1316 Curnuccele Camp. 1316 Curnùzzule Bas. 1318 Curòma Sass. 443 Curri-curri Sic., Sard. 1297 Cursune Cal. 242 [Curuca] Sp. 1207 Curucurella Camp. 297 Curùmb Piem. 442 Curusta Sard. 428, 436 Cüsa Lomb. 797 Cusceriza V. G. 600 Cuscèrze V. G. 600 [Cusin] Fr. 1062 Cüsja Piem. 797 Cussa Piem. 1277 Cussaròla Piem. 1277 Cussèra Piem. 1277 Cussunèra Piem. 1277 Custcierize V. G. 600 Cüsu Lomb. 797 Cutacotèlla Camp. 300 Cutèj di avije Piem. 1040 Cutèl Piem. 1040 Cutèlle Abr. 298 Cutòrzulu Cors. 482 Cutrettola 1085, 1105, 1398 Cutrettola gialla 1104 Cutscer V. G. 832 Cuttì 99 Cùu-furtcià Piem. 1268 Cuzzèdd Pugl. 163 Cuzzèra Sic. 257 Cuzzlòn Bas. 165 Cuzzòt Lomb. 292 « Cyanistes coeruleus » « Cybister laterimarginalis » 1186 « Cyclostoma elegans » « Cyprinus carpio » 1422 « Cypselus apus » 744 [Czaba] Sl. 282 Czampagluni Sic. 1059 Czzèdd Pugl. 163, 1209

Czedduèddh d'la Ma- Desèrta V. E. 588 rònna Pugl. 1209 Czòvva Pugl. 163 Dacèrtla Bas. 596 Dachs Lomb. 1427 [Dachskäfer] ted. 1427 Dacus oleae » 636 Daino 367 Dama Em., Piem. 1229, 1241 Damigella 277, 475, 566, 1108, 1161, 1162 1240, 1422 Damigella Tosc. 1213 Damigella splendida 567, Damigella vergine 567 Damigelle 394 Damina Piem. 1240 Dandalüno Piem. 1350 Dandolla V. E. 1230 [Darbó] Vall. 931 Darbù Piem., Nizz. 931, 932 Darbûn Piem. 931 Dardarin 495, 659 Dàrdaro 659 Dascèrda Bas. 596 Dasgerdöngh Sic. 616 Dàuo Sic. 624 Ddacèrta Sic. 598 Ddasgerda Sic. 597 Ddasgiàrda Sic. 598 Ddevr Sic. 585 Ddievr Sic. 585 Ddhùddhucu Pugl. 311 Ddusa-picurera Sic. 1336 Ddusgèrda Sic. 598 Ddusgiu d''u piguriéru Sic. 1336 Ddusg-peuràru Sic. 1320, ma va portato a p. 1336 Ddùvu Sic. 624 « Decticus verrucivorus » 579 Dedè Lig. 1213 [Dedo] Vall. 528 Defija Cal. 1009 [Dèndo] Vall. 528 Déndo Piem. 528 « Dendrocopus major »

« Dermanisus gallinae »

« Dermestes lardarius »

« Dermestidae » 999

Desës Abr. 793 Dèspa Sard. 1008 [Derbon] Sav. 932 Derbûn Piem. 931 « Dermestes vulpinus » 249 [Diablos] Sp. 1415 Diaolin 414, 1299, 1417, 1419 Diàolo 862. 1414, 1415 Dialón mòro 744 Diaolón mòro 1417 Diàubius V. E. 1415 Diaulicchiu Pugl. 1419 Diaulin Lomb. 1417 Diàu-mangiapéi Lig. 331 Diàvele a cavàddhe Pugl. 1406 Diàvo' d' montàgna Piem. 1418 Diàvol de montàgna Lomb. 1418 Diàvol di formigh Lomb. DIAVOLO 1413 Diàvolo V. E., Tosc. 1414, 1415 Diavolóne Laz. 1414 Diavolòt Lomb, 1418 Diàvolo volante Laz. 1414 Diàvu Lig. 1272 Diàvue crniùt Pugl. 1414 Diàvule Cors. 1415 Diavulèddu Cal. 1418 Diavulèllu Cors. 1415 Diavulicchio Pugl. 1417 Diavulina Tosc. 1417 Diàvulo a cavallo Camp. 1418 Diavulóne Abr. 1415 Diàvulu Cal. 1418 Diavuline Tosc. 1417 « Dichelomia rosaria » 81 Dièvuru Sic. 585 Dindana 230 Dindi V. E. 528 Dindiat, non Dindiat V. E. 528 Dindio, - a 527, 528 Dindio ssalvàdego 917 Dindiéta 527, 528 Dindiéta V. G. 528 Dindiéta ssalvàdega 917 Dindiéta ssalvèga 917 Dindio, -a V. G., V. E.

Dindio ssalvėgo 917 Dindle Mar. 529 Dindu Nizz., Sard., Piem. 529 [Dinduléta] Prov. 889 Dinzala 1053 Diövel d'muntagna Em. 1418 « Diplax pedemontana » « Diplax sanguinea » 393 Dirindana 230 Disseltra V. E. 588 « Distoma hepaticum » 255 Ditèrna d' puuriéri Sic. 1335 Ditisco 99, 1186 Djàul V. T. 1414 Djyerbilulu Cors. 196 Domenican 1145 Domenican Lomb. 1145 Domenicano Laz. 1145 Domenicanu Cal. 1145 Dominican Piem. 1145 Domininde Sard. 1216 Dòna Piem. 1203, 1229 Dónda 1229 Dóndla Em., Mar. 1230 Dòndola, non Dón- V. E., Tosc., Laz. 1230 Dóndola V. E. 604 Dòndula V. G. 1230 Dònela V. E. 1230 Donele Abr. 1230 Dònola 1229 Donna Cal. 1204 Dònna-Chiàra Cal. 1342 Donna de mèle Sard. 1239 Donne Pugl. 1231 Dònnela Umb. 1230 Dònnoa Cal. 1231 Donnola 557, 874, 1164, 1229 Donnucciola Tosc. 1230 Dònnula Pugl. 1231 Donnúzzola Tosc. 1230 Dônola V. G., V. E., V. T. 1230 Dònna Abr. 1231 Donzella zigurella 1283 «Emberiza Dòrì V. G. 1199 Dormentone 179, 274. 351, 546, 974, 521, 1155 Dormitura Cal. 171 Dort cigali V. T. 415 [Drabon] Sav. 932 Drèa-bôtto Tosc. 280

« Drosophila cellaris » 651 Drumicciólu Sard. 1151 Dugo 441 Dumazza Sic. 148 Duminicane Abr. 1145 Dumncangh Sic. 1145 Duónela Abr. 1230 Duónnela-cacciunèlla Abr. 1230 Duònnula Cal. 1231 Dusce Lig. 1041 Dutór Em. 1408 " Dytiscus marginalis " 99, 1186 [Ebèle] Sp. 1013 Echillu Pugl. 531, 916 « Echinorhinus spinosus 681 [Ecreviss] Fr. 537 [Ecrevisse de fumier] Fr. 538 [Ecrevisse de terre] Fr. 538 Ecropión Piem. 905 [Ecurio] Fr. 1271 Endrio cul 399 Eggelsturz V. T. 812 Eggelstore V. T. 897 Eghêrê Abr. 1049 [Egidehsa] ted. 263 Eglina Bas. 247 Egravis] Fr. 537 Ehkalibot] Fr. 1425 Ehkorval] Fr. 1425 Eicigliu Piem. 195 [Eidechse] ted. 263 Eikersturz 263 Eisedek 263, 600 [Ej6] Sav. 948 Eklstorz V. T. 897 « Elaphis aesculapii » 247, 977 « Elateridae » 986, 1100 Emàr Em. 825 [Emàss] Vall. 145 Embàla-scioot Lomb. 1130 « Emberiza cirlus » 1179 « Emberiza citrinella » 1179 hortulana » 1121, 1178 « Emberiza miliaria » 1184 « Emberiza schoeniclus » 1179 Embrigiolo Mar. 215

Emitteri 86

[Emouché] Fr. 760 Empàzena V. T. 1030 Empiza-lumin V. G. « Empusa pauperata » 374, 1244 Emre Sard. 998 « Emys lutaria » 255 Endegóro V. E. 802 « Endromius morinellus » 1371 Engardaix | Sp. 812 Engrasoula] Prov. 605 Engrijolo] Ling. 605 Engrizolo] Lingd. 605 Enguiala] Prov. 279. Enna V. E. 490 Enrüà Piem. 791 Ep Pugl., Pot. 1011 Epa Pugl. 1006 Epe Sard. 1008 « Epeira diadema » 100 « Ephestia elutella » 335 «Ephippigera vitium» 285, 1151 « Epiblemum scenicum » 96 Épure Cal. 585 [Epulhi-sarpin] Fr. 1404 Erem Lomb. 976, 990 Erem pl. Lomb. 975 Erem solitàre Lomb. 979 Ereso Piem. 773 Eretso Piem. 773 « Ergates faber » 1115 « Erinaceus europaeus » Eriso [Vall.], Piem. 773 « Eristalis » 660, 1423 « Eristalis campestris » « Eristalis hortorum » 926 « Eristalis tenax » non « E. len-» 926 « Eristalis tenax » 1439 « Erithacus rubeculus » 560 « Erithacus titys » 1113 Ermasöl Lomb. 991 Erme Laz., Pugl., Sard. 969, 998 Erme d'acqua Pugl. 997 Erme de tèra Umb. 993 Ermi fini 976 Ermo V. T. 968 Ermo da pésca V. E. 990 Erondèla Piem. 889

Erruga Sard. 306 [*Erùga*] Prov. 303 [*Erson*] Sav. 773 *Esba* Lomb. 1002 'Esca Camp., Bas. 218, 1022 Escarabàt Sard. 1134 Eschiruòl Nizz. 873 Escirò Piem. 873 [Esco] Prov. 216 Esco Camp. 218 [Escorfi] Fr. 907 [Escorpiùn] Prov., Lingd. 911, 912 [Escuerzo] Sp. 243 Escurpión Piem. 905 [Eselchen] ted. 789 [Eskrabas] Fr. 1425 Eskaravai] Prov. 1426 [Eskaravat] Fr. 1425 « Esox lucius » 624 Espa V. E., Lomb., Faffàlla Sic. 462 Laz., Sard. 1002, 1004, Fafarina Lomb. 465 1008, 1011 Espa per « Pungiglione» Sard. 203 Espàlgiu Sard. 1038 Espàlzu Sard. 1038 Espàun Pugl. 1052 Espe sing. Sard. 1008 [Espelho-serp] Prov. 277 Espe manna Sard. 1052 'Espi Sard. 1008 [Espieougo-ser] Prov. 1404 Espi forràina Sard. 1048 [Espingo-serp] Prov. Espiólu Sard. 1052 Espi terrània Sard. 1048 Espre Camp. 1006 Espru Sard. 1008 Espu Sard. 1008 Espus Sard. 1008 [Esquirol] Prov. 873 Esquiròt Nizz. 873 Estadèla de le vècie 130 Estro 72, 276, 639, 1069 Estro (Larva) 311, 642 Estro bovino 977 Estro del bue 919 Estro del cavallo 918 [Estudiant] Sp. 1408 Etsirol Piem. 873 « Eupteryx » 1089 « Euridema oleracea » « Euscorpius italicus »

1380 Eva Em. 1016 Evió Lomb. 1014 Evión Lomb. 1014 [Ezé] Sav. 948 Ezirol Piem. 873 Fàbbrech Abr. 1035 Fàbbrica Umb., Laz., Abr. 1034, 1035 Fàbbrice Camp. 1035 FABBRO 1114 Fabréto V. G. 1116 Fàbrica Mar. 1034 Fada 280, 283 Fada Cal. 985 Faf Lomb., Abr. 1025, 1026 Fàghe-farina Sard. 466 Fagiano di monte 526 Fago Umb., Bas. 1025, 1026 Faifalla Sic. 469 Faiföla Piem. 456 Faina 547 Faina 1239, 1380 Faina Laz. 1239 Fainel 673 Fainèla 351 Fainèlla Laz. 1239 Fàje Camp. 1026 Falacàsu Sard. 470 Facciuòlu Sic. 172 Falc V. E. 941 Falchetin 518, 759, 1086, Falchetin da lòdole 759, Falchéto da grij 1086 Falchéto da lòdole 518, 759, 1118 Falchéto de val 1156, 1168 Falchéto piombin 1086 Falchéto rósso 1155 Falchéto sselèste 1086 Falchéto ssenarin 1155 Falchéto toresan 1118 Falchetón 350 Falchetón rósso 350 Falco capuccino 1156, 1168 Falco cuculo 1086, 1417 Falco di padule 1156, 1168

la » 1179

« Euspiza melanocepha- Falcón bianco 701 Falco pescatore 701 « Euspongilla lacustris » « Falco tinnunculus » 1118 « Falco vespertinus » 1086 Falena disuguale 1144, 1159 Falloppa 1168 Falòpa 1168 Fa lustru o' zu picuràru Sic. 1340 Fanfàgnola Lomb. 1434 Fannulóna Abr. 1017 Faraona 495 Farc V. E. 941, 944 Farcuce V. E. 941 Far el mòrto 1137 Farfàda Tosc. 459 Farfàdd Pugl. 461 Farfàdda Camp., Sic., Sard. 461, 462, 463, Farfaddha Pugl. 461 Farfaddica Sic. 481 Farfaggia Sic. 462 Farfài Lomb. 456 Farfàja Cal. 462 Farfàla 451 Farfàla Dalm., V. G., V. E., Lomb., Piem., Lig., Tosc. 451, 453, 456, 458, 459 Farfäla Piem. 456 Farfàla d'aqua V. G. 475 Farfala du Ssegnù Lig. 1221 Farfàle V. E. 451, 453 Farfalö Lomb. 456 Farfall Lomb., Pugl., Bas. 446, 461 FARFALLA 451 Farfalla 412, 443, 522, 586, 747, 917, 952, 1173, 1281, 1369 Farfalla Tosc., Cors., Mar., Umb., Abr., Pugl., Cal., Sic. 459, 460, 461, 462, 476 Farfalla del cosso 478 Farfalla del gelso 747, Farfalla del gelso femm. 477 Farfalla del morto 480, 743, 1242 Farfalla di nutricatu Sic. 477 Farfalla diurna 483

Farfalla grossa 478 Farfàlla 'nduràta Sic. 486 Farfalla notturna 486 Farfalla ra ssita Sic. 477 Farfalli Bas. 461 Farfallino 478 Farfana V. G. 487 Farfaòtta Lig. 458 Farfàra Lomb. 456 Farinèl V. T. 465 Far la borida 822 Far la rónda 1118 Farvàlla Pugl. 461 Fasciòla 255, 478 Fasulo Camp. 1437 Fata Cal. 985 Fàu Lomb., Umb. Camp., Pugl., Sard. 473, 1025, 1026 Fauszigóra V. T. 414 Fav V. T., Tosc. 1025 Fava Lomb. 1025 Favàl V. E. 1024 Favaréto 1116 Favaréto V. E. 1116 Favaréto de montagna V. E. 1117 Favàsso picolo 450, 883 Fav de l'èp Pugl. 1026 Fave V. E., Abr., Camp. 1024, 1025, 1026 Favè Piem. 1025 Favear V. E. 1025 Fàvero V. T. 1114 Faverus V. G. 1115 Favo 1020 Favo V. G., Tosc., Mar., Umb., Laz. 1024, 1025 Favrèt V. E. 1116 Favrèt papemos-cin V. E. 1116 Favréto V. E. 1109, 1116 Favrettèddu Cal. 1117 Favu Cal., Sic. 1026 Fédula Sic. 800 Fèghl Mar. 1025 Fègo Umb. 1025 Felinie Camp., Pugl. 113, 114 Feliscine Pugl. 114 Fellus Mal. 754 Felu Mal. 757 Fend-dosse Abr. 785 Fenéra Piem. 1348 Féra Laz. 223 Féra puzzolènte Laz. 437 Feràro 1115

Ferme Sard. 998 Ferru Sic. 206 Ferru-in-culo Sic. 206 Ferruni de cuaddu Sard. 1273 Fetetèlla Abr. 800 Fétula Sic. 800 Fetùso Camp., Cal. 799 Farfallone notturno 480 Fèv Em., Tosc., Mar., Filarèl Lomb. 1118 Bas. 1025, 1026 Fèva Abr. 1025 Fèvo Umb. 1025 Fiaba Tosc. 1024 Fiadón V. E. 1024 Fiadóne ant. it. 1024 Fiàla Tosc., Umb. 1024 Fiàpola 1381 Fiàpula Lomb. 1386 Fiàra Umb. 1024 Fiaschettone 1172 Fiattèlle Bas. 686 Fica-'n'ghiria Abr. 1331 « Ficedula collaris » 1066 Fièrru Sic. 206 Fiétura Sic. 800 Fiézzu Sic. 207 Fiézzula Laz. 800 Fifa 676, 1163 [Fifaltra] a. a. t. 463 Figarétula V. G. 1115 Figaróla 1114, 1255 Figghie du nannauèttle, non nannanèt- Pugl. Fighiröla Lomb. 1330 Figlio ra randgna Camp. 300 Fignaròla Abr. 1348 Fila-chi-tessi Sic. 1120 Filadè Lomb. 1118 Filadel Lomb. 1118, 1252 Filadéssa V. T. 1118 [Filadr] Vandea 113 Filadréssa V. T. 1118 Filaffila Camp. 297 Fila-fila Sard. 115 Filafüs Lomb. 1121 Fila i ràgnu Cal. 130 Fila-Madona V. G. 1119 Fila-Maria Laz. 1120 Filamiéra Sic. 130 Filamóra Lomb. 1120 Filànciu Cors. 1252 Filandàra V. T., Sic. 1120 Filandèl Lomb. 1118 Filandéra V. E. 1118 Filandéra V. T., Sic. 1119, 1120 FILANDIERE 1118

Filàndola Sic. 115 Filandrón V. E. 1124 Filangròca Cors. 1253 Filannéra Sic. 1120 Filannéri Sic. 1118 Filannéri cazzaventulu Sic. 1118 Filar 1118 Filaroch Lomb. 1125 Filatessera, non Filatessa, 912 Filatessera 1083, 1283. 1284 Filatéssera Tosc. 1297 Filatessere 97 Filéine Abr. 113 Filétto Tosc. 299 Fili della vergine 130 Fili de ragno 130 Fili di la Vergine Sic. 130 Fili di nèbbia Tosc. 130 Fili di santa Maria Sic. 130 Filigna Camp. 114 Filinia Camp., Sic. 113, 115 Fili santa Maria 130 Filomèna V. T. 982 Fillossera 945 Filòssera 945 Filu-capiju Laz. 727 Filu di ragnàta Cors. 113 Filugello 386 Filumèna Sic. 982 Fintur Cal. 471 Finziòrru Sard. 141 Fiòcca Umb., Mar. 398 Fioléta de la Madona 494, 891 Fiolétt de la zinzàla V. T. 1068 Fiorrancino 99, 331, 1240 Firafüs Lomb. 1121 Firoli 1408 Firrùzzu Sic. 206 Fisca Camp. 1021 Fischione 1141 Fiscula Camp. 1021 Fisulàz d' vall Em. 1300 Fittivècchia Pugl. 729 Fitùsa Cal. 799, 800 Fiurumèngula Pugl. 902 Fiùtola 447, 775, 957. 1171, 1189 Fiùtola, non Fintola Tosc., che si riferisce specialmente alle

«Sfingi» 473 Fiùtola Tosc. 1223 Flattèsia Abr. 124 Flèscine Pugl. 114 Fliadermaus 862 Flintur Cal. 471 Fliscu Pugl. 114 Fludermaus V. E. 863 Fobbicèdda Sic. 1264 Focarèlla Abr. 1070 Fòdga Em. 940 Fòffici Sic. 1285 Fòfficia Sic. 1264 Focaròla Tosc. 1331 Foche-'n-cùi Bas. 1331 Foche-'n-gur Abr. 1331 Fòco-'n-culu Abr. 1331 Fóga-mèrde V. T. 1129 Fogarö Lomb. 1330 Fogazö Lomb. 1330 Foghéto V. G. 1329 Fógo de ssan Giovàni V. G. 1330 Fógo de ssan Luigi V. G. 1330 V. G. 1330 Fógola V. E. 1330 Foin 1380 Foina 351, 547, 1380 Fojal V. E. 308 Fojana Tosc. 758 Folaga 519, 531, 750, 1422 Fólega 519 Foleghéta V. T. 519 Folfighitta Sard. 1265 Folicina Camp. 114 Foliggene Pugl. 114 Folighijna Cal. 115 Fòllaca Cal. 519 Fòllaro Camp. 309 Fólvicia Sard. 1265 Fòndico Pugl. 941 Fora-cör V. T. 1271 Foraguàda 349 Foraguada 349, 1370 Foralegno 210, 332, 1048, 1373, 1415, 1441 Forapaglie 299, 509 Fòra-récia V. T. 1269 Fòra-récle V. T. 1269 Fórbas Em. 1262 Forbàtola Tosc. 459 Forbéja Bas. 1264 Forbes V. T., Lomb. 1260 Forbesa 1258 Fòrbese 904, 1083, 1258,

Forbese V. G. 1259, 1260 Forcina Em. 1268 Forbesèla Lomb. 1261 Forbeséta 1258 Forbeséta V. T. 1260 Forbesina 1258 Forbesina V. T., Lomb. 1260 Forbesita Lomb. 1261 Forbeson 1298 Forbesóna 494, 1273 Forbesón del diàolo 1299, Forbesòto 1284 Forbice Tosc., Laz. 1262, 1263 Forbicèja Cal. 1264 Forbicetta Mar., Umb., Abr. 1263 Forbicétte Tosc. 1285 Forbichia Mar. 1263 FORBICI 1256 Forbici Tosc. 1262 Forbicia Tosc., Laz. 1263 Fòrbicia Camp., Cal., Sic. 1263, 1264, 1285 Fógo de ssanta Maria Forbicicchia Tosc., Cal., Sic. 1263, 1264 Forbiciétta Laz. 1263 Forbicina Tosc. 1263 Forbicine Umb. 1263 Forbicióne Tosc. 1298 Forbicistia Tosc. 1263 Forbiciúni Sic. 1298 Forbigia Tosc. 1263 Fòrbisce Tosc. 1262 Fòrbis Lomb. 1260 Fòrbisi V. G. 1258 Forbisigna Piem. 1261 Forbisina, non Forbe-1258 Forbisina Lomb. 1260 Forbisóla Lomb. 1261 Forbicina Lomb. 1284 Forbizine Lomb, 1260 Fòrbsa V. E., Em. 1260, Forbsén-na Em. 1262 Forbsón Lomb. 1284 Forcèlla Tosc., Umb., Mar. 1268 Forch Pugl. 1268 Forché V. E. 1266 Forchéta V. G., V. T., Piem. 1265, 1266, 1268 Forchione Camp. 880 Forchidàlide de vùvula Sard. 907 Forchiddadile Sard. Forciglièlla Bas. 1268

Forcinella Umb., Laz. 1268 Forcinétta Abr. 1268 Fórciole V. E. 1266 Forciolina Piem. 1266 Forcita Lomb. 1268 Fórcia Mar. 1268 Fórcola Laz. 1268 Forcolicchia Abr. 1268 Forcóne 361, 376 Forcóne Tosc. 667 Fórcora Laz. 1268 Fórcule V. E. 1265 Fórculis V. E. 1266 Fórducie V. E. 1266 Foreséta Lomb. 1261 Foresetón Lomb. 1284 Fórfe V. G., V. E. 1258, 1259, 1260 Fórfeca Abr., Camp., Pugl. 1263, 1264, 1285 Forfecchia 312, 908, 987, 1140, 2258 Forfécchia Umb. 1263 Forfecchia volante 1299, 1419 Fórfecia Dalm. 1258 Forfecicchia Bas. 1264 Fórfe de tèra V. G. 904 Forfedícia V. E. 1260 Fòrfesa V. E. 1259 Forfesegola V. E. 1260 Forfesela V. E., V. T. 1259, 1260 Forfeséta V. E. 1259 Forfesia V. E. 1259 Forfesigola V. E. 1259 Forfesina V. E. 1259 Forfesón V. E. 1298 Forféta V. G., V. E., Sav.] 1258, 1259, 1260, Forféta da formighe V. E. 1284 Forfétta Piem. 1261 Forfétula V. G. 1088 Fòrfici Cal., Sic. 1264 Fórficia Camp., Sic. 1263, 1264, 1285, 1298 « Forficula auricularia » 1258 Forficunu Bas. 1264 Forfiséta V. E. 1285 Forfisétola V. G. 1258 Forfisita V. G. 1258 Forgiarèddu Cal. 1116 Forgiaro Cal. 1115 Fórgula V. E. 1268 Fórgure V. E. 1266

[Forista] Vall. 1267 Formicajo 1046 Formicaleone 1417 Formicaleone (larva) 399, 1284 Formica rossa 1419 « Formica rufa » 1419 Formicone (femmina alata) 1419 Formiga che vóla V. E. 1340 Formiga del diàolo 1419 Formiga parpajuna Lomb. 485 Formigar 1046 Formigaröla Lomb, 1340 Formiga sparpajūsa Lomb. 485 Formigón del diàolo 1419 Fornùscola peretàra Camp. 1317 FORNAJO 1125 Fornajuolo Tose. 1126 Fornaréto V. E. 1127 Fornarin Mar. 1126, 1127, 1427 Fornaro Piem. 1125 Fornasé Piem. 1125 Foròto 497 Forresina Lomb. 1260 Forsch Lomb. 1260 Forssell Piem. 1266 Forsselina Piem. 1267 [Forséta] Sav. 1267 Forstéla] Sav. 1267 Fortserùla Piem. 1267 Fortsetta Piem. 1267 Fortsula Piem. 1267 Fortuna 912, 1084 Fortuna V. E., Lomb., Em., Tosc., Cal., Sic. 468, 985, 1212, 1223, 1296 Fortuna Lig. 1296 Fortune V. E. 1296 Foruncolo grosso 319 Fòrvese V. E. 1260 Forvicicchia Cal. 1264 Forviciùni Cal. 1298 Forvisina V. G. 1258 Fórvule V. E. 1266 Fótar 1119 Fotivento 1118 [Foulha-merda] Lingd. 1129 Fra Em. 1140 Frabbch Abr. 1035 Fràbbeca Umb. 1034 Frabbica Umb., Abr. 1034, 1035

Fróbicia Camp. 1263 Fra-catàscio Camp. 1344 Fraffagghión Pugl. 477 Fraffaja Camp. 461 Fraffàlla Umb., Laz., Abr., Sard. 460, 461, 462, 476 Fra-gavinu Sard. 1140 Frail V. T. 1230 Francischidda Bas. 1200 Franguèl de la neve 1439 Frari V. E. 1140 Fraròtol V. E. 1143 Fratagna Em. 1144 Fratazén Em. 1143 FRATE 1137 Frate 1160 Frate V. G., V. E., Tosc., Cors. 1138, 1139, 1140, 1141 Frate baléta Lig. 1140 Frate de ssan Luigi 778, 1139 Fratén Em. 1143 Fräten Mar. 1141 Fraticello 440, 447, 914 Fratin 208, 1142 Fratin V. E., Lomb., Piem., Lig., Mar. 1139, 1141, 1142, 1143 Fratin-na Lomb., Piem. 1139, 1143 Fratino 207, 1191 Fratino Tosc., Mar. 1141 Fratón Em. 1144 Fratone Mar. 1145 Fràtta Cal. 686 Fratte di legumi Lig. 1141 Fràtti Cal. 686 Fràvle Mar. 1025 Fravalón Piem. 323 Fregarolo 966 Frème Sard, 998 [Freme-a-clé] Fr. 793 [Frëme-copre] Fr. 793 Frèole Mar. 1025 Frésca Camp., Bas. 1021, 1022 Freula-wille V. T. 1230 Fréule V. E. 1230 Frignàpola V. T. 725 «Fringilla cannabina» 673 «Fringilla chloris» 914 «Fringilla montifringilla » 1162 « Fringilla nivalis » 1439 « Fringilla petronia » 954

Fringuello alpino 1439 Frisca i méle Camp. 1021 Friscula Camp. 1021 Frisk Pugl. 1022 Friso de limásso 1442 Frisón 533 ?Frocc Abr. 1062 Fróficia Camp. 1263 Froffighe Sard. 1265 Frosón Lomb. 1284 Frtun Pugl. 1293 Frubsina Lomb. 1261 Frucola Tosc. 1274 Frucétola Camp. 618 Frucètta Laz. 593 Frugna-mèrda Piem. 1129 Frul Em. 1407 Frullino 484 Frullóne Tosc. 1223 Fruòffice Cal. 1285 Fruvassein Piem. 1267 Fuarbis V. E. 1258 Fuarbiséta Lomb. 1261 Fuarbisine V. E. 1259 Fuàrfice V. E. 1259 Fuàrfe V. E. 1259 Fuàrfis V. E. 1958 Fuarfisùta V. E. 1259 Fuarfûte V. E. 1259 Fuàrpis de lis viis V. E. 1258 Fuars V. E. 1258 Fuar Abr., Camp. 1025, 1026 Fubbicicchia Sic. 1264 Fuchillo Camp. 1331 Fucignone 180, 308, 339 Fuco 234, 275, 331, 662, 1013, 1048, 1423 Fuércle Pugl. 1268 Fuòco-e-nòtte Camp. 1331 Fuòco-muòrto Camp. 1331 Fuógola V. E. 1330 Fuorbicicchia Camp. 1264 Fuòrfice Cal. 1264 Fuórfice Camp. 1264 Fuòrficia Sic. 1285 Fùì-fùi Sic. 1297, 1387 Fuijne Abr. 1387 Fujîne Abr. 1239 Fuin 1380 Fuin V. E. 1239 Fulgôt Em. 519 «Fulica atra » 519, 531 Fulchiddadula Sard

Fuliggina Camp. 114

« Fuligula clangula » 348

«Fuligula ferina» 1144 « Fuligola fusca » 966,

« Fuligola marila » 1176

Fulija Cal. 115 Fulinia Camp., Cal. 114 Fulinija Sic. 115 Fuliscin Pugl. 114 «Fulix nyroca» 1172 Fulzéta Piem. 1267 Fura-capiju Laz. 797 Fura-öcc V. T., Lomb. Fura-ocli V. T. 390 Fura-laèss, non -laéss Lomb. 1400 Furaséta Lomb. 1261 Furbèlla Bas. 1264 Furbecétte Abr. 1263 Furbeséta Lomb. 1261 Furbesina Lomb. 1260 Furbicèlla Camp. 1264 Furbicina Tosc. 1263 Furbicitta Sic. 1285 Furbisàita Lomb. 1261 Furbiséta Lomb., Piem. 1261 Furbisó Piem. 1261 Furbisö Lomb, 1261 Furbón 393 Furbségna Em. 1262 Furbsèla Em. 1262 Furbsèna Piem. 1261 Furbsétta Em. 1262 Furbsigna Piem. 1261 Furbsinna Em. 1282 Furbsòta Piem. 1261 Furbzina Mar. 1263 Furca Lomb, 1266 [Furca] Prov. 1268 Furcèla Piem. 1267 Furcèta Piem. 1267 Furchéta Lomb. 1266 Furchétta Piem., Lig. 1267, 1268 Furchettina Lig. 1268 Furcinécchie Bas. 1268 Furcinèlla Mar., Abr., Sic. 1268 Furclina Piem. 1267 Fureiu Pugl. 1268 Furciulina Piem. 1266 Furcóne Pugl. 1297 Furetto 1238 Furfecicchia Pugl. 1264 Furfezita V. G. 1258 Furficchiu Sic. 1298

Furficidda Sic. 1264

Furficicchia Sic. 1264 Furficiùni Sic. 1298 Furfisila V. E. 1259 Furinia Camp. 114 Furlón 1408 Furmicula e ssantu Nicòla Camp. 1209 Furmiculuni Sic. 330 Furmiöl Piem. 223 Furnarén Em. 1126 Furnaral Mar. 1126 Furnazàr V. G. 166 [Furneirùn] Prov. 1126 Furneróol Piem. 1126 Furón Em. 188 Furslétta Em. 1268 Furssèla Piem. 1266 Fursséta Lomb., Piem. 1266, 1267 Furssigna Piem. 1267 Furssina Lomb. 1266 Furssitin Lomb. 1266 Fursslèn-na Piem. 1267. Gaddinèdda di lu picu-Fursslétta Piem. 1267 Fursslina Piem. 1266 Furticula Piem. 1267 Furtlina Piem. 1268 Furtône Pugl. 1296, 1297 Furtuna Sic. 985, 1296 Furtune V. E. 1296 Furù Lomb. 187 Furun Tosc. 189 Furzlén-na Em. 1268 Fus Piem. 1300 Fusc-fusc Pugl. 1297 Fuscetia Pugl. 1387 Fùsci-fùsci Bas. 1387 Fusèra Lomb. 1120, 1301 Füsialina Lomb. 1300 Fusillo Camp. 1300 Fus marèin Lomb. 1300 FUSO 1299 Fuso-fusillo Camp. 1301 Fusu Pugl. 1300 Futuraks Abr. 471 Gabarüa Piem. 1426 Gabassa 348 Gabbiani (in gen.) 673 Gabbiano 1184 Gabbiano comune 448,

Gabbiano reale 89, 1107,

Gaddajène Pugl. 494

Gaddarizza Sic. 555,

Gabra Piem. 360

Gabre Piem. 360

Gadd Sic. 526

1176

719

Gaddazzu Sic. 531 Gadde Pugl. 526 Gadde di vòsco Pugl. 527 Gadd-dinia Sic. 528 Gaddin Pugl. 493 Gaddina Abr., Bas., Sic. 493 Gaddina carvana Sic. Gaddinàccio Bas. 527 Gaddina di farauni Sic. Gaddina turchisca Sic. 496 Gaddinàzza Sic. 497, 520 Gaddinàzzu Sic. 528 Gaddin de Crist Pugl. Gaddinèdda Sic. 520 Gaddinèdda da Madònna Bas. 503 ràru Sic. 503 Gaddinèdda pizzorina Sic. 518 Gaddinièdd Pugl. 518 Gaddinièddh Pugl. 519 Gaddinièddu Cal. 497 Gaddo Abr., Bas. 526 Gaddo di bòsco Bas. 527 Gaddu Cal., Sic. 526 Gaddu d'acqua Sic. 531 Gaddu d'Innia Sic. 528 Gaddùssu Sic. 532 Gaddùzzu Sic. 531 Gadduzzu d'acqua Sic. 534 Gade Piem. 765 Gadi Piem. 765 Gadnèdd Pugl. 503 Gagariól V. G. 1201 Gagghinègghie d'la Madonn Pugl. 503 Gagiàndra V. E. 259, 946 Gagiöta Piem. 1435 Gaglina de Nostra Sseanóra Sard. 503 Gaglinéta du Ssegnù Lig. 502 Gaglin-na d'ssan Pé' Lig. 502 Gaglione Tosc. 532 Gaijna faraón-na Lomb. Gaijnétta de la Madonna Lomb. 522 Gaijnétta d'òr Lomb. 522 Gaijn-na Lomb. 491

Gaina Lig. 492 Galèn-na d'ssan Miché Gainéta Lig. 502, 791 Gainéta d'òra Lomb. 500 Gainöra Lomb. 491, 521 533 Gajandra 255 Gajàndra V. G., V. E. Galéto de bòsch V. T. 259, 946 Ga)ina Piem., Cal. 492, 494 Gajinàccio Mar. 527 Gajóine Abr. 493 Gajól V. E. 1340 Gainora de Ssignór Piem. 502 Gal 593 Gal V. T., V. E., Lomb., Lig., Em. 524, 1402 Gala Piem. 1425 Galabrù Piem. 322 Galaina V. G. 489 Galàna 255, 946 Galàna V. E., Lomb. 259, 946 Galanòto 946 Galarin Piem. 1425 Galaruga Piem, 1425 Galàsc Lomb. 532 [Galastre] Linguad. 532 1402 Galastrón Lig., Mar. 1419 Galavrón Lomb., Piem., Em. 321, 322, 323 Galavròne, non Galavróne Cors. 331 Galavrů V. T., Lomb. 321, 322 Gal de mars V. T. 533 Gal de mont Lomb. 526 Gal de montàgna 526 Galdiner Lomb. 527 500 Galèina Em. 492 Galèina du Ssignùr Piem. 502 497 Galèina faraóna Em. 495 Galéja V. G. 1293 496 Galèna dal Ssignur Lomb. 500 Galinaszéta V. E. 522 Galèna de gévul Em. Galina uòrbola V. G. 499 Galèna d'Engia Em. 495 Galinàza V. T. 496 Galèna di ssedbandiàr Galinàzza V. E., Lomb., Em. 502 Galèna faraònica Piem. Galinèl V. E. 518 Galenéta gròssa da l'àc- Galinèla V. G., V. T., ca Lig. 519 Galèn-na Piem, 492 Galèn-na d'Endia Em.

Piem. 502 Galéto V. G. 469 Galéto de montagna 174, 533 Galéto d' mars Piem. Galetù Lomb. 532 [Galera] Prov. 1293 Galia 912 Galia V. G., V. E. 1293 Galiéri Camp. 559 Galigna Piem. 491 Galina 489 Galina V. E., V. T., Lomb., Em., Mar. 490 Galina bianca V. E. 494 [Galina-coco] Prov. 502 Galina de Dio V. G. 522 Galina d'la Madòna Piem. 521 Galina de la neve 494 Galina del bobò Lomb. Galina del diàolo 495, Galina del paradiso V. E. 499 Galina del Ssignór 494 Galina del ssiél V. T. Galina d' ssan Péru Piem. 521, 1200 Galina faraona 495 Galina-galinèla Lomb. Galinàssa 496 Galinàssa Lomb., Piem. Galini Lomb. 491 Galinàssa de mar 1162 Galinàssa falchetina Galinassin Lomb. 522 Em. 497 Galinèla 498 Piem. 497, 499, 500 Galinèla da Ssignùr Lomb. 500 Galinèla de la Madòna

V. T., Lomb., Piem. 495, 499, 500 Galétt 'e marzo Sard. Galinèla del paradis V. T., Piem. 499, 500 Galinèla del Ssignór 494 Galinèle del Ssignor V. E. 499 Galinèla pipola V. T. Galinèn dal paradis Lomb. 500 Galinèn-na de Sgnór Em. 502 Galinéta 498 Galinéta V. G., V. E., V. T., Lomb., Piem., Nizz. 494, 499, 500, 502, 519 Galinéta de la Madona 498 Galinéta de la Madona V. G., V. E., Lomb., Piem. 499, 500, 501, 522, 791 Galinéta del diàolo 520, 1420 Galinéta del Ssignór 494, 498 Galinéta del Ssignór Idìo V. G. 499 Galineta d'or Piem. 521 Galinéta d'ssan Piéro Piem. 501 Galinéta du Ssignur Piem. 500 Galinéte del féi Piem. Galinéto Niz. 502 [Galinéto del bon Diù] Prov. 502 Galinin Piem. 501 Galinina dal Ssignùr Lomb. 499 Galinin d'la Madòna Lomb. 500 Galinita V. G. 499 Galinitta d'la Madòna Piem. 501 Galinn-a Lig. 492 Galin-na de Nussgnür Piem. 501 Galin-na d'India Lig. 495 Galin-na d'ou Piem. 501 Galin-na d'ssan Giovànni Piem. 501 Galin-na pavaràn-na Piem. 495

Galinota V. T. 748 Galinòta del paradis V. T., Lomb. 499, 500 Galinota de ssan Péro V. T. 499 Galinòta de ssanta Maria V. T. 499 Galinota de ssan Zoàn V. T. 499 Galión Em. 532 Galito megiarólo V. E. Galiùtta Piem. 501 Gall Piem. 524 Gallajóne Tosc. 532 Gallastróne Tosc. 532 Galle Em., Abr. 525 Gàlle da Madonna Lig. 502 Gallèine Abr. 493 Gallenèlla Camp. 497 Gallenèlla follacàra Camp. 519 Gallenièlla de Necola Abr. 502 Gallerinelo Camp. 527 Gallerone Tosc. 532 Gallétto di bosco Tosc. 533 Galletto di maggio Tosc. 533 Galletto marzòlo Tosc. 533 GALLINA 488 Gallina 489, 916 Gallina Tosc., Cors., Camp., Cal. 493 Gallinacce Abr. 527 Gallina ceciata Tosc. 496 Gallina che canta da gallo 851 Gallina che comincia a far uova 747 Gallinàccio Tosc., Umb., Gallòtz Mal. 532, 533 Mar., Laz., Camp., Gallòttola Camp. 527 Bas. 497, 527, 532 Gallinacciu Cors. 527 Gallina d'acqua Cal. 518 Gallu Cors., Bas., Cal. Gallina de la Marònna 'Camp. 503 Gallina di Faraone 495 Galludine Abr. 493 Gallina d'ssant Rock Abr. 502 "Gallinago gallinago" Galluster Em. 532 "Gallinago gallinula" Galnazza Em. 497 Gallina giudèa Tosc. 496 "Gallinago major" 399 Galdos Lomb. 532 "Gallinago scolopacina " 363

Gallina pratajola 917 Gallina pratajòla Tosc., Pugl. 496 Gallinàro Camp. 497 Gallina turchésca Camp. 495 Gallinàzzu Cal. 528 Galline Abr. 493 Gallinèla Em. 519 Gallinella 701, 750, 798 Gallinella d'acqua 531, 760 Gallinèlla d'acqua Cal. 497 Gallinétta Lig. 497, 519 Ggardèla V. E. 553 Gallinétta grixa Lig. 518 Gallinétta picin-na Lig. Gallinella Umb., Laz., Tosc. 497, 502, 518 Gallinina Tosc. 502 « Gallinula chloropus » 354, 519 Gallione 532 GALLO 523 Gallo Lig., Tosc., Mar., Camp., Bas. 525, 526 Gallo cedrone 917 Gallo de vòsco Camp. 527 Gallo di montagna Lig., Tosc. 526, 527 Gallodinio Camp. 527 Gallo d'Innia Camp. 527 Gallo di ssélva, non sél-Abr. 527 Gallo di ssélva Abr. 533 Galloine Pugl. 493 Gallo sturzo Camp. 532 Gallòtta Camp., Abr., Pugl., Cal., Sic. 527, 528 Gallòtz ta Germania Mal. 533 525, 526 Gallucciu Sic. 531 "Gallus domesticus" 523 Gal marzöl Em. 533 Galo V. G., V. E. 523, 524, 526 Galòsso 532

Galòster Em. 532 Galòzzo V. E. 532 Gal sforzèl V. T. 526 Gal ssalvådegh Lomb. 526 Galstràzz Em. 532 Galue V. G. 1293 Galüga Lomb. 1424 Galüria Piem. 1425 Galùria vérda Piem. 1196 Galùstar Lomb. 532 Galûstro Umb. 532 Galüvia Lomb. 1424 Gamba Sic. 308 Gambalevròt Piem. 585 Gàmbao Lig. 535 Gàmbar V. T., Lomb., Em. 535 Gambarèl V. E. 539 Gambarèlla Laz. 539 Gambaréto 539 Gambarin 539 Gambarin Lomb. 538 Gambarisolo Lomb. 539 Gàmbaro 534 Gambaròzzolo Laz. 539 Gàmbaru Cal. 536 Gambarus 539 [Gambarus] lat. b. 537 Gambarusol 539 Gambarusolo 538 Gambecchio 1181 Gambecchio frullino 1181 Gambecchio nano 1181 Gambelonghe 1125 Gàmber de tèra Lomb. 538 Gamberétto Abr. 538 Gamberetto d'acqua dolce 538, 917, 1087 Gàmber matt Lomb. 538 GAMBERO 534 Gambero 412, 579 Gàmbero V. G., Piem., Tosc. 534, 535 Gàmbero femenà V. G. 534 Gàmber ssalvàdegh Lomb. 538 Gàmbero sconcorà V. G. 534 Gamberuzzolo 1087 Gambetón 1181 Gambetón mòro 364 Gambetta 1181 Gambinèl V. T. 518 Gammarièllo Camp. 536

Gammaro Abr. 536 Gàmmero Mar., Bas. 535 Gammr Sic. 536 Gàmmaru Cal., Sic. 536 « Gammarus fluviatilis » 1090 «Gammarus pulex» 1090 Gàmol Piem. 336 Gàmola Piem. 336 Gampurija Cal. 1319 Gambr Lig. 535 Gàmbro V. E. 534 Gana Abr. 343 Ganber Piem. 535 Ganinel Lomb. 519 Gapón Em. 353 Garablón Piem. 322 Garavió Em. 323 Garavión V. E. 320 Garavrón Piem. 322 Garavula Piem. 1425 Garavula 'ndurà Piem. [Gardacho] Sp. 812 Gardèla Lomb. 553 Gardéna 449 Gardùbbula Sic. 326 Gardùss V. E. 1433 Garigna Piem. 491 Garina de Sanpé Piem. 501 Garinesra Cal. 750 Garinéta Piem. 500 Garin-na del Ssignur. Piem. 501 Garióna Lig. 1351 Garlaón V. E. 320 Garlüss Lomb. 1424 Garrina de ssan Biàse Camp. 503 Garinota Piem. 500 Garrumbicu Cal. 207 Garso V. E. 913 Garüvla Lomb. 1424 Garzaja 1046 Garzèla Lomb. 1434 Garzeléta Lomb. 1197 Garzèra Lomb. 1434 Garziéro V. E. 914 Garzillòro Tosc. 1200 Garzuolo 553 Gàsa-bùba 174 Gasciöta Piem. 1435 Gasgéta Piem. 1435 Gasia Piem. 1435 Gasin Piem. 1061 « Gasterosteus aculeatus » 680 Gàstrica Umb. 484

« Gastrophilus equi » 311, 918 Gat V. T., V. E., Nizz., [Prov.] 542, 544 [*Gät*] ingl. 357 **Gata** 549, 552 Gata V. E., V. T., Lomb., Piem., Lig., Em. 550, 551, 553, 554, Gata-fógna Lomb. 551 Gata-furgnàta Lomb. Gata-lüsènta Lomb. 553 Gata-mòrta Lomb. 551 Gatäna Lomb. 550 Gata-pelósa 549 Gata-pelósa V. E. 550 Gata-plósa Lomb. 550 Gata-réngu Lomb. 551 Gata-rugnàna Lomb., Piem. 551, 790 Gata-ruvàra Piem. 554 Gatàse Lomb. 548 Gata schifùsa Piem. 551 Gatàscia Lomb. 550 Gata szenerèna Em. 553 Gata-vlàura Piem. 554 Gazzàna Camp. 333 Gatèla V. T., Lomb., Gazzillòri Tosc. 90, 333, Em. 550, 553 Gatèla-rössa Em. 556 Gaten-na Piem. 551 Gate-pilóze Cors. 551 [Gat esquiro] Fr. 547 Gate-vulòire Lig. 554 Gatia Piem. 1435 Gatina 552 Gatin-na Lomb. 550, 553 Gato, -a V. G., V. E. Gato (v. a p. X le cor- Gèp Bas. 1011 rezioni della p. 541). Gato V. T. 550 Gato de mare V. E. 546 Gàtola V. E., Lomb. «Geophilus longicor-550, 553 Gatôzz Lomb, 548 Gatt Lomb., Piem., Lig., Em., Mar., Sic. 124, 543, 544, 545, 546 Gatta Lig. 551 Gatta-céca Mar. 943 Gatta-pennata Bas. 555 Gatta-pinnènte Cal. 555 Gatta-pinnidra Cal. 555 Gattarèdda Sic. 552 Gattarèlla Cal. 548 Gattarióne Laz. 548 Gatte Abr., Pugl. 545 GATTO 540

Gatto 253 Gatto Lig., Tosc., Umb., Mar., Camp. 544, 545 Gatto de montagna Cal. 548 Gottorigghie Bas. 555 Gattu Lig., Cors., Bas., Cal., Sic., Sard. 543, 544, 545, 546 Gattuguiglia Cal. 555 Gattu-mpisu Cal. 555 Gattupignula Pugl. 555 Gattu spüssu Lig. 547 Gattuviglia Cal. 555 Gattuvigliu Bas. 555 Gattveggh Pugl. 554 Gàtula Lomb., Piem. 550, 1294 Gàu Sic. 526 Gaudé Piem. 1391 ? Gavarón Tosc. 1062 Gavarun Tosc. 323 [Gavilau] Sp. 519 Gavina 546 Gavinèl 518, 1118 Gavinèl V. T., Lomb. 519 375, 486, 521, 698, 963, 1192, 1194, 1217 Gazzillòro Tosc. 1200 Geco 910 Géira V. G. 558 Gelina Lomb. 491 Gelini 'diàni Cal. 496 GEOMETRA 1145 Geometra 981, 1146 « Geometraria » 1146 "Geometrinae" 981 « Geophilidae » 97 « Geophilus electricus » 912 nis » 912 Géore V. T. 583 « Geotrupinae » 774 Géra Lomb. 558 Gerfiano Sic. 832 Gerin V. G. 297 Germano di mare 966. 1181 Gèrr Abr. 574 Gèspa V. E., Sard. 1008, Gespén V. E. 1000 Gespén V. E. 108 1050 Gèt Lomb. 542 Gèure V. E. 582

Gévre V. E. 582 Ggaravulle triste Abr. Ggarzèla Em. 553 Gghidvu Sic. 207 Ghankbut Mal. 126 Ghèbra Piem. 360 Ghèbu Piem. 360 [Ghedhi] ebr. 356 Ghèit V. E. 193 Ghéj Pugl. 559 Ghémb Cal. 202 Ghèmmere Pugl. 536 Ghèn Piem. 765 Ghendìnnia Sic. 528 Ghèpe Piem. 1003 Ghepié Piem. 562 Gheppio 760, 1118 Ghërebezë Abr. 1049 Gherr Em. 559 Ghèspa Piem. 1003 Ghèspànzu Sard. 203 Ghèspe per « Pungiglione» Sard. 203 Ghètz Lomb. 827 Ghèzz Lomb., Piem. 827, Ghezzo 828 Ghi Piem. 558, 559 Ghiacciolo 268 Ghiàmbi Cal. 202 Ghiàvolo Tosc. 1415 Ghidi Malt. 357 Ghiémb Abr. 202 Ghiéro Bas. 559 Ghiozzo 283, 350, 1175 Ghin Lig. 765 Ghinet Piem. 782 Ghir Piem., Em. 559 GHIRO 557 Ghiro 567, 875 Ghiro V. E., Lig., Mar., Tosc. 558, 559 Ghiro moscaròlo Laz. Ghiru Camp., Sic., Sard. 559, 560 Ghiss Lomb. 827 Ghispe Sard. 1008 Ghisz Piem. 828 Ghita 356 Ghitina 356 [Ghitten] Ingh. 357 Ghiu Piem. 1435 Ghjallinaccia Cors. 527 Ghjàllu Cors. 525 Ghjattu Cors. 544 Ghjiru Cors. 559

Gî Lomb. 167 Giacobina, vègni fóra in drio cul 399 Giacuminétta Lig. 982 Giaddina d'èba Sard. Giàddu Sard. 526 Giàl V. T., Lomb., Piem. 524 Giàla Piem. 413 Gial grotón V. E. 917 Gialigna Piem. 491 Gialina V. G. 489 Gialina d' nuçgnùr Piem. 501 Gialine Piem. 492 Gialinùte dal Ssignór V. E. 499 Giall V. G., V. E. 524 Giallarèlla Abr. 471 Giall-forcell V. E. 526 Gialloso 351 Ghèspus Sard. 1008 Giallume 961 Gî Lig. 559 Ghèspe sing. Sard. 1008 Giallume del Baco da Gir V. E., Lomb. 558 seta 556 Giàlmu-maccióni Sard. 1281 Giàlna Lomb. 491 Gialùco V. E. 1093 Gira-pantà Mar. Gialùtt de 'bièle creste Giràtola 354, 519 V. E. 533 Giambèlla Lig. 1350 Giàmber Lomb, 535 Giàmbero Piem. 535, 537 Giambinèl V. T. 519 Giammareùca Abr. 152 Giammarèuk Pugl. 155 Giammaricule Camp. 153 Giàmoro V. G. 534 Giàna V. T. 982 Giànbar V. G. 534 ? Giangióne Umb. 1070 Girino di rospo 695 Gianin Lomb. 351 Giàrdula Sic. 598 Giardulàn Sic. 832 Giariin-dgù Piem. 501 Giarine du bun Giù Piem. 501 Giarrina V. T. 491 Giasco Lomb. 268 Giaszól 266 Giàt V. G., V. T., Lomb. 542 Giàta Piem, 551 Giatamagira V. T. 550 Giàte V. E. 550 Giàttu Sard. 546 Giàu de ssan Péder Lomb. 1200

Giàuna Lomb. 491 Giaonszel 320 Giava-óce V. E. 390 Giavavói V. E. 390 Giàvul de muntàgna Em. 1418 Gièrdula Sic. 598 Giespàr V. E. 1037 Giévaro V. E. 582 Gièvere Pugl. 359 Gièz Lomb. 827 Gikèla Em. 405 Gil Piem. 558 Ginèn Piem. 782 Gingèlla Sard. 174 Ginifless Pugl. 1068 Ginszàla 1053 Gioddirichi Sic. 719 Giòga Sard. 157 Giòppu Sic. 794 Giortlón Em. 611 Giöz Lomb. 827 Gira 558 Gira Lomb. 560, 873 Gira-büse Piem. 1131 Girandó 1121 Gira-pantà Mar. 1400 Girèla V. G. 1283 Giréta Lomb., Em. 559, 873 Girétta Lomb. 560 Girillo Lig. 297 Girino 977, 1111 Girino Tosc. 297 Girino di rana 281, 682, 695, 851, 903, 1241, 1283, 1375, 1394\_ Girino di Rana o Rospo-Giro V. G., V. E. 558 Giuda Piem. 985 Gìn d'òr Piem. 1197 Giùp V. E. 1092 Giupètt V. E. 1092 Giupiète V. E. 1092 Giuppecarèlle Abr. 474 Giuràna Sic. 844 Giuranèdda d'acqua Sic. 292 Giuvannèdda Sic. 982 Giuvannèlla Camp. 1207 Givo Piem. 1435 Givu d'or Piem. 1197 Giz Piem. 828 Gliacuricchie 'Cal. 721 Gliacurik Cal. 729

Gliegliemb Abr. 202 Glièpur Cal. 585 Glimàja Lomb. 143 Gliómbi Abr. 202 Glièrme Abr. 995 Glièro Abr. 559 Glir V. E. 558 Gliro Bas., Sic. 559 Glir pizzul V. E. 560 Gliscure Camp. 219 Gliùcceca Camp. 1315 Gliuccecandrèlla Camp. 1316 Gliucc-chèlla Camp. 1315 Gliùci-cappèl Abr. 1313 Gliver Lomb, 583 "Glomeridae" 789 Glu-glu Laz. 1431 Gnaro d'ave 1036 Gniru i ssant' Antòni Cal. 788 Gnòtola V. E. 702 Gnòtolo V. E. 702 Gnòttolo Tosc. 705 Granavòttola Camp. 8 Gnòtul V. G., V. E. 702 Granavuòttola Camp. Gnùtul V. E. 702 846 Gò 1422 Gö Piem. 804 Gòba Lig. 1422 Gobàto V. E. 1422 Gòbo 1422 Gobbétto Laz. 1422 **GOBBO 1421** « Gobius bonelli » 283 « Gobius fluviatilis » « Gobius martensii » 283 «Gobius panizzae» 283 « Gobius punctatissimus » 283 Gòbo V. E. 1422 Góe-cugura Sard. 312 Gòga Lomb. 672 Gogétta Tosc. 797 Gogèse V. E. 1433 Gògu Piem. 299 Gòit V. E. 193 Golandec Lomb. 704 Göl Lomb. 194 Gollozen Pugl. 1317 Gomitolini 789 « Gomphus vulgatissimus » 393 «Gonepteryx rhamni» Granonchia Laz., Camp. 474

« Goniodes dissimilis » Granonghia Camp. 842 GORGOGLIONE 561 Gorgoglione 131, 695, 752, 924 Gozéta Em. 797 Gozinén Em. 783 [Gràbes] Vall. 535, 537 Graelón 319 Graelón d'òro V. E. 333 Graelón trivèla 210 Gragnatéla Tosc. 107 Gragnatèla Camp. 110 Gragnatino Vamp. 10 [Gragnola] Prov. 840 Grall Abr. 570 Gralaón V. E. 320 Grall varda Abr. 570 Grampulija Cal. 1319 Gramuza Piem. 601 Gnàtol V. T. 703 Gramüzo Piem. 601 Gnétol V. E. 702 Granacèrtola Camp. 595 Gnéur V. E. 581 Granacèrtula Camp. 613 Gnià di avii Piem. 1036 Granacèrtulo Camp. 830 Granassèrtola Camp. 595 Granatila Camp. 110 Granauttola Camp. 846 Gratta-ssèrpi Tosc. 245 Granavòttola Camp. 846 Granavuòttolo Abr., Camp. 280 Granavuttulèlla Camp. Grancella 540 Grancéola V. E. 1088 Grancevola 1088 Granchio Tosc. 1088 Granchio d'acqua dolce Granciu Cal. 536, 537 Gran dugo 441 [Gran grillot] Fr. 577 Gran pavone 677 Granciporro forfetula 1088 Granócchia Cal. 843 Granòcchia Tosc., Umb. 841 Granocchièlla Tosc. 850 Granòcchio Tosc. 841 Granócchiola Pugl. 843 Grandchja Cors. 841 Granogia Cors. 841 Granogne Pugl. 843 Granogna Camp. 842 Granógnola Camp. 843 842, 843

Granotta Sard. 845 Gransséola 1088 Granucchia Em. 841 [Granuglia] Prov. 840 Granuja Nizz. 850 [Granujo de sant Jan] Lingd. 850 Granunchièddu Cal. 292 Granunchio Laz. 842 Granunchiu Cal. 843 Granutgia Cors. 841 Granuya Nizz. 840 Granzella Em. 540 Graolón 319 Graolón V. E. 320 Graon 210, 319 Graon V. T. 321 Graon d'aqua 1186 Graon da mél 332 Graón mòro 210, 332 Graon trivela 210 [Grapiette] Fr. 604 Grassa-tèra, non -terra V. T. 222 [Grata-mura] Prov. 605. 900 Gratatila Pugl. 111 Grau Lomb. 321 Graulet] Prov. 323 [Graulet] Prov. 323 [Graulun] Prov. 323 Graunia] Prov. 840 Gravalón V. E., Lomb., Piem. 320, 322 [Gravalon] Fr. 666 Gravalùn Lig., Em. 323 Gravarun Lomb. 321 [Graves] Fr. 537 Gravón V. G. 320 Graziàla Camp. 413 Gré Piem. 411 [Grebas] Fr. 537 [Grebesse de terre] Sviz. 538 Gréddene Camp. 411 Greddène Camp. 571 Grédele Bas. 572 Gré-gré Tosc. 1430 Grégio 562 Gregio montagnaro V. E. 563 Grègli Abr. 570 Gréglio Tosc. 564 Gregnàpulo V. T. 725 Gréj V. E. 563 Gréjo 562 Grejo V. E. 563

Grél Abr. 565 Grellatte Abr. 570 Gréll Em. 564 Grèll Abr. 570 Grèlle Abr. 569 Gréllo Umb. 565 Grelón V. G. 320 Grel-Papa Piem. 576 Grème Sard. 998 Gremèdde Sard. 998 [Grenote] Sp. 852 [Greoule] Prov. 559 Grèspa 1000 Grèspa V. E. 1001 Grespón 320 [Grevalon] Fr. 666 [Greves] Bel. 537 Gri V. E., Lomb. 411, 563, 564, 568 Griàss Piem. 568 Gri avostàn V. E. 578 Gridd Pugl., Bas., Sic. 565, 572, 573 Gridde Camp., Bas. 571, Gril d'a morte Bas. 576 572 Gril de pajés Mar. 576 Gridde re tèrra Camp. Gril du Ssignour Piem. Gri de tèra Lomb. 578 Griddo Bas. 572 Griddo-cavaddino Bas. Griddo-gròsso Cal. 573 Griddhu Bas., Cal. 579 Griddu Pugl., Sic. 565, Griddu d'a muònaca Pugl. 576 Griddu di tàna Sic. 578 Griddu-lungu Sic. 573 Griddu mazzaruso Camp. 578 Griddu-talpa Sic. 578 Griddu-virdi Sic. 573 Grifan ] a. t. 167 Grifo 167 [Griga] Sp. 1282 Grigghi Pugl. 1352 Grigghio Bas. 572 Grigghiùni Cal. 573 Grigio 562 Grigiu Nizz. 564 Grigl Lomb. 563 Griglia Sard. 579 [Griglie] Sav. 563 Griglièt Piem. 564 Griglio Piem. 564 Grigliu Cal., Sard. 565, Grigliulu Sard. 566 Grignàpola Lomb. 725

Grigoa Lig. 605 Grigöl 562 Grigri Nizz. 564 Grijéto de le piante 1101 Grijo 562 Grijo Tosc. 568 [Grijo] Vall. 563 Grijo montanàro 563 Griju Cal. 573 Griju-orbu Cal. 578 Gril 562, 567 Gril V. G., V. T., Lomb., Piem., Nizz., Lig. 558, 563, 564, 568, Gril femm. V. T. 567 Grila Piem. 568, 578 Grilàsc Lomb. 578 Gril dal Pàpa Piem. Grilét V. T. 563 [Grilhet] Prov. 564 Grilj 563 Grill Piem., 564 Grill Piem., Em., Mar., Tosc., Camp., Sard. 564, 566, 567, 568, 571 [Grill] Sp. 1282 Grilla Lig., Tosc., Camp., Sard. 568, 570, 579, 1099 Grillàccio Tosc. 576 Grillàdgiu Cors. 564 Grillajola 1177 Grilla muntagnola Cors. Grillàtto Abr. 570 [Grill-cadell] Sp. 1282 Grille Abr., Camp. 565, Grille-cardalàna Cal. 573 Grille-e-terra Camp. 578 Grilléra Lig. 568 Grille-verdone Abr. 570 Grilli sing. Cal. 573 Grillino delle piante 1101 GRILLO 562 Grillo Lig., Tosc., Mar., - Umb., Laz., Abr., Camp., Bas., Cal.,

568, 569, 570, 572, 573 Grillo cantadô Lig. 564 Grillo cantajuolo 412 Grij de tèra Piem. 578 Grillo di Còla Camp. 576 Grillo e ssant'Antònio Camp. 1222 Grillo maremmàno Tosc. 389, 560 Grillo marino Tosc. 389. 566 Griju di ròcina Cal. 578 Grillo mòro Tosc., Laz. 564, 565 Grillo-predicatore Laz. 576 Grillotalpa 228, 345, 364, 413, 577, 578, 796, 911, 944, 1147, 1180, 1273 Grillo urliscio Bas. 565 Grillo-vérde Lig. 568 Grill ra morte Camp. 576 Grillu Lig., Umb., Cors., Laz., Abr., Camp., Cal., Sic., Sard. 564, 565, 568, 569, 570, 572, Grillu cantaû Lig. 564 Grillu du formàggiu Lig. 577 Grillun Piem. 564 Grillu panzùtu Camp. 576 Grillu-ssigòa Lig. 578 Gril néi Lig. 564 Grilo 562, 566 Grilo V. G., V. E., V. T., Lomb., Tosc. 563, 566, 577 Grilo de tèra V. G. 577 Grilo d'ua V. T. 568 Grilón V. G. 577 Grilo-talpa V. G. 577 Grirru Cal. 573 Grisàrdola V. T. 589 Gris-cia Piem. 1041 Grisèla Lomb., Piem. 951, 1435 Grisèla spuszulènta Piem. 1197 [Grisola] Prov. 605 Grisóon V. E. 1387 Grispa Sic. 1023 Grisru Cal. 573 Grisulón V. E. 1427 Griu Piem. 568 Grivón V. E. 320 Grivula Piem. 1426 Griy Piem. 558 Sic. 389, 564, 565, 566, [Grizolo] Lingd. 605

[Grizova] Lingd. 605 Groa V. T. 833 Gróddo Abr. 565 Gròga Sard. 157 Grögnapapola Lomb.

Gròla 498, 510 Groléta 498, 510 Grótolo 351 Grótolo Mar. 351 Groù Abr. 334 [Grovolon] Fr. 666 Grovón V. G. 320 Grua V. T. 833 Gruccione 561, 624, 1049 Gruenz V. T. 833 Grügnapàpula Lomb. 726

Grugnin 761 Gru-gru Laz. 1431 [Grüi] Sav. 558 Gruma-pèrle V. G. 604 Grumatèra V. G. 939 [Gruòso bèyo] Fr. 665 Grupo Cal. 1043 [Grussa vèpa] Sav. 1050 Gruvón V. G. 320 Guizzare 828 « Gryllotalpa vulgaris »

"Gryllus campestris"

Guàcco Tosc. 685 Guach Lomb. 685 Guàda 349 Guàdda-òmu Sic. 832 Guaglièro Bas. 300 Guaguàra Piem. 1431 Guàpt Pugl. 685 Guaptièdd Pugl. 685 Guaragnina V. T. 104 Guaranòttle Camp. 291 Guàrda-canài Lig. 1400 Güsca Lomb. 797 Guarda-cibbia Cal. 1400 Guscerizia V. G. 832 Guard'acqua Camp.

1400 Guardalòmu Sic. 832 Guarda-òmeni Sic. 832 Guardapàss Bas. 832 Guarda-pàsseru Cal. 832 Guarda-pàsso Camp. 831 Guardapàssu Pugl. 831 Guardapésce Bas. 300 Guarda-peschér Bas.

1400 Guardià de l'aqua Mar. 1400 Guardiàn del pószo V.

Guardianella Mar. 1106 Halle Abr. 525

Guastèdda Cal. 1641 Guattàscio Camp. 685 Güàzza Lomb. 1434 Gucciula-penna Umb. Gucèrtola Camp. 595 Gücia Lomb. 194 Güdàzza Lomb. 1434 Guèbra Piem. 360 194

Guelina dal Ssynùr Piem. 502 Guèpe Piem. 1003 Guerbisin V. G. 266 Guèspe V. E. 1011 Gufo reale 441 Gùffulu Cal. 945 Gügèla Lomb. 1253 Gugét Lomb. 764 Gügia Lomb. 797 Gügiarö Lomb. 1254

Gugiin Lomb. 764 Gugin Lomb., Piem. 194, 1062 Gugiól 761

Gugiól Em. 765 Gügiöl Lomb. 764 Güglia Sard. 203 Gugnié Em. 783 Gugninén Em. 783 Gugozzu Cors. 481 Gulanòcc Lomb. 704 Gularat Lomb. 864 Guòit V. E. 193 Gupètt V. E. 1092 Gurguglione Cors. 562 Gurlin Mal. 362 Gus Lomb. 1041 Güsa Lomb. 797, 1253 Güsat Lomb. 797 Güsc Lomb. 797 Guscetto 233 Güsèla Lomb. 1253

Gusièla V. E. 193 Gussa-fòrbese V. E. 1081 Gustrizza V. G. 600 Guza Lomb. 797, 1253 Güzèla Lomb, 1253 Güzele V. E. 193 Güzéta Lomb, 797

« Haemopis sanguisuga » 627

« Haematopus ostralegus » 1162 [Haissen] ted. 400

Hallenèlla de ssam Bjietre Abr. 503 Hallina de ssand' Andònije Abr. 503 Hamorida Abr. 941 Hanzilart Mal. 788 Hatt' Abr. 545 Hégherùtscha V. E. 263, 601 Guéi, non Guèi V. T. Hekestrazza V. E. 263, 601

" Heliastes chronis" 1109

« Helix » 131

« Helix aperta » 71, 162 "Helix aspersa" 162, 169, 963, 1168

« Helix hortensis » 168 " Helix naticoides ", 71, 162

« Helix pisana » 162 Hengarst V. E. 371 Hengerst V. E. 371, 378 « Hilesinus » 91

« Himantopus candidus » 387, 1107

« Himantopus himantotopus » 387, 1107 « Hippobosca equi » 644

« Hirundo apus » 744 « Hirundo riparia » 659 « Hirundo rustica » 494 Hjòcca Cal. 399

« Holoturia tubulosa »

Höverspringer V. T. 1094

[Hummel] ted. 665 " Hydrobata albicollis " 701

" Hydrochelidon leucoptera » 1167

« Hydrochelidon nigra » 440

" Hydrometra stagnorum » 376

« Hydrophilus piceus »

« Hyla arborea » 819 " Hypoderma bovis " 72,

« Hypolais hypolais » 510, 1255

" Hypolais poliglotta " 1254

" Ibis falcinellus " 496 Icèrta Camp. 596 Icertone Camp. 613 Icorpione Sard. 906

Idrometra 1181, 1241, 1256 Iffa Cal. 1009 Imbrigle Mar. 215 Impeddone Sard. 730 Impissa-fanài V. G. 1346 Impissa-fög Lomb. 1330 Impiza-ferài V. G. 1346 Impiza-lumini V. G. 1337 Indovinello Lig., Tosc. 1213, 1436 Ingórd V. T. 803 Ingrisèla Lomb. 951 Ingrotoli 351 Inguèlla Lomo., Em. 272 Inguil Lomb. 272 Inguila Lomb. 272 Inguilla Em., Mar. 272. Iniscule Camp. 218 Pugl. 518 Insetto 86, 162, 276, 736 Jaddo Pugl. 526 Insetto pungente 276 Insetto ronzante 275 Inzile V. E. 271 Iriddu Sic. 574 [Irodèla] Sav. 888 Irondèla Piem., [Vall.] 888, 889 Irundèl Piem. 889 Isbirri Sard. 1193 Isca Lomb. 216 Ischeffióni Sard. 907 Ischio Camp. 218 Iscola Camp. 218 Iscolo Abr., Camp. 217, Jammaru Sic. 536 Iscoro Camp. 218 Iscroffione Sard. 906 Iscule Camp. 218 Iscur Abr. 217 Iscure Umb. 217 Isàrda V. E. 588 Isèrda V. T. 589 Isèrdola V. T. 589 Isèrdolo V. T. 610 Iseròl Piem. 873 Isèrta V. G., V. E. 588 Isertigni V. G. 588 Itra Abr. 728 « Ixodes reduvius » 697 « Ixodes ricinus » 697 Iskr Camp. 218 Isola V. E. 607, 1303 Isòrbola Lomb. 268 Ispa ranza Sard. 1048 Ispàrra-quàzza Sard. 1272

Idrofilo 1148, 1186, 1394 Isparra-manu Sard. Ispèrra-còa Sard, 1271 Ispina Sard. 200 [Izé] Sav. 948 [Izëla] Sav. 950 Izèrgula V. T. 589

Izzu Sic. 172 Jaddidinio Pugl. 527 Jaddina Pugl., Bas., Sic. 493 Infótarsse o Infotarsse Jaddina de Cristu Bas. Jaddina d'Innia Sic. Jaddina turchia Pugl. 496 Jaddinèdda Sic. 520 Jaddinèdda ddo Ssignùri Sic. 503 Jaddinèddha de mare Jiattavigghiula Pugl. Jaddu d'Innia Sic. 528 Jiattuvigghiulu Pugl. Jadduzzu d'acqua Sic. 531 Jajjine Abr. 493 [Jal] Prov. 525 Jalle Abr. 525 Jaligna dal Sségnar Lomb. 499 Jalline Abr. 493 Jàlmu-maccióni Sard. 1281 Jàmiro Pugl. 536 Jàmmire Abr. 535 Jànara Camp. 384, 985 Jònola Pugl. 1231 [Janéto] Fr. 1429 [Janetoun] Fr. 1429 Jànra Camp. 1388 Jarài Pugl. 471 Jarile Abr. 559 Jat V. T. 542 Jate V. E. 542 Jatta Laz., Abr. 545 Jàtta marina Pugl. 553 Jatta-'mbulatóre Bas. 555 Jatte Laz., Abr. 545 Jattiddha Cal. 689 Jattilla Cal. 689 Jattillo Camp. 684

Jattu Pugl. 545

Jattuidd Bas. 555

Jattuigh Bas. 555

Jattune de mare Pugl.

Jàttula Cal. 687

549

Jauca V. G. 671 Javassaugo V. E. 390 Jazèrte Piem. 591 Jècela Bas. 399 Jefrata Cal. 602 Jefratùni Cal. 834 Jèmmar Sic. 536 Jencèrta Camp. 596 Jèrm V. T. 968 Jerme Laz., Abr. 970, 995 Jèrme-còzzu Umb. 993 Jèspa V. E. 1000 Jèspe V. E. 1011 Jespón V. E. 1050 Jèspr Abr. 1004 Jéur V. G., V. E. 581 [Jharbon] Sav. 932 Jiattamignula Pugl. 554 Jiàtta-pódd Pugl. 748 Jiattaruigghiu Pugl. 554 554 Jiatturiju Pugl. 554 554 Jiet Sic. 546 Jilòna Cal. 259, 946 Jiridd Bas. 572 Jòcca Laz., Abr., Cal., Sic. 398, 399 Jòcciola Tosc. 156 [Johannisgleimchen] ted. 1157 [Johanniskäfer] ted. 1157 [Johanniswurm] ted. 1157 Jòro V. E. 581 Jucc-cappèlla Camp. 1316 Jucèlla Camp. 1315 Jucertone Camp. 613 "Julis vulgaris" 1283 "Julus sabulosus" 271 Jupigna Laz. 624 Jupu Laz. 624 Juridd Bas. 579. Justissia, non lust- 271 Jùstra Piem. 383

Kabòs ] Fr. 852 Káburas] n. gr. 537 Kakara] Fr. 1431 Kakwarl Vall. 1431 Kap-gròs | Fr. 852 Kárabos] gr. 537 [Karkinos] gr. 537 Kayo Piem. 765

[Kayo] Vall. 764 [Keber] Car. 1431 Kèfri da la lüm V. T. «Lagopus lagopus» 494 1341 [Kelleresel] ted. 789 Kémeke Mar. 421 Kimsi V. G. 416 [Kits] Estonia 357 Kokoròye Piem. 1432 Kösch V. T. 308 Kösso V. E. 308 Kokwara Piem. 1432 [Kokware] Sav. 1431 [Krebis] ted. a. 537 Krign Piem. 765 Kruh-kruh Abr. 1297 Kügarle V. E. 1104 [Kukar] Vall. 1431 [Kulerétes] Sp. 852 Kurbiskernwurm Tirol, Lajul Piem. 804 233 [Kurerétes] Sp. 852 Kuri Piem. 765

[Là] Sav. 622 Labisció Piem. 265 [Laboureur] Fr. 1147 Lacai V. E. 161 Làcchia Camp. 125 Làche Bas., Cal. 197, 198 Lacèrdo Camp. 613 Lacèrk Pugl. 596 Lacèrta Abr., Camp., Cal. 577, 593, 594 « Lacerta mauritanica » " Lacerta palustris » 896 Lacèrta velenósa Camp. Lanacèrta Camp. 595 Lacèrta vérde Camp, 613 Lancèrta Laz., Abr., " Lacerta viridis " 801 Lacèrtele Bas. 596 Lacertèlle Camp. 595 Lacertl Pugl. 596 Lacèrtola Camp., Bas. Lanfrigora Lomb. 213 595, 596 Lacertone Laz., Camp., Pugl. 612, 614 Lacèrtue Pugl. 596 Lacierta Sic. 597 Lacièrto Camp. 613 Lacirtóne Bas. 615 Lacirtùni vìrdi Sic. 616 Lacorije Cal. 721 Lacurije Cal. 721 [Lagartesa] Sp. 603 [Lagàrto] Sp. 812 Lagàrda Sic. 597

[Keber] Car. 1431 Lagnoo Piem. 119 «Lanius collurio» 484, Kefr de ssanta Maria Lago Piem., Lig. 804, «Lanius excubitor» 617 Lagnàa Piem. 119 Lagósta Lomb. 383 [Lagramusa] Prov. 605, [Lagramusa d'aigua] Prov. 900 Lagramüse Piem., It. mer. 601, 900, 1368 Lagrunchiu Sic. 844 Laguidora V. E. 1368 Laguràssu Lig. 806 Laguréta Lig. 813 [Laguste] Fr. 1100 Lajàss Piem. 804 [Lajer | Vall. 804 Lajö Piem., Lig. 804, 806 Lambarott Lomb. 212 Lambèju Cal. 171 Lambràtol Lomb. 213 Lambri Piem. 213 Lambriiss Piem. 213 Lambrott Lomb. 212 Lambròtula Lomb. 212 Lambrüss Piem. 213 L'ami-de-l'òmo Piem. 831 Lampàsena V. T. 1029 Lampollina Bas. 1318 Lampréda 347 Lampredin 347 Lampredina 347 «Lampyris noctiluca» Lancellotto Camp. 836 Camp. 593, 595 Lancèrtola Camp. 595 Lancétta Laz. 206 Landruno Bas. 834 Lanfruga Piem. 213 [Langaruto] Sp. 319 Langhedòra V. E. 900 Lango V. E. 318 Lango Lig. 806 [Langousta] Prov. 383 Languidòra V. E. 900 Languro V. E. 802

« Lanius auriculatus »

1175

« Lanius collurio » 484, "Lanius senator" 1175 Lantarnin Piem. 1334 Lantèrna V. T., Piem. 1334 Lantèrna de ssan Gio-vàni V. G. 1334 Lantèrna di notte Pugl. 1334 Lantèrna di picuràro Sic. 1335 Lantèrna i notte Cal. 1334 [Lantèrne] Sp. 1357 Lanternèddha Cal. 1334 Lanternèlla Camp. 1334 Lanternétta di ssan Pietro Laz. 1334 Lanternign Lomb. 1334 Lanternina V. T. 1334 Lanternin da note 1302 Lanza V. G., Umb., Laz. 333, 835 [Lanzet] Prov. 611 Lanzuòtto Camp. 836 Lapa Pugl., Cal. 1009 Lapa bagàna Sic. 1017 Lapanno Abr. 1015 Lapardùni Sic. 328 Lapàru Pugl. 1038 Làpla Piem. 605 Làpola Lomb. 605 Lapolilla Bas. 475 Laponàzzo Sic. 328 Lapóne Tosc., Umb., Abr., Pugl. 327, 328, 1015 Lapóno Laz. 327 Làppa Sic. 1387 Làpra Lomb. 605 Lap'-róss Pugl. 328 Lap'-russ Pugl. 328 Lapuna Cal. 328 Lapuna e ssant'Antòni Pugl. 1222 Lapine Bas. 1015 Lapunéddu i ssant' Antoni Sic. 1281 Lapuni Cal., Sic. 1009 [Langramua] Prov. 605, Lapùni di bòna nòva 900 Sic. 1222 Langu Sic. 319 Làra Sard. 126 Laramùsa Bas. 601 Larauncia Sic. 844 Lardijóne Umb. 204 [Larigóst] Sp. 1100

Larillo Camp. 565 Lariscola Camp. 219 Larmuzo Piem. 601 Larunchèddu Sic. 292 Larunchia Sic. 292, 844 Larunchiu Sic. 844 Laruncu Sic. 844 Larunghiu Sic. 844 " Larus cachinnans " 89 « Larus canus » 546 « Larus ridibundus » 448 Larva 730 Larva della Carruga vignajola 339 Larva dell'Estro 311, 642, 975 Larva del Formicaleone 399 Larva d'insetto 91 Larva di Libellula 345 Lasardun Piem. 611 Lasàrda Piem. 591 Lasca 965, 1245 Lascèrta Lig. 591 Làscia Bas. 1346 Lascirdùni Sic. 616 Lasèrda Piem. 591 Lasèrta Piem. 590 Lasèrta vérda Piem, 611 Lasertun Piem. 611 Lasgirdung Sic. 832 Làspra Lomb. 605 Lastarida Cal. 716 Latacàvre 685 Lata-vàche V. T. 835 [Latern] Sviz. 600 Lattvåggh Pugl. 720 [Làu] Sav. 622 Laucèrta sserpentàda Camp. 613 Laucèrta sserpentàna Camp. 613 Laucertaun Pugl. 614 Laucertone Camp. 612 Lauélj Piem. 804 Laurante Pugl. 1147 Laurungia Sic. 844 Laurin Piem. 792 Laurik Abr. 728 Làuro Piem. 583 Lauro di notte Pugl. 1420 Lauru Pugl. 1420 Lauruncia Sic. 844 Lauruncu Sic. 844 Lausta Piem. 383 Laustra Piem. 383 [Lauzet] Prov. 591 Lavandara 376, 567, 1087

Lavariól V. G. 1201 Lava-scudèle 286 Lavéi V. E. 193 Laviö Piem. 804 Lavnin Lig. 205 Lavorante Pugl. 1147 LAVORATORE 1146 Lavrunchiu Sic. 844 Lavuraturèddu Sic. 1147 Lavuratùri Sic. 1147 Lavuruncia Sic. 844 Lavusta Piem. 383 Lazàrda Lomb. 590 Lazart Piem. 591 Lazè Piem. 610, 805 Lazemàlo Piem. 239 [Lazèrde] Vall. 591, 610 Lendeguro V. E. 802 Lazern Piem. 610, 805 Lazernato Piem. 608 Lazèrne Piem., [Vall.] Lazèrt Piem. 591 Lazza Abr. 333 Làzzara Laz. 333 Làzzaro Abr. 1437 Lcèrt Abr. 593 Lcertàlla Pugl. 614 [Lé] Vall. 558 Lébbio Abr. 584 Lébbra Abr., Sic. 584, Lèparo Bas. 584 585 Lébbre Pugl. 584 Lébre Lig. 584 Lébru Sic. 585 Léca-fiór Piem. 1223 Lecài V. E. 161 « Lecanium cymbiforme » 688 « Lecanium hesperidium » 688 Lecarda 525 Lecerennéle Pugl. 1334 Lecèrtele Bas. 596 Léca-strasse V. E. 263, 601, 812 Lecestre Abr. 593 "Ledra aurita" 415 Lèfija Cal. 1009 Legiüss V. T. 802 Légor Lomb, 583 Légora Lomb., Tosc. 583, 584 Legôra Lomb. 583 Legóro V. T. 802 [Legóste] Sp. 1100 Légur V. T., Lomb. 583, Légura Lomb. 583 Legurat Lomb. 583

Leguro V. E. 802

Legurt V. T. 802 Leiro Lig. 806 Leisar Piem. 590 Leisard Piem. 610 Leivra Lomb. 583 Lèîzar Piem. 610 Leizèrna Piem. 600 [Lejar] Sav. 610, 804 [Lejerna] Vall. 804 [Lèjir] Sav. 590, 804 Lejucertula Sic. 597 Lemae Piem. 145 Lemàss Piem. 145 [Lemasso] Vall. 145 [Lemunéte] Sp. 1357 Lencèstra Laz. 593 Lendinèddha de notte Pugl. 893 Léndra Abr. 890 [Lengardaix] Sp. 812 [Lenglora] Prov. 900 Lengute Piem. 383 Léor 580, 583 Léore 580 Leoriér V. E. 581 Léoro 580 Léoro V. T. 583 Lèp Pugl. 1011 Lèparu Sard. 585 Lepèdda Sard. 726 Lèpere Laz., Camp., Sard. 581, 584 Leperèddus Sard. 586 Lèpere de arzòla Sard. 585 Lèperes Sard. 586 « Lepisma saccharina » 680 Lepóne Pugl. 328 Leporèdda Sard. 586 Lèpori sing. Sard. 585 Leporitànu Sard. 586 Leporu Sic. 585 Leppru Sic. 585 Lépra Tosc., Lomb. 584, 605 LEPRE 580 Lépre Tosc., Umb., Mar., Laz., Camp., Pugl., Sic. 584, 585 Lépre marino Pugl. 586 Lepri sing. Pugl., Sic. 584, 585 Léprio V. G. 581 Lèpru Sic. 585 Lépure Pugl. 584 L'èpuri de argiòla Sard.

Lèpuru Cal. 585 Lésca Camp. 219 Lesèrda V. G. 588 Léskr Camp. 219 Léssoa Lig. 223 Lesterida Cal. 718 Lésua Tosc. 606 Lesuon Tosc. 612 Lètt di èpe Em. 1041 [Lèu] Sav. 622 Leù Lomb. 803 «Leuciscus aula» 680 « Leuciscus muticellus » 680, 965 « Leuciscus phoxinus » 285, 966 Léuf V. T. 621 Léur Lomb. 583 Léura Piem. 583 Léva-òcchi Tosc. 391 Lévar V. T. 583 Levarsse de borida 822 Léver V. G., V. T., Piem., Em. 581, 583, Lévora Lig. 584 Lévoro V. G. 581 Lévra Piem., [Vall.], Em., Cors. 583, 584 Levrassöl Piem. 585 Levrat V. T. 583 Lévre 580 T., Lévre V. Lomb., Lig. 583, 584 Lévri sing. Piem. 584 Lévro 580 Levrotin Piem. 585 Lévru Cors. 584 Lèza Piem. 610 Lézzora Tosc. 122 Liamé Piem, 1128 Lìa-liö Piem. 804 Liàsso Piem. 145 Lidure Piem. 583 Libellula 385, 388, 389, 441, 469, 683, 1066, 1140, 1152, 1156, 1162, 1190, 1218, 1253, 1300, - Libellula cancellata » 393 - "Libellula depressa » 393 Libellule 393 «Libellulidae» 389 « Libellulinae » 393, 1140 «Licaenae» 472

Liccili Abr. 1312

Licernèlla Cal. 1334

Licerta Cal. 596 Licertila Bas. 596 Licertone Camp. 612 Licertla d'acqua Bas. 608 Licertune Cal. 615 Licirt Pugl. 596 Licirtón Bas. 615 Lico Cal. 624 Lidòrna Lomb. 167 Lièfida Cal. 1009 Liefidduni Cal. 1049 Lièfuja Cal. 1009 Liéore 580 Liéore V. E. 582 Liert Pugl. 596 Lièuce-cappèlla Abr. 1314 Liéur V. E. 582 Liévaro V. E. 582 Liéver V. G., V. T. 581, 583 Liévore V. E. 582 Lièvr Sic. 585 Liévra Piem. 583 Liévre V. E. 582 Ligabisso 801 Ligadór 801 Ligadóra 801, 813 Ligadòrza Sard. 987 Liga-ligö Lomb., Em. 804, 806 Ligaór 801 Ligaóra 801, 813 Ligaóre V. E. 802 Ligaóro V. E. 802 Ligarö Piem. 805 [Ligaterna] Sp. 603 Ligaur Lomb. 803 Ligèrta Cal. 597 Ligertedda Sard. 598 Liggertuni Cal. 615 Lighéo Lig. 806 Ligirtùni Sic. 616 Ligó Tosc. 806 Ligö Piem. 805 Ligóar V. T. 802 Ligői Lomb. 804 Ligór 802 Ligór V. E., Em. 802, 806 Ligör Lomb. 803 Ligórd V. T. 802 Ligórdol V. T. 802 Ligóre V. E. 802 Ligórt 801 Ligorù Lomb. 803 Liquitila Pugl. 111 Liguör Lomb. 803

Ligur V. T. 803

Ligûr Em. 806 Liguri Lomb. 803 Liguri Lomb. 813 « Ligurinus chloris » 914 Ligurt Lomb. 803 Liguisigne V. E. 1332 Ligüsta Lomb. 383 Ligrö Piem. 805 Lija-lija Abr. 1213 [Lijor] Fr. 806 Lijsard Piem. 610 Lilliri Sard. 475 Limàca Tosc. 147 Limacc V. T. 143 Limaccia 282 Limàga Tosc. 148 Limàja Lomb. 143 Limàsce Lig. 146 Limàssa Piem., Nizz. 145 Limàsso 1441 [Limasso-serp] Prov. "Limax » 1441 "Limax agrestis" 1442 « Limax maximus » 1442 "Limax variegatus" 1442 Limbò Cal. 171, 318 Limbri Piem. 213 Limbrice Pugl. 216 Limbrici Mar. 215 Limbrik Abr. 215 Limbrota Lomb. 212 Limbù Cal. 794 Limèga 1441 Limòce V. T. 143 Limolo 946, 1111 Limonssel Lomb. 205 Limòsz V. T. 143 [Linay'rolo] Lingd. 605 Lincèrta Cal. 597 Lindanèddha i notti Cal. 893 Lindanèja Cal. 890 Lindanèja e notti Cal. 893 Lindanèlla de nôtte Cal. 893 Lindinèddha Pugl. 890 Lindinèja Cal. 893 Lindòrna Lomb. 167 Lindune Cal. 895 Lingatéra Pugl. 111 Lingèrda Abr. 593 Lingèrza Abr. 593 Lingestra Laz. 593 Lingó Em. 806 Lingöjar Lomb. 804 Lingór V. T., Lomb.,

Em. 803, 804, 806 Lingur V. T. 802 Lingura Lomb. 803 Lingyóla V. T. 604 Linnina Sic. 890 Linninèdda Sic. 890 Linssuétta Lig. 1308 Lintèrna i picuraro Sic. Linternèddha Cal. 1334 Lintscerna Lomb. 600, Liö Lomb., Piem. 804, 805 Liöl Piem. 805 Liòna Cal. 259, 946 Lióre V. E. 581 Liostri Lomb. 383 Liöu Lomb. 804 Lióuro V. E. 581 "Lipeurus variabilis" 695 Lipro V. G. 581 Liquicchia Cal. 300 Lir Nizz. 559 Liro, con l'L leggermente schiacciato. Cal. 559 Lirringóni de anguidda Sard. 224 Liru Abr. 559 « Lithobiidae » 97 "Lithobius forficatus" Locca Laz. 398 "Lithosia caniola" 552 Löcc-la Em. 1308 Lisa Tosc. 1200 Lisabùrtolo V. G. 824 Lisca Lomb., Abr., Bas. Lócio Tosc. 916 216, 217, 1022 Liscar Camp. 218 Liscerta Abr., Sard. 593, 598 Lisco Camp. 218 Liscolo Camp. 218 Liscro Camp. 218 Liscuo Camp. 218 Lisèrda V. G., Piem. 588, 590 Lisèrdol V. T. 610 Lisèrdola V. T. 589 Lisèrp V. T. 265 Lisèrta V. G., V. Piem. 587, 588, 590 Lisèrta-galinéta V. G. Lisèrte V. E. 609 Lisèrtola 587 Lisertola V. G. 587 Lisétta Lomb., Piem. 596, 1307

Lisiarte V. E. 609 Lisièrta V. G. 588 Lisiròra Lomb. 903, 1368 Liskele Camp. 219 Lisréta Piem. 607 Liù Lomb. 804 "Litta vescicatoria" 1198 Littrija Cal. 718 Liviö Piem. 805 Livostri Lomb. 383 Livra Em. 584 [Livra] Vall., Sav. 583 Lizabórtolo V. G. 824 Lizaburdu V. G. 824 [Lizamber] Prov. 611 Lizaròta Piem. 1307 [Lizet] Prov. 611 Lizèrte Piem. 590 Lizétta Lig. 1308 Lizerte Piem. 610 Lizòcura Piem. 262 Ljòcca Sard. 399 Ljop Sard. 624 Llagardaix | Sp. 812 Llagósta] Sp. 1100 [Llauradora] Sp. 147 [Lluert] Sp. 812 [Lmàss] Sav. 145 Lô Lig. 623 Lö Piem. 622 Lòca Laz. 671 Lócciola Umb. 1311 Lôch Lomb. 942 Lòcio Tosc. 670 1409 Locusta a sciabola 579 Locusta sciabolona 285, Lóuv Em. 623 1151 "Locusta viridissima" 385 « Locustidae » 377, 579 Locustona verde 1101 Lódge Em. 728 Lòdola 950 Lodola 509, 950, 1144 Lodola panterana 950, 1144 Lodolón da Fòsa 362, 848, 1125, 1345 Lóf V. E., V. T., Lomb. 620, 621 [Lök] Sav. 621 Lòla Tosc. 1213 Lömaga Lomb. 143

Lömagot 1441-42 Lomasse Piem. 145 Lömasse Lig. 147 Lombrice Pugl. 216 Lombrico 210, 214, 247, 730, 960, 988, 1247 Lombrico intestinale 252, 632, 967, 976 Lombricolo Tosc. 214 Lombrigh Nizz. 213 Lonbrisc Piem. 213 Löngùto Piem. 383 Lóo 619 Lóo V. E. 620 Lóov Em. 623 Lópa femm. Laz., Abr. 624 Lope Laz. 623 Lópe Abr. 624 Lòpeja scemeris Abr. 960 Lòpra Lomb. 605 Lortèda Tosc. 592 Lösärpo V. T. 589 Lösc Lomb. 625 Löscina Lig. 606 Lóscolo Camp. 219 Losèl-ssóres V. T. 863 Lösèrda Piem. 590 Lösèrta Lomb., Piem. Lösertó d'la Madòno Lomb. 828 Lösertù Lomb, 828 Losordùn Piem. 611 Lòspra Lomb. 605 Löss Lomb. 625 Lòssora Lomb. 605 Lócio Tosc. 916 Lóu V. E., V. T., Locusta 377, 1101 [Sav.], Piem. 620, 622 Locusta grossa 385, 579, Lóuf V. G., V. T., Lomb. 619, 621 Louo Lomb. 621 Lóuz Em. 625 Lóv V. E., Em. 620, 623 Lóvo 619 Lóvo V. G., V. E., V. T. 620 « Loxia chloris » 914 Lözla Em. 1308 Lózz Em. 625 Lözzal Em. 1308 Lscèrt Abr. 593 Lscertón Abr. 612 Lu Piem., Nizz. 622, 623 Lûa Lomb. 621 Lub Nizz. 623 Luba Piem. 623 Lubu Cors. 623

«Lucanus cervus» 1414 Lùcciola-cappèlla Abr. Lùcena Abr. 1312 Lucard Lomb. 803 Luce-cattèll Camp. 1316 Lucciola falsa 1367 Lucc de la nôtt Pugl. Lùcciola-focaròla Tosc. 1317 Lûcceca Umb. 1311 Lùcceca-cappèlle Abr. Luccecarèlla Laz. 1311 Lúcceja Tosc. 1309 Lùccela-cappèlla Abr. Lùccera Laz. 1311 Luccerapenta Mar. 1310 Lucciolato 92, 972 Lùcciala Umb. 1311 Lùcciapalla Umb. 1311 Lùccia-pénta Laz. 1311 Lucciacapente Mar. 1310 Luccica Tosc., Cors., Umb., Laz., Abr., Camp. 1309, 1310, 1311, 1312, 1315 Lùccica-calla Umb., Laz 1311 Lùccica-cappella Umb. Luccica-cappent Abr. 1314 Lùccica-lintèrna Umb. 1311 Luccicandrèlla Laz. 1311 Luccicannéla Camp. 1316 Luccicantella Laz., Camp. 1311, 1316 Luccicanterna Laz. 1311 Lùccica-pénna Laz. 1311 Lùccica-penta Abr. 1314 Lùccica-pinge Abr. 1314 Luccichiéra Tosc. 1309 Lùcciga Tosc. 1309 Lùccighe Camp. 1315 Lùccila Mar. 1310 Luccilattè Pugl. 1318 Luccilu-pind Abr. 1314 Lùccinia-pènnia Abr. 1314 Luccio 624 Luccio Tosc., Mar., Laz. Lucciol Pugl. 1317 Lucciola 91, 249, 485, 553, 606, 902, 1065, 485, 595, 605, 103, 1086, 1173, 1334 1086, 1103, 1156, 1173, 1334 1183, 1301, 1394, 1405 Lucelèlla Camp. 1315 Deciola Tosc., Mar., Lucèlla Camp. 1315 Lùcciola Tosc., Mar., Umb., Laz., Abr., Pugl. 1308, 1310, 1311, 1317, 1367 Lùcciola-calla Tosc. 1309

1312 Lucciola-lucciola Laz. Lùcciola-palla Tosc. 1309 Lùcciola pènda Mar. 1310 Lucciola-penta Umb. 1311 Lùcciolo Abr. 1070 Lucciolóne Mar. 1367 Lucciolone falso 1367 Lucciora Tosc. 1369 Lùccira a cappella Mar. 1310 Lùcciu Sic. 625 Lùcciula Camp., Cal., Sic. 1315, 1319, 1320 Lùcciula a cappella Mar. 1310 Lùcciula-cappèlla Umb. 1311 Lùcciula-pènna Abr. 1314 Lucciuli Sard. 1321 Lucciurella Abr. 1312 Lùcc-la, non Lùccla Umb. 1311 Lucc-la Mar. 1310 Lücc-la Em., Tosc. 1308, 1309 Lùce-lavrènna Abr. 1314 Lùcc-le cappèl Abr. 1312 Lucc-lilla Camp. 1315 Lùcc-ne cappell Abr. Lùce-rabbàscia Abr. 1314 Lucc-rtóon Pugl. 613 Lucc-rtónu Pugl. 614 LUCE 1301 Lucecantina Laz. 1311 Lucecartèddhe Pugl. 1318 Luceculo Camp. 1316 Luce de nôtte Pugl. 1318 282, Lücegna Pugl. 599 Luce-lantèrne 'Camp. Lucelèlla Camp. 1315 Lu Cell d'ssant' Antònii Lucertùni Abr. 951 Lûce-lûce Camp., Pugl. Lucertûni 1315, 1317

Lucennéddha Pugl. 1333 Lucénti Sard. 1321 Lucèntula Sic. 1320 Lucerécchia Abr. 1312 Lucerna Lomb. 1370 Lucernarèlla Camp. Lucernédda Camp. 1333 Lucernéddha Pugl. 1333 Lucernéddha de la Madonna Pugl. 1333 Lucernella Abr., Camp., Cal. 1333, 1334 Lucernúzza it. ant. 599 Luceröla Lomb. 704 Lüceröla Lomb. 1369 Lucèrta Umb., Mar., Laz., Abr., Camp., Pugl., Cal., Sic. 593, 595, 596, 597 Lucèrta di Diu Sic. 606 Lucèrta érde Pugl. 614 Lucèrtala Umb. 592 Lucèrta' mbriàli Sic. 616 Lucertàune Pugl. 614 Lucèrte Abr. 593 Lucertèlla Pugl. 614 Lucertila Pugl. 607 Lucèrtl Pugl. 596 Lucertla Mar. 592 Lucèrtle Bas. 596 Lucertlón Pugl. 614 Lucertodd Pugl. 596 LUCERTOLA 587 Lucertola 261, 522, 607, 813, 820, 825, 901, 1368, 1369 Lucèrtola Tosc., Umb., Mar., Laz. 592, 593 Lucèrto vérde Camp. 613 Lucertolóne Umb. 612 Lucertone Camp., Pugl., Bas. 612, 613, 614 Lucertone érde Pugl. 614 Lucèrtrola Tosc. 592 Lucèrtula Laz., Camp., Pugl., Cal., Sic. 593, 595, 596, 597 Lucèrtula 'mpiriàli Sic. 616 Lucertulóne Pugl. 614 Lucertuluni Cal. 615 Lucertune Cal., Sic. 615, 616 Lucertuni Sic. 618 i montagna Cal. 615 macchiatu Sic. 608

Lucetta Sic. 597 Lucettula Sic. 597 Lucia 917, 1164, 1205 Lucia Tosc., Laz. 513, Lucia-a-cappèlla Pugl. Lucirtuno Pugl. 614 Lucia-cappèlla Abr. Lùcia-lùcia Camp. 1315 Lucittùni Sic. 616 Lucia-péce Camp. 1316 Lucittùni i màssu Lùcia-pentra Abr. 1314 Luciàrda Laz, 593 Luciàrdola Laz. 593 Luciarèlla Camp. 1315 Lucicandella Camp. 1316 Luci-cappèlla Camp. Lùci-cappèllie Abr. 1313 Lüff Lomb. 621 Luciculu Pugl., Sic. 1318, 1320 Lucièlla Abr. 1312 Lucignola Tosc. 1370 Lùciha Tosc. 1309 Luci i picuraru Lùcila-cappèlla Abr. "Lucilia caesar " 660 Luci-lucenti Sard. 1321 Luci-lucienti Bas. 1318 Lucimattea Abr. 1312 Lùcina-a-cappèlla Abr. Lucinèddha Pugl. 1318, Lùgor V. T. 802 1333 Lügor V. T., Lomb. 802, Lucinòtti Cal. 1319 Lucintèrna Pugl. 1318 Lúcio Tosc. 531, 916 Lúciola V. E. 1303 Lúciola Piem. 1307 « Luciola italica » 1301 Luciora col fò al culo Lui verde 316, 509 Mar. 1310 Lucipenta Umb. 1311 Lucirdùni Sic. 616 Lucirnéddh Pugl. 1333 Lucirtone Pugl., Bas. Lucirtôni Bas. 615
Lumacc V. T. 142
Lumacci Tosc. 148 Lucirtùni Cal., Sic. 615 Lumàca Tosc., Mar., Lucirtùni di Calabria Umb , Laz. 147, 148 Sic. 616

Lucirtuni i boscu Sic. Lumacone 277, 1149, 1441 Lucirtuni 'mpriali Sic. Lumacone ignudo 174 Lucirtuni virdi Sic. 616 Lucirtuluni Sic. 616 Lucirtuluni 'mpriali Sic. 616 Lucittùni i màssu Sic. Lumàga mata Lomb. 616 Lùciula Mar. 1310 Lùciule V. E. 1303 Luciaréddha Pugl. 1317 Luciurtón Pugl., Bas. 

 Luciarnetta
 Camp.
 1313
 Luciza
 V. E. 1332
 Lumagón 1442

 Luciarola
 Lomb.
 704
 [Lúcos]
 Gr. 626
 Lümàiga
 Piem.
 146

 Luciarola
 Lomb.
 1369
 [Lüder]
 Sp. 812
 Lümàja
 Piem.
 146

 Luciattè
 Abr.
 599,
 1312
 [Luèrna]
 Ling.,
 Prov.,
 Lumarèja
 Cal.
 1339

 614, 615 Sp. 1357 Luf Piem. 623 Luf V. T., Lomb. 621, Lumass V. T. 142 622 Lügar Lomb, 803 Lugeiröra Lig. 1308 Lugerta Em. 591 Lugèrtola Tosc. 592 Lugertolón Tosc. 611 Lùggiura Umb. 1311 Lùghe-lùghe Sard. 1321 Lümbri Piem. 213 Lughi 1321 Lügher Lomb. 803 Lugherim 1302 Lugibèrto Sic. 616 Lugliétta Sard. 598 Lùgor 801 Lügor 609 803 Lügör Lomb. 803 Lugord V. T. 802 Lui piccolo 100, 317 Lui grosso 316 Luischie Mar. 217 Lujàmbo Nizz. 1308 Lujèrda Piem, 590 Lüjerta Lig. 591 Lüjga Piem. 1307 Lüjun Piem. 195

Lumacone Pugl. 330 Luma de ssan Giàn V. G. 1336 Lumàga 1441 Lumàga V. G., V. E., Em., Tosc., Mar. 142, 147, 148 Lumàga da sseciàr 1442 1441 Lümaga Lomb., Piem., Lig. 143, 145, 146 Lümaga da la gròja Lümarin Lomb, 1338 Lümascia Piem. 144 Lümàssa Lomb., Piem., Lig. 144, 145, 146 Lümàssa rablòira Piem. Lümassòra Piem. 144 Lumata da la not V: T. 1337 Lumbrece Pugl. 216 'n culu Sard. Lumbrico Mar., Umb., Pugl. 215 Lumbrieu Cal., Sic. 216 Lumbriculu Cors. 215 « Lumbricus terrestris » 210 Lumbrigh Piem., Em., Tosc., Mar. 213, 214, Lumbrigio Mar. 215 Lumbrigle Mar. 215 Lumbrigu Piem., Lig. Lumbrigui Lig. 213 Lumbriquel Em. 214 Lumbrik Em., Mar., Abr. 214, 215 [Lùmbrik] Prov. 213 Lumbrio Lig. 213 Lumbrisc Lig. 213 Lùmbrisce Pugl. 216 Lumbriss Em. 214 Lümbriss Piem. 213 Lumbrizzo Pugl. 215 Lume V. G. 1336 Lumèca Mar., Umb. 148 Lume de majo V. G. 1337

Lume de ssan Giovani Lümòssa Piem. 145 V. G. 1336 Lumèga Em., Tosc. 147 Lümèga Lomb. 144 Lümègra Lomb. 144 Lumèk Em. 147 Lümèi Em. 1339 Lümèn Piem, 1338 [Lumenère] Sp. 1357 Luméra di picuràru Sic. 1340 Lumerèddhe du pecurà- Luxia Em. 513 ru Cal. 1339 Lümét Piem. 1338 Luméta 1302 Luméta V. G., V. E., V. T. 1336, 1337 Luméta de la Madòna V. T. 1337 Luméta de ssan Giova- Lupo Tosc., Umb., Mar., ni V. G. 1337 [Luméte] Sp. 1357 Luméto 1302 Lumétta Abr. 1339 Lümi Lomb. 1338 Lumicijd Pugl. 1339 Lumicino Mar. 1339 Lümign Lomb. 1338 Lumin 1302 Lumin V. G. 1337 Lümin Lomb., Piem. 1338 Luminar V. E. 1337 Lumin da nôte 1302 Lümin di pràa Lomb. Lumin d'istà V. T. 1337 Lümin d'la Madona Piem. 1338 Lumin de ssan Gioani Lüse Lomb. 625, 1305 Spal. 1157 Lümin d'ssan Giüan Piem. 1338 Lumin de la Madena 1302 Lümin de tèra Piem. 1338 Luminèla V. E. 1337 Luminéra V. E. 1337 Lüminét Piem. 1338 Luminéta V. E. 1337 Lüminét-tèc-tèc Piem. 1339 Lüminét-tü-tèu Piem. 1339 Lumirédda i picuràru Sic. 1339 Lumiricchia di picuràru Sic. 1339 Lummiricu Sic. 213

Lùnda-lundina Abr. 1214 Lunéta V. G. 1340 Lüser Piem. 1307 Lünéta Lomb., Lig. 1340 Lusèrd V. T. 609 Lunghilùghe Sard. 599, Lusèrdola V. G., V. E., 1321 Lüngün Lomb. 792 Lüni Lomb, 1340 Lünin Lomb., Piem. 1340 Lunzól de Crist Abr. 124 Luo Piem, 623 Luòttrla Camp. 706 Lup Piem., Nizz. 623 Lupétta Tosc. 624 LUPO 619 Laz., Camp., Sard. 623, 624 Lupo d'api Cal. 624 Lupu Cors., Pugl., Bas., Cal., Sic., Sard. 623, Lüs Piem. 1307 Lüsacü Lomb., Piem. 1305, 1307 Lüsarin Lomb. 1307 Lusarióla V. E. 1304 Lüsarö Lomb., Piem. 1306, 1307 *Lusaról* V. T. 1304 *Lüsaröl* Lomb, 1306 Lüsaröla Lomb. 1306 Lüsarta Piem. 590 Lüsarté Piem. 1307 Lusartèl Em. 587 Luscèrna Lomb. 1370 Luscèrt Abr. 593 Luscèrta Umb., Sard. 592, 598 Luscèrte Pugl. 596 Luscèrtile Abr. 594 Luscèrtola Abr. 593 Lusciàrdola Bas. 596 Lüsciarta Piem. 590 Lùsci-lùsci Sard. 1321 Luscl Pugl. 1317 Lüsciöla Lomb. 1305 Lûs de ssan Giuàn V. E. 1304 Lùs di ssant' Antòni V. E. 1158, 1304 Lüsema Em. 1308 Lusènta Lomb. 1306 Lusentèen Lomb. 1370 Lüsentèla Piem. 1307

Lusentin V. T. 1305 Lüsentin Lomb. 1306 Lüsentina Piem. 1307 V. T. 587, 589 Lüsèrdola Lomb, 590 Lüserdun Piem., Em. 611 Lüserin Lomb. 1306 Lusèrna V. G. 1332 Lüsèrna Piem. 1333 Lüsernéta Piem. 1333 Luseróla V. E. 1304 Luseróla V. E. 704 Lüseröla Lomb. 1369 Luserp-vérd V. T. 265 Lusert V. E., V. T., [Prov.] 589, 591, 609 Lusèrta V. E. 607 Lüsèrta Lomb., Piem., Lig. 589, 590, 591, 608 Lusèrta d'àqua Lomb. 608 Lusèrte V. T. 609 Lüserte Piem. 590 Lusertióla 1368 Lusèrtla Em., Camp. 591, 595 Lusertlón Em. 611 Luserthi Piem. 607 Lusèrta V. G., V. Em. 587, 588, 591 Lusèrtoa V. E. 589 Lüsèrtoa Lig. 591 Lusèrtola 587 Lusèrtola V. G., V. E., V. T., Em. 587, 588, 589, 591, 606, 607 Lüsèrtola Lomb. 590 Lusèrtola d'agua V. E. Lüsertù Lomb. 610 Lüsertù de la Madona Lomb. 610 Lüsertula Lomb., Piem. 590 Lusertun Tosc. 611 Lüsertun Em. 611 Lusertón 609 Lusertón V. E. 609 Lusertolón 609 Lusertolón V. E. 609 Lusertolón vérde V. G. 609 Lusèrt vérd V. T. 609 Luséta 1302 Luséta V. E. 1304 Luséto V. E. 1303

Lüsétola Lomb. 1305 Lusètra Piem. 607 Lüsétra Piem, 1307 Lùsga Em. 1308 Lusgór Em. 611 Lusiàrte V. E. 588 Lusiàrtole V. E. 609 Lusidòra Lomb. 1306 Lusièrtulo V. G. 587 Lüsign Lomb. 1305 Lùsigna V. G., V. E. 1331 Lüsigne V. E. 1065 Lusignèla V. E. 1332 Lùsignul V. E. 1332 Lusignùta V. E. 1332 Lüsilin Piem. 1307 Lüsin Lomb. 1306 Lüsinciü Lomb. 1305
Luxèrta vérde Lig.
Luxine V. E. 1332
Luzabert Nizz. 610
Luxiól V. T. 1304
Luxióla V. G., V. E., Luxèrina Em. 1333 V. T. 1303, 1304 usiöla V. T., Piem. Lusiöla V. 1304, 1307 Lusiolóm V. T. 1304 Lusiór V. T. 1304 Lüsiri Lomb. 1306 Lusiról 1302 Lüsirö Lomb. 1369 Lusiróla Tosc. 1310 Lüsit Piem. 1307 Lüsitola Lomb. 1305 Lùsola 1302 Lùsola V. G., V. E., V. Lüz Lomb. 625 G. 1303 Lusolin V. T. 1304 1304 Lusori 1302 Lüsòra Lomb. 1305 Lusoràt V. E. 1303 Lusorìm V. T. 1304 Lusorunc V. E. 1303 Lusorut de s. Giuan V. E. 1303 Lüss Lomb., Piem. 625 Lussignö Lomb. 1341 Lùsso 624 Lusso V. E. 625 Lüsso Lig. 625 Lustréto V. E. 1348 Lustri Lomb. 1370 Lustrino 389 Lustrizza V. G. 600 Lustro de pecoràro Sic. Lüsua Lig. 1308

Lùsula 1302 Lùsüla V. G., Piem. 1303, 1307 Lüsürö Lomb. 1305 Lüsüröla Lomb. 1305 Lusùte V. E. 1332 Lusz 625 Luszèrna V. E. 1332 Lúszo 624 Lutamàre Camp. 224 Lütscerna Lomb. 599, Lùtzega-tzàla Tosc. 1309 Luv Lig. 623 Lûve Em. 623 Lüvér Piem. 805 Lûvu Lig. 623 Luxèrda Sard. 598 Luxèrta vérde Lig. 611 [Luzèrna] Ling., Prov. Madonina V. G., V. E., 1357 Lüzèrna Piem. 600 Luzèrp V. T. 261, 589 Luzèta Nizz. 1308 Lüzicül Lomb. 1305 \*Lùzi-luzinti Sard. 1321 Luziróla Lomb. 1306 Luzlón Em. 1370 Luzo V. E. 625 Lùzola Tosc. 1309 Lùzulo V. T. 1305 Lüzza Em. 1308 Lùzzo Pugl. 625 Lusor V. E., V. T. 1303, Luzzu Abr., Pugl., Sic. Maestrina V. G., V. T. 625 "Lymantria dispar" 1144 « Lynyphia triangularis » 93 "Lytta vescicatoria" 233, 636 Màara Bas. 1438 Macaràgna Abr. 120 Macaràgnu Laz. 120 Macaröla Lomb. 962 Maccarruna Publ. 155 Macciu Sic. 72 Màchiu Piem. 1018 Magnabogóni 1302 Macilenza del Baco da Magna-càvoli Laz. 1280 seta 552 Maciùce Abr. 124 Maclo Piem. 1018

Macóttu Sard. 1441

« Macroglossa stellatarum » 447 « Mactra stultorum » 170 Macubar Piem. 1198 Madaléna V. T. 982 Madama Piem. 1203 Madavéscul Em. 1247 Taddalena Tosc. 516 Maddonèddha Pugl. 1342 Maddunéddha Pugl. 516 Madennèlle Pugl. 516 Madischèdda Sard. 1106 Madischetta Sard. 1154 Madona V. G. 982 Madona-lüsota Piem. 1307 Madonnèdda Cal. 516 Madonèlla Cors. 516 Madonéta V. E. 515 Madonina 498 V. T., Lomb. 515, 982 Madonin-na Lomb. 516 Madonnétta Mar. 516 Madonùte V. E. 515 Madavéscul Em. 217 Madràcc V. E. 238, 246, 264 Madràss V. G. 237 MADRE 1148 Madre-pilòsa Cal. 1152 Madróla Camp. 1153 Madrón V. E. 277 Madrugla Em. 1153 Madunèna Em. 516 Madunina Lomb. 516 Maestrina 498, 516 516 Magara Bas. 1293 Magarèlla Bas. 125 Maggiolétto Abr. 1429 Maggiolino 92, 360, 413, 486, 666, 750, 925, 962, 1108, 1138, 1152, 1168, 1173, 1217, 1418, 1423 Maggiolino Tosc., Umb., Laz. 1428, 1429 Maggiolino minore 354, 1429 Maggiuline Abr. 1429 Magiulin Mar. 1429 Magna-còzze Laz., Abr. 1280 Magna-mèrda V. G. 1128

Magna-mèrde Lomb. Magnan Lomb., Nizz., [Prov.] 252, 557, 1117 Magnanén Em. 1117 Magnapà Mar., Abr. Magna-pampani 1424 Magnapàn V. E. 1381 Magna-pän Mar. 1381 Magna-pàne Tosc., Mar., Laz., Pugl. 1383 Magnapàni Abr. 1383 Magna-patàte V. G. 1279 Magnapène Abr. 1383 Magna-pòri 579 Magnaradice Abr. 941 Magna-radise V. G. 1279 Magna-ranninie Tosc. 1279 Magnarón 284 Magnarón de Montorio 284 Magnaròto 286 Magna-ssórgo 209 Magnàte Abr. 252, 557 Magna-tèra V. T. 222 Magna-tèrra Abr. 222 Magnàtt Pugl. 632 Magnàtta Laz., Abr. 224, 557, 629 Magnàttegu Pugl. 632 Magnàttla Pugl. 632 Magnàttua Pugl. 632 Magne V. E. 238 Magne-copàsse V. E. 256 Mamma-ciùcc Abr. 124 Magnéte Abr. 557 Magnéttele Pugl. 629 Magnéttû Pugl. 629 Magne-uàrbe V. E. 266 Magnitte Abr. 557 Magräola maskóla Grig. Magrata ca sgóla Grig. 512 Magrèta Grig. 512 Maimóna 'Cal. 1007 Maissàndra V. E. 897 Maistrina Piem. 516 Majalino Tosc., Umb. 783, 784 Majalino d'India Tosc. Majalin d'ssant' Antòni Mar. 784 Majalino di ssant' Anto-Majalino grasso Tosc. Mamma de terra Sard. Marassàndola V. E. 901

Majel Mar. 766 Majóla V. T. 507 Majòla Sard. 508 Majolina Mar. 515 Majolino Cal. 1429 Majùr V. G. 761 Mala-fórbice Camp. Mala-fuórcia Pugl. 1083 Mammaluccu Sic. 174, Malalissàndra Em. 897 Mälälissàndra Em. 898 Malatróna Camp. 1153 Malaupe Pugl. 1388 Malcompagnàda 1144 Mal del chiaro 1368 Male del grasso 961 Maleficio Mar. 985 Malessàndra Lomb. 898 Malie V. E. 1282 Malissàndra V. E. 897, Mammùcciolo Camp. Malòca Pugl. 1388 Malòk Pugl. 1137 Malòs V. E. 1282 Malòtu Pugl. 1427 Maltón V. E. 1128 Malvérdo V. E. 825 Malavèspa Pugl. 331 Mamadonna Lomb, 472 Mamai del cor Lomb. 1340 Mamau Lomb., [Sp.] 88, 709 Mamauin, non -anin Lomb. 1341 Mamma Pugl. 1154 Mamma-cucchiàra 1150 Mamma d'acqua 1149 Mamma de anguidda Mannachèdda Bas. 1164 Sard. 1148 Mamma de coccòi Sard. Mamma de frittu Sard. 1150 Mamma de funtanèdda Marabòtolo 286 Sard. 1151 Mamma de mungiètta Maracuòccioli Camp. Sard. 1149 153 Mamma de Sard. 1149 Mamma de ssòle Sard. Marajòttele Pugl. 846 1152 Mamma de sónnu Sard. Marangola Camp. 121 1151 nio Tosc., Umb. 783, Mamma de sósi Tosc. 1152

Mammadrài Sic. 1155 Mamma-fila Sic. 1120 Mamma-gràida Sard. 1150, 1151 Mamma i sserpi Cal. 1149 Mammajòla Tosc., Sard. 508 Màmmara Abr. 1154 Mammarèddha Pugl. Mamma-rùgula Sard. 1152 Mamma-sósa Tosc. 1152 Mamme Abr. 1153 Mammòccia-ssassa Cal. 1150 Mamuna Cal. 1007 Mancia-muski Sic. 984 Mandriól V. G., V. E. 1201 Mandriól de Gorizia V. G. 1427 Mandrugola Lomb. 1153 Mandrugòto 180, 1155 Mane-catòscia Camp. 1344 Mange-ssórk V. E. 1279 Mangi'api Laz. 562 Mangiapéi Lig. 1436 Mangiapelle 688 Mangiazùcchi Pugl. 170 Mangóni Sard. 794, 1393 Sic. Maniscalco Tosc. 1100 Maniscule Camp. 218 Bas. [Manjio-pan] Lingd. 1382 Mant Pugl. 122 " Mantis religiosa » 373 Mao de la mèrda Lomb. 1128 Mào d'òro Lomb. 90 Maracòccia Camp. 154 sizzigòrru Mara de l'anghira Sard. 1149 Marancia Abr. 120 Maràngula Camp. 125 Maraòttla Camp. 846 Marassandola 896

Marassangola 896 Marassàngola V. E. 901 Marassiandola 896 Marasso 825, 826 Marasso 826 Maràtula V. E. 1387 Marauèttulu Pugl 846 Marauitt Pugl. 846 Marautt Pugl. 291 Marauttlich Pugl. 291 Maravétta Bas. 846 Maravizzo Laz. 1283 Maravòttola Camp. 846 Maravuétto Pugl. 846 [Marchand de pourceaux] Fr. 796 Mardarö Piem. 1128 Mare 1019, 1153

Mare dei s-ció V. E. Marinchele V. T. 515

1149

Marinèla V. T. 515

Marinèla V. T. 515

Marinèle V. T. 515

Marinèle V. T. 515 Maressandola V. E. 897 Marinella Mar., Tosc. [Margaridéta-vola] Prov. 509, 512 Margarita 385 Margarita Piem. 512 Margaritèlla Camp. Umb., Mar., Camp., Martiddüszu triùgni 512 Sard. 506, 1437 Sic. 1371 Margaritìna V. T. 512 Mariöla V. T. 506 Martin Lomb., Pie Margaritìna del para- Marioléta V. T. 515 1373, 1376 Margaritèlla Camp. dis V. T. 512 Margherita-préga V. G. Mariòtula Piem. 515 Margheritina V. T., Umb. 512 Margheritina di Cortóna Umb. 512 Margón 549 Mari Piem, 1153 Maria 498 Maria V. E. 513 Maria a centu piere Camp. 1295 Maria-centuràmpi Laz. Maria-filògna Laz. 223 Maria-ahèhra Piem. 360 Maria-Giùlia 385 Marialène Sard. 475 Maria-Maddalena V. E. 513 Maria-Maria 498 Maria-Maria Camp. 514 Maronzòla Camp. 1199 Maria-Marióla 498 Maria-Marjóla V. E. Marianèla V. T. 515

Mariannèlla Camp., Abr. 474, 515 Maria-òrba V. T. 513 Maria-padróna Laz. Maria-sgóla 498, 508 Maria-sgóla-via V. T. Maria-sóla 498, 508 Maria-bóla-via V. E. Maria-spia V. G. 513 Maria-vóla Piem. 1341 Maria-vula Piem. 508 Marca-aqua Piem. 1400 Mari di àif Piem. 1153 Marcarsórighe Sard. Mari di avii Piem. 1153 [Marie-chourre] Fr. 471 [Mariée] Fr. 1920 Marie-Marie Abr. 514 Marilùccia Laz. 982 168, 515 Mariolina Mar. 515 Maripòsa, non Maripó-Sard. 471 [Marisiègo] Sp. 709 Marissàndola V. E. 898. Marissòrbola V. E. 261 Marito di belladonna Tosc. 1202 Mariulèna Em. 515 Mariùlo Camp. 1152 Mariùta Camp. 1400 Mariùte V. E. 515 Mariutine di ssan Vit V. E. 515 [Marivole] Fr. 509 Marizza Cal. 156 Marmagh Cal. 125 Marmeggia 249, 255, 999 Marmuttèdda Sic. Marnón Lomb. 1126 Maròttola Pugl. 515 Maròzza Camp. 154 Marozzèlla Camp. 1199 Marr Em. 825

Marronnèlla Pugl. 516 Marròzza Cal. 156 Marruca (tipo) Camp., Pugl., Bas. 148, 153, 155 [Marruca] Sp. 1282 Marruca ri ssan Nicòla Camp. 1209 Marruchièlla Camp. 153 Marrucu Pugl. 155 Marruga Camp. 153 Marrûne Pugl. 155 Marssàngola V. E. 897 Marssón V. E. 682 Martarèl 319, 547 Martarièllo per «Pun-giglione» Camp. 204 Marteddu Sic. 1371 Martèddu gentili Sic. Martèddu niccu Sic. Martelét Nizz. 1373 [Martelet] Prov. 1375 Martelina Lomb, 1379. Martellino Tosc. 1372 Marinér V. G. 792 MARTELLO 1371 Marintghele V. T. 1150 Martiddùzzu Sic. 1371, Mariòla Em., Tosc., 1376 Martin Lomb., Piem. Martinaccio Tosc. 168 Martineòz V. E. 835 Martiné Lomb, 1374 Martinée Piem. 1373 Martinèl 319, 1373 Martinel Lomb., 1373, 1374 Martinelli 986 Martinello 1100 Martinét Lomb., Piem. 1373, 1374 [Martinet] Fr. 1374 Martinin Lomb, 1373 Martin pescadór 1182 Martin pescaóre 1182 Martin pescatore 338, 556, 699 [Martirolet] Sv. 1375 Martlèn-na Em. 1372 Martlèra Piem. 1375 Martlét Piem. 1373, 1376 Martlin Piem. 1372 Martlit Piem. 1372, 1376 Martogghiu Sic. 876 Martorièllo Camp. 329 Martuégghiu Pugl. 720 Marturel Em. 329

Maruca Camp., Cal. 153, 1170 Marùcolo Bas. 1149 Maruéttola Pugl. 846 Marughele V. T. 1150 Marugola 1019, 1153 Marugola V. G., V. T. 1150 Marunnèlla Camp. 515 Maruzza Camp. 153 Marvizzo Camp. 1283 Marzajola 819, 1378 Marzajuola 618 Mascarèdda Sic. 128 Màs-cc 1017 Mas-cc Piem. 1018 Mas-céto dindio V. E. Masch Lomb., Em. 1018 Mas-ch Lomb. 1018 Maschio Tosc., Mar. 1019 Maschio da monte Mar. 1437 Maschtj Lomb. 1018 Masciàra Bas. 1293 Màs-cie d'i avi Lomb. 1018 Mas-ciéta 778 Mas-ciéto 778 Mas-cio 761, 1017 V. E., Mas-cio 762, 763. 1019 Màs-cio de le aff V. T. Mas-cio de le ave V. G., V. E. 1017 Màs-cio de la vèspa V. G. 330 Mas-ción pl. Piem. 1018 Masciottu Sard. 1019 Masco V. G. 1017 Mascolóne Abr. 1019 Màsculu Cal. 1019 Mascùn Lomb. 660 Massabò 318 Massajjróla Lomb. 1235 Massa-préve Lig. 1190 Massariól V. G. 1201 Massaról V. G. 468 [Masseta] Prov. 1375 Massonéra Piem. 1156 Massüchéta Piem. 1350 Mastalón Piem. 331 Mastangrillo Camp. 579 Mazza-mariell Abr. 384 Mâsti Em. 1018 Màstii pl. Piem. 1018 Màstio Tosc. 1019 Mastripèngi Abr. 724 Masurin 363, 618

Mata de s'ape Sard, 207 Mazzarièlla Bas, 1375 Matarón Piem., Lomb. Mazzarógn Abr. 120 1423, 1440 Matarott Lomb, 1440 Matarun Piem. 1423 Matassàire Pugl. 1252 Matassaro Pugl. 1252 Mate-catàscia Camp., Bas. 1344, 1345 Matèl Lomb. 1423 Matelina Lomb. 1113 Matón 73, 332, 1423 Matón V. E., V. E., 1423, 1424, 1438, 1440 Matón mato 661, 1439 Matón biànco 1439 Matón de le ave V. E., Lomb. 1423 Matonèla 1000, 1177, 1441 Matonssèl 319, 332, 1439 Matonssèlo 319 Matonssin 319, 1440 Matonssin nero 210, 1441 Matonssin pelóso 332 Matonssin todésco 334. 1113, 1440 Matralice Bas. 1352 Matróla Camp. 507, Matróna Camp. 1152, 1153 Tose. Matrónzolo Camp. 1152 Mattacchiàno Tosc. 1440 Melissofájena Cal. 1049 Mattacchióne Tosc. 1440 Matterùgia Tosc. 1440 Mattivaghi Bas. 721 MATTO 1423 Mattovàggia Bas. 721 Mattusino Laz. 1439 Mattvåggh Pugl. 720 Mattvàgghia Bas. 721 Mattrégghie Bas. 721 Mattvogh Bas. 721 Mattvuggh Pugl. 720 Matuneddha Pugl. 1342 [Maueresel] ted. 789 [Mauerschweinchen] ted. 790 Maus V. E. 883 Maza-cò Lomb. 292 Màzza-càn Lomb. 295 Mazza-frùvicia Abr. 1083 Mazzamarèlle Abr. 985 Mazzangrélle Abr. 576 Mazza-òmeni V. G. 1282 Mazzarèddu Sic. 1375 Mazzarèlla Bas., Cal. 1375

Mazza-tenaje Laz. 1082 Mazza-tenàla Laz. 1083 Mazzo chitto Abr. 1375 Mazzòla Sic. 1375 Mazzunieddu Sic. 1375 Mazzuòccolo Camp. 1375 Mbròmbrò Cal. 171 Mecaragn Abr. 120 MEDICO 1155 Mèdicu di pantanu Cal. 1156 « Megachile muraria » 926 Meissunéri Piem. 1156 Mél 1043 « Melanocorypha calandra » 320, 362, 848, 1125, 1345 Melàra Cal. 1040 Melarègra Sard. 1039 Melareja Sard. 1040 " Meleagris gallopavo " 527 Mèle a pane Sard. 1040 Mèle arégiu Sard. 1039 Mélia Lig. 1040 Melissi Cal. 1049 Melissia Pugl. 1049 [Melissofágus] gr. mod. « Meloe violaceus » 174 « Meloe proscarabaeus » " Meloe vescicatoria » " Melolontha fruticola » « Melolontha vulgaris » « Melophagus ovinus » 644 Melòt V. T. 1040 Melòta Pugl. 1388 Melouéte Pugl. 1388 " Membracis aurita » Membro di re Laz. 1283 Menacedd Pugl. 1169 Menacul Lomb. 297 Ména-mèrde 774 Mendriscule 'Camp. 218 « Menopon pallidum » 695 Mènzu-ssùricia e mènzu-acèddhu Cal. 870 Meöla V. T. 507 Mercante V. T., Mar.,

Abr., Cal. 1136, 1201, Mercantiella Camp. 1202 Merdaccino Tosc. 1128 Merdajó Camp. 1128 Merdajö Lig. 1128 Merdajõlo Tosc. 1128 Merdajóne Tosc. 1128 Merdaridus Piem. 1128 Merdarö Piem. 1128 Merdaruòtolo Camp. 1131 Merdé Piem. 1128 Merderóne Tosc. 1128 Merdón Mar. 1128 « Mergus albellus » 1143 " Mergus merganser" « Mergus serrator » 1147 Merióla Sard. 507 Mèrla Camp. 1202 Merlo acquajuolo 701 Mèrlo pescadór V. T. 1182 Merlo pescadùr Piem. 1182 Mèrla pesquèra Piem. 1182 Mèrme Sard. 980, 998 Mèrme-nàcula Sard. 972 « Merops apiaster » 561 Merùcula Bas. 156 « Merula aquatica » 701 Mesàn 413, 1144 Meschelaune Pugl. 658 Meschidde Pugl. 653 Mescolón V. E. 1433 Meskegghióne Pugl. 642 Mesmira-mesuci Grig. Mèso-ssórzo e mèso-usèl V. G. 862 Mesquigghie Pugl. 653 Mète-mète Abr. 411 Meteron Piem. 1440 Metróla Bas. 1152 Metsamükr e metsucé Lomb. 863 Metsrat e metsurschèl Lomb. 864 Mèu Sic. 1043 Mez-mür e mez-ucé Grig. Mèzo marinèr V. G. 1212 Mezrat-e-mezusel Lomb. Mèz-ssóres e mèzz-ausèl Mignin 253 V. T. 863

Mézza 754 Mèzza d'òro Camp. 1197 Mezza-mür e mezz-utscè Lomb. 863 Mezzarát Piem. 867 Mezzarata e mezurscela Lomb. 863 Mezzarátt Lomb. 863. Mezza-ratta Lomb. 865 Mezzo-sùrgi Abr. 869 Merdarulu Camp. 1128 Mezzo-ratto e mezzo-uccello Lig. 869 Mi Abr. 858 Miatsmévra-miatsuci Grig. 863 Miatzamikra-miadzuci Lomb. 863 Micalina Sard. 1901 Micio (v. a p. X) Micio Tosc. 253, 557 « Micromys minutus » [Midge] Ingh. 1061 Mièdicu Cal. 1156 Mielàr Mar. 1040 Miél co' la széra V. T. 1040 Miele 1043 Miènzu-ssùricia e miènzu-ocièddhu Cal. 870 Mierdar V. E. 1128 MIETITORE 1156 Miez-mieur a miez-utschi Grig. 863 Migalina Sard. 1201 Migliarino di padule 1179 Mignatt Pugl. 632 MIGNATTA 627 Mignatta 244, 252, 557 Mignatta Tosc., Mar., Laz., Abr., Cal., Sic. 557, 629 Mignattajo 496, 630 Mignatteche de asene Abr. 298 Mignattino 440, 447, 892, 914, 1167, 1172, 1182 Mignattino ali bianche 1167 Mignattino zampe rosse 1167 Mignatto Mar., Tosc., Laz. 224, 252, 629, 632 Mignattone Tosc. 630, 632 Mignetta Sic. 629 [Migno] Prov. 252, 557

Mijfluga Isl. 1061 Milepié 271 « Miliaria projer » 1184 Milimango Abr. 124 Millepiedi 271, 350, 1152 Milordo 277, 826, 831, « Milvus ictinus » 766 « Milvus milvus » 1298 « Milvus regalis » 1298 Minninèddha Pugl. 893 Mimiòla Sard. 508 Minestrin de la lecàrda 525 Minestrolin 525 Mirissandola 896 « Mirmileon formicarius » 399 Mirola-màrola V. E. 1343 Misaröl Lomb. 1306 Misbih-il-leil Mal. 1340 Miscemarèlla Camp. 1315 Misciulin Piem. 645 Miségura Lig. 606 Miskali Abr. 641 Missoli del vi Lomb. 352 Misùra-spàne 1146 Misürét Lomb. 1146 Misurin Lomb. 1146 Misurino 981, 1146 Mlôt Pugl. 1388 Mmalòta Pugl. 1388 Mmiéreco Camp. 1155 Mmièreco Camp. 1155 Mmiettetore Camp. 1156 Mmirdariu Sic. 1128 Mmòla-fuórfici Camp. 1081 Mmozzarèlla Cal. 300, 1375 Mnacèdd Bas. 1169 Mnacièllo Camp. 1168 Mnein Lomb, 253 Mocài de bisso 1421 Mocajo 1442 Mocaröl Lomb. 1435 Mocaröla Lomb. 651 Mocèddhu Pugl. 1169 Mòdda Camp., Sic. 1387 Mòddola Camp. 1387 Mòce Pugl. 635 Mòcelo Piem. 652 [Mo'ela] Sav. 1236  $[Mo\`ela]$  Vall. 652 Moja-cü Piem. 1405 Moju Sard. 1042 Mòla-fruóffece, non Mó-Camp. 1084

Moneghèla V. E., V. G., V. T., Lomb. 1159, 1162, 1165, 1166, 1167 Moneghéta V. E. 1166 Moneghèn V. E., Lomb. 1166, 1171 Moneghina Lomb. 1171 Moneghina del Ssignór Mòla-fuórce Pugl. 1081 Mólca 534 « Molge cristata » 896 Molinar V. T. 1400 Molinarèla 1174 Molinarina Lomb. 1174 Molinaróla V. T. 1174 Molinèl 1424 Molinèl V. T. 476, 1223 Molinèla V. T., V. E. Molinèra V. T. 1174 [Mombolón] Sp. 665 Mòmmo Camp. 124 Mòmolo 985 MONACA, -O 1158 Mònaca Umb. 1160 Monacàccia Umb. 1167 Monaca di santa Lucia Pugl. 1164 Mònaca-vérd Abr. 1160 Monacèdda Sic. 1162, 1169 Monacèddha Pugl. 1163, 1169 Monacèddhe, non -cedde Pugl. 1161, 1165 Monacèddo dormitùro Cal. 1169 Monacèddra Pugl. 1164 Monacèddu Pugl. 1169 Monacèja Cal. 1169 Monacèlla Pugl., Sic., Camp. 300, 1161, 1162 Monacèllo Camp. 1171 Mònache Pugl. 1160 Monachèdda Sic. 1160 Monachèddha Cal. 1160, Monachèddu d' ssant'Antòni, non -chéddu Cal. 1171 Monacheja Cal. 300 Monachel Abr. 1168 Monachella 451, 1116 Monachèlla Laz., Camp., Bas., Mal. 300 1160, 1161, 1164, 1166 Monachina Mar., Tosc. 1109, 1160, 1165 Monachino Tosc. 1171 « Monachus hortensis » 1114

Monaciello Camp. 1169 Monaco Camp. 1168 Monacu Cal. 1168 Monacune Cal. 1171 Monaghin Lomb. 1171 Monahina Tosc. 1160 Monicèddhu Pugl. 1169 Mondavéscul Em. 216 Mondavéscuo Em. 1247 Moneche de la fave Pugl. Mónega 1138, 1144, 1159 Mónega Nizz., V. T. 1159 494, 1165 [Monera] Fr. 1174 Monerin Lomb. 1176 Móngia Sard. 1170 Mónk Camp. 1162 [Moni] Sav. 1175 Mónia Piem. 1160 Mònica Laz. 1160 Monicèddra Pugl. 1164 Monichétta Umb. 1160 Monichin Lomb. 1167 Moniéta Piem. 1167 Móniga V. G. 1159 Monigàscia Lomb. 1159 « Monoculus apus » 946 Monsieur] Fr. 1220 Montan 1162 Montanello 673 « Montifringilla nivalis » 1439 Monza Sard, 1169 Mònza de dòmo Sard. Monzètta Sard. 1170 Mónzu Sard. 1169 Moran 539 Mòrbio 479 [Morcègo] Port. 709 Mordicchia Mar. 1271 Moréciola 883 Morégia V. E. 883 Morégiola V. E. 883 Moréja V. E. 883 Morèl 1091 Morelón 1091 Moretón 1176 Moretta grigia 1176, 1181 Moretta tabaccata 1172 Morettino Umb. 1437 Morétula V. E. 1387 Moriciola 862 Morigio Lomb. 883 Moriglione 1144, 1172 [Morisiègo] Sp. 709 Morlétta Mar. 1091 Morlón 1090

Morlón Em. 1091 Morlóo 1090 Mornée Lomb, 1176 Morneröla Lomb. 1174 Mornirö Lomb. 1174 Morósi 394 Mòrta'n cóppa 'e spròc-cule Abr. 1406 Mòrt Camp. 1406 Morte Pugl., Cal. 1406 Morti Cal., Sic. 1406 Morszón V. E. 663 Mòrta Camp. 983 Morte Pugl., Cal., Sic. 470, 984 Mòrte 'mbriàca Laz, 983 Morticeddha Cal. 984 Móru-cibùddu Sard. 1279 Mórzik Lomb. 883 MOSCA 633 Mosca 633 Mósca V. G., V. E., V. T., Lomb., Piem., Tosc., Cors., Mar., Laz., Abr., Camp., Pugl., Sard. 634, 636 Mosca-apina 1423, 1439 Mósca-biànca V. T. 650 Mósca-caalina Lomb. 840 Mósca cagnin-na Piem. 844 Mósca caina 644 Mósca cantarina V. G. 636 Mosca carnaja 350 Mósca-cavaddina Camp. Mósca-cavaléta V. E. 639 Mósca-cavalina V. G., V. E., V. T., Em. 639, 640, 641 Mosca cavallina 644 Mósca-cavallina Tosc., Mar., Umb., Laz., Camp. 641 Mosca culaja 919 Mósca da vissiganti 233 Mósca de cavài V. G., V. E. 639 Mósca de caval V. G. Mosca degli orti 926 Mosca del frumento 657 Mósca de l'oliva 636 Mosca dell'olivo 636 Mósca d'o ciùccio Camp. Mósca d'òro 233, 636, 637

Mósca d'òro V. E., Piem., Tosc., Mar. 637, 638, 651 Mósca de ssan Giovani V. G. 650, 1157 Mósca de Spagna V. T. Mòsca du Signòre Cors. 657 Mósca laura V. E. 639 Moscalin V. E. 651 Mósca-lüs Lomb. 650 Mósca-lüsa Lomb. 650 Mósca poina 644 Mósca puina 644 Mosca ragno 644 Moscardin 560, 875, 1377 Moscardina Lomb. 1377 Moscardin-na Piem. 1377 Moscardino 130, 560, 875, 1377 Moscardón | Sp. 665 Moscarin 651 Mósca-róca Lomb. 651 Moscaröla Lomb. 651 Moscarolo Laz. 1377 Moscat V. E. 640, 647 Mósca-tavàna Cal. 643 Mósca tavanèla Em. 927 Moscatèl V. E. 645, 651 Moscato V. E., V. T. Mósca-vèspia V. T. 637 Mös-cc Lomb. 1377 Mós-ce V. E. 634 Mós-ce d'àur V. E. 637 Moscerino Tosc. 645 Moschen Em. 654 Móschele Abr., Pugl. 635 Moscherillo Umb. 646 Moscherina Laz. 646 Moscherino 654 Moschéta 760 Moschéta da tabàco V. E. 639 Moschéta del formajo 208, 577 Moschidde Abr. 653 Moschiddo Abr. 649, 654 Moschiglione Abr., Camp. 659, 664 Moschillo Camp. 655 Moschillo de bótte Camp. 653 Moschin Piem., Lomb. 652, 654 Moschin del vin Piem. Moschinen Em. 654

Moschina Laz. 646 Moschino Tosc., Umb. 646, 653 Moschita Sic., Sard. 644, 760 Moschitta Sard. 644 Móscia V. G. 634 Mós-cia V. T. 634 Mòs-cia cu lùs V. E. 650 Móscia da chaval V. T. Mòs-cia da fòuk V. E. 650 Mos-cia di ssan Givàn V. E. 650 Mós-cia lusenta V. E. Mós-cie de ssan Zuàn V. E. 650 Mòs-cie spagnòle V. E. 650 Mós-cie tavanèle V. E. 927 Mos-cin 1376 Mos-cin V. E. 647, 651 Moscino Tosc. 653 Mosciolino Mar. 653 Mosción V. T. 647 Moscione 81, 651, 1068 Mos-cit V. E. 645, 647 Mos-cite V. E. 649 Mos-citt V. E. 651 Mòscle Pugl. 635 Moscó V. T., Mar., Laz. 640, 664, 666 Moscolin V. E., V. T., V. G. 645, 651, 652 Moscolin de l'aséo V. G. 655 Moscolón V. T. 647 [Moscolún] Sp. 649 Moscom V. T. 640 Moscon 658 Moscón V. G., V. E., V. T., Lomb., Piem., Lig., Tosc. 639, 640, 641, 658, 663, 664, 666 Moscón per « Pungiglione » V. E. 204 Moscón celeste 658 Moscón da cavài V. E. 640 Moscón de bòi V. E. 640 Moscón dei piòci V. T. 637 Moscón de la carne 350 Moscón de le àve 662 Moscón d'òro 660

T., Tosc. 637, 638 Moscón-tavàm V. T. 640 Moscone 925 Moscone Mar., Umb., Tosc., Laz. 658, 659, 663, 664 Moscone azzurro 658 Moscone dorato 660 Moscone grigio 658 Moscón griso 350, 658 Moscone 'ndurato Camp. 660 Moscoo Mar. 664 Moscorón V. T. 647 Moscó ssanto Mar. 638 Moscrin Piem. 645 Moscu Lomb. 658 Moscù d'la mél Lomo 662 Moscun d'avice Lomb. 663 « Moscus moschiferus » 1376 Mosegàgno V. E. 883 Moseghéro V. T. 942 [Moseléta] Vall. 1236 [Móseta] Vall. 660 [Mosèyla] Sav. 1236 Móska V. E. 650 Mósk-ca-liùce Pugl. 651 Moskétto del vino Mar. Moski Lomb. 652 Moskiglione Camp. 660 Moskin V. T., Piem. 648, 650 Moskina Tosc. 648 Moskin dal vin Lomb. Moskina d'or Lomb, 650 Moskina-lusenta Lomb. 650 Moskl Pugl. 635 Moskl du vuve Pugl. 642 Moskón Lomb, 662 [Möslio] Sav. 652 [Mosquino] Sp. 649 [Mosquit] Sp. 649 Mossato V. G., V. E. 646, 647 Mossén Em. 653 Mossi Lomb. 652 Mossin Lomb., Em. 647, 653 Mossolin V. E. 652 Mossón V. G. 657 Mostacin 1172 Mosye Piem. 635 Moscón d'òro V. E., V. Mósza V. E. 634

Moszito V. E. 651 Moszón V. E. 658, 662, « Motacilla alba » 1085 « Motacilla boarula » 1085 « Motacilla curruca » 876 Motèila Piem. 1236 [Motèla] Vall. 1236 [Mòtze] Vall. 635 Mouchet] Fr. 759 Mouke] Fr. 760 Mousca d'ase | Prov. 644 [Mousca de la merda] Prov. 660 [Mousca de la vianda] Prov. 658 [Mouschè] fr. ant. 760 [Mousco d'or] Occitania 660 [Mousco mieluso] Occitania 660 Mousquet | Prov. 645 Mousquillon] Fr. 649 Mouste vara | Sav. 977 Mózza-cágna V. T. 346 Mózza-déte Abr. 1272 Mózzeca-fórbice Camp. 1083 Mozzetta 965, 1245 Mpónta Pugl. 474 Mpuicèddhu Pugl. 170 'Mpuzzamàni Laz. 800 Mscon Abr. 664 Mscon Pugl. 642 Mscuoni Pugl. 664 Mssunèra Piem. 1156 Muas-cina dal sségnar Lomb. 657 Mucaröla Lomb. 651 Mucciamarèlla Camp. Muce Piem., Pugl. 635 [Muceron] Sav. 654 Mucia Piem. 635 Mucica Cal. 1352 Mucilio Piem. 652 Múcio Piem. 635 [Mücke] ted. 1061 Muco 1017 Muco delle chiocciole 1442 Mudiscéddu Sard. 1155 Mùdol V. E. 286 Muéla-fuérce Pugl. 1081 [Mug] Ol. 1061 Mugh V. T. 1061 Mugnaja Tosc. 1172 Mugnajaccio Tosc. 1176

MUGNAJO 1172 Mugnal V. E. 762 Muinia V. E. 1165 Muinie V. E. 1161, 1165 Muiniute V. E. 1167 Mùisa Piem. 635 [Muissala] Prov. 648 [Muissora] Prov. 648 Mùissu Nizz. 652 [Muissun] Prov. 648 Mul 667 Mula Grig., Mar. 668, 985 Mula-furce Pugl. 1081 Mulét Lomb. 667 [Mulinàrie] Fr. 1172 Mulinàro Bas., Cal. 1174, 1392 Mulinarón 1176 Mulinàru Sic. 466 Mulinàru gròssu Sic. Mulinàru picciolu Sic. 1175 Mulinè Piem. 1175 Mulinèer Lomb. 466 [Mulinèiro] Fr. 1174 Mulinel V. G., V. T., V. E. 466, 1174 Mulinèra V. E., Lomb, Piem. 466, 1173 Mulla-fuórbece Camp. 1081 MULO 666 Mulo 667 Mummuccóni Sard. 1438 Mummunu Sard. 327 Munacarèll Abr. 1160 Munacèdda Sic. 1163, 1164, 1171 Munacèdda niura Sic. 1163 Munacèdda testa niura Sic. 1171 Munacèddhu Pugl. 1169 Munachèdda Sic. 1160, 1163, 1164, 1169 Munachèdda russa Sic. 1164 Munachèlla Bas. 1164 Munachèlle Cal. 1160 Munachim Piem. 1160 Munacóni Sic. 1164 Munacuni Sic. 1172 Munaghèna d'la còuva lònga Lig. 1167 Munega 1144

Munega Piem., Sard.

1159, 1160

Muneghèla V. E. 1162 Muneghéta V. E., Nizz. 1166, 1167 Muneghéta da la colana V. E. 1166 Muneghéta gròssa V. E. 1166 Muneghétta Lig. 1160, 1171 Muneghina Lomb, 1166 [Munèiro] Fr. 1174 Mungètta Sard, 1170 Mungillo Camp. 1168 Mùnia Piem. 1159, 1162 Municèddha Pugl. 1169 Munichina Tosc. 1160 Muniéta Piem. 1167 Mùniga V. G., Piem. 1159 Munighitta Sic. 1169 [Munjéto] Fr. 1162 Muntonéddu de pórcus Sard. 789 Muntuno Sic. 172 Muòddu Sic. 1137, 1387 Muónk Pugl. 1168 Muósca de bouv Lomb. 640 Muòsca Lomb. 634 Muósca de Spagna Lomb. 636 Muòs-cia Sic. 635 Muouscun Lomb. 858 Muoskin Lomb. 647 Mür Lomb. 856 Muradór 1177 Muradór Em. 1177 Murajóla Mar. 507 MURATORE 1176 Muratore 700 Murgiö Lomb. 883 [Muriàk] Sp. 709 Muricia V. E. 883 [Muriciègo] Sp. 709 [Muricielàgo] Sp. 709 « Muridae » 854 Muridiola V. E. 883 [Murisèk] Sp. 709 Murlo Camp. 1437 Murlo d'òro Camp. 1197 Murnarón Piem. 1174 Murné Piem, 1174 [Mursegot] Sp. 709 Murra Umb. 942 Mursulèen Lomb, 654 Murtcèdd Pugl. 793 Murticilla Camp. 984 Murticelle Camp. 1406 Murtuaggh Bas. 721 Murtuédda Bas. 721

Murtuluégghia Bas. 721 « Mus agrarius » 1280 « Mus alexandrinus » « Mus amphibius » 861 Musan V. E. 1280 Musane V. E. 1280 « Mus araneus aquaticus » 855 Müsarògn Lomb. 884 « Mus arvalis » 876 « Mus avellanarius » 875 Muscarèlla Cal. 651 Mûsca V. T., Lomb., Piem., Lig., Pugl., Bas., Cal., Sic., Sard. Mùsca-auzelina Lig. 641 Mùsca-azenina Lig. 640 Musca-biànca V. T. 650 Mùsca blènca Lomb. 650 Mùsca-caaddina Sard. Mùsca-cabaddina Sard. Mùsca-cagnìna Lig. 644 « Musca vivipara » 350 Musca cantarina V. G. Mùsca-cavaddajène Pugl. 641 Musca-cavaddena Cal. 642 Mùsca-cavaddina Bas., Sic. 642, 643 Mùsca-cava)ina Cal. 642 Mùsca-cavasr)ina Cal. 642 Mùsca-ciaddina Sard. 643 Mùsca-cagnina Lig. 644 Mûsca da cavàl Piem. Mùsca da cavàlu Lig. 640 « Musca domestica » 633 Musca de bòi Sic. 643 Mùsca de tàurii Sic. 643 Mùsca di bòi Cal. 642 Mùsca di l'armàli Sic. Mùsca di vacca Cal. 642 Musca-d'òr Piem. 637 Mùsca d'òru Sard. 638 Mùsca e òru Cal. 638 Muscagghiùne Cal. 659 Muscaaghiùni Sic. 654 Muscagguni Cal. 664 Muscaglione Camp. 664 Muscagliune 'Cal. 659 Muscagliùnu Cal. 664 Mùsca i màju Sic. 643

Muscardin-n Piem. 1377 [Muscardino] Prov. Muscardus lat. m. e. 760 Muscarèllo Cal. 653 Muscaröla Lomb. 651 Mùsca r'òru Sic. 638 Muscaruneddu Sic. 1378 [Muscaso] Fr. 665 Muscàssa Lig. 640 Mùsca-tavàna Piem., Lig., Sic. 640, 643 « Musca tenax » 926 Muscàun Pugl. 642 Muscàuni Cal. 664 Mùsca vérda Piem. 637 Mùsca-voina Cal. 642 Mùsca-zanina Lig. 641, Muscazza Sic. 857 Muscemarèlla Camp. Muscén Lig., Em. 653, 1378 Mus-cenna Em. 1377 Muscèrda Sard. 655 Muscèrda de su binu Sard. 654 Muscetus lat. m. e. 760 Muschèdda Sard. 646 Muschelone Abr. 659 Muschéllu de su bine Sard. 654 Muschen Em. 653 Muschicèdda Cal. 653 Muschigghiùni Sic. 654 Muscolin V. E. 652

Muschiglióne per « Pungiglione » Camp. 204

Muschijje Abr. 653

Muschijón d'òre Abr. 658, 660

Muschijón d'òre Abr. 658, 660 Muschijón 'ndurate Abr. 638 Muschilèddu Sard. 655 Muschille i notte Camp. Muschina Sard. 646, 651 Muschina de binu Sard. 654 Muschineddu Sard. 646, Muscone Sard. 659, 662,

Mùsca i sciccu Sic. 643

« Musca oleae » 636

[Muscar] a. fr. 760

Muscardell Abr. 666

Muscardill Abr. 666

[Muscaliet] a. fr. 1377

MUSCHIO 1376 Muschio 1376 Muschitta Sard. 655 Muschittu de su binu Sard. 654 Muschitu Sic., Sard. 655, 760 Muschun Lomb. 666 Mùs-cia Piem., Cal. 635 Musciarèdda Pugl. 557 Musciatèlla Cors. 654 Mus-ciùto V. G. 646 « Muscicapa albicollis » « Muscicapa atricapilla » 1066 " Muscicapa collaris" « Muscicapa grisola » 487, 1117 Mùscilio] Vall. 652 Mus-cin 1377 Mus-cin V. E., Lig. 645, 847 Muscin Lig. 653 Mus-cina Em. 1377 Muscino Tosc. 645, 653 Mus-cio 1377 Musció d'òro Tosc. 638 Mus-ción V. E. 658 Musción d'òr Piem. 638 Muscione Cors. 653 Mus-cit V. E. 647 Musciulin Tosc. 645 Musciun Lomb. 648 Musciùna e òru Cal. 638 Musclun Pugl. 642 Muscó Piem. 658 Músco Nizz. 635 [Mùsco dauràdo] Lingd. 636 Muscógn Piem. 640 Muscojó vérde Mar. 638 Muscon Em. 658 Muscón d'òr Piem., Em., Mar. 637, 638 Muscón d'òro Abr. 638 Muscón du Ssignùr Piem. 637 Muscone Cors., Laz., Abr., Camp., Cal. 641, 643, 644, 659, 662, 664

Muscóni Pugl., Sic., Sard. 642, 659 Muscóni, non Muscò-Sard. 644 Muscóni di bòi Lig. 640 Muscóo Piem. 640 Muscoon Lomb. 658 Muscón vérd Piem. 637 Muscrafia Camp. 1202 Muscràffia Bas. 1202 Muscù Lomb. 663 Muscugghiöngh Sic. 654 Muscugghiùni Cal. 643, Muscugluni Sic. 648, 653 Muscugn Piem. 640 Musculòn Pugl. 659 Muscun V. T., Lomb., Piem., Lig. 640, 658, 660, 662, 663 Muscuna Cal. 659 Muscun d'or Piem. 638 Muscune Pugl., Bas., Cal. 658, 664 Muscuni Sic. 649 Museuni ro vôi Sic. 643 Muscurillo Umb. 653 Muscuu Piem, 640 « Mus decumanus » 855 Müserat Lomb. 864 Mùsega V. E. 942 Museiröl Piem. 652 Müsgàgn V. T. 884 Musk Pugl. 635 [Muskart] Fr. 665 Müske Piem., Nizz. 652, 653 Muskè Lig. 653 Muskéggh Pugl. 653 Muskèl Lomb. 645 Muskèn Piem. 648 Muskerda Sard. 648 Musket Piem. 645 Muski Lomb. 645 Muski da föch Lomb. 651 Muskidd Bas. 648 Muskigghiùni Sic. 649 Muskighióne Camp. 664 Muskiin Lomb. 652 Muskijóne Abr. 641, 664 Muskilla Bas. 653 Muskille Abr. 646, 653 Muskillo Camp. 648 Muskillo d'acito Camp. 653 Muskin Lomb., Piem., Lig., Abr. 645, 646, 648, 652, 653 Muskina Sard. 648

Muskinin Piem. 645 Muskióne bastarde Abr. 666 Muskit Piem. 645 Muskitèddu Sic. 648 Muskitt Abr. 646 Muskitta Sic. 646, 648 Muskitta d'acitu Sic. 654 Muskitte Laz. 653 Muskittu Sard. 648 Muskittuni Sic. 649 Muskittu ssurdu 646 Mùsku Nizz. 652 Musice V. E. 877 Musighér V. E., Musighéra V. E. 942 Musighèra V. E. 884 Mùsigo V. E. 942 Musigol V. E. 884 Musin 884 Musin lóngo 884 Müslèin Em. 654 Muslón V. T. 647 Mùsme la stra del paradis Piem. 1213 « Mus minutus » 854 « Mus musculus » 883 Musolóngo 1254, 1255 « Mus rattus » 855 Muss Pugl. 206 Mussatèl V. E. 645 Mussato V. G., V. E. 646, 1066 Mussein Em. 653 Mùsselio Piem. 652 Mussén Em. 653 [Musset] Fr. 649 Müssi Lomb. 654 Mussign Lomb. 647 Mussilio Piem. 652 Mussillo per « Pungiglione » Camp. 204 Mussin V. E., Lomb. 645, 647 Musslein Em. 653 Musslin Em., Mar. 653 Mussolin 81, 651, 654 Mussolin V. G., V. E., V. T. 651, 654 Mussolin de l'asédo 651 Mussolin de l'aséo V. E. 651 Mussoli del vin V. E. 651 Mussón V. G., V. E. 646, 647

Mussünéra Piem. 1156 "Mus sylvaticus" 1280 [Muste] Vall. 635 " Mus tectorum " 855 Musteila Lomb., Piem. 1236, 1237 Mustèla Piem. 1236 " Mustela foina " 1239, « Mustela furo » 1238 « Mustela putorius » 351, 547 " Mustela vulgaris" 1229 [Musteron] Sav. 654 Mustrin Piem. 645 [Mustyero] Prov. 1237 Müsun Piem. 877 Musza V. E. 634 [Musza] Sav. 635 Muszàcla V. E. 650 [Muszè] Sav. 884 Mutcilio Piem. 652 Mùtcio Piem. 635 Mutèila Piem. 1236 Mutèla Piem. 1236 [Muteléta] Sav. 1236 [Mûtsero] Vall. 652 Mutselion Piem. 652 Mutsilio Piem. 652 Mutyèyr Piem. 1236 Mutze Piem. 635 Muzàzze V. E. 1286 Mùze Piem. 635 Müzgòt V. T. 884 Mûzike Pugl. 206 Muzogòt V. T. 884 Muzon Lomb. 877 Mùzzica-culu Cal., Sic. 1272 Muzzucunu Sic. 206 [Mygg] Svez. 1061 « Myodes arvalis » 876 « Myoxus avellanarius » 560, 875, 1377 « Myoxus glis » 558 « Mytilaspis citricola » Naravuttiel Camp. 291

Naravùttiel Camp. 291 Nacài V. E. 161 Nacèrta Camp. 595 Nacèrta vérde Camp. 613 Nacèrtela Camp. 595 Nacertone Camp. 612 Nacèrto Camp. 613 Nacirtònu Camp. 613 [Nados-aer] Fr. 1404 Nagrö Piem. 805

Nalita Mal. 1013 Nane andove me meneo 985 [Nani] Fr. 1429 Nannaguott Pugl. 291 Nannaguottlich Pugl. Nannagüttl Pugl. 846 Nannarónchiola Pugl. 291, 843 Nannarudttl Pugl. 846 Nannarottle Bas. 846 Nannaruòttol Pugl. 291 Nannaudtte Pugl. 846 Nappa Sard. 123 Napparangiòlu Sard. 123 Nappiòlu Sard. 123 Narabòtolo 286 Naravòttola Camp. 846 Narìdole V. G. 166 Narissùn Lomb. 303 Nasa-fióri 1408 Nasa-fióri V. E. 1223 Nasci-còrna Cal. 140 Nasèrda V. G. 588, 606 Nasicorno 317 Nata-catàscia Bas. 1345 " Natrix longissima » Nattuvéglia Bas. 721 « Naucoris cimicoides » Naunssèn per Pungiglione Em. 276 Naunssin Lomb. 205 Neannatièsci Sic. 1120 Neantalèna Mar. 1428 Neidda Sic. 273 Ndisculo Camp. 218 Ndivinàgghia Sic. 986 Negrisól 1089, 1117 Negról V. E. 802 Negrón 1205 Néi da vèsp Lomb. 1036 Nemus Mal. 1062 « Nepa cinerea » 911 Nerciö Lomb. 790 Nèttla V. E. 703 Nètola V. T. 703 Nètora V. T. 703 Nètte-vàgghie Pugl. 720 Nésculo Pugl. 219 Nevaról 1439 Naidda Bas. 273 'Ngilla Cal. 273 Nguelle Abr. 273 Nguigliu Camp. 197 Ngur V. E. 802 Nia Sic. 528

Niàda d'avice Lomb. 1036 Niagnöla V. T. 604 Niàro d'ave 1036 Nibbio 760 Nibbio reale 1298 Nicchia Tosc. 1036 Nicchia dell'ape Abr. 1043 Nicchie Abr. 1037 Ni d'ave Piem. 1036 Nide Abr. 1037 Ni' de le ave V. E. 1036 Nido de le vèspe V. G. Nif de àaf V. T. 1036 Nigaröl Piem. 805 Nigher Piem. 805 Nigórdol V. T. 803 Nigröl Piem. 805 Nigröl Piem. 806 Nigröl Piem. 806 Nijru Sic. 767 'Nimal Lomb. 764 Nimaal Lomb. 764 Nimalén Em. 766 ' Nimèl Em. 765 Niné Em. 783 Ninéan Em. 765 Ninén Em. 766 Ninfa 234 Ninin Em., Mar. 766 Ninnunèlla Camp. 890 Nino 761 Niòttola Camp. 706 Niòz Lomb. 1036 Nire Camp. 1037 Niro 'e lape Camp. 1037 Niro i vèspe Camp. 1037 Niru Sic. 767 Nischele Camp. 218 Niscolo Mar., Abr., Camp. 217 Niscule Abr., Camp. 217 Nisèrt-vèrt V. E. 609 Nisla Tosc. 1310 Niss-purchi Lomb. 772 Nìt di àas V. E. 1036 Nit di avi Piem. 1036 Nitt d' lép Pugl. 1037 Nitt V. G. 166 Nitticora 685, 1191 Niu Umb. 1036 Ninch Lomb. 1036 Niuru Sic. 767 Niùttelo Tosc. 705 Nivinàgghia Sic. 986 Nizzola Camp. 1315 Nnidd di lap Pugl. 1037 Nniminàgghia Sic. 986 ' Nnôttola Umb. 705

'Nnôttula Umb. 705 Noarin V. T. 297 Nocciolino 875 Nocerola Lomb. 704, 1341 Nocèrta Abr. 594 Nociarola Lomb. 704, 1369 Nocièrto Camp. 613 Nocirola Lomb. 704 Nòciula Lomb. 704 Nòciula Lomb. 704 Nòdola V. E., V. T. 703 Nogàro V. E. 802 Noid Abr. 1036 Noitaröla Lomb. 704 Nona Piem. 236 Nonna 553, 913 Nonnotto 362, 685 Nonnotto 362, 685
Nono V. E. 1407
Notal V. E., Em., Tosc.
703, 704, 705
Notla V. E., Em., Mar.,
Umb. 703, 704, 705
Notla Tosc. 705
Notal V. E. 703
Notal V. E. 703
Notal V. G., V. E., V.
T., Mar. 702, 703, 705
Notala V. E., V. T. 703
Notala V. E., V. E. 702
Notala V. T. 703
Notala V. T. 703
Notala V. T. 703
Notala V. T. 703 Nottelo Abr. 706 Nottera Camp. 706 Nottevéglia Čamp., Bas. 720, 721 Nottglia Abr. 708 Nottia Laz. 706 Nottice Abr. 706 Notti-gigliula Cal. 721 Nottija Abr. 706 Nòtti-rìghiula Cal. 721 Nottla Laz. 706 Nottlo Umb. 706 Nottoja Abr. 706 Nottola 1369 Nottola Tosc., Mar., Laz., Abr. 705, 706 Nottolèlla Umb. 705 Nottolicchia Abr. 706 Nottolo Tosc., Umb. 705, 706, 742 Nottolone 509, 685 Nottolóne Tosc., Umb., Laz. 705, 706, 742 Nôttua Pugl. 706 Nottuglia Laz. 706 Nottuja Abr. 706 Nottula Tosc., Mar., Laz., Abr., Pugl., Cal. 705, 706 Nottulécchia Umb. 705

Notuan de Levante Lig. 1179 Notul V. E. 702 Notulo V. T. 703 Ntrauéttl Pugl. 846 Ntuppatèddu Sic. 159 Ntuppatu Sic. 159 Nuàtta-végghiulu Pugl. Nuàttula Cal. 706 Núcciola Tosc. 1310 Núcciula Laz. 1311 Nucciulella Camp. 1315 Nucciumarèlla Camp. 1315 Nucèrte Abr. 594 Nucèra-cappèl Abr. 1314 Nuciröla Lomb. 704 Nüciröla Lomb. 1369 Nuétla V. E. 703 Nuèttla Camp. 706 « Numenius arquatus » 362, 1103 « Numenius phaeopus» Nuòttla Camp. 706 Nuòtora V. T. 703 Núrssola Tosc. 1310 Nuscèrtula Umb. 592 Nüseröla Lomb. 1306 Nustè Piem. 298 Nútalo Tosc. 705 Nútel V. E. 703 Nutizia Lig. 1407 Nuttuvégghia Bas. 721 Nutt-végghiola Pugl. 720 Nútul V. G., V. E. 702, 703 Núzzola Camp. 1315 "Nyctala tengmalmi" 441 " Nycticorax ardeola " 354 " Nycticorax grisea " 354 « Nycticorax nycticorax » 354, 685, 1191 N'zampàna Sic. 330 Nzénzera Bas. 1202 Nzirro Cal. 1431 Nzureddu Sic. 1283

0a Tosc. 670 OCA 668 Oca V. G., Lomb., Piem., Lig., Nizz., Em., Tosc., Cors., Mar., Sic., Sard. 669, 670, 671, 673

Oca de la név Lomb. 672 Oca granajola 672, 966 Oca marèn-na Em. 672 Ogghialòru Cal. 392 Ocanèl Lomb. 673 Oghèl V. T. 194 Òca ssalvàdega Lomb. Ogu-lùcidu Sard. 1322 671 Ocato V. E. 669 Ocato V. T. 672 "Occa Laz. 398 Öcc de la Madona Lomb. 514 Occhiétti Tosc. 514 Occhio d'oro 927 Occhione 522, 585 Ocèddu Sic. 950 Ocèddu di san Giuvanni Sic. 953 Ocèddu ssan Martinu Sic. 954 Ocèju e malanòtte Cal. 956 Occhione 743 Ocha Lomb, 669 Ochét V. T., Lomb. 669, 670 Ochéta 669 Ochéta Piem. 673 Ochéta 'd mar Piem. 673 Ochéto 669 Ochétta Lomb. 672 Ochin Lomb., Lig. 670, Opilione 538 673 Ochja V. T. 669 Oci da bogón 138 Ocièju 'i nôtte Cal. 956 Ocio Tosc. 670 Ociobuin 316, 317 Ocio de bó 1167 Ocio de la Madona 1302 Ocio d'òro 534, 1141, 1191 Ocio d'òro gròsso 534 Oci-stupi 266 Oco 669 Oco V. E., V. T., Lomb., Lig. 669, 670 Oco marin 672, 966 Ocun Lomb. 672 Odóndra V. T. 888 "Oecanthus pellucens" « Oedicnemus crepitans » 585 « Oedicnemus mus » 585 Oelée Piem. 1270 « Oenophtira pilleria-

na » 550

918, 919

"Oestrus bovis " 72, 312,

« Oestrus equi » 311 Oga Cors. 670 Oi Pulg. 314 « Oidemia fusca » 966 Oje Piem. 949 [Ójé] Sav. 948 Ojèll di notte Abr. 955 Ojèllu de ssant Martin Lig. 957 Ola 498 Ola del Ssignór 498 Olivéta 498, 511 Oloturie 1283 Olzèl V. T. 948 Ombricio Mar. 215 Ombrico Tosc. 214 Ombricolo Tosc. 214 Ombrigo Lig. 214 Onbriff Em. 214 Onfrigia Piem. 213 «Onicogomphus forcipatus » 393 Onola 1229 "Oniscus asellus" 778 "Oniscus murarius" Operaja Sic. 1148 Operajo Abr. 1147 Opula Lomb. 605 Orbaról 266, 394 Orbaróla V. T. 267 Orbesin, -a 266, 979 Orbesin, -a V. T., Lomb. 267, 268 Orbesina V. E. 266, 267 Orbesióla V. E. 267 Orbesóla 498, 508 Orbettino 73, 266, 978 Orbin 266 Orbisigola 266 Orbisin V. G. 266 Orbisöla Lomb. 268, 1341 Orbissóla V. T. 267 Orbissöla Lomb. 268 Orbola V. E. 266 Orbsein Em. 268 Orbsin Lomb. 268 oediene- Orbu-canàsiu Sic. 943 "Orchestia bottae » 1090 « Orchestia cavimana » 1090 Orco marino 966, 1181 Ordsèla Em. 591 Ordeselón Em. 611

Oreliana Lomb. 1270 Oreyére Piem. 1270 Organéto 1172 Oriö Lomb. 1341 Oriöl Piem. 805 Orlicón 585 Ormasi Lomb. 978 Ormisö Lomb. 991 Orologio della morte 337, 1372 Orpina Lig. 1280 Orsèl da la nòce Lomb. Orssola V. T. 1282 Orssolàna Lomb. 303 Ortolàm V. T. 1178, 1179 Ortolàn 1121, 1178 Ortolàna V. T. 1180 Ortolàn bianco 1179 Ortolàn de Dalmàssia 1179 Ortolan de la néve 1179 Ortolàn de la nôtt V. T. Ozzunuto Pugl. 836 Ortolan de montagna Pa Piem., Sard. 675. V. E. 1179 Ortolàn de Trieste V. E. 1179 Ortolan griso 1179 Ortolanin Lomb. 1178 ORTOLANO 1177 Ortolano 1121, 1178 Paciaciàc 700
Ortolàn zalo V. E. 1179 Pàcia-strunss Piem.
Ortulàn Mar. 1179
Ortulàno V. T. 1179 Pa' di péss Lomb. 13 "Ortygometra parva" "Ortygometra pusilla" 387 [Orugo] Lingd. 303 "Orychtes nasicornis" 317 « Oscinis frit » 657 Osèl 947 Osèl V. G., V. T., Lomb., Piem., Em. 947, 948, 949 Oselét dal bosk V. E. Osèl de la Madona 494 Osèl de la Madona Piem. 953 Osèl de la nôce Piem. Osèl de la nott V. T. 954 Osèl de malauguri V. T. 954 Osèl d'oro V. G. 1198 Oselina V. T. 468 Osèl-levrôt Piem. 585

E. 953 Oserolù V. T. 610 Osel ssórs V. T. 954 Osertola 587 Oslén dla Madona Em. 953 Ossiuri 976 Ossòti 393 Ostregara 1162 Otarda 917 "Otis tarda" 917 « Otis tetrax » 496, 917 [Oujé] Sav. 949 Ov di bôtt Mar. 299 Ovi de moscón 350 Oxèllu Lig. 949 «Oxyuris vermicularis » 80 [Ové] Sav. 948 Ozzóne Abr. 328 1033 [*Pàa*] Vall. 675 *Päaj* Sic. 676 Pabesittu Sard. 475 Pàbi Piem. 179 Pacèdd Pugl. 794, 1009 Pa' di péss Lomb. 1380 Paddòtl Pugl. 791 Paddòttola Cal. 1237 Paddòttula Cal., Sic. 792, 1237 Pàddula Bas. 749 Padèla V. T. 295 Padelina Lomb. 295 Padellina Tosc. 995 Padrefondicu Pugl. 942 Paé V. E. 1062 Paél V. T. 454, 478 Paén V. T. 454 Paéta 527 Paéta V. T. 915, 917 Paétuja V. E. 452 Pagaröla Lomb. 1395 Paghenésse Pugl. 675 Pàgina V. T. 1029 Pagliònica Camp. 484 Pagnòla Piem. 1397 Pegògiu Piem. 693 Pagóne Tosc., Cors. 675 Pagonène Pugl. 675 Pàgu Sic. 676 Pagummèlla Cal. 446

Osèlo V. E. 947

Pagunissa Sic. 676 Osèlo de la Madona V. Pài 527 Pài V. E. 915 Pai V. T. 1035 Paige V. T. 1035 Paigia V. E. 453 Paigna Grig. 1030 Paiga V. E. 453 Pàina V. T. 1029 Paipastràl Tosc. 713 Pàit V. T. 915 Paja V. E. 1035 Pàje 1010 Pajéta d'or Lomb. 1349 Pajòla Piem. 485 Pajottola Cal. 1237 Paju Sic. 676 " Palaemonetes varians » 538 « Palaemon lacustris » « Palaemon squilla » Palâmm Pugl. 445 Palàmm Pugl. 476 Palammèlla Camp. 476 Palàuna Sic. 443 Palàusa Lomb. 552 Palèja Cal. 300 Palemmèlla Abr. 444 Palimm Bas. 443 Palimmèd Bas. 446 Palimmèll Abr. 444 Palinculo 138, 925, 1159, 1186 Palinculo (Zigena) Tosc. 1403 Palitta Sic. 296 Pallòcca Laz. 791 Pallotl Pugl. 792 Pallòttela-mmèrda Abr. 1131 Pallòttola-mmèrda 'Camp. 1131 Pallottolàru Cal. 1132 Pallòttula Camp. 1131 Palluccia Sic. 792 Palmajóla Mar. 507 Palméla Tosc. 1033 [Palóma] Sp. 953 Palómba V. T., Mar., Abr., Camp., Pugl. 443, 444, 445, 447 Palombèlla Laz., Abr. 444, 450 « Palomena prasina » 429 « Palomena viridissima » 432 [Palométa] Sp. 953

Palómm Pugl. 449 alómma Laz., Abr., Camp., Pugl., Bas. Palómma 443, 444, 445, 476 Palómma d'a Maronna Camp. 449 Palémma di campissànte Bas. 985 Palómma d'òra Bas. 486 Palómma d' ssant'Antònio Camp. 449 Palómma re bon augùrio Camp. 447 Palommèdda Abr. 450 Palommèlla Laz., Camp. 443, 449, 450 Palommèlla della casa Camp. 450 Palommèlla de ssan Nicòla Cal. 449 Palommèlla 'e ssant' Antuòno Camp. 447 Palómp Pugl. 445 Palpa V. T. 454 Palpaglina Sic. 462 Palpastrèl Em. 712 Palpógna Lomb., Em. 1434, 1436 Palpógna d'òro Lomb. 1197 Paltegàn V. T. 860 Palumbèdda Cal., Sic. Palumbèdda ru Ssignuri Sic. 449 Palumbèddha Pugl. 445 Palumbèddha 'e ssant' Antòna Cal. 447 Palumbèddola Cal. 446 Palumbèja Cal. 446 Palumbina Cal. 484 Palùmbu Sic. 443 Palumma Camp., Abr., Cal., Sic. 443, 445, 446, 448 Palumme Pugl. 443 Palummèdd Pugl. 445 Palummèdda Camp., Pugl., Bas., Cal., Sic. 446, 449 Palummèdda de ssante Panaròla Sic. 1383 Nicòla Abr. 449 Palummèdda de ssantu Antuninu Sic. 449 Palummèdda di la fava Panarot 1381 Sic. 450 Palummèdda di furménto Sic. 450 Palummèdda di ssant' Antuninu Sic. 447

Palummèdda du Ssignuri Sic. 487 Palummèdda ru Ssignuri Sic. 449 Palummèddh liènt Pugl. 485 Palummèlla Abr., Camp., Pugl., 444, 445, 446, 484 Cal. Palummèlla fumata Camp. 451 Palummèlla monacella Camp. 451 Palummèlla r'acqua Camp. 476 Palummèlla róssa Camp. 449 Palummèlla veràce Camp. 451 Palummièllo Cal. 446 Palummóne Camp. 476 Palùsce Abr. 116 Paluscine Pugl. 117 Paluzina Tosc. 1213 Pammarróne Cal. 118 Pampalia Cal. 1320 Pampalij Cal. 472 Pampaluel V. T. 1395 Pampo Camp. 116 Pampógna 414 Pampògna V. T., Em. 1434, 1436 Pampógna Lomb. 1434 Pampugna d'or Lomb. 1197 Pan V. E. 1394 Panàda Lomb. 1380 Pàna de le àe Lomb. 1030 Panairòra Lomb. 1395 Panajöda Lomb. 1396 Panajoét Lomb. 1381 Panajola Tosc., Umb. 1380, 1383 Panàle Sard. 1033 Panalòru Sic. 1383 Panaràss Em. 1383 Panaraszo V. E. 1381 Panarèina Em. 1380, 1381 Panarón Lomb., V. E., Em. 1381, 1382 Panaròce Lomb. 1381 Panaròt Lomb., Em. 1134, 1381, 1382 Panaròt Lomb. 1393 Panaròt 'd lach Lomb. 1394

Panarotin da casa 89 Panaròto 1186, 1381, 1393, 1394 Panaròto d'aqua 1186 Panaròtolo 286 Panarun Lomb., Piem. 1382 Panaté Piem. 1382 Panatér Em. 1127, 1393 Panatéra Piem. 1382 [Panatiera] Prov. 1382 Panattéra Camp. 1397 Panattiéra Umb. 1383 Panavel Piem. 1397 Panavòla Piem. 1397 Pan bagnà 1380 Pan da pésse 1380 Pan de mél Lomb. 1030 Pan di miéle Tosc. 1033 " Pandion haliaetus" Pandòra Lomb. 1395 Pandùli V. E. 1394 **PANE 1378** Pane 1029 Pane V. E., V. T., Lomb, 1029, 1030 Paneccàsa Camp. 1380 Pane de céra Abr. 1033 Pane de s'ape Sard. 1033 Pane-e-casiello Camp. 1397 Paneguröla Lomb. 1396 Panel Piem. 1031 Panéra Piem. 1382 Paneròcc Lomb. 1381 Paneröla Lomb. 1396 Paneròt Lomb. 1381, Paneròtola Lomb. 1382 Panettiere Tosc. 1381 Panétto Umb. 1033 Panettùn Piem. 1127 Panevèl V. T., Lomb. 1394, 1396 Pangàna V. T. 860 Pania Cal. 1034 Panigairòra Piem. 1397 Panigaröla Lomb., Em. 1395, 1396, 1397 Panighiröla Lomb, 1396 Panigòla Piem. 1397 Panigòra Lomb. 1396 Panigròla Piem. 1397 Panilòra Lomb. 1395 Paniòla Lomb., 1395, 1396, 1397 Paniòra Lomb. 1395, 1396

Panisciora Lomb. 1396 Papaghinècculu Pugl. Panissòla Lomb. 1396 Panissöra Lomb. 1395 Panna Pugl. 122 Pannaròla Pugl. 122 Pannuccella Camp. 122 Pannûccia Bas. 1202 Pannûf V. E. 1394 Pannûl V. E. 1394 Panoèl V. T., Lomb. 454, 1394, 1396 Panovèl V. T. 454 Panovèl da l'ors V. T. Pans-nous V. E. 1394 Pantagàna Zara, V. G. 860 Pantana 1422 Panteàna V. E. 860 Pantecàna Mar. 861 Pantegàm V. T. 860 Pantegàna 855, 860 Pantegàna V. E., V. Camp. 1405 T., Lomb., Lig. 860 Papa-ràgno Lig. 99 Pantiàn V. E. 860 Paparàt Lomb. 707, Pantigàna V. G., Mar. Papardùni Sic. 673 454, 1396 Panuèla del paradis V. Paparèlle sing. Abr. 671 T. 1209 « Panurus biarmicus » 1172 Pâo V. E., Piem. 88, 91, 180, 675, 915, 1433 Paolènta V. T. 454, 472 Paolina Tosc. 1207 Paóm V. T. 674 Paommèlla Bas. 477 Paón 674 Paon V. E., Lomb. 674 Paonàssa Piem. 676 Paóne Tosc., Cors., Abr., Bas. 675 Paonssin 1371 Paonssina 676 Paonsina Lomb. 676
Paonszina V. E. 676
Paonzèlla Laz. 677
Paonzèna V. T. 676
Paonzina V. E. 676
Paonzinéta V. E. 677 Papaciónge Abr. 116 Papaddina Cal. 485 Papa-figo 99 Papagà de mar V. E. Papaggiònica Pugl. 483 Papagghiétta Cal. 477 Papaghiétta Cal. 462

717 Papai Cal. 117 Papalèu Sic. 88, 1194 Papalocce Abr. 116 Papalòccio Cors. 116 [Papalóla] Sp. 952 Papalùa Lig. 458 Papalùscio Pugl. 117 Papaluòsie Abr. 116 Papa-mèrda Piem. 1129 Pàpa-moschin V. E. 99, 644 Papa-muschittu Sard. Pàpa-muscio Pugl. 125 Papanèla Piem. 1436 Papanzicu Sic. 1099 Papanzo Tosc. 1436 Pàpara Camp., Cal. Pàpara-capòcchia Paparat Lomb. 707, 863 Paparèdda Sic. 673 Panuèl V. T., Lomb. Paparèlla Mar., Camp. 460, 673 Paparièllo Camp. 671 Paparin V. T. 454 Paparina Nizz. 116 Pàparo Mar. 671 Paparómmo Bas. 117 Paparòsce Abr. 116 Paparòto 286 Paparróne Bas., Cal. 117 Pàparu Sic. 671 Paparuje Abr. 116 Papastrèl Lomb., Em., Tosc. 712, 713 Papastrèllo Tosc. 713 Papatàas Lomb., Piem. 98 Papatàsi 97, 645 Papatasma V. G. 97 Papatórno Cal. 171 [Papau] Sp. 709 Papavèni Cal. 171 Papazzàna russa Sic. 1215 Papazzana Sic. 178 Pàpa-zicula Sic. 412 Pape Camp. 1437 Papècia Tosc. 459 Papecióne Tosc. 459 [Pane de san Juan] Sp. 1157

Pape-fig V. E. 99 Pape-furmiis V. E. 99 Papella Mar. 460 Pape-moschin Sard. 99 Papèola Mar. 460 Pàpera Tosc., Mar., Abr., Camp., Pugl., Sard. 670, 671 Pàpere sing, Abr. 671 Paperèlla Pugl. 671 Papero Tosc. 670 Papetàs V. E. 97 Papi Sic. 531, 916 Papilio de nocte Sard. 481 « Papilio machaon » 468, 526 " Papilio podalirius » Papilo Piem. 458 Pàpira Sic. 671
[Papiùla] Sav. 487
[Papivole] Fr. 509
[Papiya] Fr., Vall. 953 Papocella Abr. 474 [Papo de san Jouan] Fr. 1429 Pàpol Pugl. 117 Pàpola Mar. 460 [Papolòt] Sp. 952 Papón Abr. 1391 Papóne Pugl. 117 Papòsca Cal. 1391 Pappa-bobbòi Sard. 99 Pappacàsu Sard. 470 Pappa-céci Camp. 96 Pappàci Camp. 98 Pàppaci Camp. 116 Pappaciell' Camp. 98 Pappa-ciùscu Sic. 99 Pappa-durme Abr. 99 Pappa-formiga Sard. 99 Pappagallu Sard. 470 Pappajàddu Sic. 462 Pappalèo Camp. 116 Pappalóngg Pugl. 117 Pappa-lùa Sard. 99 Pappaluscio Bas. 117 Pappa-màcio Camp. Pappa-mèrda Lig., Camp. 1129, 1131 Pappa-mósca Pugl. 99 Pappa-mosche Lig., Camp. 96, 99 Pappa-musca Sard. 99 Pappa-muscas Sard. 96 Pappapàni Sic. 1383 Pappa-pilledas Sard. 97, 1298

Pappa-pizza Sard. 97, Parpagène Sard. 463 1283, 1298 Pappapulóna Camp. 116 Papparace Camp. 98 Papparàngiu Sard. 118 Papparòtto Sard. 707 Papparóttu panza nièdda Sard. 744 Pappataci 97, 645, 1066 Pappataju Lig. 98 Pappice Camp., Bas. 96, 117 Pappici Cal. 117 Pappilli Bas. 96 Pappilusciu Pugl. 117 Pappl et ssand' Andò-nio Bas. 794 Pappo Bas., Cal. 117 Pappoce Camp. 98 Pàppolo Camp. 96 Pappòlcio Camp. 116 Pappulàgna Camp. 116, Pàppulo Bas. 117 

 Papputàna (Camp.)
 117
 Parpàja Lomb., Piem.,

 Pàpra Abr. 671
 Em., Tosc. 455, 456,

 Papùce Abr. 223
 458, 459

 Papiece Abr. 223 Papurina Lig. 84, 1391 Paputtu Abr. 96, 178 Papuzza Cal., Sic. 178, 1215 Papuzzàna Sic. 178 Papuzzèdda Sic. 1215 Papuzzu Cal. 98 Para-balòte V. T. 1130 Paradisiu Em. 1213 Paraustule Camp. 383 Parc Sic. 767 [Parciorol] Sav. 1270 Pare 1019 [Parianna] Sav. 428 Pariròra Lomb. 1395 Parissóla molinéra V. T. 1174 Parissòra Lomb. 1341 Parmiròra Lomb. 1395 Parnigròla Piem. 1396 Parnirol Lomb, 1395 Parniròra Lomb. 1396 Parnissòra Lomb. 1341 Paròcchia Lig. 384 Parolòt V. T. 1126 Parón d'aqua V. G. Paròtula Camp. 474 Parpaddita Sic. 481 Parpadlònna Em. 483 Parpaèl Lomb. 480 Parpà fémena Lomb.

Parpaghiétta Cal. 462 Parpagghiùni Sic. 462, 483 Parpagghiùni ri ssant' Antuninu Sic. 1222 Parpagghiùni ssiccu, non siccu Sic. 477 Parpàgia Lig. 458 Parpagióla V. E. 478 Parpagión Tosc. 480 Parpagiun Lig. 458, 480 Parpaggionica Pugl. 483 Parpaglian Sic. 462 Parpagliàsse Lig. 458 Parpagliolo Piem. 487 Parpaglióne Tosc. 480 Parpaglióra Lig. 458 Parpagliùni Sic. 462, 477 Parpài Lomb. 455 Parpaillun Piem. 457 Parpain Piem. 457 Parpàj Lomb. 478 Parpaja dal fulsel Em. 477 Parpajèla Lomb., Tosc. 455, 459 Parpajèn Em. 483, 484 Parpajéta che fa cèu Lig. 485 Parpajétta Lig. 458 Parpa)in Piem. 484 Parpajól Em. 487 Parpajóla Lomb. 455, Parpajöla Lomb., Parpajón 480, 677 Parpajón Piem., Tosc. 457, 476, 480 Parpajón da j òcc Em. 477 Parpajón dal lôtt Em. 1221 Parpajón mas-c Em. 477 Parpajóra Lig. 458 Parpajöra Piem. 457 [Parpajòro] Prov. 488 Parpajòt Em. 484 Parpajota Piem. 485 [Parpajoun] Prov. 458 Passariddh da nott Parpaju Nizz. 458 Parpajun Lomb., Piem. 457, 483

Parpàla Lomb. 455 Parpàla d' fög Piem. 485 Parpalèn Piem. 457 [Parpalhoun del diable Prov. 480 Parpaglio Sard. 463 Parpaljò Sard. 480 Parpalljun Piem. 457 Parpallun Piem. 480 [Parpalòlu] Fr. 952 Parpalùn Piem., Pugl. 457, 461 Parpavéja Lomb. 455 Parpègula Mar. 460 Parpèla da Madona Lig. 488 [Parpelión] Sav. 489 Parpelléta Lig. 458 Parpellétta per «Girino» Lig. 298 [Parpelòl] Fr. 952 Parpàra Lomb. 455 Parparài Lomb, 455 Parparèja Lomb. 455 Parpastrèl Em., Tosc. 712, 713 Parpiliùn Piem. 457 Parpolàta Piem. 457 Parrinèddu Sic. 1188 Parrinu Sic. 1191 [Parsorégli] Vall. 1270 Paruloto 1138 « Parus ater » 1114 « Parus caudatus » 1167 « Parus coeruleus » 1115 Parise Lig. 799 « Parus major » 1164 « Parus palustris » 1142 « Parus pendulinus » Piem., Em. 457, 458, Pascarèlla Camp. 474 Pask V. G. 678 Pasra matèla Em. 1113 Päss Em. 679 Passalitolta Sard. 743 Passaràra 1046 Passara canàra 961 Pàssara canaróla 961 Passara grautina 1440 Pàssara mata 1440 Pàssara montanàra 954 Passara palugana 961 Passara palugara 961 Passari-argia Sard. 743 Passaricchio Pugl. 470 Pugl. 726 Passari-lante Sard. 743 Pàssari-tòlta Sard. 727 Pàssaru sbìrru Sic. 1194 Pavàl V. T. 453 Passera boscarina Tosc. Pavàla Em. 459 1113 Pavalài V. T. 453 Passera da scés Lomb. 1113 « Passer hispaniolensis » 1194 Passera lagia 954 Passera mata Lomb. 1113 Passera mattugia 1439 « Passer montanus » 1439 Passera sarda 1194 Passera scopajola 1113 Passera sepajola Tosc. 1113 « Passer silvertris » 954 Passiritròta Sard. 743 Pàssula-tòlta Sard. 727 Pastór V. E. 1407 Pastorèla V. G., V. T., Lomb. 1105, 1106 Pastorèle grise sing. V. T. 1105 Pastorèle zale V. E. Pavèla V. E., V. T. 452, 1104 [Pastureleta] Prov. 1106 Patàda Sard. 159 Patancùlo Tosc. 1405 Patatàra V. T. 1279 [Patavùla] Sav. 487 Pat-catàsc Camp. 1344 Patèja Cal. 472 Pate-patéssa Camp. 1403 Pater Laz. 1019 Paternòstro Laz. 791 Paternostru Lig. 791 Patinabò Piem. 235, 318 Pavoncella 361, 483, 585, Patinèlla Camp. 1210 Patma Lomb. 1030 Patrefòndico Pugl. 942 Patrasonne Abr. 1144 Patrassone Abr. 1144 Pattioccèdda Sard. 1388 Pàu Piem., Nizz., Sic. 675, 676 Paù Lomb. 674 Pauma-vola] Fr. 509 Pauncèdda Sic. 677 Paune Cal. 675 Paunèddu Sic. 677 Paunièddu Sic. 677 Paunsi Lomb. 676 Pava Camp. 412 Pavaglióne Laz. 461 Pavaja d'aqua Tose. 476 Pàvu Piem., Nizz., Sic. Pedócchie Abr., Pugl. Pavajota Em. 458

Pavàlla Piem. 457 Pavauèl V. T. 1395 Pavarèla Em. 459 Pavarèn V. T. 472 Pavarjòla Piem. 485 Pavé, e Pavée V. E. 452 Pavéa V. G., V. E., V. Tavea V. G., V. E., V. T. 451, 452, 477

Paveàt V. E. 476

Paveàtt V. E. 478

Pavégia V. G., V. E., V. T. 451, 452, 454

Pavégio V. E. 452, 476

Pavégio V. E. 478 Pavéi V. E. 452 Laz. 1015 Pavéja V. E., Lomb. Pecchione giallo 73 452, 455, 476 Pavejólo V. E. 452 Pavejólo V. T. 453 Pavejóna V. E. 476 Pavel V. E., V. T. 453, 1359 453 Pavie V. T., Piem. 454, 476 Pavijula Piem. 458 Pavilo Piem. 458 Pavilula Piem. 458 Pavitula Piem. 458 [Pavlo] Sav. 458 Pavolèina Tosc. 488 [Pàvo] Vall. 675
Pavón V. G., V. E., V.
T., Lomb., Piem.,
Lig., Em. 674, 675
Pavön Em. 675 676, 1163 Pavoncèlla Tosc., Laz., Camp. 676, 677 Pavoncina Mar. 677 PAVONE 674 Pavone Tosc., Mar. 675 Pavone maggiore 334 Pavonia maggiore 1243 Pavón-na Em. 675 Pavóon Lomb. 674 Pavonszin V. E. 676 Pavonzėl V. G., V. T. 676 Pavonzèla V. T., Lomb., Em. 676 Pavonzin V. G., V. E., Lomb. 676 675, 676

Pavùn Lomb., Lig., Em. 674, 675 Pavunèdda Sic. 677 Pavunéssa Lomb, 674 Pavunétto Lig. 676 Pavuni Sic. 676 Pavunzéna Em. 676 Pavunzin Lomb. 676 Pàzine V. T. 1029 Pdòcc Em. 694 Pdòcchie-puddit Pugl. Péar-e-ssal 96 Pecchia Tosc. 1035 Pecchione 79, 274, 332, 662, 665, 926, 1049, 1439 Pecchióne Tosc., Mar., Péccia Umb. 398 Pecciantrò Abr. 191 Pecine Abr. 753 Pècio Piem. 1031 Pèciu Piem. 1031 Pèco V. E. 181 Pecora 360 Pecorèlla della Madonna Laz. 1209 Pecorella di ssan Giovanni Umb. 1209 Pecorèlla di ssant'Antonio Laz. 1209 Pecorella di ssanta Lucia Laz. 1209 Pecorigliu e ssant' Antonio Cal. 1209 Pecorina Tosc. 1209 Pecureddha Pugl. 1209 Pecurèddha te la Madònna Pugl. 1341 Pecurèja chi luci la nòtte Cal. 1341 Pecurèlla Camp., Cal. Peddajéte Pugl. 757 Peddastre Pugl. 746 Pedditre Pugl. 757 Pedecèlle Abr. 698 Pèdem Lomb. 1030 « Pediculus capitis » 690 « Pediculus capponis » 695 « Pediculus gallinae » 695 « Pediculus inguinalis » 684 « Pediculus pubis » 684 « Pedinus glaber » 546

Pedócc Lomb. 692

694, 695

Pedócchie gaddonàzze Abr. 697 Pedòcchio Mar., Abr., Camp. 694 Pedócchio pollino Mar. Pedócchio pollinulo Camp. 697 Pedócio V. G. 697 Pedòcio V. G., V. E. Pedòcio de galine V. G. Pedòclo V. G. 690 Pedòglo V. G. 690 Pedòj V. E. 695 Pedòjo V. T. 691 Pedòli V. E. 690 Pedsäll Em. 698 Pedùcchia Cal. 694 Pedùcchie Abr. 694 Pedùcchie pelline Abr. Peduócchie de le fave Abr. 696 Peduócchie de le ròse Abr. 696 Peduócchie de le galline Abr. 697 Peduògio V. E. 690 Peéle Piem. 295 Pèes-täston Lomb. 683 Pèi Nizz. 679 Pei ssan Peire Lig. 1221 Pèisso Piem. 678 Peisson Piem. 679 [Peissun] Prov. 679 Pèitz Nizz. 679 Pelànda V. G. 123 Pelatón 1115 Pèle-gata V. E. 550 Pelegrin 1145 Pelegrin V. G., V. E. 1348 « Pelias berus » 826 Pélic Piem. 295 Pellicello 577, 697 Pellicello del formaggio 233 Pellisciura Abr. 474 Pellitre Camp. 757 Pèlma V. T., Lomb. 1030 [Pelmél] Sp. 953 « Pelobates fuscus » 285 Pelòcceche Pugl. 475 [Pelouso] Fr. 552 Pelósa 549, 552 Pelùsula Laz. 552 Pémce Bas. 424

Pémmece Camp. 423 Pémmice vérde Camp. Penàizo Nizz. 428 Pendolin 1172 Pendolina 1138 Pendolino 1172 [Pendra] Sav. 755 [Penèje] Sav. 427 Peneré Piem. 1382 Pènna Piem. 1031 [Penscigane] Sp. 1100 « Pentatoma grisea » 429 Pentechèna Mar. 861 Penzeràschia Umb. 721 Peoce Lomb. 692 Peòcio V. E. 690, 691, 695 Peòcio dei bròcoli V. E. 695 Peòcio de le piante V. E. 695 Pedcio puin V. E. 696 Peòcio pulin V. E. 696 Pêpacia Tosc. 459 Pepegai] Sp. 952 [Pepejone] Sp. 952 Pepell Camp. 474 Pepelone | Sp. 952 [Pepeő] Sp. 952 Pepestrèll Abr. 714 Pepjin-n Piem. 696 Pèpola V. E. 472 Pepóne Camp. 206 Peppola 1162 Pepstriell Abr. 714 Periana 428 Periàne 428 « Perca fluviatilis » 681 Pèrcia-cquara Cal. 1275 Pèrcia-ssàja Sic. 1275 Perciature Camp. 331 Pérdu piscéddu Sard. « Periplaneta orientalis » 1381 « Perla bicaudata » 1299 [Perlagusti] Fr. 1100 « Perla maxima » 1299 Permigaröla Lomb. Pernice di montagna 494 Perniròra Lomb. 1395 Peròcchio Camp. 694 Peròcchio pullinele Camp. 697 Péro tirete in drè! 399 Perpjin-n Piem. 696 Perpojin Piem. 696 Perpujin Piem. 696

Pèrso Tosc. 682 [Persoréye] Vall. 1270 Pèrssego 681 Pèrta Sard. 1388 Pèrta-pudiga Sard. 1388 Pèrtega 1146 Pèrtga Lomb. 1146 Pertiazzèdda Sard. 1388 Pertiazzu Sard. 173 Perùccio Camp. 916 Perùzola molinàra V. T. 1174 Pésa-capèi 88 Pesaról 468 Pésa-sàssi Tosc. 88 Pésc Mar. 679 Pésca Camp. 1022 [Pescairóon] Ling. 1181 Pescairolla picuna Nizz. 1181 Pescarèll Lomb, 1182 Pescarin Piem. 1183 Pescarö gròs Piem. 1183 Pescaröla Lomb., Em. 1181, 1182, 1183 Pescaröla gròssa Lomb. 1181 Pescarón Piem. 1183 Pescaròt Lomb. 1183 PESCATORE 1180 PESCE 678 Pésce V. T., Cors., Abr., Camp., Pugl. 678, 679 Pësce V. T. 678 Pesce cane Laz. 349 Pesce-capóne Laz. 683 Pesce minuto da friggere 285 Pesce persico 681 Pésce persso Tosc. 682 Pesce san Pietro 1221 Pésce-spin Lomb. 681 Pescétto 337 Pèsch Lomb, 678 Pescheirola Nizz. 1181 Pescheirola beretta Nizz. 1181 Péscia Cors. 679 Pesciajola 1143, 1166, 1182, 1300 Pésci d'ègua Sic. 682 Péscio Lig., Tosc. 879 Pescioline ra rane Camp. 683 Pésciu Sard. 679 Pesciulitto Abr. 683 Pésco Tosc. 679 Pskin-négär Lomb. 1182 Pessàta V. T. 297, 680 Pessatèl de le rane V. T. 683 Pessato V. T. 683 Péss V. E., V. T., Lomb., Piem. 678, 679 Pèss Em. 679 Pésse 678 Pésse-cantarèlo V. T. Pésse pèrssego 681 Pésse spin 680 Pessét V. E. 682 Pesséto d'argènto 680 Péss gentil V. T. 680 Pessin Lomb. 683 Pessiòira Piem. 1271 Pésso Piem. 678 [Pèsso] Vall. 678 [Pesson] Sav. 678 Pessot Piem. 680 Péss pèrssach Lomb. 682 Péss pèrssec V. T. 681 Péss pèrssegh Em. 682 Péss pèrssi Piem. 682 Péss persigh Lomb. 681 Péss spin V. T. 681 Pèss spin Lomb. 681 Pést-öcc Lomb. 391 Pésta-quàce Lomb. 1404 Pestaróla V. T. 604 Pestellétto Lig. 295 [Pesu] Prov. 693 Pètan Lomb., Em. 1031 Pètan d'i ave Lomb. Péta-piòci V. T. 698 Péta-tegnöra Lomb. 707 Petécie 687 Pètene 1029 Pèteno 1029 Pèteno V. G. 1029 Pètine V. G. 1029, 1293 Pètine de vipera V. G. 1293 [Petit chat] Fr. 547 Pèto Piem. 427 Petóna Mar. 916 Petóne Abr. 916 Petónsso 1184 « Petromyzon branchialis » 347 « Petromyzon fluviatilis » 347 « Petromyzon planeri » Pèttane Pugl. 1032 Pettanèllo Bas. 1293 Pèttene de cira Pugl. 1032 Pèttina Cal. 1032

Pettine Pugl., Bas. 1031 Pèttn d' mél Pugl. 1031 Pèttino Bas. 1032 Pettirosso 560, 1140, 1374 Petùdda Cal. 472 Petùra Cal. 472 Pètzo Piem. 678 Péu Nizz. 693 Peùgl Piem. 693 Peùi Nizz. 693 Peurét Lomb, 1209 [Pevu] Prov. 693 Pèyss Piem. 679 Peyssûn Piem. 679 Pezeghina V. G. 600 Pezeghiner V. G. 609, Pezeniga V. G. 600 Pezenighèr V. G. 609 Pézzeca-fórk Pugl. 1271 Pezzétta Camp. 1033 Pezzicarolo Abr. 182 « Phalangidae » 538, 1186 « Phalangium opilio » 1186 « Phalangium parietinum » 1186 « Phalena granella » 743 « Phalena pavonia major » 677 « Phalena pavonia minor » 677 « Philanthus apivorus » « Philanthus triangulum » 1009 « Phlebotomum papatasii » 645 « Phlocothrips oleae » 1281 « Pholeus phalangioides » 93 « Phoxinus laevis » 285 « Phryganea » 207 « Phtirius pubis » 684 « Phylloscopus rufus » 317 « Phylloscopus sibilator 317 « Phylloscopus trochilus » 316 « Phylloxera vastatrix » 945 Pi Lomb. 915 Pia-föce Lomb., Em. 1330 1331 Pia-péss Lomb., Em. 1183, 1348 Piàpiastrèl Em. 712

Pia-pulz V. E. 1348 Piàttla Em., Tosc., Mar. 684, 686 Piättla Em. 684 Piatelliàta Camp. 1214 Piàtola 684, 778

Piàtola V. G., V. E.,
V. T., Lomb. 684 Piàtola dei limóni 688 Piàtola de la vigna 688 Piàtole 687 Piatón Em. 684 Piàtula Lomb., Em., Piem. 684 Piàtule sing. V. E. 684 Piattajóne Tosc. 685 Piàttela Umb. 686 Piàttola Piem., Em., Mar., Umb., Tosc. 684, 686 Piattola, per "Blatta" 82, 236, 336, 520, 579, 632, 685, 908, 1108, 1126, 1161, 1165, 1187, 1256, 1370, 1381, 1415 Piattolino Tosc. 688 PIATTONE 683 Piattone 698, 927 Piattóne Tosc. 684, 685 Piàttula Mar., Sard. . 685, 686 Piàu Piem. 693 Pibia Sard. 1216 Pibiòla Sard. 508 Pibirinu Sard. 475 Pibizzirri Sard. 575 Picastrièllo Camp. 714 Picc V. E. 202 Picchio gallétto Tosc. Picchio gallinaccio 497 Picchio murajolo 99. 483, 1177 Picciungilla Abr. 384 Picco Umb. 181 Piccolo pavone 677 Picchio rosso 527 Picchiotto 700 Picchio verde 497 Pice-cùi V. E. 1348 Picèniga V. G. 600 Pichétto Lig. 309 Pichirèdd Bas. 171 Picio V. G. 298 Picio de la rana V. T. 290 Picia-rana V. T. 290 Picurèdda Sic. 173 Picurèlla Camp. 1209 Picurzu Lig. 1405

« Picus viridis » 497 Piddotta Sic. 1237 Pidduòttula Sic. 1237 Pidicèddu Sic. 697 Pidiò V. E. 690 Pidizzùni Sic. 752 PIDOCCHIO 689 Pidocchio 276, 1145 Pidocchio Tosc., 'Cors. Pidòcchio d'anciddi Sic. 695 Pidocchio dei polli 695 Pidocchio delle pecore 486 Pidòcchio pollino Tosc., Mar. 696 Pidocchiu Cors., Sic., Sard. 694 Pidòcciu Sard. 694 Pidòcio V. G., V. E. 690 Pidòcio polin V. G. 696 Pidùcchio Pugl., Bas., Cal. 694 Pidùcchio gallinino Bas. 697 Pidùciu Sic. 694 Piduòcchio Mar. 694 Piédl V. T. 691 Piégg Piem. 693 Piégle V. T. 691 Piègn Lomb. 1030 Pièlj Piem. 693 Pierat Lomb. 863 Pierch Lomb, 764 « Pieris brassicae » 478 Piètent V. E. 1029 Piètin V. E. 1029 Piètin das àas V. E. Piètin di mil V. E. 1029 Pièttina Cal. 1032 Pièttine Bas., Cal. 1032 Pietùla Cal. 472 Piggen Pugl. 753 Pighöggio Lig. 695 Pigliamosche 99, 487, 1117 Piglia-mosche Mar. 124 Pignóla 413 Pigóggi Sard. 694 Pigöggio Lig. 693 Pigosso 527 Pigosso rosso 527 Pigòsso vérde 497 Piìgl Piem. 693 Piit Lomb. 915 Pilàcchiu Sic. 1137 Pilétta Tosc. 1187 Pilissón V. G. 751

Pilistrèllo Tosc. 712. Pillóni Sard. 950 Pillóni annapau Sard. Pillóni de bèranu Sard. Pillóni de santu Martinu Sard. 954 Pillóni de santu Pédru Pinsanèlla Tosc. 1210 Sard. 954 Pillóni de ssu tiàulu Pintuliddhi Pugl. 171 Sard. 956 Pilustrèllo Tosc. 712 Pimici Cal. 424 Pimistrèllo Camp. 714 Pimix de mata Sard. 436 Pimmece Abr.; Camp. 422 Pimmece de campo Abr. 434 Pimmece ro campo Camp. 434 Pimmece ssarvàggia Camp. 434 Pimmece vérde Camp. 434 Pimmecia Camp. 422 Pimmecia 'e campàgna Camp. 434 Pimmecia fetènte Camp. 434 Pimmecia r'èrva Camp. 434 Pimmeciósa Camp. 434 Pimmice Camp., Pugl., Bas., Cal. 422, 424 Pimmice agrieste Camp. 434 Pimmice ri màcchia Camp. 434 Pimmicio agrèsto Bas. 435 Pimmiciu Bas., Cal. 424 Pimmiciu ssarivàggiu Pugl. 435 Pimmiscio Bas. 424 Pimpicia Camp. 423 Pimpicia sservàtica Camp. 435 Pimpinèla V. G. 472, 984, 1210 Pimpinèlla Laz. 1212 Pimpistrèllo Tosc. 713 Pina Lomb. 915 Pinastrèllo Tosc. 713 Pindiriscia Mar. 1437 Pinnalòra Pugl. 466, 475

Pinni Sard. 425

Pinnicio Bas. 494 Pinnighe Sard. 425 Pinnighe areste Sard. 436 Pinniripula Cal. 718 Pinnisci Sard. 425 Pinnisci Sard. 425 Pinnulina Cal. 475 Pintilìscia Mar. 1437 Pinza V. E. 1033 Pinzo Tosc. 189 Piò Piem. 693 Piöce Lomb., Em. 692, 695 Piöcc da fava Em. 695 Piöcc di can Em. 697 Piöce dle röse Lomb. 695 Piòcch Em. 746 Piöce pulèen Lomb. 696 Piöcc pollèin Em. 696 Piöce pölì Lomb. 696 Pióce pulèn Em. 696 Piòcel V. T. 691 Piocér V. T. 699 Piòchiel V. T. 691 Piòci 695 Piòci de le piante 561 Piòcio 690, 695 Piòcio V. E., V. T. 691 Piòcio de le fave V. E. 695 Piòcio de le galine 695 Piòcio de le piante 695 Piòcio puìn 696 Piòcio pulzin V. E. 696 Piociós V. T. 698 Piociósa V. T. 698 Piögg Lomb., Piem. 692, Piöggiu Piem., Lig. 693 Pioghéddu Sard. 689 Piógu Sard. 694 Piógu ladu Sard. 688, 698 Piógu Piógu puddinu Sard. Piògio V. E. 690 Piombèn Em. 700 Piombi Lomb. 700 Piombin 699 Piombin V. G., V. E., V. T., Piem., Lomb. 699, 700, 701 Piombinello Tosc. 700 PIOMBINO 699 Piombino 953 Piambino Tosc. 700 Pionbina Piem. 701 Pionbón Lomb. 701

Piónssa 1179 Piónssa smajardada « Piophila casei » 208 Piòto V. E. 915 Piòu Piem. 693 Piovana Lomb. 898 Piovanello 1181 Piovanello nano 1181 Piovanello pancia nera Piovanello pancia rossa Piovàn-na Piem. 903 Pipastrèll Em. 712 Pipastrèllo Tosc. 713 Pipjin-n Piem. 696 Pió Lomb. 1391 [Pipina] Sav. 748 [Pipio] ant. 1. 529 Pipirinu Sard. 475 Pipistred Tosc. 712 Pipistrèddh Pugl. 716 Pipistréddu Sard. 717 Pipistrèglie Abr., Čamp. 714 Pipistrėgliu Laz. 714 Pipistrėij Abr. 714 Pipistrèje Abr. 714 Pipistrèju Cal. 717
Pipistrèl Za., V. T.,
Tosc., Mar., Abr. 711,
712, 713, 714
Pipistrèll Em. 712 Pipistrèlle Abr. 714 Pipistrèlo V. G., Lig. 711, 712 PIPISTRELLO 701 Pipistrello 394, 480, 495, 554, 688, 862, 892, 909, 712, 714 Pipistrèo Lig. 712 Pipistriell Pugl. 716 Pipistrièlle Camp. 714, 1463 Pipistrièllo Cal. 717 Pipistriiddh Pugl. 716 Pipistrill Pugl. 716 Pipóna 496 Pipparóttu Sard. 707 [Pira, -o] Fr. 672 Pirciddizz de l'urt Bas. 796

Piròca Cal. 1352

Piròcchiu Sic. 694 Piro-piro boschereccio Piro-piro culbianco 400 Piro-piro piccolo 1194 [Pirvole] Fr. 509 Pisanèlla Tosc. 1210 Piscadóri Sard. 1181 Piscaréddu Sard. 680 Piscatùri Sic. 1182 Pisce Pugl. 679 Pische Sard. 679 Pisci Sic., Sard. 679 Pisciaca Piem. 298 Piscia-còzza Sic. 256 Pisciandér Pugl. 474 Piscia-fui Sard. 1272 Piscicantannu Sic. 682 Pisci-cantànti Sic. 682 Pisci ci canta Pugl. 682 Piscietillo Camp. 683 Pisci-ncantànno Sic. 682 Piscirillo ra maraòttla Camp. 683 Piscisgéddu Sard. 680 Pisci ssan Pieri Sic. 1221 Piscitèddu Sic. 680 Piscitèllo Sic. 683 Piscitièllo Camp. 683 Pisciùddo Pugl. 680 Pisciu di cónca Camp. 683 Piscu Pugl. 679 Piscuricchie Abr. 728 Piscurinàtu Abr. 728 Pisginéddu Sard. 730 Pisigòrra Sard. 412 Pispola 1242 Pissa-cagna V. E. 249 Pissacan 250, 1111 954. 1179, 1419 Pissacan 250, 1111 Pipistrèllo Tosc., Umb. Pissacann, non Pisa-Lomb. 250 Pissa-fög Lomb. 1330 Pipistrièddhe Pugl. 716 Pissa-gucc Piem. 1224 Pissa 'n fontàna V. G. 1400 [Pissa-rata] Prov. 867 Pissaròla Piem. 1295 Pissassàle Cal. 1438 Pistassàle Laz. 1404 Pistéllus Sard. 717 Pistiggióne Sard. 193 Pistolón Piem. 1404 Pistûn Piem., Lig. 1404 Pisza-lumin V. G. 1337 [Pirèt] Fr. 672 Piszegón 608 Piriól V. E. 205 Piszegonér 6 Pirlaràt Lomb. 707, 863 Pit Em. 916 Piszegón 609 Piszegonér 609 Pita V. E., V. T., Lomb.

490, 522, 748, 916, 917 [Pita-bola] Sp. 953 Pitacòcca V. E. 1433 Pita-góla V. T. 918 Pita grotóna V. E. 917 Pitarèla V. E. 522, 747 Pitarèla del Ssignór V. E. 522 Pitaro 560 Pitaróla 522 Pitàsce di chile ca lùs V. E. 521 Piti-pinéssa Camp. 1403 Pitinguni Cal. 1353 Pitiriòlo Sard. 1438 Pit mergón Em. 917 Pito, -a 527, 529, 915 Pito V. E., Piem. 915 Pitòjo Bas. 1239 ? Pitóm V. T. 1070 Pitón V. E., Em. 915, 916 Pitóna V. E. 915 Pitonéta V. E. 917 Pitóola del paradis V. T. 918 Pitoro Tosc. 522 Pitòta V. T. 499, 748, 918 Pitta Tosc., Cal. 492, 916, 1034 Pitta da méle Bas. 1033 Pittèddha Cal. 1034 Pitte e mèle Cal. 1033 Pittèja Cal. 1034 Pitti)nia 'Cal. 1041 Pittine du mèl Bas. 1032 Pittuòjo Bas. 1239 Pitu Piem. 915 Pituójo Bas. 799 Pitusséte de la Madona V. E. 918 Pitùsu Cal. 799 Più Piem., [Sav.] 692 Piùcchju Laz. 694 Piùgh Lomb. 692 Piugiat Lomb. 698 Piumbèn Em. 700 Piumbì Lomb. 700 Piumbin Lomb., 700 Piuògg Sic. 694 Pivaro 1371 Pivaro rosséto 1371 Piviér 1371 Piviere 1371 Piviere tortolino 1371 Piza-föc Lomb. 1330 Pizegagnèr V. G. 609,

Pizèghina V. G. 300 Pizóni d'jerru Sard. 957 Piza Abr. 183 Pizza Laz. 1033 Pizzacàra Em. 363 Pizza de le lape Camp. 1033 Pizza-föc Piem. 1330 Pizzangrillo Laz. 579 Pizzcandiéd Pugl. 1136 Pizze de méle Pugl. 1033 Pizzeca-formica Camp. 223 Pizzek Pugl. 183 Pizzkil Abr. 183 Pizzica-culu Cal., Sic. 1272 Pizzica-fórce Pugl. 1083 Pizzica-fuèrfici Pugl. Pizzica-fuórfe Pugl. 1083 Pizzica-madonne Cal. 1272 Pizzicamuno Abr. 182 Pizzicaturo Abr. 182 Pizzicament Pugl. 1271 Pizzica-minni Cal. 1272 Pizzico de le api Umb. Pizzigòrra Sard. 412 Pizzikèt Abr. 182 Pizzo Camp. 192 Pizzóni di santu Juan-ni Sard. 952 Pizzucul Camp. 192 Pizzulo Bas. 183 Pjungiùn Piem. 701 Plàtulo V. T. 685 « Platycerus cervus » « Platycnemis pennipes » 394 « Platydactilus mauritanicus » 910 « Platypus » 91 « Plegadis falcinellus » 362, 496, 630 Pléna Em. 751 Plicia-plàcia Lomb. 472 Plögiat Lomb. 698 Plöl Lomb. 692 Plombin V. E. 700 Pluigl Lomb. 692 Pluogl Lomb. 691 Pluógl da pans Lomb. 698 [Pnèse] Sav. 427 Póala Em. 751

Poàna V. T. 758 Poarina Lomb. 1102 Pòccio Laz. 1437 Póddala Camp. 748 Pódda-pódda Pugl. 470, 748 Póddara Bas. 477, 749 Poddastro Abr. 746 Póddele Bas. 749 Póddera Bas. 749 Poddétra Abr. 757 Poddina Bas. 749 Póddhula Pugl. 748 Póddl Pugl. 748 Póddula Camp., Bas. 476, 748, 749 Pódi V. T. 691 « Podiceps cristatus » 71, 366 « Podiceps minor » 700 Pòdis V. T. 427 Podistà 1177 Pódl dla Madòna V. T. 750 Poégia 451 Poégio 394 « Poecile palustris » 1142 Poéja 451, 477 Poéja bianca 478 Poéja canarina 474 Poéja co' le coe 26, 468 Poéja dei bròcoli 478 Poéja de la Madona 474, 526 Poéja paóna 677 Poéja paonssina 677 Poéja róssa 472 Poéja ssitóna 1408 Poejne de la Madona Poéjo 389, 393, 394, 475 Poéjo american 393 Poejóla del gran 478, 743, 1069 Poejóla de la lana 338 Poejóla del ssucaro 335 Poejón 393, 677 Poejoto 477, 478 Poejòto griso 339, 478, 904 Poekariss Nizz. 772 Pögg Lomb. 692 Pógia V. E. 453, 758 Pogiacàro V. E. 758 Pogiàna V. E. 758 Poglàn Lomb. 753 P6i Piem. 693 Pói dii bròcoli Piem.

695

Poillen Piem. 756 Poina del paradis Lomb. 1213 Poinèla V. T. 471 Poj Lomb, 746 Pója 451, 757 Pója V. E., V. T., 453, 758 Pojacara 758 Pója faranna Lomb. 495 Pojan Lomb. 758 Pojana 355, 757

Pojana 451, 757

Pojana V. G., V. T.,
Lomb., Piem., Em., Tosc., Umb., Mar. 758 Pojana da inverno 758 Pojana da ssòca 758 Pojana de val 1156, 1168 Pojàna fratina V. T. Pojàna róssa 350, 1298 Pojane sing. V. E. 758 Pojanèla 451 Pojanèla Lomb, 759 Pojanèla canarina 474 Pojat V. T., Lomb. 746, 752 Pojatèla del paradis V. T. 487 Pojatin Lomb. 753 Poje V. T. 691 Pójo 394, 476 Pól Lomb. 746 Póla V. T., Lomb. 491, 747, 749, 750, 751 Pòla Lomb. 747 Pola d'aqua Piem. 750 Póla-póla Lomb. 750 Póla-póla gula 'n ciél Lomb. 750 Polaster Lomb. 746 Polaster Piem. 746 Polastrèla dela Madòna V. E. 750 Polastro 745 Polàstro V. G., V. E., V. T. 745, 746 [Polatón] Sav. 753 
 Pòlco Tosc. 766

 [Pòle] Vall. 755

 [Polë] Sav. 746

 Polé Piem. 755
 Pölecc Lomb. 427 Poléder Lomb., Piem. 755, 756 Polédre Mar. 756 Polegin V. T. 752 Polèna Piem. 755 Polér 754

Póles Lomb. 427 Polesin V. E. 752 Poléta Piem. 757 Polèzz V. G. 746 Polezzùtt V. E. 752 Poli Lomb. 751 [Poliên] Sav. 755 Polign Lomb. 753 Polim V. T. 752 Polin 751 Polin Lomb. 529, 746, Pôpa amfassàda Lomb. 751 Polina Lomb. 751 Polizón V. G. 751 Pollajo 1046 Pollanca Laz. 746 Póllara Camp., Bas. 465, 749 Pollastra Cal. 747 Tosc., Pollastro Lig., 7 Laz., Camp. 746 Pollèin Em. 751 Póllera Camp., Bas. 476, 47 Polléro Tosc. 756 Pollétra Laz. 756 Pollin Lig. 753 Pollino 484, 696, 751 Pollino Tosc., Laz. 751, Pollitro Camp. 757 POLLO 745 Póllora Bas. 749 Polón Lomb. 751 Polpastrèl Em. 712 Polsèin Em. 753 Polsèn V. E. 752 Pôltru Cors. 756 Pólvar da carói 91 « Polyphilla fullo » 1155 Pölzi V. T. 753 Polzin 754 Póna Lomb, 750 Pòndacu Cal. 941 Póndga Lomb., Em. 861 Póndegh Em. 861 [Ponèsa] Sav. 427 Póngle Em. 188 Pónglo Umb. 189 Pónglu Mar. 189 Pónla Bas. 466 Pónnala Pugl. 465 Ponnulèddha Pugl. 465 Ponnulicchia Pugl. 465 Ponsin 752 Ponsinèla 754 Pónta-mèrda Mar. 1131

Pónte V. E. 186

Jóntec Em. 861 Pontecana Mar. 861 Pontel V. T. 1201 Póntga Lomb. 861 Pontiról 561 Pontiról del formento 81, 1163 Pontiról del riso 81, 344 Ponzegoto 185 Ponzin 754 167 Pöpöstrèllo Abr. 714 Poppolo Abr., Camp. 116 Poppulu Bas. 117 Popre Pugl. 117 Porc Em. 766 Porca Piem. 782 Porcc-lin de ssant'Antòni Mar. 784 Porce Abr. 766 Porcéddu d'India Sard. Porchéto d'India 777 Porceddhùzzo e ssant' Antòna Cal. 787 Porceddhuzzu Cal. 787 Porcejùzzu Cal. 788 Porcejuzzu e terra Cal. 788 Porcèl Lomb. 764 Porcèl d' ssant'Antòni Mar. 784 Porcelète V. E. 795 Porcell V. T., Mar. 763, 766 Porcèlla de ssant'Antonio Mar. 784 Porcelle Em. 766 Porcelletta Laz. 796 ni Pugl. 775 Porcèllo d'India Camp. Porcell-risc Lomb. 771 Porcellino Tosc., Umb. Porcellino d'India 362, 777, 875 Porcellino d'India. Tosc. Porcellino di Sant'Antonio 72, 175, 283, 778, 862, 960, 971, 1110, Ponta Laz. 190 Ponta del cül V. T. 205 Porcellino di ssant' Antonio Tosc., Umb., Laz. 783, 784, 785

Porcellino di terra Tosc. 783 Porcellitto de ssant Antonio Laz. 785 Porcét V. T. 781 Porch Lomb., Em. 764, 765, 771 Porch riss Lomb. 772 Porchin Lomb. 781 Porche Lomb., Abr. 766, 781 Porchéddu Sard. 789 Porchéddu de chentupéis Sard. 789 Porchét V. T., Nizz. 780, 782 Piem., Porchét d'India V. T. 777 Porchéto 778 Porchéto V. G. 779 Porchéto de India V. G. 777 Porchéto de ssan Giovani V. G. 779 Porchéto de ssant'Antonio V. G. 779 Porchéto de tèra 778 Porchéto de tèra V. G. Porchéto risso 771, 778 Porchéto risso V. E. 771. 780 Porchetin V. T. 781 Porcelo de terra Cal. Porchétta Umb., Laz. 784, 796 Porchétt de ssant' Antònie Abr. 795 Porchettèlle de ssant' Antònie Abr. 785 Porchettino Umb., Laz. 784 Porcèllo de ssant'Antò- Porchétto Tosc., Mar. 783, 784 Porchétto de tèra Tosc. Porchétto d'India Lig. Porchétto di ssan Giovanni Abr. 795 Porchétto de ssant'Antoni Mar. 784 Porchétto de ssant'Antonio Laz. 784 Porchétto di ssant'Antonio Umb. 784 Porchétto di ssanta Lucia Umb. 795 Porchétto nano Umb. 784

Porchétto nino Umb. 784 Porslin d'India Lomb. Portamiéle Abr. 1040 Porchettůzzo Laz. 784 Porchitto di ssant'An-tònio Abr. 785 Porcièllo Camp. 766 Porciello de ssan Nicono Camp. 775 Porciello e ssant' Antuòno Camp. 795 Porciglione 172, 497, 701, Porciglione Tosc., Laz. 796, 797, 798 Pòrcio Sic. 767 PORCO 760 Pòrco 761 Pòrco V. G., V. E., V. T., Lig., Tosc., Umb., 'Camp. 761, 763, 765, Pòrco de ssan Martin V. G. 779 Pòrco de ssant' Antònio V. G., Umb. 779, 784 Pòrco d'India V. G. 777 Porcodindio V. G. 777 Pòrco-quarèl 778 Porco risso 771, 778 Porco risso Lomb. 772 Pòrco romano Umb. 784 Porco spin 771 Porco spin V. G., V. E., Lig. 771, 772 Porco spino Lomb., Umb. 771, 772 Pòrc-sanàce Camp. 786 Pòrc-sanàgg Bas. 787 Pórdrela Camp. 748 Poresin Lomb. 753 Pórfeca Camp. 1264 Pòrcu Cors., Laz., Cal., Sic., Sard. 766, 767 Pórcu muntóni Sard. 789 Pòrcu re ssant' Antòni Sic. 788 Pòrcu spèn Lig. 772 Porcuspinu Cors., Sic. [Porquet de crota] Prov. 782 [Porquet de sant'Antoni] Prov. 782 [Porquet dou Bondiù] Prov. 795 Porscèl Lomb. 764 Porselì d'India Lomb. Porsléta Lomb. 796 Porslina Lomb. 796

777Porss Piem. 765 Porssel 761 Porssèl V. G., Lomb. 762, 764, 781 Porssèl de ssant'Anto-nio V. E. 780 Porssèl de tèra V. G. 779 Porssèla 795 Porsselàno V. T. 796 Porsseléta 778 Porseléta V. E. 795 Porsseléta de ssant'Antonio V. E. 780 Porsseléto 761, 778 Porsseléto de la Madòna V. G. 779 Porsselét de ssant' Antoni V. E. 780 Porsseléto de ssant'Antònio V. G. 779 Porsseléto risso V. E. 771, 780 Porsseléto ssarvàrego V. E. 777 Porsselita V. G. 779 Porsselim V. T. 781 Porsselin 778 Porsselin de ssant'An-toni V. T. 781 Porsselin de ssant'Antonio V. E. 780 Porsselin de tèra V. G., V. E. 779, 780 Porsselin d'India 777 Porssèlo 761 Porssèlo V. E. 762, 763 Porsselì de ssant'Anto-ne Lomb. 781 Porsselùt V. G. 779 Porssin V. G. 762 Porssit de ssant'Anto-nio V. E. 780 Porsslèin Piem. 782 Porszèl V. G., V. E. 762, 779 Porszeléta V. G. 779 Porszeléto V. G. 779 Porszeléto riszo 771 Porszeléto ssalváregh V. E. 771 Porszèlo risso V. E. 771 Porszlén Em. 782 Pòrta-bannéra Sic. 1137 Pòrta-fortòna V. G., V. E., V. T., Cal. 1212, 1223, 1296 Pòrta-létere V. G. 1223

Pòrta-nuvèla Piem. 1223 Porta ogghiu o Ssignùri Sic. 1215 Porta-sassi 88 Porta serrata Abr. 793 Portcejét Piem. 765 [Porte-ferme-à-clé] Fr. Portset Piem. 765 Pòra Em. 766 Porzelét V. T. 781 Porzeléta de mar V. E. 796 Porzelét d'India V. E. 777 Porzeléto V. E. 777 Porzelin V. T. 777 Porzell V. T., Em. 764, 765 Porzlèin d'Eindia Em. 778 Porzlén d'Endi Em. 778 Porzléta Em. 796 Porzlin Tosc. 783 Posapiàne Abr. 1145 Posc Sic. 679 Pöss V. T. 678 Postiglión 585 Potasséca 1164 Potinilla Camp. 1210 Pòtola Camp. 1272 Pöton Piem. 427 Pötr Sic. 757 Pouer Piem. 765 [Pouro] Prov. 782 Pòvera-dona Lomb. 1229 Pózla Em. 799 Prade Lomb. 1190 Prampàla Piem. 457 Prampèlla Piem. 457 Prampiùla Piem. 457 Pramplón Em. 1221 Prampöla Piem. 457 « Pratincola rubetra » 1089, 1117 « Pratincola rubicola » 1116 Proedd d' ssand' Andònie Pugl. 775 Preedd d' ssant' Antan Pugl. 775 Proèdde de ssan Vite Pugl. 795 Prcèddu i ssant' Antòniu Pugl. 787 Proceid de ssant' Anton Pugl. 787 Prcelluce di ssant'Antònio Pugl. 787

Prcelluzzi de tèrra Pugl. Préve Piem., Lomb. Preidd Pugl. 787 Preidd de ssand' Andòni Pugl. 776 Preidd de ssant'Andò- Prevost Lomb. 1190 nie Bas. 787 Preidd de 'ssant Vit Pugl. 776 Preille de ssant'Antò- Primpistèllo Tosc. 713 nie Pugl. 775 Preir d' ssant Vit Pugl. 776 Préa-Crist Abr. 983 Preaddio Abr. 983 Prèca-pròghere Sard. Préde Mar. 1191 Prédi V. E. 1190 PREDICATORE 1184 Predicatore Umb., Mar. Predicatur Piem. 1184 Préet Lomb., Piem. 1187, 1189 Préeve Lig. 1191 Pregaddio Tosc. 983 Pregadio 373, 388, 576, 983, 1118, 1119, 1150, 1159, 1203, 1244, 1418 Préga-Madona V. G. 983 Préga 'n ciésa V. G. 983 Prèhe Abr. 1189 Preidéddu Sard. 1191 Prèive Piem. 1190 Prépeüse V. G. 471 Prespón per « Pungiglione » 203 Prèt V. T., Piem. 1188, 1189 Prét Lomb. 1186 Prèta V. T. 1188 Prèt-cirigô Piem. 1190 PRETE 1186 Prète 1186, 1187 Prète Tosc., Cors., Mar., V. G., V. T., V. E. 1186, 1187, 1188, 1189, 1190 Prète che spùssa V. T. Prète da fòsso 1186 Prète mato 1186 Prète ssalvègo 429, 1189 Pretino Tosc. 1191 Pretòzzo Tosc. 1192 Prètta-pudiga Sard. 1388 Prèttas Sard. 1388 Preurissa Sard. 1216

1189, 1190 Prevetariell Camp. 1191 Prévi Piem. 1186 Prévi-cirigû Piem. 1190 Prevôt Piem. 1187 Prigadde Abr. 983 Primiròra Lomb. 1395 Prinnighe Sard. 425 Priógu Sard. 694 « Prionus coriaceus » 744, 1417 Pripistello Tosc. 713 Prise Pugl. 224 Prispolone 522, 1242 Prit-cogô Em. 1190 Pritin Piem. 1190 Prizzicagn Abr. 183 Profondicu Pugl. 942 Propettàru Cal. 1132 Pròspero Abr. 1400 Pruncicarèglio Abr. 1070 Prugaröla Piem. 1341 Prùno Tosc. 205 Psin d'argent Lomb. 680 Pskin-muscà Lomb. 1182 « Psychoda phalenoides » 654 Ptuécchie Pugl. 729 « Ptyelus spumarius » 1420 Pùa 234 Puarc V. G. 761 Puark Nizz. 765 Puarkespė Nizz. 772 Puassù Piem. 679 Pübiàna Piem. 898 Puburèddu Sard. 475 Puccicaglióne Camp. Pucièse V. E. 427. Pucine Abr. 753 Pucinilu Laz. 753 Pucino Tosc. 753 Pucinu Laz. 753 Pucurèlla Camp. 791 [Pu-curt] Prov. 698 Pùdda Cal., Sard. 494, 747 Pùdda arèste Sard. 522 Pùdda campina Sard. Pudda de abba Sard. Pùdda de campu Sard. 496 Pudda de India Sard.

Pudda d'India Sard. Puddassau Pugl. 747 Puddàssu Pugl. 746 Puddasto Bas. 747 Puddédru Sard. 757 Pùddera Sic. 749 Pudderéa Sic. 749 Puddétru Sard. 757 Puddi Cal. 753 Pùddira Sic. 749 Pudditro Pugl., Bas. 757 Pudditru Sic. 757 Puddu Pugl., Sic., Sard. 747 Pudducinu Sic. 753 Pùddu de matu Sard. 497 Puddu di lapi Sic. 747 Puddughinu Sard. 754 Pùddula Cal. 749 Pudduscinu Sic. 754 Pudièse V. E. 427 Pudièse mate V. E. 430 Pudzé] Vall. 948 Puèr] Vall. 764 Püerch Lomb. 764 Puérch de S. Enduene Pugl. 776 Puèrche Pugl. 766 Puèreu Pugl. 767 Püerk Piem. 765 Puèr taisò Piem. 772 Puèrte-fortune V. E. 1296 Pugesa ssalvàdia V. E. 430 Pugino Tosc. 1067 Pugión Abr. 191 Pugnitore Camp. 191 Pugnur Piem. 187 [Puin] Prov. 753 Puina de la Madona Lomb. 1213 Puinar 1046 Puintön Piem, 187 Puise V. E. 798 Pu) Lomb. 746 Pujàn Em. 758 Pujàna V. T., I Em., Mar. 758 Pujér V. G. 755 Pujèri V. E. 755 Pujèse V. E. 427 Lomb., Pujèsia sselvàdie V. E. 430 Pun 394 [Pul] Prov. 746 Pula V. T., Lomb., Piem. 750, 751

Pula del paradis V. T. 750 [Pula de sant Jan] Prov. 751 Pula du bon Diu Nizz. Pülagia Piem. 438 Pulàn V. E. 1407 Pulàri Cal. 757 Pulàstar Lomb. 746 Pulàster Em. 746 Pulàstro Lig. 746 Pulàstru Piem., Lig. Pulàt Piem. 753 Pulcéddu di ssant'Antóni Sard. 789 Pulciajo 1046 Pulcin Mar. 753 Pulcino 522 Pulcinu Cal. 753 Pulé Piem. 751 Pulè Piem. 755 Pulédar Lomb., Em. 755, 756 Pülédar Lomb. 1402 Puléder Lomb., Em. 755, 756 Puledro 754 Pulédro Tosc. 756 Pulégher Piem. 756 Pülegia Piem. 438 Pulèn Piem. 756 Pulène Piem. 755 Puléo Lig. 756 Puléru Lig. 756 Püles Lomb. 427 Pülèsa Piem. 427 Puleséen Lomb. 753 Pulesin V. G. 752 Püles sservaja Piem. 438 Pülèsu Piem. 438 Puletrès Pugl. 757 « Pulex gallinae » 696 Pulgine Abr. 753 [Pulhi-sarpin] Fr. 1404 Pulì Piem. 756 Pulidre Laz. 758 Puligiàna Lig. 751 Pulign Lig. 753 Puligna dal Sségnar Lomb. 750 Puliér V. G., Em. 755, Puliéro V. G., V. E. Pulièse V. E. 427 Puliich Piem, 753

Pulin V. E., Piem.,

Mar., Pugl., 751, 752, Punce Pugl. 192 756, 757 Puncecarealie C Pulina Nizz., Em. 751, Pulina do noss Sségnar Lomb. 750 Pulis V. E. 427 Pulisin V. G. 752 Pulisso V. G. 751 Pulissón V. G. 751 Pulizato V. E. 798 Pulla Grig., Piem., Pugl. 746, 748, 751 Pullam Lomb. 746 Pullarèlla 'Camp. 748 Pullasto Camp., Bas. 746, 747 Pullastra Cal. 747 Pullastre Laz. 746 Pulle Abr. 746 Pullecino Camp. 753 Pullédro Tosc. 756 Pulléro Tosc. 756 Pullétre Abr. 756 Pullétro Camp. 757 Pullin Lig. 753 Pullicinu Sic. 753 Pullidro Cal. 757 Pullitere Abr. 757 Pullitru Laz., Abr., Cal. 756, 757 Pullu Cal. 747 Pùllua Cal. 466 Pulluicchia de ssant' Antonio Cal. 1222 Pullu in la brisca Sic. 747 Pùllula Cal. 468, 471, 747 Pulo Piem. 746 Pulo de sen Djyan Nizz. 751 Pulsàra 1046 Pulsein Lomb. 753 Pulsén Em. 753 Pulsin 752 Pulsin Em. 753 Pulszain Lomb. 753 Puluastro V. G. 745 [Pulun] Prov. 753 Pulusgingh Sic. 753 Pulusg'nètt Sic. 753 « Pulvinaria vitis » 688 Pulzin V. E. 752 Pümas Piem. 419 [Pünaisa] Prov. 428 Pünàs Piem. 799 Pünàsa Piem. 427 Punàsa d'la tèra Piem. 791

Puncecarèglie 'Camp. Puncecarùl Pugl. 192 Puncek Abr. 190 Puncicó Camp. 191 Puncicóne Umb. 189 Puncigghiùni Sic. 192 Puncigliùne Cal. 192 Puncijone Camp. 191 Puncijone Pugl. 192 Puncióni Sard. 193 Punciù Piem. 187 Punciùn Lig. 188 Puncigliùne Cal. 1070 Punci-uòcchi Sic. 392 Punctaruòle Abr. 190 Pundción V. E. 185 Pundijón Abr. 191 Pundrà Piem. 759 Pünèise Piem. 427 [Punèje] Vall., Piem. 427 Pünèje Piem. 427 Punèsa Lig. 428 Pungaréne Tosc. 189 Pùngca-pùngca Camp. 191 Punge Camp. 191 Pungecat Abr. 191 Pungecatùru Camp. 191 Pùngecchie Pugl. 192 Pungecóne Camp. 191 Pungeke Abr., Camp. 190, 191 Pùngg-pùngg 'Camp., Bas. 191, 192 Punghee fue Sard. 1068 Pùngica Abr. 190 Pungicaglione Abr. 190 Pungicarèl Abr. 190 Pungicaróle Camp. 191 Pungicarùlo Abr. 190 Pungicarùnu Cal. 1070 Pungicatore Abr. 190 Pungichiglione Camp. 191 Pungichiliù Abr. 190 Pùngico Pugl. 192 Pungicóne Abr. 190 Pungicuglió Abr. 190 Pungigghióne Pugl. 192 Pungigghiùna Cal. 192 Punciglie Camp. 191 Pungiglione 181, 1284 Pungiglione Tosc., Umb. 188 Pungijóne Abr. 190 Pungillóne Abr. 190 Pungin V. T. 752

Mar. Puntigghiùn Pugl. 192 Pungión Tosc., Puntigiùn Lig. 188 Puntiglión V. G. 185 Pungióne Umb., Abr. Puntiglione Umb., 189, 191 Camp., Bas. 190, 192 Puntirö Lomb. 187 Puntón V. E. 186 Puntóne Tosc. 189 Pungiröö Lomb. 187 Pungi-ssèrpe Tosc. 265 Pungitùre Pugl. 192 Pungituro Camp. 191 Puntru Sic. 757 Pungituru Bas. 192 Puntun Piem, 187 Pungiùn Piem., Lig. 187, 188 Puntura della zanzara Pungizón Lig. 188 Pungolo Tosc., Umb., Punturétt Sic. 193 Camp. 189, 191 Puntùri Cal. 192 Pungle Em., Mar., Puòddula Sic. 749 Puòddula i ssanta Ma-Camp. 188, 191 rina Sic. 488 Puóge V. T. 691 Puòiccu Sic. 767 Punguèlu Umb. 190 Pungulu Camp. 191 Punkl Camp. 191 Punjun Piem. 187 Punnulèddha Pugl. 465 Abr. 785 Puórc e ssant'Antùne Bas. 776 Punsin 752 Punsiggión Lig. 188 Punsión Piem., Lig. Puòrche Laz., Abr. 766 Puòrche de ssant' Antò-187, 188 Punssechión Mar. 189 nio Laz. 785 Puòrche e ssant' Antuò-Punssón Tosc. 189 Punssun Piem. 187 no Camp. 786 Puòrche spine Abr. 772 Punta Umbr., 'Camp., Puòrco Abr., Camp., Sard. 190, 192, 193 Puntaré Tosc. 189 Cal. 766, 767 Puntaròlo Umb., Abr. Puòrco e ssant'Antùne Purchétte de ssant'An190 Camp. 785 dònije Abr. 795
Puntarùga Camp. 192 Puòrco 'rasso Camp. Purchettin Lig. 782 Puntarůl Pugl. 192 Puntarulo Camp. 192 Puorco spino Abr. 772 Punzaròla Camp. 428 Puòrcu Cal. 767 Punzicaróne V. G. 1069 Punziddóni Sard. 193 Puorcu spinu Cal. 772 Puork Nizz. 765 Punzigión Tosc. 189 « Pupa » 234 Pupastrèll Abr. 714 Punziglióne Umb. 190 Pupazzàna di li fàvi Punzin 754 punzin (Avérghe 'l) 754 Sic. 178 Pupistrèllo Abr. 714 Punziù Lig. 188 Puplone Pugl. 117 Punzizul Umb. 189 Puppitrànu Cal. 118 Punzón Lig. 188 Pùppulu Camp. 116 Punzóne Umb. 189 Püpü Piem. 438 Punzù Sard. 193 Pupuréddu Sic. 1215 Punzüccù Lig. 188 Puntejù Nizz. 188 Pupustrèll Abr. 714 Purc Bas. 767 Purcatt d' ssant' Antò-Punteruolo del frumento 81, 336 nie Abr. 785 Punteruolo del grano Purcc-lé Em. 782 249, 1163 Purce-lin Tosc. 783 Punteruolo della vite 99, Pürc d' ssénd'Entònu Pugl. 787 Punteruolo del riso 344 Purce Abr. 766 Purcèddu i ssant'Antò-ni Sic. 788 Punticchióne Umb. 190

Puntiello Laz. 190

Puntigghióne Bas. 192

Purceddùzeu Camp. 786 Purcèl Lomb. 764 [Purcelàna] Prov. 775 Purcèl da tèra Piem. Purcelin de tèra Lomb. Purcèll V. E., V. T. 762, 763 Purcellino e ssant'Antuòno Camp. 786 Purcellitte di ssant' Antònie Abr. 785 Purcelluccio e ssant'Antuòno Camp. 786 Purcellùzze Ĉamp. 778 Purcellùzzo Camp. 786 Purcellùzzu de sant' Antòni Cal. 787 Puòre d' ssant'Antonio Purcennùzzzi d'India Cal. 778 Purche Abr. 766 Purchéddu de ssant' Antoni Sard. 776 Purchén Em. 782 Purchét Piem. 781 Purchét d' ssant'Anto-ni Piem, 781 Purchétt Tosc. 783 Purchettàlle de ssant' Antonie Abr. 785 Purchétto Lig. 782 Purchétto de ssant' Antögnu Lig. 782 Purchéttu Lig. 778 Purchiceddu i ssant' Antòni Sic. 788 Purchi-ciùllo e ssant' Antuòne Camp. 786 Purchin da tèra Piem. 781 Purchin d'Engia Em. 778 Purchin d'India Lig. 778 Purchin d' muraja Em. 783 Purchitt d' ssant' Antònie Abr. 785 Purchitto Laz. 784 Purchittu d' ssant' Antògn Mar. 784 Purchittu di ssant'An-tunùzzu Sic. 776 Purciaddùzzu ri ssant' Antuòniu Sic. 788 Purciddàna Sic. 776

Purcidd ca port l'ugghio a Crist Pugl. 795 Purcidd d'a Madonn Pugl. 795 Purcidd d' ssant'Andù- Purciello ri ssand'An-ne Pugl. 775 duònu Bas. 776 Purcidd de ssant'An-Purciellùcce re ssant' tùn Pugl. 787 Antonie Camp. 775 Purcidd de ssänt Viùt Purcièllu ri ssant' Antò-Pugl. 776 Purcidde de la Madon-Purciellùzzu ri ssant' na Bas. 795 Purcidditta Sic. 776 Purcidd o ssant' Antòni Pugl. 775 Purciddùzzu d'Innia Sic. 778 Purciddùzzu di ssant' Antonio Sic. 776 Purciddùzzo di ssan Vitu Sic. 788 Purciddùz d' ssant' Antoniu Pugl. 775 Purcidduz d' ssant Nicola Pugl. 776 Purciddùzz Pugl. 787 Purciddùzzi ri ssan' An- Purcite di s. Antòni V. tuninu Sic. 788 Purciddùzə ri Issant' An- Purcit ssalvàdi V. E. tuòn Camp. 786 Purcidduzzu Sic. 788 Purcidin Tosc. 783 Purcièdd Pugl. 776 Purcièdd de ssant An-Purcitutt di ssant'An-täne Pugl. 776 toni V. E. 779 Purcièdd de ssant Vèit Purcitutt di tière V. E. Pugl. 776 Purcièddhe Pugl. 796 Purcièdd i ssant' Antuòno Bas. 776 Purcièddo re ssant'Antonio Camp. 775 Purcièddu de ssant' Antoni Camp. 775 Purcieddùzz e ssant' Antonie Bas. 776 Purcièddu re préta Camp. 786 Purcièle Laz. 766 Purcièlle Camp. 330 Purciell e ssant' Antuòno Camp. 775, 786 Purcièlle e ssanta Lucià 'Camp. 795 Purcièlle rra Maronna Camp. 795 Purcièllo di ssan Nicòla Camp. 794

no per « Calabrone » Purk Piem. 765 Camp. 330 Purcièllo e terra Camp. ni Sic. 788 Antoniu Camp. 775 Purciglióne rra Marònna Camp. 795 Purcigliùne e ssante Antònie Camp. 786 Purcigliuòlo Camp. 192 Purcillàna Sic. 776 Purcillùccio Abr. 785 Purcillùzze i ssant'Antone Cal. 776 Purcilluzz i ssant' Antonio Bas. 776 Purcillùzzu i ssant'Antone Cal. 787 Purcita V. E. 780 E. 780 780 774, Purcitt V. E. 762 Purcituce de ssant'Antònie Abr. 785 Purcitutt V. E. 779 780 Purcitutt ssalvadi V. E. 780 Purciùcula Cors. 783 Purciulin Piem. 781 Purciullùzzo e ssant' Antònio Camp. 786 Purciùzzu i ssant' Antòni Cal. 788 Purcôtt de ssant' Antònie Abr. 785 Purc pòrta frtèna Pugl. 776 Purcu Cors., Sic. 766, 767 Purcu ssalvàdi V. E. Purcutèlle d' ssant' Antònie Abr. 785 Purdéddu Sard. 757 [Puri] Prov. 756 Puricièl V. T. 764 Purcièllo e ssant' Antuò- Puricinu Cal. 753

[Purquet de noste Segne] Prov. 795 Purscelin ssalvadik Lomb. 781 Pursché Lomb. 764 Pursè Lomb. 764 Pürsin Em. 753 Purslé d'Endia Piem. 778 Purssè Piem. 765 Purssèl Lomb., Piem. 764, 765 Purssèl da tèra Piem. 781 Pursseléta Nizz., Lig. 469, 774 Purssellun Lig. 775 Purssili Lomb. 781 Pursslétta Piem. 781 Pursslin Piem. 781 Purslina Lomb. 781 Pursslin ad tèra Lomb. Pursslin da ssant' Antoni Piem. 782 Pursslin et tère Piem. 782 Purszit di ssant' Antoni V. E. 780 Purszit V. E. 779 Purtceddu Cors. 766 Purtcellu Cors 766 Purzdin Tosc. 783 Purzèll Lomb. 764 Purzit V. E. 762 Purzlà Tosc. 783 Purzlàna Em. 797 Purzlanón Em. 797 Purzlégn Em. 782 Purzléna Em. 796 Purzlén d'Endia Purzlén d' ssant'Antoni Em. 782 Purzlé d' ssan Tuné Em. 782 Purzöl Em. 765 Pus V. G. 166 Pusciùn Pugl. 679 [Pusèl] Lingd. 765 Pusin] Prov. 756 Pussin Prov. 753 Püta Piem. 438, 799 [Puta] Vall. 427 Pütàssa Piem. 799 Putin 234 « Putorius boccamele » 1240 Putréddu Sard. 757

Putriddu Sic. 757 Putru Sic. 757 Puurche Pugl. 766 Puye Nizz. 756 Puyéno Nizz. 756 Puzèn Cal. 753 Puzìn V. T. 752 Puzòne Sard. 950 Puzone de veranu Sard. Puzòne san Juànne Sard. 1429 Puzza d'uje Abr. 1283 Puzzafiàtu Pugl. 800 Puzzajòla Umb. 800 Puzz-han Abr. 799 Puzzigghie Abr. 800 PUZZOLA 798 Puzzola 351, 429, 547, 800, 1189 Pùzzola Tosc. 799 Puzzolàna Mar. 800 Puzzolènte Mar. 800 Púzzolo Laz. 799 Puzzolósa Umb. 800 Puzzóne Umb. 800 Puzzone de santu Martinu Sard. 954 Puzzòne-peccàtu, non Puzzó- Sard. 468 Puzzóni Sard. 950 Pvontèra Piem. 187 [Pwuta] Vall. 427 [Pyö] Vall. 692 « Pyophila casei » 577  $[Py \hat{o}t]$  Lingd. 915 « Pyralis farinalis » 249 « Pyrrhula europaea » « Pyrrhula pyrrhula » 1171 [Pyurk] Sav. 764 Pzacara Em. 363

Quacentaru Sic. 221 Quàcquara Cal. 848 Quacquaràt Lomb, 707 Quacquariéddu Bas. 848 Quacquaróne Pugl. 166 Quàgli Abr. 197 Quaje Abr. 197 Quaptagghióni Bas. 166 Quaróssol spazacamin V. T. 1126 Quattr'occhi 348, 1145 Quatr'òci 348 Quècquara Cal. 848 Quen Bas. 344 « Querquedula circia » 618

Quèta-quèta Cal. 943. Quicquero Camp. 531, 916 Quije per « Pugiglione» Abr. 207, 1284 Quiye Abr. 197 Quògli Abr. 197

[Ra] Sav. 856 Ràa Piem. 839 Rabàta-büse Piem. 1130 Raganella 300, 819, 849, Rabatta-mmèrda Sard. 1132 Rabòdolo 286 Rabòtte Abr. 300 Rac Pugl., Abr. 817, 818 Ràgano Tosc., Mar., Racàle Pugl. 820, Umb., Laz., Abr., Ràcan Abr. 816 Ràcana Abr. 815 Racanàccio Umb. 814 Ràcane Abr., Camp. 815, 817 Racanèll Abr. 816 Racanèlla Tosc., Camp. 817, 819, 820 Racanèlle Abr. 819 Racanièll Abr. 816 Ràcano Tosc., Mar., Umb., Abr., Camp., Pugl. 813, 814, 815, 817, 818, 819 Racanòce Abr. 815 Ràcanu Umb., Laz., Abr. 814, 815 Ràcheme Abr. 817 Ràchena Mar. 814

Ràcne Abr. 816 Raco Abr. 816 Ràcola 819 Ràcola V. T. 819 Ràcoglie Camp. 818 Racoléta 819 Racoléta V. E. 819, 820 Racoléta dal Ssignór 819 Racolina 819

Ràchene Laz., Abr.

Ràchine Abr. 816

Raclulo Abr. 816

Ràcna Pugl. 818

Racn Abr. 816

816, 818

Camp., Pugl. 815.

Ràchino Tosc., Umb., Abr. 813, 814, 816

Ràcono Umb., Laz., Camp. 814, 815, 818 Ràcule V. E., Abr. 816, 819

Rad-barbastèl Em. 869 [Rà d'câva] Sav. 862

Radicòfano Sic. 331 Radicóne Umb. 814 Rafanièllo e ssant'Antònio Camp. 793 Raganàce Mar. 814 Raganàccio Umb. 814 Ràgane Camp. 817 Raganèla 819 Raganèla V. E., Piem. 819 1112

Raganèlla Umb., Tosc., Mar. 815, 820 Raganilla Mar. 820 Camp. 813, 814, 815, 817 Raganôt Piem. 290

Ragantèla V. G. 101 Ràganu Umb., Laz., Åbr. 814, 815 Ragàta V. T. 550 Ràghena Laz. 815 Ràghene Abr., Camp. 815, 817

Ràghin Mar. 814 Raghinella Mar. 820 Ràghino Tosc. 813 Ràghinu Laz. 815
Ràghne Tosc. 813
Ragna Lig., Tosc.,
Camp., Pugl., Cal.
119, 121, 840
Râgna Em. 840

Ragnà Lomb., Em. 118 Ragnàa Piem., Lig. 119 Ragnaccio 93 Ragnàda Lomb., Tosc.

118 Ragnadèla 93 Ragnadèla V. G., V. E. 101, 102 Ragnadièle V. E. 103 Ragna d's. Giuàn Lig.

850 Ragnàja Tosc., Umb. 119

Ragnàl Piem. 119 Ragnantèla V. G., V. T. 101

Ragnantéla Em. 106 Ragnaròttela Camp. 846 Ragnàta Cors. 120 Ragnatàil Abr., Pugl. 110

Ragnatàile Bas. 111 Ragnatéa Lig. 106 Ragnatèdda Sard. 112

Ragnatégola Tosc. 107 Ragnatèira Piem. 105 Ragnatela 93, 100, 709 Ragnatela orbicolare 100 Ragnatèla Tosc. 106 Ragnatia Cal. 112 Ragnatila Mar. 108 Ragnatile Pugl. 111 Ragn da l'aqua ssanta Lomb. 1187 Ragnéa Lig. 119 Ragne Camp., Sic. 121 Ragnée Piem. 119 Ragnéra Lomb., Piem. 118, 119 Ragnéta Lig. 291 Ragnetàla Sic. 112 Ragni Lomb. 118 Ragnina 101 Ragnina V. T., Lomb. Ragnina de ragno 101 Ragnin de la farina 336 Ragnizza Camp. 121 Ragno 709, 1088 Ragno arlecchino 96 Ragno botón 538, 1186 Ragno casalingo 93 Ragno-centuràmbi Laz. 1294 Ragno da fòssi 377 Ragno da la cróse 101 Ragno dal baldacchino Ragno da muri 100 Ragno de casa 93 Ragno dei prati 538 Ragno de la fortuna 93 Ragno de le ssése 93 Ragno delle stalle 100 Tosc. 1294 Ragno-falangio 1186 Ragnól 286 Ragno porta croce 100 Ragno ssatón 538, 1186 Ragno ssento-gambe V. G. 1294 Ragntéga Tosc. 107 Ràgo Laz. 815 Ràgolo Umb. 807 Ràgono Umb. 815 Rài V. E. 103 Raicone Umb. 814 Raigóne Umb. 814 Raina 1422 Ràina Lig., Tosc. 840, 841 Rainèla Em. 850 Rainéta Lig. 291

[Rainéta] Prov. 850 Rainuglia Lig. 840 Raja Lomb. 839 Rajna Em. 840 Rakitte Abr. 197 « Rallus aquaticus » 497 Ramaglie Abr. 120 Ramal Piem. 825 Ramàldo Tosc. 826 Ramallo Tosc. 826 Ramarlo Tosc. 826 Ramàr V. E., Lomb. 825 Ramär Em. 825 Ramarr Abr., Bas. 826 RAMARRO 801 Ramarro 264, 609, 801, 892, 902, 1150, 1398 Ramarro Tosc., Mar. 825, 826 Ramarru Cal. 826 Rampanàt | Sp. 736 Rampeghin 700 Rampétta Abr. 206 Rampin da bogóni 132 Rampròtula Lomb. 212 Ramüsa Piem. 601 [Ra-muzè] Sav. 884 Ran Bas. 843 RANA 837 Rana 838, 1111 [Rana] Sav., Prov. 840, 849 Rana 278, 682, 838 Räna Lomb., Em. 839, Rana V. G., V. E., V. T., Lomb., Piem. Em., Tosc., Cal., Sic., Sard. 838, 839, 840, 841, 843, 844, 845 Ragno di ssant'Antonio « Rana aesculenta » 1111 « Rana agilis » 250 Rana birde Sard. 850 Ranabbôtte Abr. 280 Ranabòcc Piem. 289 Ranabòdola 286 Ranabòdolo 286 Ranabódolo (Salizzole, ecc.), non Ranabò-286 Ranabòdolo V. E. 288 Ranabóo Lomb., Piem. Ranabòt Piem. 300 [Ranabôt] Prov. 290 Ranaböt Lomb., Piem. 288, 289 Ranabòta Piem. 289 Ranabòtol, -o V. E., Lomb. 288

Ranabòtolo 286

Ränabotto Lig. 290 Ranabòtulu Abr. 280 Ranabût Piem. 289 Ranabûta Lomb. 289 Rana-butagnóla Piem. Ranabùtulo V. E. 288 Rana cantarèla Lomb. 849 Ranacèrta Camp. 595 Ranacèrtola vérde Camp. 613 Ranàcolo V. E. 290 Rana de la Madona 849 Rana del Ssignór 849 Rana del Ssgnur Lomb. 849 Rana de pra' 250, 1111 Rana de s. Gioàn V. T., Lomb. 849 Rana de ssan Martin 849 Rana de san Pedro Lomb. 849 Rana de s. Zuàn V. T. 849 Rana d'ssan Marti Lomb. 849 Ranadùstolo Camp. 383 « Rana esculenta » 838 Ranagniéd Bas. 291 « Rana gracilis » 1111 Ranàl Lomb. 851 Rana Martina Lomb., Piem. 849, 850 « Rana muta » 1111 Rananónchia Camp. 842 Ranaottala Camp. 845 Rana pissòta 250, 1111 Ranapòdola 286 Ranapòtol Lomb. 288 Ranapòtola 286 Ranarèlla Camp. 291 Ranaróla V. E. 851 Ranarólo V. E. 851 « Rana temporaria » 250 838, 1111 "Rana temporaria var. agilis » 1111 Ranausta Camp. 383 Ranaüstele Camp. 383 Ranaustolo Camp. 383 Ranavotta Camp. 845 Ranavottele Camp., Bas. 280, 845 Ranavôttola Camp., Abr. 280, 845 Ranavuòttolo Camp. 280, 845 Rannaviistolo Camp.

Ranavuttulèlla Camp. Ranca-öggi Lig. 391 Ranca-öi Piem. 391 Rance Abr. 536, 537 Rancèrta Abr. 593 Randolina Lomb. 888 Randuléto Nizz. 889 Randulina Piem., Abr. 888, 890 Rane sing. V. E., Piem. 838, 840 Ràneche Camp. 818 Ranechétte Mar. 291 Ranéda Cors. 850 Ranèdda Sard. 850 Ranèdda birdi Sard. 851 Rane de Madone V. E. RANELA 849 Ranèla V. G., V. E., V. T., Lomb. 290, 849 Ranèla dal Ssgnur Lomb. 849 Ranèla del Ssignór 849 Ranèla del Ssignor V. Ranèlla Em. 850 Ranéta V. G., Lomb. 290, 851 Ranéta có' la cóa 286 Ranéta de la Madona Ranétta Lomb. 849 Ränetta Lig. 850 Rangóll Em. 806 Ranichièdda Pugl. 291 Ranicèdd Bas. 291 Ranighèdda Sard. 850 Raniin Piem. 290 Ranina V. T. 290 Ranin dal noster Ssiór Lomb. 849 Ranióla 286 Raniól da la cóa 286 Ranl Pugl. 843 Ran-n Piem. 839 Ran-na Lomb., Piem. Rän-na Lomb., Piem. Ran-na de san Giovann Lomb. 849 Rànna vérde Lomb, 849 Ràn-nja Lig. 840 Ran-nuja Lig. 840 Rano Piem. 840 Ranócc Em. 840 Ranocchia Em., Tosc., Umb., Mar., Laz. 841, 842

Ranócchia Sic. 844 Ranocchia rossa 250, 1111 Ranocchia verde 827, 1111 Ranocchiaja 1300 Ranócchie sing. Abr. 842 Ranocchio Tosc. 841 Randcchiola Laz. 842 Randccia Tosc., Sard. 841, 845 Ranócciula Sard. 845 Randcio V. G. 290 Ranóek Pugl. 843 Ranógghia Sic. 844 Ranóglia Camp. 842 Ranógna Abr., Camp., Pugl., Bas. 842, 843 Ranognele Pugl. 830 Ranognele Pugl. 843 [Ranoje] Vall. 839 Ranok Pugl. 843 Ranól Piem. 290 Ranöla Em. 850 Ranónchia Laz., Camp. 842, 843 Ranóncia Camp. 842 Ranóncula Pugl. 843 Ranonculeddhu Pugl. Ranónghia Bas. 843 Ranónghiola Camp. 842 Ranóngia Camp. 842 Ranot V. T. 290 Ranôttola Camp. 845 Ranunchiàddi Cal. 292 Rantila V. G. 101 Ranüa Piem. 840 Ranücc Em. 841 Ranucchia Abr. 842 Ranuaechiu Cal. 843 Ranucèlla Bas. 291 Ranuchièddha Pugl. 850 Ranuchiell Abr. 291 Ranuchina Mar. 291 Ranucin Em. 291 Rànucu Camp. 818 Ranugghiu Sic. 844 Ranugna Cal. 843 Ranugnèlla Camp. 291 Ranuk Abr. 842 Ranuncia Sic. 844 Ranunchia Camp., Bas., Cal., Sic. 843, 844 Ranûnchia virdi Sic. 850 Ranunchio Laz. 842 Ranunchiu Cal. 843 Ranunchiula Sic. 850

Ranünchiulu Cal., Sic. 843, 844 Ranuncu Sic. 844 Ranunghia Sic. 844 Ranunghiughe Pugl. 843 Ranutgia Cors. 841 Ranutjella Cors. 850 Ràpola Piem. 604 Ràquele Abr. 816 Ràquile Abr. 816 Rasa V. E. 1027 Rascarsse 484 Rasegón Lomb. 1410 Rasentèla Em. 591 Rasentlón Em. 611 Raspa-mèrda Piem. 1129 Raspegnões V. E. 1128 Rassulànna Lomb. 303 Rastrèl Piem. 1041 Rat Lomb., Lig. 856, 858 Rata Nizz. 858 [Ratacàlda] Sp. 737 [Ratacàuda] Sp. 737 Ratagòjra Piem. 865 Ratagón Piem. 866 Rata-gula Lomb. 864 Rata-gulò Piem. 865 Rata-gulüra Piem. 866 Rata-guria Piem. 866 Rata-gurón Piem. 863 Ratamoèla Piem. 1237 Rat-a-morzòn Lomb. 877 Ratamüza Piem. 601 [Ratapanàta] Sp. 736 [Ratapanèla] Fr. 736 [Ratapanèra] Fr. 736 Rata-pèna Nizz., 868 [Rata-penada] Prov. 867 Rata-penàta Nizz, 867 Rata-pignàta Nizz., Lig., Sard. 867, 868, 872 Rata-pignora Sard. 872 Ratàra 1046 Rata-ratèja Lig. 868 Rataràula Piem. 867 Rataràura Piem. 867 Rata-ratòira Lig. 868 Rata-rattoèja Lig. 868 Rataròura Piem. 867 Ratasciù Piem. 867, 878 Ratassùa Lig. 868 Ratassùira Lig. 868 Ratassuja Lig. 868 Ratatesure Lig. 868 Ratatignöra Lomb. 864 Ratatila Pugl. 111

Rata-ula Lomb. 864 Rata-ulèura Piem. 867 Rata-ulòira Piem. 865 Rata-ulujra Piem. 866 Rata-uròjra Piem. 865 Rata-urùla Piem. 867 Rata-vlòira Piem. 865 Rata-vluòira Piem. 865 Ratä-völä Lomb. 835 Ratavolàdze Piem. 866 Rata-volära Piem. 865 Ratavolàta Piem. 866 Ratavolàza Piem. 866 Ratavolü Piem. 866 Ratavolùira Piem. 866 Rata-vuèira Lig. 568 Ratavùla Lomb., Piem. 864, 867

Rata-vulàura Piem. 867 Rata-vulédda Sic. 871 Ratavulièdze Piem. 866 Rata-vuliva Piem. 867 Rata-vulòira Lomb., Lig., Piem. 864, 865,

Rata-vulöisa Piem. 865 Rata-vulòra Piem. 865 Rata-vulùra Lomb. 864 Rata-vulüra Piem. 866 Rata-vulùsa Piem. 866 Rata-vuràira Piem. 867 Ratavuròira Lig. 868 Rata-vuròjra Piem. 865 Rata-vurövra Lig. 868 [Ratauliva] Sav. 837 Ratt c'al vula Piem. 867 [Rat d'or] Fr. 1377 Ràteche Pugl. 818 Rate-jrouria Lig. 868 [Ratepanate] Sp. 736 Ratepegnate | Sp. 736 Raticaldo] Fr. 737 Rati-caudo] Fr. 737 Ratin da fòssi 855 Ratin dal muso lóngo 855, 884, 1378 Ratin de prà' 876 Ratin de risàra 855 [Rat jaune] Fr. 1377 Rat-morós Lomb. 864 Rat-müsón Piem. 877 Rat-muzòn Lomb. 877 Rato 854 Rato d'àqua 861 Rato de bòsco 1280 Rato de campo 1280 Rato de ciàvega 855 Rato de fòsso 861

Rato có' le ale 862

Ratolujro Piem. 865

Ratón Piem. 877 [Ratopanado] Fr. 736 Ratopèno] Fr. 736 Rato-pignado Nizz. 868 Rat-orb Piem. 861 Rato ssalvègo 1280 Ratpanete Piem. 867 [Ratpenàt] Sp. 736 Ratsa-cudutu Cors. 869 Rat-sgulatén Lomb. 864 Ratt Lomb., Piem.,

Em., Sic. 856, 858, 859 Ratta Lomb. 865 Ratta-paniiga Lig. 868 Rat-tapón Piem. 877 Rat-tapun Lomb. 877 Rat-tapüsción Piem. 877 Ratta-ratoju Lig. 869 Ratta-rattinia Lig. 869 Ratta-ula Sic. 871 Ratta-vóla Sic. 871 Ratt-barbastèll Em. 869 Ratt-barbé Lomb. 864 Ratt-gulü Piem. 866 Ratt-gurù Lomb. 864 Rat-tipun Piem. 877 RATTO 853 Ratto dei tetti 855 Ratto delle chiaviche 945 Ratto nero 855 Ratt-olò Piem. 866 Ratto-pennigo Lig. 868 Ratto-pernugo Lig. 868 Ratt-pignöl Lomb. 864 Ratt-scoladô Lomb. 864 Ratt-sgoladó Lomb. 864 Ratt-sguladù Lomb. 864 Ratt-sguratö Piem. 887 Rat-trapinée Lomb. 877 Rattu Lig. 858 Ratt-ulùc Piem. 866 Ratt-ulun Piem. 866 Rattu-penniju Lig. 868 Rat-tupin Lomb. 877 Rattu-squattin Lig. 868

Ratt-volós Lomb. 864 Ratt-vulò Piem. 865 Ratt-vulü Piem. 866 Ratt-vuróo Lomb. 864 Ratt-vurü Piem. 866 Ratu-billucu Cors. 869 Ratu-curù Lomb. 864 Ratuéja Lig. 868 Ratuira Lig. 868 Ratulàra Piem. 867 [Ratuliva] Vall. 867 Ratulòira Piem. 865 Ratu-pennio Em. 869

Rattu-spenugu Sard.

Ratu-pindiu Cors. 869 Rata-viròjra Piem. 867 Ratvolòo Piem. 866 Ratz V. T. 856 Raucèrta Laz. 593 Ràuna Lomb, 839 Raviö Piem. 805 Rav V. T. 856 Razabórgo V. G. 824 Razza-tèra V. T. 222 Razzavóne Abr. 1384 Ré' 101 Réa Lomb. 839 Reatin 316, 956 Reciàra V. T. 1297 Reciaróla V. T. 1270 Réchene Laz., Abr. 815,

817 Recióla V. T. 1270 Recjerdele Abr. 594 Reclàgna V. T. 1270 Reclàmie V. T. 1270 « Recurvirostra avocetta » 1109 Ré' da bai 101 Re d'acqua Sic. 1400 Ré' da mósche 101

Ré' da pigòssi 100 Rè dè' grill Camp. 576 Rè dei ortolàni 1179 Ré' de ragno 101 Redèstola 617

Redestola V. E. 618 Redestola falconéra V. E. 617

Redestola picola V. E. 618

Redestolin 483, 618, 1145 Re di ortolàn V. G. 1179 Re di quaglie 533

Re d'uccelli Laz. 956 Régan Em. 813 Reganace Em. 813 Reganburme 211

[Regandaix] Sp. 812 Regina Lig. 1202 [Regensturz] Tir. 897 Regestola V. E. 618 Regginèdda Sic. 1202 Reghebrume 211 Réghen Mar., Umb. 814,

815 Réghne Mar. 820 Régheno Tosc. 813 Régia de mèle Sard. 1040

Regina 1422 Regina V. G., Em. 1207,

Regina di rigoi Lomb. 984. 1203 Reginella Abr. 384, 1408 Régol V. T. 803 Regolo 99, 331, 567, 644 Régolo Tosc. 807 [Regolo] Lingd. 605 Regnetèjele Pugl. 111 Regnatila Pugl., Bas. Règra 'e mèle Sard. 1039 Reguest V. E. 617 « Regulus cristatus » 331 « Regulus ignicapillus » 331, 1240 « Regulus regulus » 331 [Reguindoulo] Lingd. 605 Reinéto Nizz. 850 Rejéra V. T. 1270 Rejèstola V. E. 618 Réja Lomb. 839 Rèja Sard. 1039 Rèlla Mar. 460 Rélla Camp. 570 Relòjo de la morte 337 [Rempenàt] Sp. 736 Rén Bas. 843 Réna Lomb., Em., Pugl. 839, 841, 843 Réna Sard. 850 Rèna da limóin Lig. 850 Renàglie Piem. 840 Renàgn Pugl. 843 Rendilìna V. T. 888 Rendinèdda Pugl. 890 Rendûne Pugl. 894, 895 « Rhodocera rhamni » Rénele Abr. 890 Renelóne Abr. 895 Renendune Pugl. 895 Renenèdde Pugl. 890 Rengaja 681 [Renglantana] Sp. 602 Renneló Mar., Laz. 895 Rénnena Abr., Camp. Rennenèdde Pugl. 890 Rennenèlla tagghia fuórfece Camp. 890 Rennenèlle de nôtte Pugl. 893 Rennenóne Camp. 895 Rennenonène Pugl. 895 Renninèddhe Pugl. 893 Renninèlla Abr. 890 Rénnola Abr. 890 [Renódo] Fr. 852 Renóglie Piem. 840 Renojo Piem. 290

[Renole] Vall. 839, 849 Renugnét Pugl. 291 Rénze Abr. 536, 537 Reoplano 393 Rèpula Cal. 585 Requajo 533 Resegón Lomb. 1410 Resentlón Em. 611 Resèstola V. E. 618 Resestola falconiéra V. E. 618 Resestola vara V. E. 618 Rèspa Abr. 1005 Respone Camp. 1052 Ressporchi V. T. 771 Rêss-porchi Lomb. 772 Réta di gràgnula Cors. 122 Réte Umbr. 122 Rettuagghie Pugl. 720 Rézz Em., Bas. 773 Rézza di ràncio Camp. 122 Rézzola Tosc. 122 Rezz purzlén Em. 772 Ranteil Pugl. 111 « Rhacocleis annulata » « Rhaphigaster griseus » « Rhinchites betulae » 1295 « Rhinolophidae » 862 « Rhinomacer betulae » 1295 « Rhizotrogus solstitialis » 354 474 « Rhynchites bacchus » 649 Riàdl a cavall Camp. 1418 Riarat Lomb. 863 Riàtla Em. 686 Riat-uriatin Piem. 867 Riàvlo russo Camp. 1418 Riavulillo Camp. 1418 [Ri-cadell] Sp. 1282 Riccella Abr. 1041 Riccio 352, 771 Riccio Tosc., Mar., Laz. 773 Ricciu Sard. 773 Ricc-porchin Piem. 782 Ricèrte Abr. 594 Ricètta Laz. 593 Ricina Sard. 1070

Ridd Bas. 572

Ridda-fusidda Camp. 389, 567, 1301 Rìddhu Pugl. 572 Riddw Camp., Cal., Sic. 565, 571, 573 Riddu d'aequa Cal. 389. 567 . Riddu-i-notti Sic. 578 Ridu Cors. 565 Riégol V. T. 803 Rièpule Cal. 584 Rierat Lomb. 863 ? Riganèlla Umb. 1070 Rigina dirri grilli Abr. 384 Riglie Abr., Camp. 569, Riglio Laz., Abr., Camp. 569, 571 Rigliu Abr., Camp. 569, 571 Rignatéla Pugl. 111 Rignatélo Bas. 112 Rigó Em., Tosc. 806, 807 Rigol Tosc. 807 Rigola Em. 606 Rigolo Umb. 807 [Rigolun] Prov. 806 Rigórdol V. T. 803 Riidde Camp. 570 Rijo Abr. 569 Rile Abr. 559 Rill Abr., Camp., Pugl. 569, 571, 572 Rilla Camp. 389, 567, 570 Rilla-fusilla Camp. 389, 567 Rilla-frusilla Camp. 567 Rilla-velenósa Camp. Rille-e-terra Camp. 578 Rillo Umb., Camp. 567, 568, 570 Rillo-velenóso Abr. 570 Rillu Umb., Cors., Laz., Abr. 469, 564, 568, 569 Rillo-ròssu Umb. 569 Rill-vérd Abr. 570 Rilo Abr. 565 Rimma Pugl. 1041 Rincerta Abr. 593 Rindana Cal. 893 Rindena Pugl. 890 Rindina Cal. 890 Rindinèddha Pugl., Cal. 890 Rindanèddha i notte Cal. 893

Rindinuna 'e mara Cal. Rizzi Sic. 773 Rindinuni Sic. 895 Rinéta Piem. 850 Ringatéla Pugl. 111 Ringestia Abr. 593 Ringolòt Em. 806 [Ringouleto] Lingd. 605 Rinòlo Camp. 807 Rinnela Mar. 889 Rinnele Abr. 890 Rinnina Camp., Bas., Sic. 890 Rinnina di casa Sic. 890 Rinninèdda Cal. 890 Rinninèdda i nòtte Cal. 893 Rinninèlla e notto Cal. Rinninuni Cal., Sic. 895 Rinninóne Pugl. 895 Rinninóni sing. Bas. Rinninune Cal. 895 Rinnulidda Sic. 890 Rinnune Cal. 895 Rinnunèlla Camp. 890 Rióndola Piem. 889 Ripula Cal. 718 Rirru Cal. 573 Risarin 299 Risarólo V. E. 299 Risc-can Lomb. 352 Risciara Piem. 404 Riscolo Camp. 219 Riscoglio Camp. 219 Riscporscell Lomb. 772 Riscpursce Piem. 772 Risèn Lomb. 299 Riscèrta Abr. 594 Risèrtola V. G. 587 Risporchée Lomb. 772 Riss Lomb. 773 Riss-pursè Lomb. 772 Riss-purssè Piem. 782 Risz V. T., V. E. 772, 773 Riszo V. E. 773 Riszòlo V. E. 773 Ritatila Pugl. 111 Riundurina Lig. 889 Riu-riu Piem. 793 Riùtula Camp. 603 Rivùtula Camp. 606 Riz Lig. 773 Rizabórdolo V. G. 824 Risén Em. 773 Rizz Pugl., Sic. 773 Rizza-bannòta Sic. 729 Rizz de terr Pugl. 773

Rizzóni Sard. 774 Rizzoni de mata Sard. Rizz porzelèen Lomb. 772 Rizz porzèll Em. 772 Rizz porzlén Em. 772 Rizzu Sic. 773 Rizzu de maccia Sard. 774 [Rnöle] Sav. 840 Rnulèdda Sic. 890 Rnulöngh Sic. 895 Tonchio delle fave 520 [Robaczek s. Jana] Pol. 1157 Ròcane Abr. 817 Ròccola-pernòccola Bas. Ròcela-pallòttole Camp. Rochenstoz V. T. 897 Rochéto 618 Ròcilia-mmèrda Camp. Róda campagnöla Lomb. 1213 Rodèstola V. E. 589 Rodilegno rosso 904 Ròdola-strónssi 774 Rodùndora V. T. 888 [Rögastuar20] Tir. 897 Rògialo Tosc. 807 Rògio Tosc. 807 Rògna 687 Rògna del limón 688 Rògna del moràr 688 Ròi Lomb. 764 Ròja 761 Romanèlla Tosc. 1210 Rómice Pugl. 309. In Toscana questa voce con Rómbice indicano pure il «Ru-mex crispus» (v. alla nota di p. 314, n.º 9). Rónco Tosc. 681 Roncón 680 Rónda 494 Rondaina V. G. 887 Rondana 494 Róndana V. E., Lomb., Em. 888, 889 Róndane V. E. 888 Rondanén-na Em. 889 Rondanina 494 Rondanina V. E., Lomb. 888

Rondanina d'la Madòna Lomb. 888 Róndena 494, 887 Róndena V. T., Lomb. Róndena de montagna 1163 Rondenèla 494, 887 Rondin V. E. 896 Róndina 494 Rondinàccio Tosc. 895 RONDINE 884 Rondine 494 Rondine 494, 887, 953, 1165, 1177, 1253, 1273, 1376 Rondine Tosc., Cors., Umb., Laz. 889 Róndine biànca 494 Róndine buona Laz. 889 Róndine campagnòla Laz. 889 Rondine di mare 447, 510, 632, 673, 892, 1175, 1183, 1298 Rondine di mare zampe nere 1243, 1398 Róndine forbesóna 494 Róndine forcinella Laz. Rondinèla 494 Rondinela V. G., V. E., Lomb. 888 Rondinèle sing. e plur. V. E. 888 [Rondinèlla] Mal. 891 Rondine montana 1162, 1376 Rondinèlla néra Tesc. 889 Róndine reale Tosc. 889 Rondinina V. E. 888 Rondinón del diàolo 1419 Rondinóne Camp. 895 Rondinoto 659, 894 Róndna Lomb. 888 Róndna d' mar Lomb. 892 Róndol V. E., V. T. 888, 894 Róndola 494 Róndola V. G., V. E., V. T., Piem., Mar. 604, 835, 887, 888, 889, Rondolán V. T. 893 Rondolár V. E. 893 Rondolán V. T. 892 Rondolina Piem. 889

Rondolón V. T., Lomb. Rospass 280 Rospetto 285 Rondóm V. T. 894 Rospetto piccolo 1089 Rondón 744, 894 Rondón V. T., V. E., Lomb., Em., Tosc. Rospina racolóna 819 Rospo 179, 279, 282, 283, 604, 852, 1282 894, 895 Rospo comune 1100, Róndona Piem. 889 1191 Rondón bianco 1193 Ross V. E. 371 [Ross] ted. 370 Rondón de montagna Ròssa 370 Rondone 744, 894, 1193, Rossignolo di palude 1374, 1375, 1409, 1419 743 Rondone alpino 1193 Rossin V. E. 371 Rondone marino 1193 Rössle V. E. 378 Rondón marin 1193 Ròszule-miàrde Rondorèlla Abr. 890 Róndula V. G., V. T. 1130 Ròta-pannòta Bas. 729, 887, 888 Rondulin V. E. 892 870 Rotass Piem. 793 Rondù nègher Lomb. Ròtela-mmèrda Abr. [Ronge-verrue] Fr. 579 Rotolàm V. T. 1180 Ròzz Lomb. 370 Rón-na Lig. 840 Rön-na Piem. 839 Ròzzola-mmèrda Bas. Rònnela Bas. 1231 1132 Rónnela forcinella Mar. Ròzzula-mmèrda Sic. 1132 Rónnele Abr. 890 Rozzulaturo Bas. 720 Ronninóne Abr. 895 Rranugghia Sic. 844 Rónnola Mar. 889 Rre de l'aggièlli Cal. Rònnola Camp. 1231 Ronnonèlla Abr. 890 Rrindula Sic. 890 Rónnula Pugl. 943 Rròta-cibbie Cal. 1400 Ronsón V. E. 326 Rùa V. T., Piem., Lig. Ronzóne Tosc. 326, 1223 303 Ronzón giallo Tosc. 327 Ruàcana Abr. 817 Rorò Lomb, 1391 Ruàcane Camp. 818 Ruacn Abr. 817 Rôs Lomb. 370 Rua-gàta Piem. 1294 Ròsa 498, 517 Ròsa de ssalgàr 82 Ruaghn Abr. 817 Rosalina Piem. 1200 Rùala Abr. 305 Rosàris Lomb. 1200 Rüa-mèrda Piem. 1129 Ròsca 279 Ruànuru Abr. 817 Roscaja 280 Ruàta-büsi Lomb. 1130 Roscara 280 Rübàta-büse Lig. 1130 Roschéto 820, 1089 Rübata-büsi Piem. 1130 Roschéto per « Girino » Rubatin-na Piem. 1130 V. T. 297 Ruca 1152 Ròsco 285, 820, 1089 Ruca Laz., Abr., Sic. Roscón 279 Rosco spissajón 279 [Ruca] Prov. 303 Rùcana Abr. 305 Róseca-mèrda Camp. Rùcano Abr. 817 Róseca-pòrte Camp. 331 Ruccalòru Sic. 172 Roseghin 1090 Rucèrte Abr. 594 Roséta 498, 517 Rucèrtola Sic. 597 Ròsk 286, 820, 1089 Rùciu Cors. 304

Ròsp V. E. 830

Ròspa Camp. 848

Ruciuerte Abr. 594

Rucla Abr. 305

Ruco Abr. 305 [Ruco] Fr. 303, 306 Rucol Abr. 309 Rùcola Mar. 305 Rucu Cors. 304 Rucul Abr. 305 Rucula Cors. 304 Rùcula, -o, -u Pugl. 310 Rùculo Pugl. 305 Rùda V. E., V. T. 302 Rùddhico Pugl. 311 Rùddhiu Pugl. 311 Rùfola 209 Rùfola Tosc. 940, 944 Rufolo Tosc. 944 Rufula Tosc. 944 Rufule V. E. 944 Rùga 301, 478 Ruga V. G., V. E., Em., Mar., Umb., Tosc., Laz., Abr., Sard. 302, 303, 304, 305, 306, 469 Rüga V. T., Lomb., Lig. 302, 303 Ruga dei bròcoli 478 Ruga de le vérse 478 Rüga-mèrda Lomb., Piem. 1129 Rugant V. T., Lomb. 763, 764 Rugantèl V. T. 780 Rugaröla Lomb. 1274 Ruggèi Lig. 331 Rughe dei bròcoli 468 Rughe de le verse 468 Rùghia V. T. 303 Rugo Abr. 1294 Rùgola Mar. 305 Rugolamèrde 1127 Rugór V. T. 803 Rugla-mèrde Mar. 1131 Rugról Em. 806 Ruk Abr. 309 Ruke Abr. 305 [Rukkesturz] alt. ted. Ruidugiu Piem. 867 Ruigèrda Abr. 594 Ruja V. E. 302 Rulòtt Abr. 728 Rulta Sard. 428 Rulta campina Sard. Rumàca Mar. 148 Rumajóla Mar. 507 Rumaróla V. E. 939 Rumaroto 209 Rumatèra V. G. 939 Rùmbulu i méli Cal. 1041

Rumèra V. E. 939 Rumigànt V. T. 763 Rùmola V. E. 939, 944 Rümüsa Piem. 601 Runchiu Sic. 844 Rundäccia Em. 889 Rundanéna da la furzèla Em. 889 Rundanina Lomb., Piem. 888, 889 Rundanin-na Lig. 889 Runden Lomb. 888 Rùndena de mar Lomb. Rùndili Sard. 891 Rùndina Piem. 889 Rundinazz Em. 895 Rùndine Sard. 891 Rùndini Sard. 891 Rundinóne Umb. 895 Rùndna Lomb. 888 Rundón Lomb., Em. 894, 895 Rundóni Sard. 895 Runduina Lig. 889 Rundula V. T., Piem., Sard. 888, 889, 891 Rundûn Mal. 895 Runnûni Sic. 895 Runzón Piem. 326 Runzóne Camp. 327 Runzullóne Camp. 327 Rungun Em. 326 Ruòcano Abr. 817 Rudcela-mmèrda Camp. 1131 Ruòffolo Camp. 944 Ruòspa Camp. 848 Rupja Piem. 303 Rùsa V. E. 302 Rusàda Lomb. 1041 Rusajolo d'oro Camp. 1200 Ruscèldre Abr. 594 Ruscètt Abr. 594 Ruscètt Abr. 594 Rüs-cia Lomb., Piem. 1030, 1031 Rusciàrdola Bas. 596 Rusèstula V. E. 589 Rusgaröla Lomb. 1274 Rùsola V. E. 302 Rusp Pugl. 848 Rusta Sard. 428 Rusta arèste Sard. 436 Rusta campina Sard. « Ruticilla titys » 1113 Rutla-mèrda Mar. 1131 Rutulón Piem. 1131

Rüva Piem. 303 Rùzzola-mèrde Tosc. 1131

Sàba 280, 838 Saba V. G. 846 [Sabatas] Prov. 281 [Sabau] Fr. 281 Ssabórgola Lomb. 267 Sabòto 286 [Sabre] Fr. 535 Ssacarone Pugl. 834 Sacca-pinnùto Cors. 869 Ssacravonu Cal. 834 Sadali Sard. 412 Ssaéta 440, 1397 Ssaetón 277, 977, 1398 SAETTA 1397 Saetta 1397 Saettóne, non Sáettone Saettone 977, 1398 Sssaettóne Laz., Pugl. Saettone per « Lombrico » Laz. 248 Ssaftamartin V. T. 1093 Sagalinda] Sp. 603 Ssagiòta, non Sag- 377 Saglinòt Lomb. 1094 Ssagöi Piem. 194 Ssaguéggia Lig. 268 Ssagüggia Lig. 196 Ssagügliu Lig. 196 Ssàia V. E. 1012 Ssaif Piem. 195 Ssaip V. E. 1092 Ssaittone Camp. 1398 Saittùni Sic. 1398, 1399 Ssaivo Piem. 1201 Saja Piem. 1095 Ssajaròto 539, 1087 Ssajettône Abr. 1398 Sajettùne Pugl. 1398 Ssajittùni Cal. 1398 Ssajòc V. T. 1094 Ssajòcc pl. 1091 Sajòssar Piem. 1095 Ssajot 1091 T., Lomb., Ssajot V. Piem. 1094, 1095 Ssajòta 377, 539, 1087 Ssajoto 1090 Ssajotol V. T., Lomb. 1094 Sajòtora Lomb. 1094 Ssajûco V. E. 1093 Ssa' Juvanni Abr. Juvanni Abr. 1207 Ssalagróne Camp., Bas.

613, 834

Ssalagrunu Cal. 834 Ssalamàndora Tosc. 898 SSALAMANDRA 896, Ssalamàndra 896, 902 Salamandra 250, 608, 910, 1308 Ssalamandra V. G., V. E., Lomb., Piem., Nizz., Lig., Em., Tosc., Laz., Cal., Sic., Sard. 896, 897, 898, 899 Salamandra acquajola 249, 300, 352, 608, 851, « Salamandra atra » 897 Salamandra de fòss Lomb. 898 « Salamandra maculosa » 896 Salamandra nera 897 « Salamandra salamandra » 896 Salamandra terrestre « Salamandra terrestris » 896 Ssalamàndria V. G. 897 Salamandrie de aghe Fr. 897 Salamantra Sic. 899 Ssalambróne Bas. 834 Ssalamida Sic. 836 Ssalamiduni Cal. 835 Ssalamitu Sic. 836 Ssalavróne Cal. 835 Ssalavruno Cal., Bas. 834 [Salderita] Sp. 603 Ssalèppico, non Sa-Umb. 1097 Salèrta Piem. 591 Ssalgarèla 317 Ssalicrèca Camp., Pugl. 602, 833 Ssalierècchia Camp. 601 Salifiziu Sic. 906 Ssalimàndra V. E. 897 Saliòt Lomb. 1094 Salippo Mar. 1101, 1102 Ssalmandra V. E. 897 « Salmo lacustris » 679 Salo 281 Salpuleddu Cors. 1090 Ssalup V. T. 1093 Ssalùp-ssalùpa V. 1093 Ssalta-bécca Tosc. 364, 1095 Ssaltabileo Tosc. 1095

Ssalta-caprétta (che cor- Ssalta-prà V. E., Em. risponde al Ssalta-1093, 1095 bécca toscano) Mar. Ssalta prėti 280, 1100, 364, 1096 Ssalta-cavaléta 1091 Ssalta-récc V. G. 1269 Ssalta-cavaléta V. G. Ssaltarèi pl. 401, 1088, 1421 Ssalta-cavaléta de la Ssaltarèl 539, 1087, 1090 Madona V. G. 388 Ssaltarèl V. E., V. T., Lomb. 1087, 1092, 1093 Ssalta-cavalèt Lomb. 1095 Ssaltarèla Em. 1095 Ssalta-cavalètt Lomb. Ssaltarèlla Tosc., Mar., Camp. 1095, 1096, 1098 Ssalta-cavalin Lomb. Saltarellu Cors. 1090 Ssaltarèl rósso 414, 1089 Ssalta-cavalina Lomb., Ssaltariéllu Sard. 1089 Ssaltarin 286, 539, 1087, Piem. 379, 1094, 1095 Ssalta-cavalina vörda 1089 Piem. 388 Ssaltaro 377, 539, 1087, Ssalta-cavalla Tosc. 374 1091 Ssalta-cavalòta 377 Ssàltaro V. T. 1093 Ssalta-cavalòtt Piem. Ssaltarot 377, 1091 Ssaltarot Lomb., Piem. Ssalta-fén V. T. 1093 1094, 1095 Ssaltafòssi 250, 111 Ssaltaròto 377, 1091 Ssaltagnin 211, 539, 1087 Ssaltaùp V. E. 1092 Ssalta-ippo Mar. 1096 Ssalta-lipp Umb. 1096 Ssalta-vecchia Mar. 1096 Ssalta-zippuro Umb. Ssalta-lippico Umb. 1096 1096 Ssalteerett V. E. 1092 Ssaltèlla Tosc. 1095 Salte-martin V. E. 1100 Salte-Martin d'aghe V. Ssalta-lippolo Umb. Saltamartèin Em. 1101 Ssaltamarten Lomb. E. 1087 1094 Salterino 1090 Ssalta-marteléto V. T. Ssalteròta 1090 1093 Ssaltète V. E. 1092 Ssalta-Marti érd Lomb. Ssalticchio Umb. 1097 « Salticus formicarius » Ssaltamartin 254, 1100 Ssaltamartin V. G., V. Ssaltimbanco Tosc. 1096 E., V. T., Lomb., Saltimpalo 1116, 1126, Piem., Lig., Mar. 388, 1184, 1188 835, 1087, 1091, 1092, Ssaltômartì Lomb. 1094 1093, 1094, 1095, 1096, 1100, 1101 Ssaltro V. E. 1087 Ssaltrù V. T. 1093 Ssaltù V. T. 1093 Ssaltù V. E. 1093 Ssalta-Martin de la Madòna V. G. 388 Saltamartino Tosc., Ssàltura Piem. 1095 Mar., Camp. 1100. Ssalvacristiàan Lomb. 831 Ssalta-mula Umb. 1097 Salvanori Lomb. 764 Saltancone 250, 1111 Salvanur Lomb. 764 Ssalvaomeni V. T., V. Ssaltandrè 539, 1087 Saltangreppo 250 E. 831 Ssalta-pajūsk V. E. 1093 Salveregina Tosc. 88

Ssalta-picchio Umb.

Ssaltapik 377, 1091 Ssalta-pituss V. E. 1093 Ssalvert V. E. 902

Ssalvom Lomb. 831

Sam Em. 1045

Säm Em. 1045

Ssamaróla 1038 Ssame 1045 Ssame Mar. 1045 Sam-Martino Tosc. 1207 Ssamo 1038, 1045 Sampagghiùni Sic. 1059 Ssampagnuni Sic. 1059 Sampàna Laz. 1057 Sampé Lig. 1221 Samprognil Pugl. 1318 Sancisùca Sic. 629 Ssanfagghiùni Sic. 1060 [Sangantana] Sp. 602 Sangazzùca Sic. 629 Sanghisùgini Sard. 630 Ssan Gioani V. T. 1207 Ssan Giovani V. G. 1157, San Giovanni Sic. 982 Sangisuca Cal., Sic. 629 Ssan Giuvanniello Camp. 1200 [Sangràlo] Fr. 604 Sangssüa Piem, 628 [Sanguandilla] Sp. 603 Sanguesüga Lig. 628 Ssanguéta 627 Ssanguéta V. G., V. E., V. T., Lomb. 627 Ssanguéta da cavài 627 Ssanguéta mata 627 Ssanguetar 362, 496, 630 Sanguetèlla Cal. 629 Sanguétla Em. 629 Ssanguétola 627 Sanguétola Lomb. 627 Ssanguéttl Pugl. 632 Sanguétula Em. 629 Sanguétta Lomb., Piem., Lig., Em., Cors., Abr., Camp., Pugl., Sic. 627, 628, Ssanguglie Piem. 194 Sanguinerola 285, 966 Sanguöta Em. 628 Sanguisùa Sard. 630 Sanguisucchjula Cors. Sanguisuga 252, 557 Sanguisùgia Sard. 630 Sangunèra, non Sangunéra Sard. 630 Sangvétola Em. 629 [Sanjuanin] Sp. 1207 Ssan Luigi Lomb. 1140 Ssan Pascaleddu Cal. 1221 Ssan-pées Piem. 1288 Ssan Piéro V. G., V.

Sanssaa Lomb. 1054 Ssanssàla Lomb., Em. 1054, 1056 Sanssala V. T. 1053 Sanssalèn Piem. 1066 Sansàra Tosc., Mar. Sanssarin Piem. 1066 Sansèra Em., Mar. 1055 Ssanssiér V. G. 1088 Sansòa Lig. 1055 Sansöga V. E. 627 Ssanssòsar Lomb. 1054 Ssanssòsra Lomb. 1054 Ssanssòss Piem. 1054 Sanssüa Piem. 628 Sansuga V. E., Nizz. 627, 628 Sansugola V. E. 627 Ssanssughen Em. 632 Sansüja Piem. 628 Ssanta Chiàra Cal. 1342 Ssanta-ciécula Abr. 1342 Ssantagnin, non Ssent-(ma c'è anche questo) 211 riga settima Ssantanin 211 Ssant' Antôni Piem. 790 Ssant' Antônio V. G., Lig., Tosc. 790 Ssant' Antôni porta-fortuna Cal. 1221 Ssant' Antuòno Camp. 790 Ssant' Antuono Bas. 1296 Ssanta-Catainetta Lig. 982 Ssanta Catarennèlla Camp. 1206 Ssanta-Catarina Lomb., Sic. 982, 1206 Ssanta-Giuvàna Piem. 381, 982 Santa Lucia Tosc., Cors., Umb., Laz., Abr., Pugl. 513, 514 Ssanta Lukièdda Sard. 514 Ssanta-Lüssia 498 Ssanta Lùssia V. T. 514 Ssanta Luszia Em. 513 Santa Maria 498 Ssanta-Maria V. G. 513. 790, 982 Ssantamartin V. T. 1093 Ssanta Nicòla Camp. 1207

E. 331, 1220, 1221, 1400 Ssantarül V. T. 472 anssâa Lomb. 1054 Ssantarüco V. E. 1093 Ssante Lecie Pugl. 514 Sante-Mariane V. 513 Ssant-fals Lomb. 983 Ssant-fauss Piem. 983 Ssantòcia V. G. 983 Ssantu Nicòla Cal., Sic. 1207, 1221 Ssan Vido V. G. 1205 Sanzua Sic. 629 [Sap] Ungh. 282 Ssapagghiùni Sic. 1060 Ssapate-buse Piem. 1129 [Sapau] Fr. 281 Sàpo] Sp. 281 Sapo de luz] Sp. 282 Sapo-zabal] Sp. 281 Ssaramandola 896 Ssaranto 914 Ssarapica, non Sa-Laz. 1067 Ssarapica, non Sar-Camp. 1060 Ssarau riss Piem. 793 Ssaravróne Bas. 834 Ssarbagghiùni Sic. 1060 ? Sarchiàsso Sic. 986 « Sarcophaga carnaria » 350, 658 « Sarcoptes scabiei » Ssardenar 448, 1183 Sardela V. E. 680 Sardenér V. T. 1184 Sàrdo V. T. 610 Saremàndola V. E. 898 Sargantàna Sard. 602 [Sargantilla] Sp. 603 Ssargg Pugl. 859 Ssargg-ssepuner Pugl. 880 Ssariàndola V. G. 901 Ssariàndola gròssa V. E. 902 Ssariàndola verde V. G. 902 Ssarica Pugl. 601 Ssarica-ssalamennula Pugl. 834 Ssaricone Pugl. 834 Sarifiziu Sic. 906 Ssarmàdargia V. T. 897 Ssarmandola 250, 281, 896 Ssarmandola V. T., V. E. 897, 898 Ssarmàndola d'aqua V. T., V. E. 897, 898

Ssarmandoloto 896 Ssarmantaga V. T. 897 Ssarmènala Pugl. 902 Ssarmènula Pugl. 902 Sarpe Piem. 268 Ssarpe Piem. 239 [Ssàrpua] Sav. 239 Sarrapik Abr. 728 Ssarricula Pugl. 602 Ssarssacolin 483, 1145 Ssarssacolo 548 Ssarssacolo da la testa rossa 1175 Ssarsségna 363, 618 Ssarta-'avalla Tosc. 1096 Ssartabécco Tosc. 1096 Sarta-sarta Sard. 1090 Ssartamartin Tosc. 1096 Ssartorèla V. T. 1084 Ssarvica Pugl. 601 Ssarvicone Pugl. 834 Sassalùsa Sard. 282 Ssassamile Cal. 836 [Sasöa] Vall. 627 Sasöva Piem. 628 Sasúa Piem. 628 Sasuga Nizz. 628 Sassül)a Piem. 268 Sasuo Nizz. 628 [Sasuye] Vall. 627 Sat Lomb. 281 Ssatamartin Piem. 1095 « Saturnia pavonia » 677 « Saturnia pyri » 677 Ssauc V. T. 1094 Ssauju Piem. 195 Ssautajūc Piem, 1095 Ssautamartèin Tosc. 1096 [Ssauta-Marti] Sp. 1100 Ssauta-Martin V. E., Piem., Tosc. 1092, 1095, 1096 Ssautamartin da l'uva Tosc. 1096 Ssàuta-Martin vért V. T. 388 Ssautarèla Piem. 1095 Sava 280 [Savà] Fr. 281 Savajabò Piem. 318 Ssavàta, ed anche Szavata 281 Ssavatèn Piem. 1110, 11111 Save V. E. 281 Ssavér da scapin, non Sav- 728

Ssaveta 440, 1397 Savetta 440 Ssavüi Piem. 194 Ssavüm Piem. 195 « Saxicola oenanthe » « Saxicola rubetra » 1089 « Saxicola stapazina » 451, 1116 [Sayètte] Bel., Fr. 580, [Sazavyo] Sav. 1427 Sazzamuréddu Sard. 708, 872 Sbàin V. E. 763 Sbào V. T. 82 Sbarabèl V. T. 454 Sbarboéjo 183 Sbaritola V. E. 825 Sharlisura Piem. 1426 Sbarónssola-mèrde V. E. 1130 Sbarsilua Piem. 1425 Sbaschler Lomb. 365 Sbattaglione Camp. 715 Sbàusa 1442 Sbàzola Lomb. 365 Sbesoéio 183 Sbesoéo 183 Sbi Lomb. 184 Sbir V. T., Lomb. 1193 Sbiri d'èva Piem. 1194 Sbiro 667, 1192 Sbiro V. E. 1193 Sbirri de cròz V. T. SBIRRO 1192 Sbirro Camp. 1193 Sbirru Sard., Sic. 1193, 1194 Sbirru panza bianca Sard. 1194 Sbiru Lig. 1193 Sbirz Lomb. 1193 Sbissa V. E. 264 Sbolssón 393 Sbór V. G., V. E. 821 Sbórf V. E. 821 Sborfatt V. E. 821 Sbórgh V. E. 821 Sbórgh V. E. 822 Sbórk V. E. 821 Sbórp V. E. 821 Sbórs V. E. 821 Sbórs V. E. 821 Sbörs Piem. 1041 Sbórssola 100 Sbórssulo V. T. 121 Sbovét de la farina V. T. 89

Sbovo V. T. 82 Sbovo de le boaze V. T. 1134 Sbòvo-russo V. T. 1386 Sbrajar 365 Sbréde sing. 1020 Sbréga 1020 Sbréghe sing. 1020 Sbrigiola Lomb. 365 Sbrigiolo Mar. 215 Sbrindul V. E. 1433 Sbroccà Lomb. 308 Sbrok Lomb. 308 Sbrunzul V. E. 1429 Sbrüs-cia Lomb., Piem. 1030, 1031 Sbuór V. G. 821 Sbusa-àrsari V. E. 1274 Sbusa-canàli V. E. 1274 Sbusanigòssa 349 Sbusa-réce V. T. 1270 Sbusassése 316, 956 Sbusa-tèste-V. E. 1401 Sbùscia-cardu Mar. 1280 Scaavàssu Lig. 329 Scaffaruni Sic. 329 Scafferóni Tosc. 532 Scagliaruzza Camp. Scagnarůzza Camp. 1316 Scagòzza Sic. 168 Scagozzo Cors. 481 Scalabi 1302 Scalabi-scalabò 1302 Scalabrone Umb., Tosc., Camp., Pugl. 323, 324, 334 Scalabri 1302 Scalabrun Lomb., Piem., Em. 321, 323 Scalabruni Cal., Sic. Scalafrone Tosc., Bas. 324, 1385 Scalàmbra Cal. 325, 1010 Scalambróne Tosc. 324, Scalambruni Cal., Sic. Scalarbàscia Lig. 1343 Scalavrin-na Piem. 332 Scalavrù Piem. 321 Scalici Cal. 219 Scanabò Lomb. 235 Scana-péss Piem. 1183 Scanapéssi V. T. 1182 Scanna 'addini Sic. 987

Scanna-cavàddi Pugl. 385 Scanna-cavàddu biancu Pugl. 385 Scanzirru Sic. 72 Scapim V. T. 728 Scapin 728 Scapinar 728 Scapinot V. T. 728 Scapoce Abr. 293 « Scarabaeus melolontha » 92 « Scarabaeus sacer » 774 Scarabeo 301, 1103 Scarabeo Tosc. 1133 Scarabèo delle mèrde Tosc. 1133 Scarabiùn Piem. 195, 334 Scarabò V. G. 1383 Scarabòtolo V. E. 288 · Scara-cavàsci Camp. 1344 Scarafàce Lomb. 1383 Scarafaccio Umb., Abr., Bas. 1384, 1385 Scarafàgg Piem. 1384 Scarafàge Em. 1384 Scarafagge Abr., Bas. 1384, 1385 Scarafaggetto della farina 89 Scarafàgghiola Cors. 1384 Scarafagghiu Sic. 1386 Scarafàgghiu i ssant' Antòni Sic. 791 Scarafaggi 86 Scarafaggio 87 Scarafaggio, per « Coleottero » 413 Scarafaggio Tosc., Umb. 1384 Scarafaggio della farina Scarafaggio delle cantine 178, 911, 1190, 1393 Scarafaggio nero e cornuto 235 Scarafàggiu Cal. 1133, 1385 Scarafaglièddu i ssant' Antuninu Sic. 791 Scarafàgliulu Cors. 1384 Scarafàjo Bas. 1385 Scarafàncio Camp. 124 Scarafàss Em. 1133 Scarafàsciu Pugl. 1133, 1385

Scarafésce Pugl. 1133 Scaraffóne ddo campo Camp. 1133 Scarafone Umb., Laz., Abr., Camp., Pugl., Abr., 'Camp., Pugl., Bas. 329, 1133, 1384, Scarafóne-'russo Camp. Scarafóne vérde Laz. 1197 Scarafongèlla Camp. Scarafune-'russu Bas. Scarafuni Camp., Cal. 329, 1386 Scarafuòttolo Bas. 726 Scarafura Bas. 1297 Scaragò Lig. 168 Scaramànu Pugl. 1295, 1385 Scaramellóne Laz. 324, 329 Scarammóne Pugl. 1133 Scaramóne Pugl. 329 Scaramune Bas. 1385 Scaranùzza Camp. 1316 Scaranzàun Pugl. 329 Scaranzón Pugl. 1133 Scaranzóne Pugl. 329 Scarapence Abr. 723 Scarapengg Abr. 723 Scarapincio Abr. 723 Scarapingele Camp. 725 Scaràsciu érde Pugl. 1197 Scarasèntula Cal. 221 Scarasentulu Sic. 222 Scaràu Lig. 1426 Scaravacchiu Sic. 1386 Scaravàci Pugl. 1133 Scaravàciu Cal. 1385 Scaravàgia Piem. 1384 Scaravàgghiu Cal., Sic. 1133, 1134, 1426 Scaravàgghiu d'òru Cal. 1197 Scaravàgghiu i munnìzza Sic. 1134 Scaravàgghiu i ròse Sic. 1197 Scaravàgghiu 'nduràtu Sic. 1197

Scaravàgghiu ri ballòt-

turi Sic. 1134 Scaravaglióne Camp.

Scaravàje Bas. 1133

Scaravajju Cal. 1134

716

Scaravàse Pugl. 1385 Scaravàsce d'òre Pugl. 1197 Scaravasso 1381 Scaravàsso V. E. 1383 Scaravàu di càchele Pugl. 1133 Scaravazzóne Camp. 1133 Scaravázzu Sic. 1386 Scaravèse Pugl. 1385 Scaravèsce Bas. 329 Scaravésce Pugl. 1133 Scaravlùn Piem. 322 Scaravûn Lig. 1426 Scaravûne Pugl. 1133 Scaravun d'oru Lig. 1196 Scaravuotto Laz. 301 Searbagghiu Sic. 1386 Scarbejo Mar. 1133 Scarbusce Piem. 1350 Scarcài de vècia 1421 Scardabóne Umb. 329 Scardafèlla Umb. 1384 Scardafóne Umb., Laz. 1135 Scardalèna Laz. 1196 Scardalóne Umb. 1135 Scardapèngg Abr. 724 Scardapèsce Camp. 681 Scardapúzze Abr. 800 Scardavóne de la pallòtta Laz. 1135 Scardavóne d'òro Laz. 1196 Scardaviòla Abr. 1196 Scàrdova mata 680 Scareàss Lomb. 1424 Scarfilicchio Abr. 724 Scarfiune Abr. 724 Scarflik Abr. 724 Scaricababò Abr. 1392 Scarlüsa Piem. 1307 Scarpa de la Madona Piem. 1213 Scarpànza V. E., V. T. 1433, 1434 Scarpanssa d'oro V. E. 1197 Scarpar 394, 1108 Scarparièdde Pugl. 1108 Scarparid Pugl. 1109 Scarpàza V. T. 283 Scarpazóna V. T. 283 Scarpeccio Abr. 723 Scarpejonène Pugl. 906 Scarpence Abr. 723

Scarpéta Lomb. 1213

Scarpétta della Madonna Abr. 1213 Scarpia 93 Scarpia V. G., V. E., Lomb., Em. 112, 113 Scarpiccela Abr. 724 Scarpiglione Camp. 716 Scarpije V. E. 113 Scarpinge Abr. 723 Scarpingil Pugl. 725 Scarpió 904 Scarpión 904, 908 Scarpión V. G., V. E., V. T., Lomb., Em. 904, 905 Scarpión d'aqua 911 Scarpione Tosc., Cors., Camp., Pugl., Cal. 905, 906, 909, 911 Scarpión-tósgh Em. 905 Scarpiù Lomb. 905 Scarpiùn Lomb., Em. 904, 905 Scarpiùne Pugl. 906 [Scarpjions a forfese] Fr. 908 Scarpoláro V. E. 1109 Scarpoléro V. E. 1109 Scarpolin 1109 Scarpvence Abr. 724 Scarrafóne Camp. 726, 1384 Scarra-mèlda Sard. 1132 Scarrassu Cal. 848 Scarràtola V. T. 471 Scartafóne Abr. 1384 Scartapüzze Abr. 799 Scarvascio Bas. 1385 Scarza Tosc. 914 Scarzafillóne Abr. 1384 Scarzino Tosc. 914 Scasendiru Sic. 221 Scasentaru Cal. 220 Scàssaru Cal. 848 Scassa-ssaja Sic. 1275 Scàsza d'òro Lomb. 1201 Scattadizzu e sim. Sic. 171, 172 Scàttaru Cal. 848 Scatuarchiu Cal. 847 Scauzzo Sic. 172 Scavarèddu Sic. 165 Scavatèra V. G. 939 Scava-terra Cal. 1274 Scavèddhu Pugl. 380 Scazzàddh Pugl. 1389 Scàzzeca-marruni Camp. 1136 Scazzillu Cal. 207

Scazzaróne Abr. 1384 Scazzavůn Abr. 1384 Scazzone 284, 285 S-cè V. E. 158 Scèccu Sic. 72 Scefró Cal. 834 Scefrófrju Cal. 834 Scem Em. 1045 Scéra Piem. 1028 Scércola Camp. 1390 Scerign Piem. 1339 Scèrpola d'òra Camp. Scérpula Camp. 1390 Scerterello Abr. 612 Schavita V. E. 440 Schelàt V. T. 873 Scherpione Cors. 905 Scherpiùn Lig. 910 Scheruolo Tosc. 874 Scherzone Pugl. 266 Schifiziu Sic. 908 Schila V. E. 539 Schilat V. T. 873 Schilato 872 Schiòzzo Tosc. 1185 Schippiùni Sic. 906 Schira Nizz. 873 Schirace Em. 874 Schirat V. T., Lomb. Schirata V. E., V. T. 872, 873 Schirâtel Em. 874 Schirato 872 Schiratolo V. E. 872 Schiriàta V. E. 872 Schiriatto Laz. 548, 874 Schiribilla 387, 533, 667, Schiribilla grigiata 387, 520, 757 Schiribille 299 Schiribiziu Sic. 906 Schirifizziu Sic. 908 Schirifizzu Sic. 906 Schirigatto Laz. 548, 874 Schirlat V. T. 873 Schirpiùni Sic. 910 Schirzón Pugl. 266 Schita-öcc Lomb. 391 Schizzuneddu Sic. 300 Schrätl V. T. 471 Schrättele V. T. 4 Sciabica 354, 531, 519, 760, 797 Scifràta Cal. 602 Sciafrati Cal. 602

Sciaguju Piem. 194 Sciala Piem. 404, 1218 Sciame 1039 Sciame Mar. 1046 Sciapi Abr. 833 Sciapici Abr. 833 Sciapielhê Abr. 833 Sciapri Abr. 833 Sciara Piem. 404 Sciaramùcia Sic. 601 S-ciaranto 914 Sciassa 'ndrè Lomb. 1087 Sciatin per «Girino» Lomb. 297 Sciatt Lomb. 281 S-ciavaról de pian 131 S-ciàva s-ciàva Cal. 1283 Sciavatin Piem., Lomb. 297, 1111 S-ciàvo V. G., V. E. Scibighingro Camp. 725 Scicala Sic. 410 Sciérpula Camp. 1390 Scierterióll Abr. 594 Scigàa Lomb. 403 Scigada Lomb. 403 Scigaja Piem. 404 Scigala Lomb., Piem. 403, 404, 413, 1402 Scigana Lomb. 403 Scigara Piem. 404 Scigna Camp. 1204 Scijma Lig. 420 Scimas di pra Piem. 432 Scimas sselvatik Piem. 432 Scimega Lomb. 418 Scimegia Lig. 420 Scimes Lomb. 417 Scimes di camp Lomb. Scimes sselvadek Lomb. Scimicia chi puzza Sie. Scimija Lig. 420 Scimije Sard. 425 Scimije de ciante Lig. 432 Scimije sservaiga Lig. 432 Scimiröla Lomb. 1349 Scimis Piem. 418 Scimiscia Sic. 425 Scimis spüssolenta Piem. 432

Scimsa Piem., Sard. 418, 425 [Scinterelle] Fr. 1061 S-ciò V. E. 158 Sciòcca Sic. 399 Sciòccola Camp. 157 S-ciogio Pugl. 859 S-ciopabò Lomb. 318 Scióra Piem. 404 Sciórnia Lig. 873 S-ciòss V. E. 158 S-ciòsso Dalm., V. E., V. T. 157, 158 Scippa-òcchi Sic. 392 Scira Lomb. 1028 Scirpùdda Sic. 262 Scirterèlla Abr. 594 Scirtrell Em. 591 Scisme Piem. 418 Scissiulidda Cal. 1353 Seissö Lomb. 73 S-ciùa V. E. 158 Sciufingelo Camp. 725 Sciula Piem. 1218 Sciümas Piem. 418 Sciumes ssarvadi Piem. Sciumis Lomb. 418 Sciümis dai piant Lomb. 431 Sciümsu ssalvak Piem. 432 S-ciudiss V. T. 158 Sciùra Lomb., Piem. 1203, 1218, 1220 Sciùra de l'uga Lomb. 1203 Sciura di rigoi Lomb. 1203 Sciùra-sciuréta Lomb., Piem. 1218, 1219 Sciuràss Em. 1219 Sciuréta Lomb. 1220 Sciurin-na Lomb. 1218 Sciurin-sciuréta Piem. 1218 Sciuritu Lomb. 1218 Sciùrnua Lig. 873 Sciurru Sic. 531, 916 « Sciurus vulgaris » 872 Sciuscèrtula Sic. 597 S-ciùss V. E. 258 Sciuvella Lig. 268 Sciuvella Lig. 268 S-cjarpión V. T. 904 Sclao V. E. 1386 Sclaragna V. T. 1407 Sclous V. E. 158 Scocése V. E. 1275 Scodèla V. T. 1041 Scojatolo 872

Scojattolo 361, 547, 560, 797, 872, 1120, 1253, 1300, 1369 Scojattolo Tosc., Mar. 874 Scólacu Cal. 219 « Scolia flavifrons » 334, « Scolopax rusticula » 496 « Scolopendra » 1083, 1284 Scolopendra 912 Scolopendra aranea » 912 « Scolopendra coleoptrata » 912 « Scolopendra dalmatica » 1294, 1298 « Scolopendridae » 97 Scompice Camp. 725

Scompiss V. E. 835 «Scops scops » 73, 440 Scorappinge Abr. 724 Scòrcia-pellicce Abr. 724 Scardabóne Umb. 1135 Scornabò Em. 235 Scòrna-mèrde V. T. 1130 Scornüzla Em. 1308 Scornùzzo Pugl. 1318 Scornùzzo d'òro Camp. 1199 Scornùzzolo Camp. 1316

Scorpi Em. 905 Scorpiglióne Camp. 909 Scorpijón V. E. 113 Scorpió Mar. 905 Scorpión 904

Scorpión V. E., V. T., Lomb., Piem., Lig., [Vall.], Sav. 329, 904, 905, 910 SCORPIONE 904

Scorpione 360, 1414 Scorpione Umb., Tosc., Abr., Camp. 905, 908,

Scorpione acquajolo 911 Scorpione d'acqua 1284 Scorpioni Sard. 906 Scorpiùn Lomb. 904 Scorpiùne Sic. 910 Scorssón 277, 977

Scorzón Lomb., Piem. 265, 826 Scorzóne Bas. 242 Scorzuna Cal. 277 Scozèse V. E. 1275 Scrafaghiu Sard. 1134

Sic. 1134

Scrapan' Sard. 911 Scrapione Sard. 730 Scrapioni Sard. 911 Scrappóni de ganciu Sard 906

Scraussèra Piem. 1277 Scravagghiu Sic. 1386 Scravagghiu arròzzula-baddi Sic. 1134 Scravaggiu Sic. 1134 Scravaglio Sic. 1386 Scravajo Cal. 1134 Screass Lomb. 1424 Screffeglione Camp. 715 Screpecchiò Abr. 395 Scrépiece Camp. 725 Screpión Lig. 910 Scrofina Laz. 785 Scropian Nizz. 905 Scropione Umb. 911 Scropiù Lomb. 905 Scroppinge Abr. 724 Scroppione Abr. 908 Scrpió Mar. 905 Scrprènce Abr.

Scricciolo 315, 471, 522, 560, 644, 876, 956, 964 Scriffiglione Camp. 715 Scripiù Lomb. 905 Scrippiùni Sic. 910 Serucchiglione Camp.

716 Scrupiglione Camp. 909 Scrupiù Lomb. 905 Scrupiùne Cal. 906 Scruppèngg Abr. 724 Scruppejone Abr. 906 Scruppincele Pugl. 725 Scruppingg-l Pugl. 725 Scruppione Laz. 906 Scrupya Nizz. 910 [Scrupyon] Vall. 905 Scuarvasce Bas. 1385 Scuccuvid Pugl. 575 Scucòrzolo Cors. 482 Scucozzu Cors. 482 Scudela 286 Scugnizzu Camp. 1136 Scuiro Nizz. 873

Scujatol Lomb. 873 Scujàttelo Camp. 874 Scujattolo Bas. 874 Scujattulu Sic. 874 Sculici Cal. 219 Sculpijóni Sard. 193 Scumàzza Sic. 170 Scuorpdince Abr. 724

Scürato Piem. 1387 Scüratt Lomb. 873 Scrafagghiu mmirdaru Scurchiggione Pugl. 716

Scurciccia Abr. 724 Scurfiglione Camp. 716 Scurguazzàssu Sic. 1438 Scurina Lomb. 1203 Scurlùzzura Lig. 1308 Scurnot Tosc. 705 Scurnuzza Camp. 1316 Scurnüsta Em. 1308 Scurnùzzola Bas. 1318 Scurnùzzulo Camp. 1428 Scurpènce Abr. 724 Scurpènge Abr. 724 Scurpènge Abr. 724 Scurpècceri Abr. 724 Scurpiglione Abr. Camp., Cal. 329, 716, 724, 910

Scurpijone Abr., Camp. 906, 908, 909 Scurpincio Abr. 724 Scurpingele Abr. 724 Scurpingione Abr. 724 Scurpión Lomb., Em., Abr. 791, 904, 905, 908 Scurpión Lomb. 905 Scurpiongh Sic. 906 Scurpione Camp., Pugl. 906, 909

Scurpione cu e scelle Camp. 909 Scurpiùn Piem., Nizz. 905

Scürpiùn Piem. 908 Scurpiùni Sic. 910 Scurpiùne Bas. 906 Scurpiùni Sic. 906 Scurpivince Abr. 724 Scurri-viòla Sic. 509 Scurruzza Camp. 1316 Scursöngh Sic. 242 Scurssiunco Pugl. 248 Scurssón Lomb, 764 Scurssune Pugl. 241 Scursuni Sic. 242, 277 Scurtghión Pugl. 716 Scurubizza V. G. 166 Scurucòzzu Cors. 482 Scurugòzzu Cors. 482 Scurzèra Sic. 257 Scurzùni Cal. 242 Scurzuni per «Ramarro » Pugl. 266 Scüscia-buvàscia Lomb.

1129 Scusción Lomb. 1391 Scussón V. G., V. E. 974, 1432 Scusson di s. Zuan V. E. 1429

« Scutigera coleoptrata » 912

Scuzzàra Sic. 257 Scuzzèra Sic. 257 Sdinssa 1065 Sdinssala 1053, 1065 Sdinssaléta co' le piume 81 Sdinssalón 1125 Sdréga Pugl. 1244 Sseràfica Tosc. 1067 Sserafina Tosc. 1067 Sserapica, non Se- Laz., Cal. 1060, 1067 Ssebórbulo V. T. 267 Sséca 697 Ssecaróla 209 Secionèle 394 Ssecióni, non Sec- 393 Sséda marssa 100 Sèdas Sard. 980 Ssedrón 917 Sefrata Cal. 602 SEGA 1409 Sséga 579, 1409 Segadirru Sard. 1156 Segadogn Lomb. 1157 1156 Ssegadór 78, 1158 Ssegàla V. E. 402 Segamanus Sard. 987, 1156 Segantèn Em. 1158 Ssega-póddighe Sard. 1156, 1298 ? Ssegavénu Sard. 1042 « Segestria florentina » 100 [Séghe] Fr. 580 [Sèghe] Fr. 1098 Sseghéta, non Segh-, o Seghè- Lig. 1158, 1410 Sseghettone, non Se-Tosc. 1410 [Séghie] Fr. 1098 Sségna-strade 498 Segón V. T. 1409 Sseguéggiu Lig. 196 Ssegüi Lig. 196 2flUE.91C8 Sseii Piem. 195 Ssèint-gambi Piem. Ssèi-ssèi Sard. 470 Seixèlla Lig. 268 Ssenisa 281 Sselét V. T. 1043 Sémego V. T. 417 Ssemendèlla Camp. 898 [Semic] Prov. 419 Ssémsa bastàrda Em. Sén Piem. 342

Ssénar, non Ssè- 281 Senèle Piem. 347 [Senèle] Sav. 347 Sseneréngo 1144 Sénero 281 Sennorèdda Sard. 1204 Ssennorèdda birdi Sard. 1219 Senòcio 281 Senssàla V. E., Lomb. 1053, 1054 Sensiva 281 Ssenss'oss Piem., Em. 1054, 1055, 1066 Sénssula V. G. 472 Ssentagnin 210 Ssentanin V. T. 219 Ssentené Piem. 1349 Ssent-gambi Piem., Em. 1288 Ssent-giàmbis V. E. 1286 Ssent-in-gambe Lomb. 1287 Séntol Lomb. 219 Ssentóla Piem. 1055 Ssentogambe 97, 912, 1083 Ssento-gambe V. G., V. E., V. T., Lomb. 1286, 1287 Ssènto-pé Lomb. 1287 Ssento-péi V. T. 1287 Ssento-pié V. G., V. E. 1286 Ssènt-pée Piem. 1288 Ssentu-gambe Lig. 1288 Ssentu-pé Lig. 1288 [Senyora] Sp. 1220 Sséna, non Ssè- 281 Sséola 281 « Seps chalcides » 266 Sser Piem. 239 Sséra V. G., Piem. 1028 Sèrdo V. T. 610 Sserenàndola V. E. 898 Ssermandola 896 [Sernàlo] Fr. 604 Sserp Nizz., Pugl. 240, 242 Sserp per "Centogambe » Abr. 245 [Sserp] per «Orbetti-no» Sav. 268 Sserpa Abr., Bas. 241, 242 Ssèrpa, -e per « Lucertola » Pugl., Sic. 262 Ssèrpa de muri Piem. 262

Serpajo 1046 Ssèrpa ranaróla V. E. 246 Sserpatèdde Pugl. 262 Serpaune Pugl. 265 Ssèrp-casctét Pugl. 266 Sserp-cascttal Pugl. 266 Sserp-cient-pied Abr. 245 Sserp da l'aqua V. T. 246 Ssèrp-discittàl Pugl. 265 Ssèrpe Piem., Tosc., Abr. 239, 240, 241 Ssèrpe a ciènte gamme Camp. 245 Ssèrpe-acquajòla Tosc. 246 Ssèrpe-bottàja Tosc. 246 Serpente uccellatore 826, 832, 977 Serpe-pintu Camp. 246 Sserpi Cal., Sic. 242, Ssèrpi per «Centogambe " Sic. 245 Ssèrpia Lig. 246 Sserpiciullo Camp. 245 Ssèrpi d'acqua Sic. 246 Ssèrpi di terra Tosc. 241 Ssèrpi-lattàra Cal. 246 Sèrpi niura Sic. 277 Sserpiùla Pugl. 268 Ssèrp lacc-tàna Pugl. 265 Sserpónchiola Pugl. 262 Sserpone Camp. 265 Sserptèdd Pugl. 262 Sserptèdol Pugl. 262 Sserpu Cors. 241 Sserpugn Pugl. 265 Sserpugne Pugl. 262 Serpule Cors. 277 [Serp-voulanto] Prov. 277 Ssèrra-manu, non Sè-Sard. 1279. Serrapico Ab. 724 Serrapòrta Abr. 793 Ssersino V. G. 331 Ssèrsola V. G. 588 Sservétta Umb. 983 Ssèrva dal prèt Em. 1188 Ssèrva de Dio V. G. 604, 983 Sserva de la Madona V. G. 437

Ssèrva del prète Umb. Sservadio Umb. 983 Sservo de ssan Nicolò V. G. 790 Sesìla V. E., V. T. 891, Ssestèl de ssanta Maria V. G. 437 Sèstro Lig. 352 Sèt Piem. 543 Ssetarèlle, non Se-Abr. 1225 Ssète-punti V. G. 1210 Ssétol Lomb. 219 Seugliùn Piem. 195 Sseüs Piem. 195 [Sevàl] Sav. 373 Ssevigl Piem. 195 [Sevo] Sav. 373 Ssèvra Piem. 359 [Séyin] Fr. 580, 1098 Sterratenàgghie Cal. 1083 Sfèrra-tenàglie Abr. 1083 Sfinge 1408 Sfojal V. E. 308 Sforssana 497 Sfórz V. E. 821 Sfuejál V. E. 308 Sgalabrón 319 Sgalabrón V. T. 320 Sgalavrón 319 Sgalavrun Piem. 322 Sgalüria Lomb. 1424 Sgambirlo 1108 Sgandalèna Umb. 1198 [Sgarpée] Fr. 909 Sgarpión V. E. 904 Sgarabàtolo V. E. 288

Sgardèla 366
Sgardo V. E. 913
Sgardo Ssenarin 553
Sgardùss V. E. 1433
Sgargnàpola Lomb. 726
Sgariól Em. 873
Sgarlaón 210, 319
Sgarlaón mato 332
Sgarleón V. E. 320
Sgarlivra Piem. 1425

Sgarabòdolo 286 Sgarabòtolo 286

Sgarammulu Sic.

Sgaraviöcc Piem. 322 Sgaravula Piem. 1495

Sgarbissul V. E. 266

Sgarba-mèrda Lomb.

Sgaranssèla 1088

326

Sgarpije V. E. 113 Sgars Lomb. 913 Sgarsa biónda 366 Sgarséta picola 362 Sgarsetón Lomb. 914 Sgarsiér 914 Sgarsivula Piem. 1425 Sgarslin Piem. 1425 Sgarso V. E. 913 Sgarso cantaóro V. E. 913 Sgarso dal penàcio 354, 1191 Sgarsól 539, 553, 914 Sgarso rósso 556 Sgarso ssenarin 354, 553, 1191 Sgarso ssenarin V. E. 913 SGARZA 912 Sgarza V. T., Lomb., Em., Umb. 913, 914 Sgarza cenerina Tosc. 914 Sgarza ciuffetto 365, 496 Sgarza gròssa Em. 914 Sgarze V. E. 913 Sgarzettóne Mar. 914 Sgarzól 539, 914 Sgàssara Cal. 848 Sgata-mèrde Piem. 1129 Sgatàscia Lomb 550 Sgatèla Em. 551 Sgàttaru Cal. 848 Sghèla Em. 405 Sgherlón V. E. 320 Sgherz Em. 914 Sgherz zinaren Em. 914 Sghêta Lig. 1410 Sghêtt Em. 1158 Sghêtt Em. 1410 Sghèzz Lomb. 827 Sghìnzola V. T. 604 Sghiràce Lomb., Piem. 873, 874 Sghirat V. E., Lomb. 872, 873 Sghiràtola 874, 1229 Sghiràtt Em. 874 Sgiarùzule V. E. 872 Sgigàtla Em. 551 Sginssa 1065 Sginssàla 1053, 1065 Sginsza-fógo 1302 Sginszàla 1053, 1302 Sgìnza-fóg Lomb. 1332 Sginzàla Em. 1056 Sgiòf V. E. 158 Sgiratt Em. 874

Sgjiràtol V. T. 873

Sgnarón Piem. 1218 Sgnèco 167 Sgnèco V. E. 167 Sgnèk V. T. 167 Sgnifo 167 Ssgnóra Abr. 1204 Sgnùra Piem. 1203, 1918, 1220 Sgnurun Piem. 1218 Sgò 394 Sgóla V. E. 505 Sgolaschio Mar. 510 Sgóla en paradis V. E. 505 Sgolanciu Mar. 510 Sgolanöce Lomb. 704 Sgolaràt Lomb. 864 Sgolarinèla V. T. 467 Sgolatrèl Lomb. 510 Sgoléta V. T. 467 Sgolina V. T. 467, 506 Sgórba-cavài V. G. 390 Sgorbàtola Tosc. 459 Sgrauglione Camp. 716 Sgraussara 209 Sgravalón Piem. 322 Sgrèla Lomb. 873 Sgrignàpola Lomb. 725 Sgrigua Piem., Lig. 605 Sgripión V. E. 904 Sgriura Lig. 605 Sguaragnina V. T. 104 Sguissi' Lomb. 828 Sgulanocc Lomb. 704 Sgùrbia Lig. 605 Ssì Lomb. 764 Ssia 1442 Ssìa da canne Lig. 1179 Ssiàla V. E., Piem. 402, 404 Siarp Lomb. 238 Sibèrto Sic. 835 Ssibórgola Lomb. 267 Ssichera Piem. 1276 Ssièrp Camp. 1041 Ssièrpi Sic. 262 Ssifòtola mòra 1114, 1164 Ssigàa V. E. 402 Ssigàira Lig. 405 Ssigala 401 Ssigala V. G., V. E., V. T., Lomb., Piem., Lig., Em. 402, 403, 404, 405 Ssigäla Lomb. 403 Ssigala róssa 401 Ssigaléta 401 Ssigalin 401 Ssigalina 401

Ssigalin cóle récie 415 Ssimes de le fraghe V. Ssigalin dai còrni 414 Ssigalin rósso 414 Ssigalòto 401 Ssigara Sard. 410 Sigarajo della vite 649 Ssighèa Lig. 405 Ssighèla Em. 405 Ssighera Piem. 404 Sigila V. E. 891 Ssignàcola Lomb. 267 Ssignapola 862 Ssignòcla Lomb, 267 SIGNORA 1203 Ssignóra V. E., Tosc., Abr., Camp. 1217, 1218, 1219 Ssignóra delle stóppie Umb. 1203 Ssignòrbola Lomb. 267 Ssignorèlla Camp. 1217, 1219 Ssignorétta Laz., Abr. 1203, 1217 Ssignorica Sard. 1204 Ssignorina 447, 1220 Ssignorina Tosc., Abr., Bas. 961, 1205, 1218 Ssignuràuna Cal. 1204 Ssignurèdda, non -rédda 'Cal. 1219 Signurèlla Cors. 1205 Ssignurennèlla Abr. Ssignurina Camp. 1204 Ssignorin-na Lomb. 1218 Ssigòa Lig. 405 Ssigoja Lig. 405 Ssigora Lig. 405 Ssigorbola Lomb. 267 Ssigùl Piem. 195 [Sigulinda] Sp. 603 Ssijàla V. G. 402 Silvestro Lig. 352 Ssimas Lomb. 417 Ssimas di piant Lomb. Ssimas ssalvadagh Em. 432 Ssimas salvadak Lomb. 431 Ssimas ssarvadi Lomb. 431 Ssimas sselvàdia Lomb. Ssime Piem., Nizz. 419, Ssimege V. T. 417 Ssimesara 1046

T. 430 Ssimese 416 Ssimese bastàrdo 429 Ssimese da campo 429 Ssimese de le vérse 431 Ssimese mato 429 Ssimese ssalbėgo V. E. 430 Ssimese ssalvadega 429 Ssimese ssalvàdego 429 Ssimese ssalvadego V. E. 430 Ssimese ssalvėgo 429 Ssimese sselvàdego 429 Ssimeso amàro 429 Ssimeso d'aqua 439 Ssimeso da ua 429 Ssimes ssarvadik Piem. 432 Simiar 281 Ssimis V. G., V. E. 416, 417 Ssimise V. T. 417 Ssimise vérde 432 Ssimiso ssalvadigo V. G. 429 Ssimiss Piem. 419 Ssimis ssilvaja Piem. 432 Ssimiza Nizz. 419 Ssimsa V. E. 417 Ssimsa ssalvadga Em. 433 Ssimsón Piem. 432 Ssimza Nizz. 419 [Sincenele] Fr. 1061 Sinègra Sard. 1202 [Singantàlla] Sp. 603 [Singauléto] Fr. 604 Sinisculo Camp. 218 Sinsàgula Em. 1056 Sinssala 1053 Sinsàra Lig. 1055 Sinsèra Lig. 1055 Sinsèra Lig. 1055 Sinssàla Lomb. 1054 Sinssàra Piem. 1055 Sinssarin Piem. 1066 Sinssèa Piem. 1055 Sinssèla V. E. 1053 Sinssèmula V. G. 472 Sinssöla Piem. 1055 Sinssòsl Piem. 1054 Sinssòsla Lomb. 1054 Ssinss'òss Em. 1066 Sinssula Sard. 1061 [Sinyorico] Sp. 1220 Sinyala V. T., Em. 1053. 1056

Sinzèlla Sard. 174 Sinzia Sard. 1061 Sinzimuréddu Sard. 708 Sinzu Sard. 1061 Sinzula Sard. 1061 Ssiolónsso 1171 Ssiór V. E. 1218 Ssióra 1203, 1204 Ssióra-gata 556 Ssióra giàla 961, 1204 Ssioramandola 250, 896 Ssioramandola V. E. 898 Ssiorón V. T. 1203 Siotin Lomb. 440 Ssipriòto 494 Ssiramàndola 250, 896 Sirapica Sic. 1061 Siricu Cal. 988 Ssiricuòra Pugl. 886 Ssirimandola 896 Ssirmandola 896 Sirol Nizz. 873 Ssirp Pugl. 266 Sirpintu Sic. 277 Sirpu Sic. 277 Ssirràculu Sic. 1281 Sirrétta Sic. 1410 Ssisam Piem. 419 [Sisenyor] Sp. 1220 Ssisila V. E. 891 Ssisindil V. G. 1347 Ssisóla V. E. 892 Ssisóra 1258 Ssissàja Sard. 1393 Ssisùra Em. 1262 Ssitol Lomb. 219 Ssitón 393, 1399 Ssitón V. T., V. E. 1399 « Sitta caesia » 700 Ssitul V. T. 219 Sitzi-muréddu Sard. 872 Ssivéta 440 Ssivéta da la tèsta gròssa 441 Ssivetina 440, 1167 Ssivetón 441 Ssivetóna 441 Ssizóra Em. 1262 Sizzicornu Sard. 141 Sizzigòrru-bovèri Sard. 141 Ssjàra Piem. 404 Skaussèra Piem. 1277 Skembringe Abr. 724 Skempiccio Camp. 725 Skerzado V. G. 401 Skött Piem. 205 [Skourkouritza] gr. dial. 602

Skrénca Cal. 540 Slàcane V. E. 223 Slàncor V. E. 223 Slanghe per «Verme» V. T. 319 Slangö Piem. 804 Slangorido 900 Slanguorido V. E. 900 Slàtar V. G. 1201 Slaviö Piem. 804 Slèrta Piem. 591 Slést Piem. 299 Sligiolón V. T. 610 Slimegaóra 1442 Slinssa 1065 Slinssàla V. T. 1065 Slinzàla V. T. 1053 Slinzàna V. T. 1054, 1065 Slumagasso 1442 Slusa 1302 Slusanote V. E. 1304 Slusarin 1302 Slusarina 1302 Slusaról 1302 Slusaróla 1302 Slusaróla V. E., V. T. 1304. 1305 Sluse 1302 Sluserin 1302 Sluséta 1302 Slusia 1442 Slusiarin 1302 Slusigna V. E. 1332 Slusin 1302 Slusinaróla V. T. 1305 Slusiól 1302 Slusirin 1302 Slusiról 1301, 1368 Slusiröl 1302 Slusiróla 1301 Slusiróla mata 1367 Slusirólo 1301 Slùsola 1302 Slùsola V. E. 1304 Slusoléta 1302 Slusorin 1302 Slusurin Lomb. 1306 Smajarda 1179 Smàltaro 494, 1177 Smarghin 553 Smargón 549, 1183 Smarlòssi V. T. 298 Smatóri 1440 Smergo 1147, 1410 Smèrgo bianco 1143 Smergo colombin 1143 Smergo grando 1183 Smergo grosso 1183 Smergo maggiore 1183, 1410

Smergo minore 1147, 1182, 1300 Smèrgo picolo 1143 Smierdar V. E. 1127 Smurzik Lomb. 883 Smůsego V. T. 942 Snacái V. E. 161 Snaròciolo 286 Snasa-fióri V. E. 1223 Snèfo V. E. 167 Snestr Lig. 352 [Snile] Sav. 347 Sniscolo Abr. 217 [Snöle] Sav. 347 Ssöcaröla Lomb. 1276 Ssòcira da ssèrpi Sic. 943 Ssoéta V. E. 1397 Söéto V. T. 440 Ssóga da pagn Lomb. 130 Ssòggera di ssèrpi Sic. 245 Ssòggera di sserpi, non Sò- Sic. 1294 Sögliùn Piem, 195 Solar 505 Ssoldadin V. G. 1912 Ssólice terragnòlo Camp. 880 Ssoltamartin Lomb., Tosc. 1094, 1096 Ssòltra-tèra Lomb. 222 Ssòlva V. E., V. T. 941, 944 Sömega salvàdega Lomb. 431 Ssoménssa V. T. 298 Ssömess Lomb. 418 Sömssa Piem. 418 Ssömsa ssarvaga Piem. 432 Ssonéto 1172 Sónniga Sard. 1151 Sópra-espingule Abr. 722 Soprappànce Abr. 723 Soprappange Abr. 729. Soprappènce Abr. 722 Soprappina Abr. 722 Soprappince Pugl. 725 Soprappince Abr. 722 Soprappincio Abr., Pugl. 723, 725 Soprappingi Abr. 722 Soprappingiolo Pugl. 725 Sopreppinge Abr. 723 Sopreppènge Abr. 722 Sopreppèngio Abr. 722

Sopreppènguele Abr. Sopreppèngule Abr. 722 Sopre-o-ppòng Abr. 722 Sopreppìnce Abr. 722 Sopreppinghe Abr. 722 Sopreppingo Abr. 722 Soprespingule Abr. 722 Soprippingg Abr. 723 Sopripèncio Abr. 723 Sopr'-pèngh Abr. 722 Sóra Em 1229 Sórac Lomb. 856 Ssoraciòla Bas. 881 Sorazza Em. 1229 Sóre Mar. 858 Ssórca Laz. 858 Sórce Mar. 858 Ssórce di campagna Laz. 879 Ssórchia Mar. 879 Ssorchione Camp. 880 SORCIO 853 Sorcio Umb. 858 Sorcio acquajolo 855 Sorcio cieco 876, 945 Ssórcio di la terra Abr. 879 Ssórcio moscarolo, non Sór- Laz. 875, 1377 Ssorcióne Umb. 879 Ssorcióne-céco Umb. 879 Sorcio pratajolo 876, 945 Ssorciu Cors. 858 Ssórd V. E. 856 Ssórde V. T. 856, 989 Sòrde mandigadòre Sard. 980 Sordone 1440 Sórec Lomb. 856 Ssóreca-céca Abr. 879 Ssórece Laz., Abr., Camp. 858, 859 Ssórece 'e terra Camp. 880 Ssórece-tarpóne Bas. 881 Ssórece-terragnòle Bas. 881 Sórece-rinejo Abr. 875 Ssórech V. T. 856 Sóreche Abr. 858 Ssoreciglióne Laz. 879 Sóreco rósso Camp. 1377 Ssórega Laz. 879 Sórege Abr. 858 Sóregh Em. 858 Ssòreghe-pennàdule. non Sor- Sard. 871

Sóregh nizzolén Em. 875 Ssoréglia Bas. 602 Ssóres V. T. 856 «Sorex araneus» 855, 883, 1378 Sórga Lomb. 856 Ssórga-céca Umb. 879 Ssorgaróla 209 Sorge Abr., Pugl. 858, 859 Sorgh Em. 858 Sórghe Abr. 858 Ssorge céche Camp. 880 Sórge d'India It. mer. Ssórge-lindiu Pugl. 870 Sorgerinola Abr. 884 Sórge-rúscie Abr. 875 Sórge-tapnàr Pugl. 880 Ssorge-volantino Pugl. Ssórgio Pugl., Bas. 859 Ssórgio de terra Abr. Ssórgio-jattóne Bas. 881 Ssórgio-ssalpóne Bas. 881 Ssórgio-talpóne Bas. 881 Ssorian (v. a pag. X) Ssórica di terra Abr. 879 Ssórice Bas. 859 Ssórice de nôtte Camp. Ssórice-dindia Pugl. 870 Ssórice 'e campagna Camp., Pugl. 880, 881 Ssórice-lindiu Pugl. 870 Sorice-occègli Cal. 871 Ssóriche Sard. 859 Ssóriche-campinu Sard. Sórici Laz. 858 « Soricidae » 855 Ssoricillo di notte Camp. 869 Ssórighe Sard. 859 Sórighe de riu Sard. 876 Ssórighe-pinnàdule Sard. 871 Ssórisza V. E. 856 Ssórla V. T. 1430 Ssórla piéna de piòce V. T. 699 Ssorménta, non Ssormè- 281 Ssórse V. E. 856 Ssórse moseghiro V. T.

Ssórso, non Ssò- 281 Ssórso 876 Ssórso V. E. 856 Ssorsón mosegagno V. E. 883 Ssortèllora Tosc. 592 Ssorti Sic. 986 Ssóruce e notte Camp. Ssórz V. T. 856 Ssorzàt V. T. 856 Ssórz co' le ale V. T. 863 Ssórze V. E. 856 Ssórzo V. G. 856 Ssórzo-pizigón V. G. 862 Sóso Tosc. 1430 Sosóne Tosc. 1135 [Souris-chôve] Fr. 737 [Souris-gôd] Fr. 737 Sovo] Sav. 373 Spada-madràce V. G. 1404 Spaddòttula Sic. 1237 Spagàssa mulinèra Piem. 1175 Spagnòla Piem. 1397 Spajantèl Lomb. 473 Spajarda Lomb. 1179 Spalavée Lomb. 455 Spanegaröla Lomb. 1396 Spanicaròla Lomb. 1395 Spanéta 1146 Sparantel Lomb. 473 Sparanzón Pugl. 1225 Sparanzóne Pugl. 329 Sparapignolo Camp. 725 Sparapinculo Abr. 723 Sparapinge Abr. 723 Sparapingied Abr. 723 Sparapingolo Camp. 725 Sparapingule Abr. 723 Sparavel Lomb. 455 Spariyòla Piem. 1397 Sparmigaröla Lomb. 1340 Sparpagghiàune Pugl. 716 Sparpagghiò Mar., Abr. 480, 481 Sparpagliò Mar. 480 Sparpagliòlu Camp. 715 Sparpaglión Pugl. 716 Sparpaglione Camp., Bas. 481, 715 Sparpài Piem. 457 Sparpaja Lomb., Piem., Em. 455, 457, 458 Sparpajar 525 Sparpajò Mar. 481

Sparpajóla V. E. 453 Sparpajóne Abr. 481 Sparpajun Piem. 457 Sparpavel Lomb. 455 Sparpója Piem. 457 Spartagliòlo Camp. 715 Spartaglione Camp. 715 Sparutel Lomb. 473 Sparviere 759, 1118 Sparviero 1252 Spassesin 1204 Spaszacamin V. E. 1126 Spauracchio 473, 709 Spavalér V. T. 453, 476 Spaventèl Lomb. 473 Spazzacamén Em. 1126 Spedersi Lomb. 728 Spèi de lumèga 1442 Spéi di àvi Lomb. 199 Spén Abr. 200 Spenculóne Camp. 197 Spenguele Pugl. 197 Speranssina 1164 Speraval V. E. 453 Speravual V. E. 453 ? Sperciassàja Sic. 986 Spergossår 525 Speron V. T. 205 Sperónssola 1164 Sperónssola celèste 1115 Sperónssola da la cóa lónga 1167 Sperónssola de val 1142 Sperónssola mòra 1114 Speronssolin 1114, 1115, 1167 Sperra-gunnus Sard. 1272 Spertegóna 1146 Spertello Tosc. 713 Spertellone Camp. 715 Spèzza-dète Abr. 908 « Sphex flavipennis » «Sphingidae» 1408 Spì Lomb., Mar. 199 SPIA 1241 Spia 1241 Spia 376, 567, 819, 1087, 1181, 1241, 1256 Spia dee quagie Lig. 1242 Spia della granòcchia Tosc. 299, 1241 Spia de nuttuàn Lig. 1242 Spia di ortuàn Tosc. 1242 Spiccia-ssèrpi Laz. 245 Spicchieróne Tosc. 1185

Spign V. E. 199 Spigna Piem. 199 Spillo Tosc. 196 Spillone Umb., Laz., Abr. 196, 197 Spiluzón V. G. 751 Spim V. T. 199 Spin 198 Spin V. G., V. E., V. T. 198, 199 Spina 198 Spina V. E., Lomb., Piem., Lig., Mar., Abr., Camp., Pugl., Cal. 198, 199, 200 Spina des gèspes V. E. 199 Spinar V. E. 1252 Spinarel 680 Spinarello 680 Spinaról 771, 772 Spin di gespe V. E. 199 Spine V. E., Abr. 198, 199 Spine di âf V. E. 198 Spingolóne Camp. 197 Spingón V. E. 205 Spingule Pugl. 197 Spingull Abr. 724 Spingulune Pugl. Spinin Piem. 199 Spino Tose. 199 Spinóo 198 Spinòlo Tosc. 773 Spinoso Tosc. 773 Spinsiglione Cors. 188 Spinsó Cors. 188 Spinsóne Cors. 188 Spiocèra V. T. 698 Spioncèlla Laz. 1242 Spioncello Mar. 1242 Spione Laz. 1225 Spióni Sard. 1242 Spinu Laz., Abr., Pugl. 199 Spirdagghióne Pugl. 716 Spiridillo Mar. 713 Spiriticolo Mar. 713 Spiritillo Mar. 713 Spirito ssanto Abr. 468 Spirit-ssant Tosc. 1224 Spiritu Sard. 469 Spiritu ssantu Camp. 1199 Spirrone Abr. 197 Spizza-cul V. E. 1348 Spizzula-cunnus Sard. 1272

Splavéer Lomb. 455

Spléer Lomb. 455 Spleppèngitt Abr. 723 Sponción V. E., V. T. 186 Sponciòt V. T. 186 Spondejón 185 Spongiglión V. T. 186 Spongilla 1380 « Spongilla lacustris » 1380 Spongión Lomb. 187 Spongiról V. T. 186 Spongoto 185 Sponsidór V. E. 186 Sponsiól V. E. 186 Sponsióm V. T. 186 Sponsiról 185 Sponsiról V. T. 186 Sponsirón 185 Sponsiròto 185 Sponsón 185 Sponsude V. E. 186 Spontigón V. E. 186 Spontón V. E., V. T. 186 Sponzin 185 Sponzin V. T. 186 Spónzi-récle V. T. 1270 Sponzóm V. T. 186 Sporciglione Mar. 797 Spordaglione Pugl. 716 Sporf V. E. 821 Sporgaglione Pugl. 716 Sportaglione Camp. 714 Sporteglióne Camp. 714 Sportellóne Camp. 714 Sportiglióne Camp. 714 Sporzèla V. G. 795 Spósa Lomb, 1241 Spósi 394 Sposina Mar. 1205 Spóso 389, 393, 1240 Spössun Lomb, 799 Spössa Em. 799 Spréer Lomb. 455 Sprène a mèle Sard. 1040 Sprepènge Abr. 723 Sprepinge Abr. 723 Spreppingule Pugl. 725 Springar V. E. 1093 Springola Piem. 1341 Spripincula Abr. 723 Sprippingulu Pugl. 725 Spròfaco Cal. 835 Sprone Abr. 197 Sproppinge Abr. 724 Sprpinguli Abr. 723 Sprufunducu Pugl. 942 Spuàcio de bisso 1421

Spuàcio de bogón 1421 Spuàcio de cuco 1421 Spuàcio d'ebrèo 1421 Spuàcio del diàolo 1420 Spuài de biss 1421 Spuajo 1421 Spuajo de bisso 1421 Spuajo de bó 1421 Spuenzolu Pugl. 192 Spûn Abr. 200 Spunción V. E., Lomb. 185, 187 Spunciù Lomb. 187 Spunciùn Piem. 187 Spundigión Tosc. 188 Spungigión Tosc. 188 Spungiglione Tosc. 188 Spungignii Lomb. 187 Spungión Piem. 187 Spungiùn Lomb., Piem. 186, 187 Spungulu Pugl. 192 Spunsegiùn Lig. 188 Spunsilióne Cors. 188 Spunsión Piem., Lig. 187, 188 Spunsiról 185 Spunsirón V. T. 186 Spunssö Piem. 187 Spunssón V. E., Lomb. 185, 187 Spuntsù Cors. 188 Spuntun Lomb. 187 Spuntuni Sic. 193 Spunzón V. T. 186 Spunzóne Tosc. 188 Spùo del diàolo 1420 Spurtagghióne Pugl. Spurtagliòlu Bas. 717 Spurtaglione Camp. 715 Spurtiglione Camp. 714 Spurtigliónu Camp. 715 Spurtigliùn Camp. 715 Spusa Lomb. 1241 Spussaór 429, 799 Spussia Lig. 799 Spusón Lomb. 1221 Spùssol Lomb. 799 Spùssola 351, 547, Spüssu Lomb. 798 Sputacchini 1420 Sputo del cuculio 1420 Spuzadór V. G. 799 Spüzzal Em. 799 Spuziro Lomb. 799 Spùzola V. T. 798 Spùzzolo V. E. 798 Squaramone Pugl. 329 Squarquassò 561

Squarssiana 497 Squartaglione Camp. Squarussolo mòro 1113 Squassacóa 1085 Squassacoin 1085 Squassaròto 1085 Squilat Lomb. 469, 873 [Squilla] b. 1. 539 Sravuacchiu Cal. 847 Sreponène Pugl. 242 Stacca Laz. 756 Stafier 585 Stafon 549 Stafonssin 553 Stajune Pugl. 834 Startagliùni Camp. 715 Stavune Pugl. 834 Stèla de miél 1036 Steléta de ssan Giovani V. G. 1157, 1346 Stellidda Pugl. 1215 Stellione 836, 910 «Stenobothrus» 179 Stercorario 334, 699, 774, 911, 925, 1103, 1127 Stercorario Tosc. 1128 « Sterna anglica » 1243 «Sterna cantiaca» 1183 « Sterna hirundo » 447 « Sterna leucoptera » 1167 «Sterna minuta» 440 Sterpazzola 299, 957, Sterpazzolina 957, 1166 Stiaccino 299, 1089, 1117, 1184 Stiaccione Tosc. 685 Stiantino 254, 986, 1100 Stiattajóne Tosc. 1185 Sticca-sticca Sic. 1404 Stiddu Sic. 205 [Stievra] Sav. 359 Stil V. G. 205 Stilla-'i-campàgna Cal. Stilla-pija Cal. 1346 Stocadór 822 Stòmaco di ssan Pèppe Abr. 1136 Storión 795 Storione 795 Storsicol 527 Storto-bistorto 211 Stoseen Pugl. 260 Stòscina Bas. 260 Strafica Pugl. 601 Strafica melica Pugl.

Strafica vérde Pugl. 833 Straficone Pugl. 834 Straficula mericana Pugl. 833 Stragàssera Lomb. 1246 Stragàzza molinàra Lomb. 1246 Strambajo 473 Stramengula-mintascina Pugl. 834 Strangicalóna Bas. 946 Stranzicalóna Bas. 259 Stranudabò 318 Strapiun Nizz. 910 Strapoglione Camp. 715 Strappaglione Camp. 715 Strapüscera Lomb., Piem. 878, 940 Strapusción Piem. 878 Straviculune Pugl. 834 Strea Sard. 1245 Strèa-bianca Sard. 1245 Streffece Camp. 725, 729 STREGA 1243 Stréga 771 Strega 97, 912, 1084 Strega Pugl., V. T., Lomb., Tosc. 1244, 1293 Stréghe Abr. 1244 Stréga-ssèrpe Umb. 245 Stregazza Lomb. 1246 Stregazzón Lomb. 1248 Stregéta V. E. 1245 Strépa-öcc Lomb, 391 Streppetiglione Camp. 715 Stria 771, 1244 Stria Lomb., Sic. 1245 Striàssa Piem. 1246 Stribia Lomb. 1065 Stribiarola Lomb. 1065, 1332 Striéta 484, 1245 Striga Zara, V. G., V. T., Em. 1243 Strigàss falcunètt Lomb. 1246 Strigo V. G. 1243 Strillozzo 745, 1184, 1441 Strión Piem. 1245 Strippa ti tiàulu Pugl. 1420 Strippiglione Camp. 715 Strisciajola 99, 1106 Strissio 1442 Striula Sic. 1245 «Strix flammea» 1159 « Strix giu » 73

Strolaga mezzana 549, 917 Strolaga piccola 553 Strufón da la grésta 71, Strùmpa-dii Piem. 1282 Struppiglione Camp. Stùda candèlas Sard. 475, 487 Stupateddu Sic. 159 Stupin 344 Stuppadėgliu Sic. 159 Stura-candèlas Sard. 475 Sturlin 92 « Sturnus cinclus » 701 Stuta-lucèrna Pugl. 1334 Suàrbe-ciavài V. E. 390 Ssubiòto 1171 Ssucairóla Piem. 1276 Ssuca méle Abr. 1009 Ssucara 209 Ssucara aquaróla 345 Ssucaróla 209 Ssucaróla V. E. 1275 Ssücàssa Lomb. 1276 Succiacapre 742 Ssuceà Lig. 1278 Ssuchera Em. 1278 Ssüchera Lomb., Piem. Ssuchèrla Em. 1278 Ssuchéta 209 Ssuchéta Lomb. 1276 Ssüchéta Piem. 1276 Sùcia-ssangue V. G. 1070 [Sûcion] Fr. 1064 Ssücòta Piem. 1277 Ssucòria 209 Suffiziu Sic. 906 Ssufolòto 1171 Suffriziu Sic. 906 Suffrizzu Sic. 906 Suffulizzu Sic. 906 [Suganguilla] Sp. 803 Sukère Piem. 1276 Ssuin 761 Ssuin V. E. 762, 797 Ssuin d'India V. G. 777 Sulficio Sic. 906 Sulfizzu Sic. 906 Ssùllicio, non Sul-Camp. 859 Ssùlo V. T. 497 Ssümas Lomb. 418 Ssümega Lomb. 418 «Strix passerina» 1167 Ssümija Lig. 420

Ssümya Nizz. 419 Sungueràra Sic. 629 Ssuni Lomb. 764 Suopreppiinge Abr. 723 Ssuorbavò V. E. 390 Ssuórcio i notte Cal. Ssuòrici-urva Cal. 881 Ssupète V. E. 1092 Ssupiabò 318 Ssupiète V. E. 1092 Suprappince Abr. 723 Supreppèng Pugl. 725 Supreppènk Abr. 723 Suprespingule Abr. 723 Ssupute V. E. 1092 Ssüquéta Piem. 1277 [Surakilla] Sp. 603 Sura-pennuda Cors. 869 Ssurazza Em. 1229 Ssurca-pitzigàun V. G. 862 Ssurce co' l'ali Pugl. 870 Ssuree-puerru Pugl. 870 Ssurchione Mar. 879 Surci Sic. 859 Surci ciafagghiùni Sic. 875 Ssurci-dormienti Sic. 882 Surci-taràntula Sic. 884 Ssureiga Abr. 879 Surci giacalùni Sic. 875 Surci martogghiu Sic. Surciu martuòriu Sic. 876 Ssurci-vecchiu Sic. 871 Surco V. G. 856 Ssurdatèddu Sic. 1212 Ssurdatièlle Camp. 1212 Ssurec Lomb. 856 Surece Abr. 858 Ssuréiss V. G. 856 Surfizziu Sic. 906 Ssurge Abr., Pugl 858, 859 Ssurge-cuerru Pugl. 876 Ssurge cull'ale Pugl. 870 Ssurge-dindia Pugl. 870 Ssurge-puèndacu Pugl. Ssurge-puèrru Pugl. 889 Ssurgerignu Pugl. 870 Ssurge-porru Pugl. 880 Ssurge-senz'occhi Pugl.

Ssurge te nôtte Pugl. 870 Ssurge-tindio Pugl. 870 Ssurge-ulatèu Pugl. 870 Ssurge-volante Pugl. 870 Surghin Lomb. 856 Surgi Sic. 859 Surgi àgghiaru Sic. 875 Ssurgicchio Pugl. 859 Surgi di boscu Sic. 875 Ssurgi-dindo Pugl. 870 Ssurgi-llinu Pugl. 870 Ssurgi-orbu Sic. 882 Ssurgitignu Pugl. 870 Ssuricchia Bas. 602 Ssuricchione Bas. 834 Surice Cal. 859 Ssurice-acièggiu 'Cal. Surice mienzu-ocièddu Cal. 870 Ssùrice-pantuòcchiu Cal. 871 Ssùrice-uàrbu Cal. 881 Ssùrice-vècchiu Cal. 871 Ssurichiècchiula Camp. 601 Surici Sic. 859 Suricia Cal. 859 Ssùrieia-agiàllu Cal. 871 Ssùrici-acèddhu Cal. 871 Ssurici-aceju Cal. 870 Ssurici-arvu 'Cal. 881 Ssuricia-ocèddhu Cal. Ssurici-campagnuolu Cal. 882 Ssurici cu' l'ali Cal. 871 Ssurici i barrazzolu Sic. Ssurici 'i notti Cal. 871 Ssuricio i nott Cal. 871 Ssùrici mezzu-acèddhu Cal. 870 Ssùrici-òlpu Cal. 881 Ssürici-òrbo Cal. 881 Ssurici-orvu Bas., Pot. 881 Ssurici-pondicu Cal. 871 Ssurici-puòndicu 'Cal. 882 Ssurici tirragnu Camp. 880 Ssurici-uòrbu Cal. 871 Ssurici uòrvolo Cal. 881 Ssurici-uorvu Cal. 881 Ssurifivzu Sic. 908 Ssurigghióne Bas. 834

Ssurighia Bas. 602 Ssuriglione Bas., Cal. 834, 835 Ssurigghiula Bas. 602 Ssurissa V. G., V. E. 856 Ssurisza V. E. 856 Ssurla 92, 414, 1430 Ssurla de la vigna 311 Ssurla mulinàra 1173 Ssurla-panssona 174 Ssurla-smerdaróla 174 Ssùrla-vachéta 174 Ssurléta de la Madona Ssurléta d'oro 311 Ssurléta vérde 311 « Sus domesticus » 761 Ssuss V. T. 856 Ssussa-tèra, non Sussa-V. G. 222 Ssutèi sing. V. E. 1093 [Suvàl] Sav. 373 Süvin Piem. 765 Suvita V. G. 430 Sviolar 504 Svasso comune 71, 1191 Svasso maggiore 366 Svrèspa V. E. 1001 Svuorbaòci V. G. 390 Svuarbe-vòi V. E. 390 Swil-vraüle V. T. 1230 « Sylvia cinerea » 1246 « Sylvia curruca » 876 « Sylvia hortensis » 1114 « Sylvia hypolais » 1255 « Sylvia icterina » 510 « Sylvia poliglotta » 1254 « Sylvia subalpina » 1166 « Sylvia sylvia » 1246 «Sylvia titys» 1113 « Sympicna fusca » 394 Szacaróla V. T. 1276 Szaciarnèla V. T. 1276 Szammartign Lomb. 1342 Szampurrisra Cal. 1320 Szalungróne Sard. 224 [Szapet] Sav. 1095 Szaramándola Em. 898 Szargnápola 862 Szarpa V. E. 1041 Szavàta, ed anche Ssavàta 280 Szavatón, ed anche Ssavatón 280 Szávera V. G. 1070 Széca 697 Szecaróla 209 Szecaróla V. E. 1275 Szegnápola 862

Szélega V. E. 891 Szémb Cal. 202 Szentain 211 Szentagnin 211 Szentanin 211 Szentenim V. T. 219 Szent-gamb Tosc. 1289 Szento-gambe V. G., V. E., V. T. 1286, 1287 Szentolim V. T. 219 Szènto-pèrsse V. G. 1286 Szènto-pié 1083 Szènto-pii V. G. 1286 Szènto-szate V. G. 1286 Szergnápola 862 Szevratólu Cal. 834 Szevratùni Cal. 834 Szia Lomb. 1427 Sziftón Lomb. 441 Szigala V. G., V. E., V. T. 401, 402 Szigagnóla V. T. 403 Szignápola 862 Szignápola V. T. 725 Szilingróne Sard. 224 Szimas Em. 420 Szimes campagnól V. T. Szimes da pra' V. E. Szimese de campagna V. G. 429 Szimes de le nosèle V. E. 430 Szimes de le piante V. T. 430 Szimes de l'ua V. T. 430 Szimese V. G., V. E. 416, 417 Szimes ssalvärgh V. T. 430 Szimes sselvarego V. E. Szimis de le piante V. E. 430 Szìmüa Piem. 419 Szimzèla Em. 1056 Sziragnápola 862 Sziria V. E. 891 Sziribìgula Em. 1060 Szirichèlta Sard. 598 Sziriguóni Sard. 224 Szirón V. T. 1407 Szirumbrůcolo Sard. 225 Szivetón 393, 441 Szizziringóni Sard. 224 Szórla V. T. 1430 Szuchèra V. E. 1275

Szuciare V. E. 1275

Szùga-bèga V. E. 209 Soumb Cal. 202 Szürla 92, 414 Szurla V. T. 1430 Szurruncóne Sard. 224 Taà Lomb., Em. 920, 921 Taagnà Lig. 106 Taan 919 Taarón 919 Täarp Sic. 938 Taba Nizz. 1436 Tabacchino Abr. 1437 Tabaccóna Tosc. 1436 Tabacorra Sard. 141 [Taban] Prov. 921 « Tabanus caecutienz » 927 « Tabanus bovinus » 919 «Tabanus bromius» 919 Tabàrda Nizz. 924 Tabnàr Pugl. 937 Tabòscia Pugl. 170 Taca-fógo 1302 Tacchina covaticcia 747 TACCHINO 915 Tacchine 355, 527, 751 Tacchino Tosc. 531, 916 Tacco Tosc. 531, 916 Tachin V. T., V. E. 915 Taddarànu Sard. 112 Taddarica Sic. 718 Taddarichi Sic. 719 Taddarida Cal., Sic. 717, 718 Taddaridula Sic. 719 Taddarita Sic. 718 Taddariti Camp., Sic. 717, 719 Taddharita Cal., Sic. 717. 719 «Taenia cucumerina» 987 Tafà Mar. 922 Tafàn Tosc. 921 Tafàna Cal. 923 Tafanàro Camp. 922 TAFANO 918 Tafano 487, 1010, 1096 Tafàno Tose., Umb., Laz. 921, 922 Tafànu Sic. 923 Tafèn Mar. 922 Tafène Pugl. 923 Tafèno Tosc. 922 Tagghia-fórbe Pugl. 1082 Tagghia-fource Pugl. 1285

Tagghia-fuérbece Pugl. 1082 Tagghia-furci Pugl. Tagghiarita Sic. 719 Tàggia-naso Lig. 1401 Taglia-faccia Camp. 1402 Taglia-fàurce Pugl. 1285 Tagliafénu Sard. 1158 Taglia-fórbicia Bas. 1082 Taglia-fuórbici Pugl. 1082, 1273 Taglia-fuorfece Camp., Abr. 1082, 1273 Taglia-fuórfici Camp. 1082 Tagliarita Cal. 717 Tagnarà Piem. 105 Tagnöa Lomb. 707 Tagnöl Lomb. 707 Tagnöra Lomb. 707 Takin V. T., V. E. 531 Tàila d'aragnun Lomb. 104 Tàil d'u ragn Abr. 109 Taissacul V. T. 399 Taissar V. T. 399, 1088 Tajafàccia Abr. 395 Taja-fòrbese V. E. 1082 Taja-fórce Pugl. 1082 Taja-fórfe V. G. 1082 Taja-fuércina Pugl. 1082 Taja-fürbicc Abr. 1082 Taja-fùrfe Em. 1082 Taja-pé Piem. 1295 Tajarita Cal. 717
Tajotol V. T. 728
Talacùcco Sard. 729
Talaràgna V. E. 103
Talaràn V. E. 103
Talarès V. E. 103 Talarin Abr. 1039 Tal d' ragn Abr. 109 Tàlepa Camp. 935 Taléra Piem. 105 Talla-campanas Sard. 1402 [Talla-cebes] Sp. 1280 Tallaranu Sard. 112 Tallarita Sic. 719 Tallarito Camp., 717 Taln Pugl. 937 TALPA 927 Talpa 877, 928 Talpa V. G., Lomb.,

Piem., Nizz., Tosc., Mar., Umb., Abr., Bas., Sic. 928, 930, 931, 932, 933, 934, 938 Tälpa Em 932 Talpàcchia Abr. 934 Talpa-céca Tosc. 933 « Talpa europaea » 928 Talpe V. E. 928 Talpe-nèire Pugl. 938 Talpin V. T. 929 Talpina V. G., V. T., Lomb. 928, 929, 930 Talpinàra Camp. 935 Talpnàra Bas. 938 Talpóm Laz. 934 Talpón Piem. 931 Talpóne Tosc. 933 Talpunér Pugl. 937 Talpuscèria Lomb. 940 Tamaràszo V. E. 1381 Tamàrr Camp. 826 Tamarrucola Camp. 153 Tamaruzza Cal. 156 Tambalaria Cal. 1320 Tamboróm Lomb, 1017 Tambòse Pugl. 170 Tamburino Tosc. 1224 Tamburo Mar. 1224 Tamburuin Piem. 327 Tamória V. T. 104 Tàmpero Piem. 1436 Tampina V. T. 929 Tampnal Pugl. 937 Tanàe V. E. 1269 Tana de muru Sard. 1239 Tanàglia Tosc. 1269 Tanàja 904 Tanàja V. G., Tosc. 1269 Tanàjiss V. E. 1269 Tàncoa Lig. 907 Tancùa Piem. 907 Tanin 130 « Tantalus falcinellus » 630 Tapa Umb. 934 Tapàda Sard. 159 [Tapàda] Prov. 159 Tapanàra Abr. 935 Tapàras Sard. 159 Tapin V. T. 929 Tapinàra Pugl. 937 ? Tapióla Piem. 1070 [Tapissier] Fr. 1139 Tapnàr Pugl. 937 Tapòde Sard. 159 Tapón Lomb. 930 Tapóne Bas. 938

Tapóni Pugl. 938 Tappa Sic. 938 Tapun Piem. 931 Tapunàra Pugl. 937 Tapunér Pugl. 937 Tapuscèra Lomb. 940 Tapüscèra Piem. 940 Tapuscièra Lomb. 940 Tapüsciòk Piem. 878 Tapusción Piem. 878 Tapussèra Lomb. 940 Tàra 233, 336, 577 Tarabàss Piem. 607 Tarabóra V. T. 104 Tarabusino 362, 1300 Tarabuso 354, 586 Taraddino Cal. 717 Taragnàla Umb. 943 Taràgna Lig. 106 Taragnà Piem. 104 Taragnina Sard. 112 Taragniso Nizz. 105 Taragnóla Abr. 169 Taraita Cal. 717 Taraligna Nizz. 106 Taràncola Lomb. 898 Taràncora Lig. 907 Tarandèll Abr. 836 Tarànna Pugl. 121 Taràntela Spal., Laz. 604, 898 Taràntela d'acqua Abr. Tarantla Em. 904 Tarantola 836, 910 Taràntola V. G., Lomb., Mar., Cal. 897, 898, 903, 1294 Taràntola d'aqua Mar. Taràntula Em., Cors., Pugl., Cal., Sic. 120, 121, 898 Taràntula de aba Sard. Tarapàce Piem. 607 Taràpule Piem. 901 [Tararina] Sav. 105 Tarassitola Cal. 121 Taratila Pugl. 111 Taramèlla Abr. 1062 Taranigna Nizz. 105 Tarba Camp. 935 Tardaridra Sic. 719 Tardarita Sic. 719 Tarènto Nizz. 898 « Tarentula mauritanica » 910 Targnàga Tosc. 107 Tarlaragna V. E. 103

Tarlarita Sic. 719 Tarlo 337, 1142 Tarlo dei panni 981 Tarlo del riso 344 Tarma 338 Tarma 337 Tarma da usignoli 255 Tarma de la lana 338 Tarma de la ssoménssa 338 Tarma del gran 743 Tarma della farina 255 Tarma della lana 338 Tarma del legno 981 Tarma delle collezioni 338 Tarma de l'ùa 339 Tarme pl. 999 Tarme 90 Tarme da usèi 90 Tarme da usignoli 90 Tarme da ssémole 90 Tarònca Lig. 907 Tarpa Piem., Nizz., Lig., Tosc., Mar., Umb., Abr., Camp., Pugl., Cal., Sic. 931, 932, 933, 934, 935, 937, 938 [Tarpa] Sav. 930 Tarpa-céha Tosc. 933 Tarpajùn Piem. 931 Tàrpena Abr., Camp. 934, 935 Tarpinàra Camp. 935 Tarpón Lomb., Piem., Tosc. 930, 931, 933 Tarpóne Tosc. 858, 945 Tarponéra Piem. 944 Tarpu Pugl. 938 Tarpu Tosc. 933 Tarpun Piem. 930 Tarpüsa Piem. 930 Tarpuscè Lomb. 940 Tarrarita Cal. 717 Tartagghiùni Sic. 204 Tartagin 495, 659 Tartarin 495 Tartaro 659 Tartaruca Sic. 260 Tartarüche Abr. 260 TARTARUGA 945 Tartaruga 255 Tartaruga 282, 283, 946, 1161 Tartaruga V. G., V. E., Piem., Nizz., Laz., Sard. 259, 260 Tartarüga Lomb., Lig., Em. 260

Tartina Tosc. 260 Tartuca Tosc., Sic. 260 Tartuga Tosc., Sic., Sard. 260 Tasca Camp. 1344 Tasta-fer Em. 329 Tasta-ferre Abr. 329 Tastàssa Nizz. 293 Tastón Em. 293 Tattarita Cal. 717 Tàttula Cal. 943 Taùna Piem. 921, 924 Taune Piem. 924 Tanno Piem. 926 [Taùno] Fr. 925 Tàup Pugl. 937 Tàupo Nizz. 932 Tava 1064 Tavà V. T., Nizz. 920, 1436 Tavàa Lomb., Piem. 920, 921 Tavàane Camp. 926 Tavàano Camp. 926 Tavagghióla Bas. 721 Tavàgn 393 Tavàgn Piem. 921 Tavàine Pugl. 923, 926 Tavam V. T. 920 Tavàan Lomb. 920 Tavàn 919 Tavan V. G., V. E., V. T., Lomb., Piem., Lig., Em. 919, 920, 921, 924, 925, 1068 Tavän Lomb. 920 Tavàna V. G., Abr., Camp., Bas., Cal., Sic. 919, 922, 923, 926 Tavan büsarin Piem. Tavàne V. E., Abr., Pugl. 920, 922, 923, Tavanèdde Bas. 927 Tavanèla 927 Tavanèle V. E. 927 Tavàngh Sic. 923 Tavànn Lomb., Sic. 924 Tavànna Sic. 924 [Tavan negre] Prov. Tavàno Laz., Abr., Camp., Pugl., Cal. 922, 923, 926 [Tavano] Prov. 925 [Tavan du diable] Prov. 925 Tavan rous Prov. 925 Tavànu Umb., Laz.,

Camp., Pugl., Bas., Cal., Sic. 922, 923, 926 Taven Pugl. 923 Tavène Bas. 923 Tavök Piem. 921 Tavôn Piem. 921 Tavùn Piem. 921 Tavùna Bas. 923 Tavaràssa V. G. 927 Tavaràsse V. E. 927 Tavàrdu Nizz. 924 Tavardùni Sic. 924 Tavarón 919 Tavarun Piem. 921 [Taya-puerres] Prov. Taya-pwòre Nizz. 1279 [Tàyo-cébo] Prov., Lingd. 1280 [Tchait-gairiot] Fr. 874 Tceéle Piem. 347 Tcèt Piem. 543 Tcèvra Piem., [Sav.] 359 Tciaba III. 282 Tciàbria] Fr. 666 Teiambòtta Cors. 279 Tciàmbre Nizz. 535 Teiaràndola Sic. 115 Teiàt Piem. 543 Teiò Piem. 342 Teiòcciola Tosc. 1170 Teiòcura Tosc. 1170 Tciùn Piem, 342 Teafàngolo Camp. 793 Teagnàa Lig. 106 Tearagna Lig. 106 Tearina 100 Técchia Laz. 1388 Teddarica Sic. 719 Tefàn Em. 921 Tefène Pugl. 923 Tégna Lomb. 706 Téga Lig., Tosc. 106 Téga d'ragnal Tose. 107 « Tegenaria domestica » Tegliarina V. T. 104 Tegnaröl Lomb. 707 Tegnöla Lomb. 707 Tegnöra Lomb. 706, 743 Tegnura Lomb. 707 Téla 100 Téla Abr., Sard. 110 Téla d'aragna Piem. Téla de aràgna Nizz. 106 Téla de aranzolu Sard. 112

Téla de ciamaràgn Abr. 109 Téla de lu macaragnu Umb. 108 Tela de ragno V. G.. V. E. 101, 102 Téla de ragnu Abr. 109 Téla de ràngio Abr. 109 Téla di arangg V. E. Téla di ciamaràgnolo Abr. 109 Téla di lu ragnu Sard. 112 Téla di micicaràgno Abr. 109 Téla di ràngico Abr. 109 Téla di rangiu Cors. 107 Téla d' ragn Em., Tosc. 106 Téla du ragnu Umb. 108 Téla 'e ragnu Laz. 108 Telaine Camp. 1039 Telamóra V. T., Lomb. 104 Telaragn Mar. 107 Telaràgna Umb., Abr. Téla ragnàda Cors. 107 Téla ragnulina Tosc. 107 Telarange Abr. 109 Telarina 100 Telarina V. E. 102 Telarini Abr. 110 Telarino Abr. 1039 Telàtica Cors. 107 Téld d' ràngik Abr. 109
Tél d' riègn Abr. 109
Teleragnina V. E. 103
Teleraina V. T. 103
Téle de ragne Abr. 108
Téle di ràj V. E. 101 « Telephorinae » 1367 Tel 'e ragno Camp. 110 Teleragnu Laz. 108 Teléri V. T. 1039 « Telestes muticellus » 680, 965 Telimóro Lomb. 104 Telpa Mar. 933 « Telphusa fluviatilis » 1088 Tempajuolo Tosc. 766 Temporal V. E., Lomb. 762, 763, 764 Temporale V. E. 762

Temporèl Em. 765 Temporia 770 Temporile Tosc. 766 Temporiva Lomb. 770 Tempural Em. 766 Tenàce V. E. 1269 Tenàgghia Laz. 1263 Tenàggia Lig. 1269 Tenàja V. T. 1269 « Tenebrio molitor » 89 Ténnela Bas. 122 Tepenéra Abr. 935 « Tephritis atrata » 577 Tepparite Pugl. 170. Teragina V. E. 103 Teragnà Piem. 105 Teragnàra Cors. 107 Teragnìn Lomb. 104 Teragnöla Lomb. 707 Teraina 100 Teraina V. T. 104 Terànsso 914 Teriòlu-pèdde Sard. 708 Terlaina V. T. 103 Terpisce Lomb. 940 Terpun Piem. 931 [Testa d'ai] Prov. 293 Tèsta d'àsen V. T. 292 [Testa d'aze] Prov. 293 Testa di bòtta Tosc. 293 Testafèrro per « Pungiglione » (che avrei dovuto mettere nel gruppo G degli zoonimi a p. 204, perchè questa voce indica letteralm. «Tafano» e «Calabrone ») Abr. 206 Testa-ferro Mar. 329 Testagliùnu Cal. 836 [Tèsta-gròso] Fr. 852 Testaménto 286 Testón V. T., Mar. 292, Testone Tosc., Umb. 493 Testoun Lig. 293 Testuggine 260 Testun Lomb., Piem. Tesùire Lig. 1262 Tesuirétta Lig. 1262 Tesùja Lig. 1284 Tesujétta Lig. 1262 Tesùrie Piem. 1262 [Tèta] Sav. 292 Tetavache 685 Tettevägghie Pugl. 720 « Tettigia orni » 401 « Tettigonia salicina » 1421

«Tetrao tetrix» 526 « Tetrao urogallus » 917 [Teufelspferd] ted. 385 « Thaumetopaea pityocampa » 552 [Thire] fr. ant. 836 Tiàul Pugl. 1419 « Tibicen ematodes » 401 Tic del légno 337 « Tichodroma muraria » Tic-tic Laz. 1272 Tièssi-cummare Camp. 1403 [Tièvra] Sav. 359 Tiflopòndico Pugl. 942 Tignöl Lomb. 707 Tignola dei dolciumi 335 Tignola dei grappoli 339 Tignola del frumento 450, 1069 Tignola del grano 743 Tignola della lana 338 Tignòla del pane Tosc. 1381 Tignör Lomb. 707 Tila Sic. 112 Tila e ragnu Cal. 112 Tilàre de le vèspre Abr. Tilarina V. T. 104 Tilibirche Sard. 575 Tilibische Sard. 575 Tilibriche-cacarru Sard. 384 Tilibricu Sard. 575 Tilicherta Sard. 598 Tilighèlta Sard. 598 Tilighètta, non Tilighé-Sard. 598 Tiligügu Sard. 225 Tilimóra Lomb. 104 Tilingia Sard. 225 Tilingóne Sard. 224 Tilipirche Sard. 384, 575 Tilipìsche-cacàrru Sard. 384 Tilipilche Sard. 575 Tilipriche Sard. 575 Timonzèn per «Pungi-glione» Em. 276 « Tinea granella » 478, 743, 1069 «Tinea pellionella» 249 « Tineola biseliella » 249 Tiniolin Piem. 1224 Tinivlin Piem. 1224 Tintirriòlu de pèdde Sard. 708

Tintula Sard. 1061 Tiölo V. T. 205 Tipón Lomb., Piem. 930, 931 Tippilipòndicu Pugl. « Tipula hortorum » 1125 « Tipula maxima » 1125 « Tipula phalenoides » 654 [Tir.] fr. ant. 836 Tirabóre Lomb. 1142 Tiramóra Lomb. 104 Tiràndola Sic. 115 Tiràntula Sic. 121 Tira-palle Laz. 1131 Tira-tira Piem. 411 Tiria Sard. 1217 Tirichétta Sard. 598 Tirinnina Sard. 112 Tiririnna Sard. 112 Tirlindana 230 Tirpun Piem. 931 Tirringóne Sard. 224 Tirriólu Sard. 708 Tirriòlu-pèbbe Sard. 708 Tirriòlu-pèdde Sard. 708, 744 Tirruzza Cal. 1438 Tiru Sic. 836 [Tirus] lat. 836 Tisdira Piem. 1262 Tissi-tissi Abr. 1403 Tistón Piem., Em. 292, 293 Tistùnia Sic. 260 Tisùira Piem. 1262 Tisùria Piem. 1262 [Tita d'àna] Vall. 292 Tizzirillo Pugl. 1209. Tlain Piem. 1039 Tlar Abr. 1039 Tlaràgn Em., Abr. 106, Tlaréda Em. 106 Tlarétt Abr., Pugl. 1039 Tlarina V. E., Em. 103, 106 Tlarino Lomb., Abr. 104, 1029 Tlé Piem. 1039 Tléra Piem. 105 Tnàja V. T. 1269 Tnagétte Lig. 1269 Tobbe Tosc. 858 Tobissöra Lomb. 268 Tobu-pinnutu Cors. 869 Tòc Em. 915 Tocco Mar. 169

Tòch marèn Em. 917 Tògna 1229 Tògni 1138 Tok Em. 531 Tolarin Abr. 1039 Tòlpa V. T., Lig., Em., Abr. 929, 932, 933, 934 Tölpa Em. 933 Tolpìna V. T. 929 Tómbola-bale V. G. 1129 Tómbola-baléte V. G. 1130 Tompinara 928 [Tôna] Sav. 924 Tonchi 561 Tonchio 486, 520, 562, 1141 Tonchio delle fave 178, 450, 1161 [Tone lombarde] Fr. 925 Tonifurb Piem. 984 Tonnula Pugl. 943, 1231 Tootrmondl V. T. 897 Topa Lomb., Piem., Lig., Em., Mar., Umb., Tosc., Cors., Laz., Abr., Camp., 858, 878, 879, 880, 930, 932, 944 Top-alà Lomb. 865 Topàcchio Laz. 883 Tópa-céca Abr. 880 Topa-ceca Abr. 850 Tòpa-céga Tosc. 878 Tòpa-céha Tosc. 878 Topa-céca Tosc. 878 Tòpa-ciéca Tosc. 878 Tópa di tèrre Abr. 880 Topaja 1046 Topanàra Umb., Abr. 934 Tópa-néra Abr. 879 Topàra Tosc. 933 Tòpa-rugagna Em. 933 Tòpa-sziga Em. 933 Topa-zéca Tosc. 878 Tope Em. 858 Tope Piem. 932 Tope Abr. 879 Tôpe de campagna Abr. 880 Topéna Em. 933 Tópi Lomb., Sard. 860. Tòpi V. T. 929 Tópi de mata Sard. 876 Topigna V. T. 929 Topin V. T., Lomb. 929 Topina 928 Topina V. T., Lomb.

Topinale Pugl. 938 Topina-ortolana V. T. Topinàra 927 Topinàra V. E., V. T. 928, 929 Topinéra V. E., V. T., Lomb. 928, 929, 930 Topino 659, 883, 1163 Topino Tosc. 883 Topinu Laz. 879 TOPO 853 Topo 854 Topo Abr. 879 Topo Lig., Mar., Tosc., Abr. 858, 878, 879, 932 Tópo acquajolo 861 Topo campagnolo 1280 Tôpo-céco Tosc., Umb. 878, 879 Topo delle chiaviche 855 Topo di campagna Mar. 878 Topolino delle case 883 Topolino di risaja 854 Topo-menudo Cors. 869 Toporagno 855, 883, 1378 Topo selvatico 1280 Topo-uorbo Bas. 881 Topp Em. 933 Topu Lig., Cors., Laz. 858, 859, 932 Topu Laz. 879 Topuccello Tosc. 869 Tòpu-cécu Umb. 879 Topu-pinnatu Cors. 869 Topu-pinnudu Cors. 869 Topu-ratsinu Cors. 869 Torcicollo 99, 527, 917, Tòrcoli pl. 561 Torcolo de la vigna 649 Tràppegna Camp. 937 Tordina 522 Tordinón 1104 Tórdo colombin V. E. 450 Tórdo rosséto 415 Tordo sassello 415 Tórdo ssigalin 415 Tórdo spinàrdo 415 Tórdo spinaról 415 Tórd zigalin V. T. 415 Torpa Lig. 932 Torpinàra V. T. 929 Tortera Piem. 259 Tórtora 450 Tortora 450 Tortorèla 450 Tortorina 450 Tortü [Sav.], Piem. 259

Tortuga Nizz. 259 [Tortugue] Fr. 259 Tosgós Em. 905 Tostoine Sard. 260 Totanel 400 « Totanus fuscus » 364 «Totanus glareola» 400 « Totanus glottis » 1422 « Totanus hypoleucus » 1194 « Totanus nebularius » 1422 « Totanus ochropus » 400 « Totanus pugnax » 1181 Totin Lomb. 342 Toupa Lig. 932 Tovagghiouèle Pugl. 720 Tovaglióle Bas. 721 Tovaglióne Pugl. 721 Tpanàra Abr. 935 Trabnèl Pugl. 937 Trabucant Piem. 1146 Trabuscéi Lomb. 940 Traga-mèrda Sark. 1133 Tragino V. T. 104 Trainàda V. T. 104 Tranunchia Sic. 844 Trapca Abr. 934 Trapicèra Piem. 940 Trapigna Lomb. 940 Trapinée Lomb. 939 Trapiscèra Lomb. 940 Trapne Camp. 936 Trapón Lomb., Piem. 930, 931 Trappa Camp., Bas. 936, 938 Tràppaca Camp. 936 Trappàna Camp. 936 Trappanàra Camp. 936 Trappenaro Camp. 936 Trappina Camp., Bas. 936, 938 Trappinale Camp. 936 Trappinàra Camp. 936 Trappinàro Bas. 938 Trappino Pugl. 937 Trappita Camp. 936 Trappito Camp., Pugl. 936, 937 Trapponàra Bas. 938 Trappóne Bas. 938 Trapponéra Pugl. 944 Tràppula Camp. 936 Trappunara Pugl. 937 Trappùne Pugl. 937 Trapùn Lomb., Piem., Lig. 930, 931, 932

Trapuscé Lomb. 940 Trapüsè Lomb. 940 Trapüscièra Piem. 878 Trapüsción Piem. 878 Trar de borida 822 Trar de stòco 822 Trasèntula Sic. 222 Travagghiàul Pugl. 721 Travaglióla Pugl. 721 Traversso 349 Trè-trè 316, 956 Trénciu Cal. 203 Trennùzze Pugl. 1335 Trèno-mèrci Tosc. 1297 Trentacòste 362 Trentòsso 363 Trepestille Camp. 1403 Trepin V. G. 928 Trepun Lomb. 930 Trettevägghie Pugl. 720 «Tricodectes canis» 987 "Trichodectes ovis" 486 « Trichodectes sphaerocephalus » 486 "Trichophaga tapetzella » 338 « Trichophora sanguinolenta 414 Trignàpula Lomb. 725 Trimulina Sic. 1297 Trincia-pàja Lomb. 1271 « Tringa arenaria » 744 «Tringa alpina» 1181 «Tringa interpres» 677 « Tringa minuta » 1181 «Tringa pygmaea » 1181 « Tringa subarquata » 1181 «Tringa temmincki» 1181 « Tringa vanellus » 676 Tringhéta 1181 [Trinko-sébo] Fr. 1280 Triopes apus » 946 Triotto 680

Tripé Piem. 1297

Tripéstillo Camp. 714

Tripóii Piem. 931

Tripón Lomb., Piem. 930, 931 Trita Laz. 411 Trita-mète Abr. 411 Trittivèggh Pugl. 720 «Triton cristatus» 896 « Troglodytes parvulus » 316, 956 « Troglodytes troglodytes » 315, 956

Tròina Tosc. 299 Trómba V. T. 1041 Tromaròzzola Camp. « Tropidonotus natrix » 245 Tróta 679 Tròta a piàn 1145 Tròta pià Lomb. 1145 Trottivàglia Pugl. 721 Trottixèdda spinòsa Sard. 681 Trttvagh Pugl. 720 Trttvågghiuu Pugl. 720 [Truejo de croto] Prov. [Trujéto] Prov. 782 Trummulina Sic. 1297 Trupin Lomb. 930 Trussa-mèrda Piem. 1131 « Truxalis nasuta » 667 Tsa | Vall. 543 Tsàa | Vall. 371 Tsàberla] Fr. 666 Tsàbero] Vall. 535 Tsabrelon] Fr. 666 Tsabriga] Fr. 666 [Tsaké] Fr. 548 [Tsàmbero] Vall. 537 [Tsàmbre] Prov. 535 Tsanilia Piem. 347 Tsat Piem. 543 Tsat escurol] Fr. 547 Tschesemandl] ted. 400 [Tschèsen] ted. 400 Tsé Piem. 342 [Tsè o Tsì] Vall. 342 Tsenèle Piem. 347 Tsenèiglie Piem. 347 [Tsenil] Vall. 347 Tsenile Piem. 347 Tsèt Piem. 543 Tsèuvra Piem. 359 Tsevà Piem 371 [Tsevo] Vall. 371 Tsigu-cudùtu Cors. 869 Tsin Piem 342 Tsòcca Cal. 399 Tsu Lomb. 764 Ttattaùgghiu Pugl. 720 Tuagghióla Pugl. 721 Tuajón Piem. 1262 Tubanéer Pugl. 938 Tubbanar Abr. 935 Tùca Em. 915 Tuchén Em. 915 Tuffetto 700, 876, 1146 Tugnin Mar. 1207 Tukén, no -èn Em. 531

Tuit 316 Tulpo V. G. 928 Tuluncrone Sard. 225 Tumbanére Pugl. 938 Tumbarell Abr. 1097 Tummarèdda Sic. 300 [Tuna] Fr. 925 Tuôpe Mar. 934 Tuôpo Mar. 878 Tupanàl Abr. 935 Tupanàra Abr., Pugl. 934, 938 Tupanàro Abr. 935 Tupanéer Pugl. 938 Tupanéra Abr. 934 Tupàra Tosc. 933 Tupii Lomb. 930 Tupina 928 Tupina V. T., Lomb., Em. 929, 933 Tupinàra 928 Tupinàra V. E., Camp. 928, 936 Tupinàru Cal. 945 Tupinée Lomb. 930 Tupinéra Lomb. 930 Tupón Lomb. 930 Tupparièddu Sic. 159 Tuppatèn Sic. 159 Tuppa-uòcchi Sic. 392 Tupunàra Pugl. 938 Turc V. E. 1407 Turcia V. E. 1407 « Turdus iliacus » 415 «Turdus pilaris» 449 Turiddo Camp. 297 Turtivàgghia Pugl. 721 Turtù Piem. 260 [Turtua] Prov. 259 Turtuaja Pugl. 721 [Turtugo] Prov. 259 « Turtus auritus » 450 «Turtur turtur» 450 Turtuvàgghia Pugl. 721 Turtuvàscia Bas. 721 Tüsü con la tonica sulla ü seconda Piem. 205 Tutt-piid Pugl. 1291 Tutturéri Sard. 720 Tutturréddu Sard. 720 Tuvagghiàune Pugl. Tuzzuia Pugl. 575 Tuzzuvigghiula Pugl. 720 Tvagghiól Pugl. 721 Tya-poare Nizz. 1279 «Typhlocyba» 401, 1089 [Tyr] fr. ant. 836

« Tyroglyphus siro » 233, 577 « Tyroglyphus farinae » 336 Tzutzurréri Sard, 719

Uarbite V. E. 266 Uaciddh de la nôtt (U)Pugl. 955 Uâdd Pugl. 474 Uagiggh per «Pungi-glione» Pugl. 276 Uàlle Abr. 525 Ualnàcci Bas. 528 Uarbisine V. E. 1259 Uatt maimone Bas. 547 Uca Em. 670 Ucca te le api Pugl. Ucceddùzzo i fave Sic. 957 UCCELLO 947 Uccello Tosc., Camp. Uccello di san Martino Camp. 954 Uccèllo lépre Laz., Camp. 586 Uccello muratore Tosc. 1177. Uccel santa Maria 953, 1182 Ucchie-cappengiche Abr. 1314 Ucchiu Pugl. 1042

Uccìddh du dimònio Pugl. 956 Ucèl-e-ratt Lomb. 955 Ucèl V. T. 948 Ucèll V.E., Mar. 947, 950 Ucè-metsmür Lomb. 954

Ucè-metsmür Lomb. 954 Ucernèdola Pugl. 1334 Ucèrta Pugl., Cal. 596. 597

Ucertolóne Tosc. 611
Ucertóne Camp. 613
Ucèrtula Sic. 597
Ucertùne Cal. 615
Uchì Lomb. 670
Ucia V. T. 194
Uciarnèddha Pugl. 1334
Uciattè Abr. 1312
Ucièl bièl vèrd V. E. 562
Ucièll V. E. 947

Ucirtóne Pugl. 614 Uco Piem. 670 Uddatièddhu Pugl. 170 Uèrm Abr., Camp. 995, 996 Uèspa Piem., Cors.
1003, 1004
Uggia Sic. 198
Ughél V. T. 194
Ugèllo Tosc. 949
Ugèrtula Cors. 592
Ugìglie Abr. 196
Uguàgl Lomb. 194
Uisèl Piem. 949
Uisìna Sic. 224
[Ujé] Vall. 948
Uje Piem. 949
Ulòche Abr. 398
Ululone 285, 820, 1089
Umàss 131
Umbricia Mar. 215

Umass 131 Umbriciu Mar. 215 Umbrico Tosc., Umb. 214

Umbricu Pugl, 216 Umbrigo Lig. 213 Umbriguru Lig. 214 Umbriseiu Lig. 214 Umbrisk Pugl. 216 Unghiétta Abr. 1202 Ungi-cuàddu Sard. 375 Uòffolo Camp. 944 Uòtte Laz. 284 Upo Cal. 624

Uprija Cal. 1320 Upupa 174, 533 « Upupa epops » 174 [Uràgn] Fr. 119 Urbisöla Lomb. 268 Urbissö Lomb. 248 Urciolina Piem. 1270 Urdsèla Em. 591 Ureliana Lomb. 1270 [Urélo] Vall. 1270

[Urélo] Vall. 1270 Urinaria 692 «Urinator arcticus» 549 «Urinator septentrionalis» 553

Uriöl Piem. 805 Urmisö Lomb. 991 Urràcchia Cal. 847 Urtulàn V. G., Nizz. 1178, 1179

1178, 1179 Urturà Sard. 1180, [Urùga] Fr. 306 [Urùgo] Lingd. 303 Urzlàna Lomb. 303 Usaról 1302

Uscincina V. G. 1009 Uscinzi V. G. 1009 Usè' d'la Madòna Lomb. 953

Usèl 947 Usèl V. G., V. E., Lomb., Piem., Em. 947, 948, 949 Usèla V. T., Lomb. 467, 950, 952

Usèl bel vérde 561 Usèl da rùghe V. T. 468 Usèl dal ssól V. T. 468 Usèl de la Madòna 494, 953

Usėlina Lomb. 950 Usėl-ratt Lomb. 955 Usėl-ssórze V. T. 954 Usėngola V. E. 1332 Usėrda V. G. 588 Usėrdola V. T. 589 Usėrta V. G., V. E., V.

T. 588, 589 Usertlón Em. 611 Usèrtola 587 Usèrtola V. E., V. T. 588, 589

Usertolón 609 Usertolón Lomb. 610 Usertú Lomb. 610 Usinie V. G. 306 Uslèin dal fräd Em. 956 Uslèn Em. 949 Uslèn dal frädd Em. 956

Usôrhola Lomb. 268 Ussarin 1172 Usûrö Lomb. 1305 Utscè Lomb. 948 Utscèla da nossa Duònna Lomb. 953 Utscé-mez-mür Lomb.

955
[Uuà] Vall. 670
Uugghio a la Madònna
Pugl. 1215
Uvo V. G. 619
[Uwa] Vall. 670
[Uy] Vall. 670
Uzè Piem. 949
Uzécoja V. E. 607
Uzèl V. T., Lomb.,

Piem. 948, 949 *Uzêl* Em. 949 *Uzèrtoja* V. E. 607 *Uzlàuna* Lomb. 303 *Uzlìkk* Piem. 949

Vaca 211, 958, 960, 961 Vaca V. G., V. E., V. T., Lomb., Piem., Em. 958, 959, 961 Vaca d'la Madòna Lomb. 965 Vaca de le formìghe V. E. 960 Vaca de palù V. T. 961 Vaca gròssa Lomb. 964 Vacarisc Lomb. 962 Vacaröla Lomb. 962 Vacaröla de la ségra Lomb. 964 VACCA 958 Vacca 556 Vacca [Prov.], Lig., Tose., Mar., Camp., Bas., Cal., Sic. 960, Vacca (o Giallume) 771, 961, 1204 Vaccacórru, non -còrru, Sard. 140 Vaccaórru Sard. 964 Vacca de làmpada Sard. Vacca de Noè Sard. 962 [Vacca-petona] Prov. Vaccarèdda Sic. 961, 963, 965 Vaccareddha Pugl. 384 Vaccarèddu Sic. 963 Vaccarell Abr. 960 Vaccarella Laz., Camp., Bas. 960, 962, 863, 965, 1341 Vaccarella d'oro Camp. 963 Vaccarid Bas. 963 Vaccarilla Camp. 960 Vaccarillo Bas. 963 Vaccaróne Camp. 964 Vaccas de Déus Sard. Vacce Pugl. 960 [Vacceruno] Prov. 1106 Vacche Pugl. 960 Vàccola d'estàa Lomb. Vace V. E. 958 Vacèrtula Sic. 597 Vach Em. 961 Vachéta 960 Vachéta Lomb. 962 Vachéta de la Madona Lomb. 965 Vachéta d'or Lomb. 963 Vachéta dii ròos Lomb. Vachétta pelósa Lomb. 964 Vachina Lomb. 965 Vaci Piem. 959 Vàcia V. G., V. E., V. T., Lomb. 958, 959 [Vaciarina] Prov. 964 Vàcie dal Ssegnùr V E. 965

Vacina Lomb. 965 Vaco Mar. 80 Vacól Lomb. 962 Vairón 680, 965, 966 Vairone 680, 1245 Vairù Lomb. 966 Valangòto 71, 367 Val 429 Val, e Vall V. T. 437 Valèco Camp. 170 Valière Camp. 1070 Vallèr Lomb, 437 Valvàsc Pugl. 470 Vàmmaro Bas. 536 Vampafulia Cal. 1320 Vampalolèa Cal. 1320 Vamparina Cal. 1319 Vampulidda Cal. 1319 Vampulijna Cal. 1319 Vampulilia Cal. 1319 Vampuridda Cal. 1319 « Vanellus cristatus » 676 « Vanellus vanellus » 676 « Vanessa atalanta » 472 Vanin Piem. 205 Vannarèdda Cal. 122 Vannino Laz. 756 Vapa Laz. 1011 [Vaque au boen Dieu] Fr. 965 [Vaquilla de Dios] Sp. 965 [Vâra] s. f. Sav. 970, 974, 975 [Varan] Sav. 977 Väran V. T. 968 [Varanbon] Sav. 977 Varaniéra V. T. 966 Varbillulu Cors. 196 Vardalòmu Sic. 832 Varda-òmo V. E. 831 Vardòmu Sic. 832 Varfàlla Sard. 463 Vargiòlo V. T. 831 Variól V. G. 1201 Variupint Abr. 471 Varisca Sic. 1023 [Var-licokè] Fr. 1361 Varm Piem. 992 Varmat? Piem. 975 [Vàrme] Vall. 992 [Varme che lère] Vall. Varmilulu Cors. 196 [Varmna] Sav. 978 Varmu Cors., Abr. 970, 995 Varóle 642 Varón 285, 965 Varón V. T. 966

VARONE 965 Varoun] Prov. 642 [Varpa] Sav. 930 Varrècchia Pugl. 642 Varrucula Sard. 306 Varun Piem. 966 Varvalàcu Cal. 132 Varzillo Camp. 204 Vàstrica Tosc. 484 Vatse Piem., [Sav.] 959 Vàttola Bas. 686 Vattu Laz. 545 Vavaghècia Cal. 132 Vavalàciu nudu Sic. 174 Vavalècia Bas. 132 Vavalicicchio Bas. 132 Vavalùcia Sic. 134 Vavolècio Bas. 132 Vavósa Camp. 170 Vavulèce Cal. 132 Vaze Piem. 959 [Vè] Sav. 968 Vearps] Prov. 976 Veccento Mar. 331 Vècchia Umb., Tosc., Sic. 438, 1137, 1388 Vecéta 484 Vècia 131 Vècia V. E., Em. 166, 236, 1388 Vècia d'istà V. T. 136 Vèddusa Cal. 1007 Vééce Piem. 968 Vèeme djanc Nizz. 975 Veijssa Cal. 1007 Véipa Sard. 1008 Vèispra Lomb. 1002 Vela Sard. 123 Velantrèlla Mar. 506 Velarella bon pastóre Abr. 506 Velarèlle Abr. 467 Velelèu Sard. 123 Velém V. T. 205 Velén Piem. 205 Velésca Camp. 1022 Velia grossa 743 Velòcche Abr. 398 [Vè luizà] Sav. 973 Vemmicciòlu Sic. 998 Vèmmu Sic. 971 Vendegóro V. E. 802 Vengegghióne Pugl. 192 Venin Piem. 205 Vèpa [Sav.], Piem., Camp. 1003, 1006, 1050 Vèpe sing. Pugl. 1006 Ver [Vall.], Piem., [Sav.] 831, 968

Veram Lomb., Piem.,

Em. 968, 976, 978, 990, Vèram solitàri Lomb. 979 [Vèr a sèye] Vall. 987 Vèr a ssuà Piem. 988 Verbilulu Cors. 196 Vèr blanc Piem. 975 Vèrcia V. T. 967 [Ver-cokè] Fr. 1361 [Ver-coquin] Fr. 521, Verdaón V. E. 830 Verdàzz V. G. 830 Vérde V. E. 830 Verdeòmo V. E. 830 Verdér 609, 802 Verdesin 316, 317 Vèr d'la tèra Piem. 992 Verdől V. E. 830 Verdolino Mar. 831 Verdón 914 Verdón V. G., V. E., V. T., Piem., Tosc., Em., Mar. 830, 831, 1200 Verdone 914 Verdóne Tosc., Cors., Umb. 169, 831 Verdóon Bas. 831 Verdòsso V. E. 830 Verdram Lomb. 831 Verdulillo Camp. 1200 Verdùn Lomb. 831 Verdusàl V. E. 830 Vèro 761 Vèrom Piem. 992 Verón V. T. 966 Veronzèla Em. 966 Vèrem Lomb., Piem., Em. 968, 970, 976, 990, Vèrem dal cul Em. 976 Vèrem dal lat Em. 976 Vèrem devôt Em. 981 Vèreme Laz. 969, 970, Vèrem zucarö Em. 987 Verina-tenàgghia Cal. Veriòl V. G. 1432 Veriòlo V. T. 831 Ver löent Piem. 973 Ver luizà Piem. 973 Vèrm V. T., Lomb., Piem., Nizz., Lig., Laz., Abr., Camp., Pugl., Bas. 968, 970, 971, 975, 976, 977, 990, 991, 993, 996, 997

Vèrma Lomb., Cal. 969, 976, 997 Vèrma femm. V. T., Piem. 990, 992 Vèrm a ciènt piét Pugl. Vèrman dal bel temp Piem. 992 Vèèrman de tèra Piem. 992 Vermägghiu Cal. 971 Vèrm-alanût Pugl. 997 « Vermalia » 967 Vèrman Lomb., Piem. 968, 975, 991, 992 Vermanissö Lomb. 991 Vermaruca Cal. 156 Vermassöl Lomb. 991 [Verm blanc] Prov. 974 Vèrm ca fa cazzòla Grig. 972 Vèrm ca lèuce Pugl. 973 Vèrm ca l'icc Pugl. 973 Vèrm ca liùce Pugl. 973 Vèrm ca lösc Pugl. 973 Verm ca port l'agghio a Madonn Pugl. 974 Vèrm curalline Abr. 994 Vèrm da glüsch Lomb. Vèrm da lòis Grig. 972 Vèrm da lüks Lomb, 972 Vèrm da lüm Lomb. 972 Vèrm d'a mort Pugl. 981 Vèrm da sàida Lomb. 987 Vèrm da séda Piem. 988 Vèrm de la pióva V. T. 990 Vèrm de la tèra V. T. 990 Vèrm del bosch Piem. 980 Vèrm del formagg Piem. 974 Vèrm de véro V. T. 978 Vèrm d'i arv Pugl. 1403 Vèrm d'i pagn Piem. Vèrm d'la ranogn Pugl. Vèrm d'ssant Luci Pugl. 974 Vèrm' d' tèrr' Pugl., Bas. 997 VERME 967 Vèrme 967, 969 Verme 79, 286, 308 Vèrme V. E., Lomb.,

[Prov.], Nizz., Lig., Umb., Laz., Abr., Camp., Pugl., Bas., Cal., Sic. 968, 969, 970, 971, 993, 995, 997, Vèrme bissól V. E. 990 Vermecciòle Abr. 995 Vèrmece Camp. 996 Vèrme co' la cóa 1439 Vèrme d'acqua Pugl. 997 [Vèrme da fùa] Vall. 973 Verme da l'ajo 80, 976 Vèrme da l'àqua V. T. Vèrme da tèra 211 Vèrme del formajo 208, Vèrme del forménto 657 Verme de l'oliva 636 Verméto de l'ua 339 [Vèrme de né] Vall. 973 Vèrme de oréce V. G. 1269 Vèrme de re càise Pugl. 974 Vèrme de re stentine Abr. 976 Vèrme de sa sèjete Pugl. 988 Vèrme de tèra Lig., Laz. 993 Vèrme di cóta Camp. 996 Vèrme di la tèrra Abr. 993 Vèrme di ssan Martin Piem. 973 Vèrme di ssiricu, non V. d. sir- 'Cal. 988 Vèrme di sita Sic. 988 Vèrme du fremmègge Pugl. 974 Vermegiro Camp. 996 Vèrme gròsso 86, 976 Vèrmen V. E., Lomb., Em. 968, 970 Vèrmen pl. Em. 976 Vermenache Abr. 978 Vermenàra 978, 1046 Vèrmene Mar., Abr., Camp. 969, 970, 994, Vermenéra Lomb. 978 Vèrmene ssanitàrie Abr. 980 Vèrmene ssolitàriu Mar. Vèrme nuto Pugl. 997 Vermenissö Piem. 992 Vèrmeno Abr. 994 Vèrme rósce Abr. 994 Vermesin V. T. 990 Vèrme slusin 972 Vèrme ssolitàreje Pugl. 980 Vèrme ssolitàrio 979 Verme solitario 277, 979 Vèrme solitario V. E., Lig., Laz., Camp., Bas. 979, 980 Vèrme sücea Lig. 973 Vèrme ssuitàrio Cal. 980 Verméto del formajo 974 Vermetto 274 Verméti de l'asédo 967 Vèrmi pl. 970, 975 Vèrmi sing. Cal., Sic. 969, 971 Vermi pl. V. G., Lig., Cal. 975, 976 Vèrmi-addito Camp. Vermicèglio Abr. 970 Vermicell Mar. 988 Vermiciattolo 1284 Vermicine Pugl. 997 Vermicino Tosc. 988 Vermicòculu Pugl. 971 Vermi cucurbitini 987 Vèrmi dal cul 80, 976 Vermi dei bambini 267 Vèrmi del formajo pl. 974 Vèrmi di terra Cal., Sic. 975, 998 Vèrmi fini 80, 976 Vermi intestinali 80, 975 Vermile Abr. 995 Vèrmin Lomb., Tosc., Mar. 969, 991 Verminàda Em. 978 Verminàra Cal. 978 Vèrmin di tèrr Abr. 994 Vèrmine Mar., Laz., Abr. 969, 993, 994 Vèrmin de l'àqua V. T. Vèrmine de lu pióve Abr. 994 Vèrmini Umb. 976 Verminice Tosc. 1280 Verminittu Laz. 993 Vèrmi ri ssant'Antòni Sic. 972 [Vermis auricularius] b. l. 1269, 1270

Vermissól V. T. 990 Vermissöl Lomb. 978, 991 Vèrmi tagghiarinàru Sic. 980 Vèrmi tagghiarinu Sic. 980 Vermitura Cal., Sic. 998 Vermituru cu coppu Cal. 999 Vermizin Lomb. 991 Vèrm lecent Pugl. 973 Vèrm lucènt Pugl. 973 Vèrm lucichiènd Pugl. 973 Vèrm lucid Pugl. 973 Vèrmn d'àca Abr. 994 Vèrm neut Abr. 994 Vermarùca Cal. 998 Vèrmo 211, 339, 478, 904, 969, 975 Vermo V. G., V. E., V. T., Lomb., Piem., Abr., Bas. 968, 969, 970, 972, 975, 989, 990, Vèrmo (Ul) Lomb. 991 Vèrmo per «Biscia» Lomb. 238 Vèrmo-cagn Lomb. 979 Vermocchio 233 Vermòcchio Tosc. 999 Vèrmo da òrto V. G. Vèrmo da pióva V. G. 988 Vèrmo de caso Abr. 974 Vermo de ssan Giovàni V. G. 972, 1157 Vèrmo de tèra V. G., V. E. 988, 990 Vèrmo dùlsso V. G. 989 Vèrmo di terra Camp. 996 Vèrmo gròsso 632 Vèrmo soletàrejo Abr. Vèrmo solitàri V. T., Lomb. 979 Vèrmo ssolitario V. G., V. E., Camp. 979, 980 Vèrm ranss Piem. 992 Vèrm ré tèrr Camp. 996 Vèrm róss V. T. 981, 990 Vèrms ca tarlijan pl. Grig. 972 Vèrm solitàri Lomb., Lig. 979, 980 Vèrm solitàriu Piem.

979

Vermtèl Abr. 995 Vèrmu Piem., Lig., Em., Cors., Abr., Pugl., Cal., Sic. 968, 969,970, 971, 992, 993, 995 Vermuacce Abr. 995 Vèrmu a ciint piéd Pugl. 977 Vèrmu di ficu Sic. 987 Vèrmu di terra Sic. 998 Vèrmulu Piem. 973 Vermun Piem. 992 Vèrmu scimmiò Cors. Vèrmu scimión Lig. 980 Vèrmu ssulitàriu Sic. Vèrp Piem., Nizz. 968, 992 Verrochelo Pugl. 389 Verròcolo Pugl. 305 Verrüchele Pugl. 310 Verù Lomb. 966 Vèrum Em. 969, 993 Vèrvan d'tera Abr. 995 Vèrveno Abr. 995 Vèrvne Abr. 970 Vèrv nude Abr. 995 Vèrza V. T. 267 Vès Piem. 992 Vèsba Lomb. 1002 Vès bla Piem. 975 Vésche Camp. 218 Vès ch'elèrje Piem. 973 Véscola V. E., Camp. 216, 1022 Véscova V. E. 216, 1247 VESCOVO 1246 Véscovo 211, 667, 1246, 1247 Véscule Abr. 217 Véscuvo Lig. 1247 Vése Piem. 992 Vèsp V. T., Lomb., Piem., Mar., Bas. 1002, 1003, 1004, 1011 VESPA 999 Vèspa 1000 Vespa 1000 Vespa 73, 276, 1000, 1373, 1441 Vèspa V. G., V. E., V. T., Lomb., Piem., Nizz., Lig., Em., Tosc., Cors., Umb., Laz., Abr., Camp., Pugl., Bas., Cal., Sic., Sard. 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1051

[Vèspa] Sp. 1007 Vèspa per «Ape» V. G., V. E., Lomb., Lig., Camp. 1010, 1011 « Vespa crabro » 319 Vèspa de pètano V. G. 1000 Vespa dorata 637 Vespajo 1046 Vespajo Lomb. 562 Vespajo Tosc. 1038 Vespar 1046 Vespar V. E. 1037 Vesparillùccia per « Pungiglione » Abr. Vespàro V. E., Umb., Camp. 1037, 1038 Vèspa 'ròssa Camp. 1052 Vesparu Sic. 1038 Vèspa ssarvàtica Camp. Vespàssu Lig. 1051 « Vespa vulgaris » 1000 Vescprón Tosc. 1051 Vèspe sing. V. E., V. T., Piem., Tosc., Mar., Laz., Abr., Camp., Pugl., Bas., Cal. 1000, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1010, Vespée Lomb. 1037 Vespér V. G. 1037 Vèspera Mar., Abr., Camp., Bas., Sic. 1004, 1005, 1006 Véspere Mar., Camp. Vesperóne Camp. 1051 « Vespertilionidae » 862. Vespiere 673 Vespi V. E., Pugl., Cal., Sard. 1006, 1008, 1010 Vėspia V. T., Lig. 1001, 1003 Vespiér 561 Vespiere 1049 Vèspira Sic. 1007 Vèspla Piem. 1003 Vèspo Lomb., Nizz. 1002, 1003, 1051 Vespó V. T., Lig. 1050, 1051 Vespóm V. T. 1050 Vespón V. G., V. E., V.

T., Lig., Bas. 1050,

Vespone Abr., Camp.

1051, 1052

1051

Vespone per « Pungiglione » Umb., Camp. Vespóni Sard. 1052 Vespóni-niéddu, non niè- Sard. 1049 Vèspr Em., Abr. 1003, 1005 Vespr per « Pungiglione » Abr. 203 Vèspra V. T., Lom Piem., Em., Tosc., Lomb., Mar., Umb., Abr., Bas., Cal. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1011 Véspra Tosc., Mar. 1011 [Vespra] Sp. 1007 Vespra per « Pungiglio-ne » Tosc. 203 Vespràro Camp. 1038 Vèspre sing. Tosc., Pugl. 1004, 1006 Vesprón Mar., Tosc. 1038, 1051 Vesprone Umb., Tosc., Camp. 1048, 1051 Vesprone per « Pungiglione » Abr. 203 Vespu Pugl. 1008 Vespù Lomb. 1049 Vèspua Lig. 1011 Vespuà Lig. 1038 Vespùi Lig. 1051 Vespun Piem., Lig. 1010, 1050, 1051 Vèspuna Cal. 1006 Vespune Cal. 1052 Vespuni Sic. 1049 Vespun-taddèe Lig. 1010 Vėspura Lig. 1011 Vės se djya Piem. 973 Vettevigghie Pugl. 720 Vettuagua Pugl. 720 Vezzuca Tosc. 256 Viala V. G. 1238 Viâr V. E. 968, 989 Viàrm V. G., V. E. 967, Viàspi pl. Cal. 1006 Viatàra 354, 519 Vicce Abr. 529, 916 Vicertolone Camp. 612 Viciàrdola Laz. 593 Vididula V. G. 1238 Vièr V. G. 967, 970 Vièr che misura la tièra V. G. 981 Vièr de beat Jop V. G. 987

Vièr di cière V. E. 990 Vièrr di tière V. E. 989 Vièrm Lomb. 968, 991 Vièrmaddito Camp. 996 Vièrme Abr., Camp., Sic. 969, 971 Vièrmene Mar. 969, 993 Vièrmene rusce Abr. 995 Vièrm 'e tèrra Camp. Vièrmine Abr. 969 Vièrmp V. E. 990 Vièrmu 'é tèrra Cal. 997 Vièrr blanc di tière V. E. 974 Vièrvn Abr. 995 Vièspa V. E., Sard. 1007, 1011 Vigólo Lig. 806 Vilàtta Cal. 687 Vilin Lomb. 205 Vindrisàna Bas. 1200 Vinnul Abr. 728 Vintura Sic. 985 Vinvèra Piem. 1238 Viòcca Abr. 398 Viöl Lomb. 804 Vióla 498, 504 Vióla V. T., V. E., Mar. 504 Viòla Tosc., Pugl., Sard. 504, 1438 Viôla Em. 504 Viòla-bàbi Piem. 509 Vióla campagnóla 498 Viöla-campagnöla Lomb. 504 Vióla de la Madona 498 Viòle Pugl., Bas. 1199 Violéta 498 Violéta V. E. 504 Violina Tosc. 504 Violin Mal. 509 Vipara da la cróse 271 Vipara dal ssuto 271 Vipara róssa 826 Viparèla 270 Viparéta 270 Vipera 827, 836 Vipistrèllo Tosc. 712 Virdèdda Cal. 169 Virdèrro Cal. 831 Virgulija Cal. 1319 Virisca Sic. 1023 Virme Cal. 971 Virmene Abr. 970 Virmu Sic. 971 Virmi i tèrra Cal. 997 Virmizzulo Pugl. 999 Virricl Bas. 311, 572

Virrigli Pugl. 572 Virrocule Pugl. 310 Virruclo Pugl. 310 Virrúculo Pugl. 305 Virul V. E. 771 Visca Sic. 1023 Vischi di tèrra Abr. 217 Vischio Camp. 218 Visciara Sic. 219 Visciàttula Cal. 171 Viscicòrna Cal. 140 Visciola Umb. 262 Visciòla Abr. 255 Visciula Cal. 255 Viscolo 211 Viscolo Camp. 217 Viscoro Umb. 217 Viscouni Camp. 1052 Viscoulu Umb. 217 Viscure Umb. 217 Vissèrdola V. T. 261 Visiröl Lomb, 1305 Visiröla Lomb. 903 Visiròra Lomb. 1368 Vissirora Lomb. 898 Viskiu Sic. 1023 Vispa Sic. 1007 Vispàro Bas. 1038 Vispàru Cal. 1038 Vispistrèllo Tosc. 712 Vispón V. G., Pugl., Bas. 1050, 1052 Vispone Camp. 1051 Vistidda di lu Signu-rùzzu Sic. 1216 Vitràcchio Bas. 847 Vivajo 1046 Vivolèja Cal. 1320 Vivulia Cal. 1320 Vizèrgula V. T. 261 Vlàtta Bas. 686 Voaròla Cal. 1105 Vòcca Laz. 398 Vòccola Abr., Camp. 157, 398, 399 Võjo Camp., Bas. 314, Vóla-campagnöla Lomb. 505 Vóla-di-notte Tosc. 509 Volanàro Camp. 510 Volandina V. T., Abr. Volàndola Tosc. 467 Volangèlla Abr. 467 Volanella Camp. 509 Volanèce Lomb. 704 Volantina Umb., Mar., Camp. 467, 506

Volantine Abr. 506 Volarèlla Laz., Abr. 467, 506 V 6la-ssempre V. G. 1223 Volàttra Mar. 467 [Volo-Mario] Fr. 509 Volpastrèl Tosc. 713 Volpe 517, 1430 Voltapietre 677 Voltolino 796 Vómbacu Cal. 79 Vómmece Bas. 79 Vómpola V. E. 79 Vompolón V. E. 78 Vóola-vóla Mar. 505 Vòrbola vérde V. E. 609 Vórela V. E. 1286 Vòrmm Abr. 995 Vorpina Lig. 1280 Vosséta 1109 [Vourpe] Fr. 1280 Vovalàcu Cal. 132 Vove Laz., Abr. 314 Võzzu Mar. 287 [Vrandèla] Vall. 888 Vraula 1229 Vraule V. E. 1230 Vràtta Cal. 686 Vrdù Tosc. 831 Vrésca Camp., Pugl., Bas. 1021, 1022 Vréscola V. E. 216 Vrèsp Pugl. 1011 Vrèspa 1000 Vrèspa (per «Ape») 1010 Vrèspa Em. 1003 Vrèspa da méla Em. 1011 Vrèspa da sam Em. 1048 Vrespa mas-cc Em. 1018 Vrèspa mas-cia Em. 1048 Vrèspa meistra Em. 1048 Vrespàun Pugl. 1052 Vrèspe sing. Pugl. 1006 Vrespér V. E. 1037 Vrespón 320, 1050 Vrespón V. E., Em., Tosc. 1048, 1050, 1051 Vrije di spine V. E. 681 Vrim Piem. 205 Vrisca Sic. 1023 Vriscolo Abr. 217 Vriscu Abr. 217 Vrisp per «Pungiglio-ne» Pugl. 203 Vrispóne Cal. 1052 Vròcche Abr. 398 Vrööle V. E. 1230

Vrósce Pugl. 1202 Vrôtica Bas. 847 Vrràk Pugl. 310 Vrrèk Pugl. 310 Vrricl Bas. 572 Vrrocl Pugl. 310 Vrrucul Pugl. 310 Vrùa Piem. 303 Vrucio Camp. 305 Vrůcoli Camp. 309 Vrucu Bas., Sic. 305 Vrucul Cal. 311 Vruk Pugl. 305, 310 Vuarbisine V. E. 1259 Vucarnèddha Pugl. 384 Vucchi Pugl. 1042 Vucèrtola Camp. 595 Vucèrtula Cors. 592 Vuciarnéddha Pugl. 1333 Vucièdd' Bas. 950 Vucièlla Abr. 1312 Vucirtone Pugl. 614 Vuèspa Piem. 1003 Vujaràzzu Sic. 1107 Vujàru Sic. 1103 Vulaccina Tosc. 467 Vulandrèlla Abr. 506 Vulandrina Em. 506 Vularèlla Abr. 487, 476 Vulatina Abr. 467 Vulcano 472 Vulet Piem. 510 Vulina Em. 504 Vultóne 'Camp. 836 Vumóne Pugl. 170 Vuòfolo Camp. 944 Vuotte Laz. 286 Vurdàchi Bas. 847 Vurràcchia Cal. 847 Vurrach Bas. 292 Vurràchi Bas. 847 Vurracchièlla Bas. 292 Vurròcle Bas. 311 Vurròculu Pugl. 310 Vurucl Pugl. 310 Vurzidda Sard. 207 Vuttuaggh Pugl. 720 Vuttvuggh Pugl. 720 Vuzzacchio Sic. 759 Vvalle Laz. 525 Vvõe Laz. 314

Wanz V. T. 428 [Warzefresser] ted. 579 [Weifa] Vall. 1003

« Xantho rivulosus » 1088 « Xilocopa violacea » 210 Zampani Abr. 1058 « Xilophaga » 1142

Yabilulu Cors. 196 Fanl Pugl. 1231

Zaarèlla Abr. 471 Zaba V. G. 846 [Zaba] Bo. 282 Zzabórtolo V. G. 824 Zabre Piem. 359 Zacanèlla Abr. 471 Zacaróla Lomb. 1276 Zzafrata Cal. 602 Zal Piem. 524 Zalénca Abr. 836 Zaline Piem. 492 Zalubisu Sic. 835 Zamàrdo Tosc. 826 Zamarro Tosc. 826 [Zamba] Fr., Ungh. 282, 1069 Zambaldo Tosc. 282 Zamban Pugl. 1059 Zambana Camp. 1059 Zambane Abr. 1058 Zambanèdd Bas. 1509 Zambanèlla Laz. 1067 Zambani Bas. 1059 Zambano Camp. 1058, Zambène Abr. 1058 Zamberièle Camp. 1202 Zambitt Abr. 1097 Zambrèdd Bas. 1059 Zambuleria Cal. 1319 « Zamenis gemonensis » « Zamenis viridiflavus » Za-mòneca Abr. 1160 Zampagghiöngh Sic. 1059 Zampagghiuneddu Sic. Zampagghiùni Cal., Sic. 330, 1059 Zampaijuni Cal. 1059 Zampaglione Camp. 1097 Zampagliune Cal. 1059 Zampalèa Sic. 1060 Zampalèu Cal. 1060 Zampalia Bas., Cal. 1060, 1066 Zampàna Mar., Laz., Abr., Camp., Pugl., Cal. 1057, 1058, 1059, Zampanèll Bas. 1059

Zampàno Laz., Abr., Camp. 1058, 1069 Zampànu Camp., Pugl. 1058 Zampàra Camp. 1058 Zamparèdda Bas. 1068 Zamparèll Bas. 1059 Zamparicula Camp. 1058 Zampèn Pugl. 1058 Zampène Pugl. 1086 Zampétta dur diàvol Abr. 206 Zampitt Pugl. 1098 Zampittu Umb. 206 Zampollina Bas. 1341 Zampudira Cal. 1320 Zampulija Cal. 1319 Zampullida Cal. 1320 Zampurilla Cal. 1320 Zampurridda Cal. 1320 Zampurrina Cal. 1320 Zanfano Camp. 1058 [Zàngano] Sp. 1017 Zangrillo Laz. 579 Zannàra Camp. 1057 Zanin 178 Zanini pl. 561 Zansèra Piem. 1055 Zanzàla Tosc. 1056 Zzanzzála Em. 1056 Zanzamuréddu Sard. Zanzàna Mar., Camp., Pugl., Bas., Sic. 1056, 1057, 1196 Zanzàno Camp. 1069 ZANZARA 1052 Zanzara 632, 646, 925, Zanzàra Tosc., Mar., Umb., Cal. 1056, 1057 Zanzarel Mal. 1065 Zanzarina Mar. 1067 Zanzarina piumata 81 1125 Zanzèna Mar., Umb., Pugl. 1056, 1057 Zanzèra Em., Tosc., Mar., Umb., Abr. 1056, 1057, 1069 Zanzóra Piem. 1055 Zaoléra V. T. 383 [Zapa-buru] Sp. 281 [Zapa-tero] Sp. 281

[Zàpo] Sp. 281 Zappagghiùni Sic. 1059, 1222 Zappagghiùni di fruménto Sic. 1069 Zappagghiùni di lu vinu Sic. 1068 Zappaggine Sic. 1059 Zappagliùni Sic. 1059 Zzappagliùni per " Pungiglione " Sic. Zappalèn Sic. 1060 Zappaterra Camp. 1274 Zarabàttula Sard. 463 Zarabiga Cal. 1060 Zaramàndula Em. 898, Zarapica Laz. 1060 Zzaravůlle Abr. 327 Zarpina Camp. 935 Zarrùmbacu Cal. 1114 Zarrumbicu Cal. 79 Zarzaglióne Abr. 1431 Zav V. E. 281 Zavàl Piem. 371 Zavane Camp. 926 Zavaniello Camp. 1068 Zavàno Camp. 922, 926 Zbarabièl V. T. 454 Zbelèrk Lomb. 167 Zbèru V. T. 1193 Zzecàla Bas. 409 Zecaróla Lomb, 1276 Zecca 697, 927 Zécca Camp. 1070 Zécche Pugl. 1070 Zécca-cavallétta Camp. 1070 Zzefrata Cal. 602 Zefràti Cal. 834 Zefrójo Cal. 834 Zefrófrju Cal. 834 Zeghitura Lig. 383 Zekèla Camp. 408 Zzèint-pé Em. 1289 Zanzarinetta dai monili Zèla V. G. 326, 1043
81 Zeléta V. E. 1043
Zanzarino Tosc. 1067 Zembène Pugl. 1059
Zanzarone degli orti Zempellitte Pugl. 1098 Zémsa Em., Tosc. 420, Zengozzara Umb. 1283 Zenilie Piem. 347 Zenssàla V. E. 1053 Zènt-gamb Em. 1288 Zzènt-pé Tosc. 1289 Zéntur Em. 219 Zenzàla V. T., Lomb., Tosc. 1053, 1054, 1056

Zenzàle Pugl. 1057 Zenzarinna Lomb. 1066° Zenzarón Lomb. 1066 Zenzèla Em. 1056 Zenzèn Pugl. 1057 Zeràr V. T. 1028 Zerfòte Cal. 602 Zergòk V. G. 401 Zerighèlta Sard. 598 Zèrla Camp. 1196 Zèrp Lomb. 238 Zèrra Camp., Bas. 1198, 1431 Zèrre Abr. 574 Zèrri Abr. 574 Zerrióne Camp. 1431 Zerzuàki V. G. 401 Zesìla V. T. 891 « Zeus faber » 1221 Zéza Camp. 1283 Zghèla Em. 405 Zgrat V. T. 873 Zìa V. E., V. T., [Ep.] 1179, 1212, 1427 Zia-Maria V. T. 514 Zia-mònaca Pugl. 1160 Ziàna V. E. 402 Zia-pròssima Sard. 384, 1427 Zia-ròsa Sard. 517 Zicàla Tosc., Camp. 405, 408 Zzicala Cal., Sard. 409, 410 Zzicòla Bas. 409 Zic-zac Laz. 384 Ziddirica Sic. 719 Zzidirichi Sic. 719 Zifénd d'or Abr. 1196 «Zigaena» 1138 Zigala V. E. 402 Zigalim V. T. 415 Zigallòro Tosc. 1200 Zigarai 561 Zigaròla Laz. 1196 Zigena 925 Zighèla Tosc. 405 Zzighèla Em. 405 Zighiàla Sic. 410 Zigoèla Lig. 1283 Zigolo capinero 1179 Zigolo della neve 1179 Zigolo giallo 1179 Zigolo nero 1179 Zigòrgna Em. 1415 Zigorgnan Em. 1414 Zijėla Sic. 410 Zilega V. E., V. T. 891 Zilighėrta Sard. 598 Zzilibriccu Sard. 575

Zilibrich voladór Sard. 388 Zilimbunu Sard. 327 Zzilipirche Sard. 575 Zilla Abr. 1431 Zillaròla Camp. 1196 Zilóna Bas. 259, 946 Zi-Maria Camp. 1083 Zi' Maria a cientu zampe Camp. 1295 Zimbóne Cors. 200 Zimese V. G. 416 Zimese che spuza V. G. Zimese dei boschi V. G. 429 Zimese de le piante V. G. 429 Zimese sselvàdiga V. G. Zimico Pugl. 1283 Zimisa V. E., Sard. 416, 425 Zimiso de campagna V. G. 429 Zimsa campagnöla Em. 433 Zimsa d'i aranz Em. 429 Zingola-zàngola V. E. 1343 Zinserin Piem. 1066 Zinsòsser Piem. 1055 Zinciàli V. E. 1053 Zinzàina Camp. 1057 Zinzàla V. T., Lomb., Cors. 1053, 1054, 1056, 1065 Zzinzàla Pugl. 1057 Zinzalégn Em. 1067 Zzinzáli Pugl. 1057 Zinzalùne d'acqua Pugl. 1066 Zinzana Lomb. 1054 Zzinzàna Pugl. 1057 Zinzàr Abr. 411 Zinzàra V. T., Piem. 1053, 1055 Zinzèga Em. 1056 Zinzèlla Sard. 174 Zinzigòrru Sard. 141 Zinzimurréddu Sard. 744 Zinzimuru Sard. 708 [Zinzìn] Prov. 1055 Zinzìr Cal. 411 Zinzirritta Sard. 708 Zinzula d'èa Sard. 1063 Zinzula mascu Sard. 1061

Zinzulóni Sard. 1066 Zinzuóni Sard. 1061 Zinzurréddu Sard. 708 Zipi Abr. 202 Zipiète V. E. 1092 Zippu-'n-curu, non 'n'curu Abr. 1405 Zirabàtula Sard, 463 Ziria V. T. 891 Ziribàtula Sard. 463 Ziribècula Laz. 1402 Ziribiguel Em. 1060 Zziribriceu Sard. 575 Ziribùsculu Sard. 384 Ziridonu Cors. 200 Zirighétta Sard. 598 Zirillòro Tosc. 1431 Zirla Laz. 1196 Zirongóne Sard. 224 Zirr Abr. 574 Zirra Cal. 1196 Zirrichi Sic. 719 Zirringóni Sard. 224 Zirriòla Sard. 707 Zirriólu Sard. 743, 744 Zirriòlu-pègghe Sard. 708 Zir-zi Abr. 574 Zisìla V. G., V. E. 891, 892 Zissigràscia Sard. 412 Zissirigòscia Sard. 412 Zita Sic. 1217 Zita de ristòccia Abr. 1204 Zitàssa Sard. 412 Zita-vellégua Abr. 384 Zitón V. E. 1399 Zitula Sard. 1061 Zitzimuréddu Sard. 708 Ziùta V. E. 440 Zivéta Lomb. 440 Zivetìna V. E. 440 Zivili Bas. 171 Zivolo di padule Laz. 1179 Zizi Tosc. 793 Zizigòlla Sard. 412 Zizióra Piem. 1055 Zizirùni Sic. 1185 Zizza Mar. 1217 Zizza viòla Pugl. 1218 Zizzimurréddu Sard. 708 Zizziripénna Laz. 1351 Zizzivèk Pugl. 333 Zizzivì Pugl. 575 Zizzivivi Pugl. 575 Zzizzumuréddu Sard. 708

Zizzvio Pugl. 575 Zòcchel Pugl. 859 Zòccola Abr., Camp. 858, 880 Zòccola cecàta Camp. 880 Zòccola de campagna Camp. 880 Zòccol' 'e tèrra Camp. Zòccula Pugl., Cal. 859 Zòcu Pugl. 881 Zoéta V. E. 440 Zoetón, non Zoetón, V. E. 441 Zofràta Cal. 602 Zomparièllo Umb. 1097 Zzóne Abr. 328 Zónza Tosc. 1195 Zopina V. G. 928 Zórla V. T. 1430 Zórla de la Madona V. T. 1195 Zórla d'òro V. T. 1195 Zórla vért V. T. 1195 Zortèda Tosc. 592 Zortèda vérda Tosc. 612 Zortedón Tosc. 612 Zprachot-käverle V. E. 1341 Zrigh Tosc. 574 Züca Piem. 1277 Zucabèga Em. 209 Zucarèlla Em. 1278 Zucaróla V. E., Em. 1276, 1278 Zücaröla Lomb. 1276 Zucchèra Mar. 1278 Zuccherone Laz. 1278 Zucchino 233

Zuccajola 209, 577 Zuccajòla Tosc., Umb. 1278 Zuccajolo Mar. 1278 Zuccajuòla Tosc. 1278 Zuccaméle Abr. 1040 Zuccrin Mar. 1278 Zuccatèrra Camp. 1352 Zucharie V. E. 1275 Zucléta Em. 1278 Zücö Lomb. 1276 Zücón Lomb. 1017 Zùcte-zù Camp. 412 Zuga Sard. 1061 Zükssa Lomb, 1276 Zujàne V. E. 402 Zull V. T. 1430 Zumbarèll Abr. 1097 Zumba-zumb Pugl. 1098 Zumbétt Pugl. 1098 Zùmbicu Cal. 1114 Zumbitt Abr. 1097 Zumbitto Camp. 1097 Zumb-zumbêtt Pugl. 1098 Zummuni Sic. 327 Zumpàno Camp. 1097 Zumparàcchio Abr. 1097 Zumparèglio Camp. 1097 Zumpariello-ruòsso Camp. 1097 Zumparrèddhu Pugl. 1098 Zumparrinu Pugl. 1098 Zumpa-rùculu Pugl. Zumparuòlo Cal. 1098 Zumpatèlla Camp. 1097 Zumpicchi Pugl. 1098

Zumpitto Camp. 1097 Zumpittu Umb. 1097 Zumpi-zumpétta Pugl. 1098 Zum-zumpitt Abr. 1097 Zunzàn Mal. 1048 Zunzàna Mal. 1010 Zunzumuréddu Sard. 719 Zunzuréddu Sard, 719 Zunzuritos Sard. 719 Zunzurriddu Sard. 469 Zunzurrittu impannau Sard. 719 Zup V. E. 1092 Zupèt V. E. 1092 Zuria 414 Zurla V. T. 1430 Zurle Abr. 359 Zurlin Sard. 362 [Zurra] Sp. 1430 Zurrió' Abr. 1407 Zurrióne Mar., Tosc. 1195, 1407 Zurrundéddu Sard. 719 Zurrune Bas. 327 Zurrundélli Sard. 720 Zzuszurréri Sard. 719 Zzuttagghiùni Sic. 204 Zu-zu Sic. 1431 Zuzziviu Pugl. 575 Zuzzufiu Pugl. 574 Zubzuitzu Pugl. 575 Zuzzuréddu Sard. 719 Zuzzuviu Pugl. 574, 1427 Zuzzuviviu Pugl. 574 Zuzzuviz Pugl. 575

Finito di stampare

il di XI novembre MCMXXV

in Verona

con i tipi de « La Tipografica Veronese »



## Dello stesso autore

## MICROSCOPIA

1. — Manuale per la tecnica moderna del microscopio nelle osservazioni zoologiche, istologiche ed anatomiche; Verona, H. F. Münster (G. Goldschagg suc.), 1885.

Volumetto in 16° piccolo di 208 pagine con nove tavole, nel quale, per primo in Italia ed all'estero, raccolsi le norme tecniche usate nella Stazione Zoologica di Napoli per le preparazioni istologiche, non solo, ma anche per la preparazione « in toto », degli Invertebrati o di loro parti (v. Zeitschr. f. wiss. Mikrosk., Bd. II, Braunschweig, Schwetschke & S., 1885, p. 59 e seg.).

2. — Guida alla bacteriologia; Verona, H. F. Münster (G. Goldschagg suc.), 1886.

Volumetto in 16º piccolo di 145 pagine con 34 incisioni, primo in Italia e uno dei primissimi all'estero, nel quale raccolsi per i giovani studiosi le norme tecniche necessarie allo studio della Bacteriologia.

3. — Di un nuovo metodo per doppia colorazione; Zool. Anz., n.º 213, Leipzig, Breitkopf & Haertel, 1886, p. 27. — Nota riportata anche in: Zeitschr. f. wissensch. Mikrosck., Bd. III, Braunschweig, H. Bruhn, 1886, p. 81.

Tre pagine nelle quali descrivo questo metodo indicato specialmente a tingere le sezioni di piccoli animaletti, per farne risaltare i differenti organi ed i loro diversi elementi istiologici, che in tal modo assumono una tinta distinta e caratteristica.

4. — Manuale per la tecnica moderna del microscopio nelle osservazioni istiologiche, embriologiche, anatomiche, zoologiche; II edizione notevolmente ampliata con 109 incisioni intercalate nel testo, Verona, H. F. Münster, 1887.

Volume in 16º piccolo di 432 pagine.

5. — Di alcuni particolari intorno alla tecnica del microscopio; Zeitschr. f. wiss. Mikrosck., Bd. V, Braunschweig, H. Bruhn, 1888, p. 166.

Nota di sette pagine con due incisioni nella quale descrivo e figuro: a) Un "Bagno-maria chiuso" (p. 166) di nuovo modello con tubo livello e tubo per raffreddare il vapore ed impedire che l'acqua diminuisca nel recipiente. — b) Un "Piccolo generatore a vapore" (p. 168) per filtrare a caldo. — c) Alcune "Modificazioni al mio metodo di doppia colorazione con azzurro d'anilina e safranina" p. 171); l'uso, cioè, del Carbonato di litina in vece dell'Ammoniaca, e dell'Alcool metilico in luogo dell'etilico. — d) Una particolare "Chiusura dei preparati da osservarsi con lenti ad immersione omogenea" (p. 171); quello, cioè, di coprire i margini del vetrino con una soluzione densa di colla Senegaline, insolubile nell'Olio di cedro, nel Benzolo, nel Xilolo, e simili, adoperati per pulire il vetrino dall'Olio di cedro.

6. — Manuale per la tecnica moderna del microscopio nelle osservazioni istiologiche, embriologiche, anatomiche, zoologiche; III edizione con 120 incisioni intercalate nel testo, Milano, Fr. Vallardi, 1891.

Volume in 16° grande di 315 pagine.

7. — Manuale per la tecnica moderna del microscopio nelle osservazioni istiologiche, embriologiche, anatomiche, zoologiche; IV edizione con 85 incisioni intercalate nel testo, Milano, Fr. Vallardi, 1899.

Volume in 16° grande di 304 pagine.

## ZOOLOGIA

8. — Memoria intorno al sistema nervoso del Palaemonetes varians; Atti della Soc. veneto-trent. di Sc. nat., v. VII, Padova, Prosperini, 1881.

Ventisei pagine con sei tavole, nelle quali sono descritti e figurati la catena gangliare e gli organi di senso del nostro «Gamberuzzolo d'acqua dolce».

9. — Cenno intorno a nuove varietà della Vanessa io; Atti della Soc. veneto-trent. di Sc. nat., v. VII, Padova, Prosperini, 1881.

Due pagine nelle quali si descrivono: una varietà di questa nostra vaga farfalla, fra il tipo e la var. «ioides», battezzata da me con il nome di «veronensis», ed una sua aberrazione che chiamai «dyophtalmica».

Zoologia del Palaemonetes varians e di una sua varietà; Atti della Soc. veneto-trent. di Sc. nat., v. VIII, Padova, Prosperini, 1881.

Nove pagine nelle quali si ricordano le note più caratteristiche della vita di questo nostro « Gamberuzzolo d'acqua dolce », e la varietà « t e r m a j o p h i l u s » propria delle acque termali di Caldiero.

11. — Apparecchio della digestione nel Palaemonetes varians; Atti dell'Acc. d'agric. arti e comm. di Verona, s. III, v. LIX, Verona, Franchini, 1882.

Memoria di pagine quarantuna con tre tavole, nella quale si descrivono e figurano tutte le parti dell'apparecchio digerente del « Gamberuzzolo d'acqua dolce » nella loro struttura microscopica, fermando l'attenzione del lettore sull'intricata tessitura interna dello stomaco. — Si parla anche delle Glandule epatiche e del Sistema nervoso viscerale.

12. — Ein neues Verfahren die Flügelschuppen der Schmetterlinge auf Papier zu übertragen (in collaborazione con P. Milani); Zool. Anz., n.º 167, Leipzig, Breitkopf & Haertel, 1884.

Due paginette nelle quali si descrive il modo di trasportare la polvere delle ali delle farfalle sulla carta, in modo che se ne veda la superficie che naturalmente è esposta alla luce. — Mezzo ottimo per avere una collezione di Farfalle in un album.

13. — Note istologiche sopra alcune parti dell'apparecchio digerente nella Cavia e nel Gatto; Atti dell'Acc. d'agr. arti e comm. di Verona, s. III, v. LXIII, Verona, Franchini, 1886.

Pagine ventuna con tre tavole colorate, nelle quali descrivo e figuro la tessitura minuta dei « Follicoli solitari della Cavia » ed alcune particolarità intorno al « Cieco della Cavia » ed al « Pancreas del Gatto ».

14. — Contributo all'anatomia ed alla istologia delle Cypridinae; Bollett. d. Soc. entomol. ital., v. XIX, Firenze, Tip. Ceminiana, 1887.

Pagine diciasette con cinque tavole nelle quali descrivo e figuro la minuta struttura di alcune parti interessanti di questi

piccoli crostacei marini, soffermandomi di preferenza sulla tessitura del sensorio frontale e degli organi sessuali.

15. — Intorno ad un nuovo organo dell'Anodonta; Zool. Anz., n.º 245, Leipzig, Breitkopf & Haertel, 1887.

Due pagine con una figura, nelle quali descrivo il fascio di canali scorrenti lungo la parte dorsale di questi Molluschi e sotto l'organo di Bojanus.

16. — Sopra una malattia del gelso in rapporto con la flacidezza del Baco da seta (in collabor. con il dott. G. Cuboni); Rendic. della R. Acc. dei Lincei, s. IV, v. VI, Roma, 1890, p. 26.

Due pagine nelle quali si descrive il tentativo sperimentale fatto per provare che la flacidezza del Filugello è causata dall'ingestione di un Diplococco, che produce sulle foglie del Gelso minutissime chiazzette oscure.

17. — Contributo alla conoscenza dei Sarcosporidii; Rendic. della R. Acc. dei Lincei, s. IV, v. VII, Roma, 1890, p. 151.

Tre pagine con tre figure, illustranti dei curiosi parasiti microscopici rinchiusi ad otto ad otto entro cisti in forma di fusellini, e che risiedono nelle fibre muscolari del « Gamberuzzolo d'acqua dolce ».

18. — Fauna del Veronese; in « La Provincia di Verona. Monografia statistica-economica-amministrativa raccolta e coordinata dal conte Sormani-Moretti, Senatore del Regno, R. Prefetto », Verona, Franchini, 1898-1904, p. 291.

Centiventinove pagine in folio, nelle quali raccolgo il censimento di tutti gli animali riscontrati nel Veronese, dai Protozoi ai Vertebrati, enumerando 3859 specie, delle quali 1374 di Invertebrati nuovi per Verona. — Delle singole specie son ricordati i sinonimi più importanti, il nome italiano e dialettale, la dimora preferita, l'ubicazione di raccolta, l'epoca di comparsa, la loro maggiore o minore diffusione ed i loro parasiti. — Trattando dei Pesci, riassunsi in breve le osservazioni ittiologiche, statistiche e pratiche inerenti ai nostri tre bacini del Tartaro, dell'Adige e del Sarca-Mincio o Benacense. — Trattando degli Uccelli, dissi alcune cose generali intorno alla Corologia, alla Emigrazione ed all'Alimentazione, chiudendo con un saggio statistico-economico sulla caccia. E per le singole specie ricordai la patria, le epoche di emigrazione, quelle e il modo della nidificazione, e l'alimentazione.

In fine dell'opera raccolsi in un quadro sintetico quanto poteva servire al lettore per farsi un concetto esatto della nostra fauna, dettando in breve: sia sulla « Ricchezza e varietà delle forme » — toccando perciò e del quantitativo faunistico, e delle forme utili o nocive, e delle galligene, e delle simbiotiche (Mutualisti, Commensali, Parasiti), e delle velenose, e di quelle usate in terapia, e di quelle usufruite nella medicina legale —, sia sugli « Ambienti biologici » — toccando quindi degli ambienti terrestri e d'acqua dolce —, sia sulle « Faune dei diversi ambienti » — toccando di conseguenza della geofauna e della potimofauna —, per chiudere con alcune « Leggi corologiche » inerenti sempre alla nostra Provincia.

19. — Relazione intorno all'esame bacteriologico dell'acqua scelta per alimentare l'acquedotto di Mantova; estratto dal « Progetto di acquedotto per fornire di acqua potabile la città di Mantova, compilato dall'ing. Carli Enrico », Verona, Franchini, 1888, p. 79.

Undici pagine nelle quali parlo dei due tipi di Bacilli viventi in queste acque sgorganti da fontanili presso Massimbona, uno fluidificante, l'altro no; per concludere sulla potabilità perfetta di dette acque.

20. — Primi materiali per una monografia del lago di Garda (Rilievo e regioni del lago - Flora - Limnofauna - Considerazioni - Letteratura); Atti dell'Acc. d'agr. arti e comm. di Verona, s. III, v. LXIX, Verona, Franchini, 1893, p. 111. — Riportata anche con qualche aggiunta e modificazione nel « Bullett. della Soc. entomol. ital., an. XXVI, Firenze, Ricci, 1894, p. 3.

Pagine settantatre nelle quali faccio una prima raccolta di osservazioni e di materiali intorno al nostro Benaco. — Nel mettere in chiaro la terminologia delle varie faunule lacustri, e parlando della fauna relegata, combatto la teoria del Pavesi (per la quale ogni fauna limnetica rappresenterebbe una fauna relegata ed ogni lago con tale fauna sarebbe fjordico) con argomenti non toccati dal Forel; e concludo che non tutte le faune limnetiche provengono da faune fjordiche, ma che alcune possono vantare altre origini, fra cui la più attendibile quella della migrazione passiva.

21. — Gammarus ciechi in acque superficiali basse; Atti dell'Acc. d'agric. arti e comm. di Verona, s. III, v. LXX, Verona, Franchini, 1894.

Otto pagine nelle quali dò notizia di un fenomeno nuovo molto importante per la biologia: di una forma cieca di questi piccoli crostacei in acque scorrenti alla superficie del suolo, non più profonde di ottanta o novanta centimetri e perfettamente illuminate, mentre si sapeva abitatrice di corsi d'acqua sotterranei, o di pozzi, o della zona profonda dei laghi; ed insieme di forme di passaggio fra la cieca e la oculata.

22. — Contributo allo studio delle Spongille italiane; Atti dell'Acc. d'agr. arti e comm. di Verona, s. III, v. LXX, Verona, Franchini, 1894.

Ventitre pagine con quattro figure nelle quali parlo delle due specie di spugne comuni nelle nostre acque, enumerando poi i varî parasiti e commensali residenti in esse, soffermandomi sulla «Zoochlorella parasitica Brandt», e sopra una larva curiosa di Friganea, che battezzai con il nome di «Leptocerus spongillae».

23. — Appunti per una limnobiotica italiana (I. Protozoa, Porifera e Coelenterata del Veronese); Zool. Anz., n.º 451, Leipzig, Breitkopf & Haertel, 1894.

Quattro pagine nelle quali elenco le varie specie di questi gruppi raccolte da me nel Veronese.

24. — Gli Imenotteri nella limnofauna; Atti dell'Acc. d'agr. arti e comm. di Verona, s. III, v. LXX, Verona, Franchini, 1894.

Dieci pagine con una tavola, nelle quali descrivo un Imenottero, le cui crisalidi imbozzolate si trovano disposte in serie lineari lungo il margine delle foglie di Ninfea; donde il nome impostogli da me di « T e l e a s n y m p h e a l i s ».

25. — Fauna limnetica e profonda del Benaco; Bollett. dei Musei di zoologia ed anatomia comparata della R. Università di Torino, v. X, n.º 198, Torino, Fodratti & Secco, 1895.

Sette pagine nelle quali enumero le varie specie di Protozoi, Celenterati, Platodi, Vermi, Artropodi e Molluschi pescati fra due acque o sul fondo del lago di Garda, soffermandomi intorno alla periodicità della fauna limnetica e sul suo quantitativo.

26. — Appunti per una limnobiotica italiana (II. Platodes, Vermes e Bryozoa del Veronese); Zool. Anz., n.º 470, Leipzig, Breitkopf & Haertel, 1895, p. 105.

Enumero in quattro pagine le specie acquatiche dei gruppi su nominati, accennando, di alcune, alla loro diffusione tanto in latitudine quanto in altituine, e fermando l'attenzione sopra la «Synchaeta pectinata Ehrb.», rotifero trovato allora in due soli esemplari (poi lo trovai ancora), ma non comune a tutte le faune limnetiche.

27. — Il genere Orchestia nel Benaco; Atti dell'Acc. d'agr. arti e comm. di Verona, s. III, v. LXXI, Verona, Franchini, 1895, p. 17. — Riportato anche nel « Zool. Anz. », n.º 473, Leipzig, Breitkopf & Haertel, 1895, p. 157.

Notifico in cinque pagine la scoperta di questo gruppo di Crostacei prettamente marini nel lago di Garda. Esso non era stato mai riscontrato nei laghi d'Europa, mentre si sapeva rappresentato da qualche specie nelle acque dolci di Cipro, nei laghi della Siria e nel lago Titicaca dell'Amer. merid. — In questa nota scrissi che la specie del Benaco ricordava l' « Or che sti a litore a Montagu » dell'Adriatico; ma più tardi (Fauna del veronese, v. al n.º 18), in seguito a suggerimento degli specialisti Chevreux e Sterbing, la elencai sotto il nome di « O. bottae (M. Edw.) Brandt = O. cavimana Heller».

28. — Die Flohkrebse des Gr. Plöner Sees; Forschungsber. aus der Biol. Stat. zu Plön, H. 3, Berein, Friedländer & Sohn, 1895, p. 205.

Descrivo in due pagine una varietà del «Gammarus fluviatilis R.» raccolta nel lago di Plön e mandatami in esame dal prof. Zacharias; gliela dedicai, chiamandola «var. «zachariasi».

29. — Diffusione passiva nella limnofauna; Atti dell'Acc. d'agr. arti e comm. di Verona, s. III, v. LXXI, Verona, Franchini, 1895.

Riporto in dieci pagine i varî esempî osservati da me nel Veronese inerenti al trasporto passivo di alcune specie di animali per mezzo di altri animali.

30. — Appunti di carcinologia veronese; Atti dell'Acc. d'agr. arti e comm. di Verona, s. III, v. LXXI, Verona, Franchini, 1896, p. 33.

Riporto in novantaquattro pagine tutte le mie osservazioni intorno ai Crostacei del Veronese: dandone l'elenco con le acque di ubicazione; facendo ampie considerazioni ecologiche e corologiche, particolarmente sui generi più interessanti «Gammarus», «Niphargus», «Palaemonetes»; e dicendo intorno alla distribuzione orizzontale ed ipsometrica delle varie specie, per chiudere con le modalità nella loro diffusione originale.

31. — Appunti per una limnobiotica italiana (II. Arthropoda del Veronese - Insecta e Arachnoidea); Bullettino della Soc. entom. ital., An. XXVII, Firenze, Ricci, 1895, p. 11.

Elenco in dodici pagine le specie acquatiche d'Insetti e di Ragni del Veronese, con osservazioni generali sulla loro diffusione e particolari intorno a qualche specie.

32. — Distribuzione ed intensità della fauna atesina (Adige e suoi influenti); Atti dell'Acc. d'agr. arti e comm. di Verona, s. III, v. LXXI, Verona, Franchini, 1895, p. 61.

Pagine trentotto nelle quali, riferita la natura delle acque dell'Adige e dato l'elenco de'lle specie che vivono in esso o della sua faunula (Uccelli, Mammiferi), apro la discussione su alcune leggi intorno alla distribuzione ed alla intensità degli animali del nostro maggior fiume, per concludere sulle ragioni della scarsa pescosità del suo corso collettore, sulle tre regioni ittiologiche, e sull'antitesi fra l'intensità numerica dei Pesci e quella degli Uccelli.

33. — Appunti per una limnobiotica italiana (IV. Mollusca del Veronese); Zool. Anz., n.º 487, Leipzig, Breitkopf & Haertel, 1895.

Enumero in quattro pagine le nostre specie di Molluschi (Lamellibranchi e Gasteropodi), facendo alcune considerazioni sulla qualità delle acque che prediligono i diversi gruppi di questi animali, intorno alla palese influenza del mezzo sull'adattamento dell'animale (forma e colore della conchiglia), sul quantitativo di specie nelle differenti acque, e sulla distribuzione ipsometrica.

34. — Osservazioni biologiche intorno alle acque freatiche veronesi (Acquedotto e Pozzi); Verona, Franchini, 1896, pubblicato a cura della Società belga dell'Acquedotto di Verona.

Quaranta pagine nelle quali, dopo aver parlato sulla natura delle acque sotterranee (Temperatura, Trasparenza, Composizione, Condizione del limnobios), passo a dire intorno alla loro florula (Analisi bacteriologica, Deduzione sulla potabilità, Elenco delle specie vegetali) ed intorno alla faunula (Elenco delle specie animali, Considerazioni ecologiche, Origine e diffusione delle specie freatiche, Relazione fra la fauna e la potabilità delle acque).

35. — Intorno ai Nemertini del lago di-Garda ed alla loro origine; Atti dell'Acc. d'agr. arti e comm. di Verona, s. III, v.

LXXII, Verona, Franchini, 1896, p. 5. — Riprodotto anche nel « Zool. Anz. », n.º 499, Leipzig, Breitkopf & Haertel, 1896.

Combatto in nove pagine, a proposito del « T e t r a s t e m m a l a c u s t r e Du Pl. » trovato da me nel Benaco, l'asserzione del dott. Du Plessis, che vedrebbe in questa specie del lago di Garda una forma relegata; ed apro quindi una discussione intorno all'origine del nostro lago, per concludere che esso non è fjordico ma postglaciale, e che perciò il Tetrastemma vi fu portato in piccola parte per immigrazione attiva lungo l'emissario, in gran parte per trasporto passivo dal mare del Nord.

36. — Alcune notizie fisiche sulle acque del Benaco (Colore - Trasparenza - Temperatura); Rivista geografica italiana, An. IV, Firenze, Ricci, 1897.

Condenso in ventinove pagine le varie osservazioni fisiche fatte sulle acque del lago di Garda. — Dicendo del Colore (per il quale dovetti aggiungere tre gradi alla scala di Forel), mi dilungo a discuterne le cause. — Intorno alla Trasparenza dissi prima del « Limite di visibilità », enumerando le cause della sua variazione periodica; e poi sul « Limite di oscurità assoluta », illustrando una mia teoria per spiegare il fenomeno per il quale il grado di velatura della carta sensibile non diminuisca proporzionalmente alla profondità. — Intorno alla Temperatura, dopo aver tratte alcune deduzioni dalle serie termiche ottenute nel 1887 (cap. Cassanello) e nel 1895 (mie), tentai una teoria per spiegare l'esistenza della « Zona del salto ».

37. — Osservazioni e dati statistico-economici sui pesci e sulla pesca nel Benaco (Memoria pubblicata a cura della Deputazione Provinciale di Verona); Verona, Franchini, 1897.

Cinquantadue pagine con due tavole e quattro quadri, nelle quali, dopo aver date le « Indicazioni ecologiche ed economiche » e parlato diffusamente sul « Salmo lacustris», sull' « A losa finta», sull' « A nguilla vulgaris» e sulla Distribuzione dei pesci nel bacino benacense », venni a dire degli « Strumenti da pesca » e poi della « Pesca e suoi redditi», per trarne delle conclusioni scientifiche, statistiche e pratiche.

38. — I Libellulidi del Veronese e delle Provincie limitrofe (Saggio monografico); Bullett. della Soc. entomologica-ital., an. XXIX, Firenze, Ricci, 1897.

Tento in centodue pagine una monografia sulle Libellule veronesi e delle provincie circostanti. E quindi espongo: la « Sistematica » (Catalogo sistematico illustrativo - Indicazioni crono-

logiche), la « Corografia » (Fauna odonatologica veronese in rapporto con le altre faune - Distribuzione orizzontale - Distribuz. ipsometrica - Calendario odonatologico), l' « Origine e diffusione degli Odonati nella nostra Provincia », il modo di farne la « Raccolta e la Conservazione », la « Letteratura odonatologica », e le « Tabelle analitiche ». Chiudo con un « Riassunto ».

39. — Diatomee bentoniche del lago di Garda (I\* nota preventiva); Atti dell'Acc. d'agr. arti e comm. di Verona, Franchini, 1897, p. 65.

Elenco in sette pagine 39 specie di Diatomee raccolte sul fondo del Benaco nei sondaggi fatti dal cap. Cassanello (1887) durante i lavori per il rilievo batometrico di detto lago, traendone alcune deduzioni generali.

40. — Due Spongille del lago di Garda nuove per l'Europa; Zool. Anz., n.º 547, Leipzig, Engelmann, 1897.

Descrivo in due pagine le spicole [raccolte con la fanghiglia del fondo del Benaco dal cap. Cassanello (v. retro al n.º 39)] di due Spugne d'acqua dolce — l' « E p h y d a t i a r o b u s t a Potts » ed il « Carterius tubisperma Potts » — non ancora indicate per l'Europa.

41. — Ancora sulle Diatomee bentoniche del lago di Garda (II<sup>a</sup> nota preventiva); Atti dell'Acc. d'agric. arti e comm. di Verona, s. III, v. LXXIV, Franchini, 1898.

Elencate in otto pagine altre trentuna specie di Diatomee del fondo del Benaco trattevi con i saggi di fango dal cap. Cassanello (v. retro al n.º 39), faccio alcune osservazioni generali sulla Quantità, sulla Qualità, sulla Distribuzione e sul Limite di profondità.

42. — Un pugillo di plancton del lago di Como; Atti del R. Istituto Veneto di sc. lett. ed arti, s. VII, v. IX, Venezia, Ferrari, 1896, p. 668.

Dodici pagine nelle quali parlo di dieci forme planctoniche vegetali e quattordici animali, di cui diciasette nuove per il lago di Como ed una nuova per la fauna limnetica italiana ("Difflugia hydrostatica Zach.").

43. — Di una seconda Licnophora d'acqua dolce (« L. europaea »); Zool. Anz., n.º 568, Leipzig, Engelmann, 1898.

Descrivo e figuro in due pagine con due incisioni una specie

nuova di Protozoo, raccolto nel Benaco e nelle risaje di Gazzo fra i detriti delle Utricularie.

44. — Una nuova specie di Pristina (P. affinis); Zool. Anz., n.º 571, Leipzig, Engelmann, 1898.

Tre pagine con una incisione nelle quali descrivo e figuro un nuovo vermiciattolo acquatico, che raccolsi nelle acque ricche di Utricularie intorno alle risaje, e che chiamai « P r i s t i n a a f f i n i s » perchè affine alla « P r . p r o b o s c i d e a Bedd. ».

45. — Due nuovi Rizopodi limnetici (Difflugia cyclotellina - Heterophrys pavesii); Zool. Anz., n.º 575, Leipzig, Engelmann, 1898.

Descrivo e figuro in quattro pagine due nuove specie di Protozoi trovati nei saggi di Plancton raccolti nel lago Maggiore.

46. — Alghe neritiche del lago di Garda; Nuova Notarisia, s. X, Padova, Tip. del Seminario, 1899.

Venti pagine nelle quali elenco trecentodieci specie di Alghe (41 Schizophyceae, 126 Diatomeae, 63 Conjugatae, 20 Phytomastigophorae, 55 Chlorophyceae, 5 Florideae) raccolte da me lungo le sponde del Benaco.

47. — Interno al Plancton dei laghi di Mantova; Atti dell'Acc .d'agric. arti e comm. di Verona, s III, v. LXXIV, Verona, Franchini, 1899.

Sessanta pagine nelle quali, dopo aver accennato ad alcuni dati fisici delle acque di questi laghi, enumero 44 specie vegetali e 24 animali (raccolte alla superficie e nel centro del lago Superiore), ricordando di ognuna le stazioni lacustri italiane ed estere, e facendo degli appunti sulla loro biologia. Chiusi la memoria con delle considerazioni generali sulle forme planctoniche.

48. — Le vittime della Utricularia neglecta; Atti del R. Ist. Veneto di sc. lett. ed arti, s. VII, v. X, Venezia, Ferrari, 1899, p. 541.

Riassumo in nove pagine le osservazioni fatte su questa pianta necrofaga, per studiare quali sono i piccoli organismi che le servono di nutrimento. Così, detti pochi cenni sulla morfologia ed anatomia degli utricoli, passai ad elencare le ventisette specie animali rinvenute in 610 di essi appartenenti ad una sola pianta, per darne poi il numero individuale, sommante in totale a 2084, e quindi con una media di quattro vittime per utricolo.

49. — Intorno al Plancton del lago Maggiore; Atti dell'Acc. d'agr. arti e comm. di Verona, s. IV, v. I, Verona, Franchini, 1900.

Riporto in quattordici pagine l'esame qualitativo e quantitativo di ventiquattro saggi di Plancton raccolti in diverse giornate alla stessa ora nel lago Maggiore, nelle stazioni di Luvino, Portovaltravaglia, Sa. Caterina del Sasso, Laveno, Caldè, Intra. — Per l'esame qualitativo enumero sessantadue forme vegetali (7 Schizoficee, 20 Diatomee, 8 Conjugate, 15 Fitomastigofore, 12 Cloroficee) e trenta animali (11 Protozoi, 7 Rotiferi, 12 Entomostracei); e per l'esame quantitativo dò i risultati per ogni m². di superficie dei varì saggi tanto del volume, quanto del numero degli individui.

50. — Una nuova specie di Peridinium (P. alatum) nel plancton del lago di Monate; Zool. Anz., n.º 663, Leipzig, Engelmann, 1902.

Descritto e figurato in due pagine con due incisioni un nuovo Dinoflagellato rinvenuto nei saggi di plancton raccoltimi dall'ing. Besana nel lago di Monate, dò l'elenco di ventiquattro specie planctoniche di detto lago.

51. — Una specie nuova di Gammarus (G. tetrachantus) nel lago Muggel; Zool. Anz., n.º 664, Leipzig, Engelmann, 1902.

Descrivo e figuro in due pagine con una incisione una specie nuova di Gammarino, mandatami per la sua determinazione dal dott. Frenzel, che la raccolse nel lago su detto.

52. — Due apparecchi limnologici nuovi, pratici, a buon prezzo; Atti dell'Acc. d'agr. arti e comm. di Verona, s. IV, v. III, Verona, Franchini, 1902.

Sei pagine con una tavola nelle quali descrivo e figuro: una Sondatrice lacustre con freno regolatore ed automatico, con il distributore della sagola, e con il contatore; ed un Otturatore per rete limnetica a sistema simile a quello delle macchine fotografiche.

53. — Per orientarsi nella nomenclatura degli studi concernenti la vita delle acque dolci; Nuova Notarisia, serie XV, luglio 1904, Padova, Tip. del Seminario, 1904.

In ventidue pagine cerco di mettere un po' d'ordine nella serie faragginosa dei nomi usati dai differenti autori per designare: sia i gruppi di organismi riguardo allo spazio (laghi, stagni, fiumi) o le diverse posizioni di una stess'acqua (sponde, centro, fondo), sia riguardo al tempo (costanti, accidentali, ecc.), sia riguardo al movimento (per forza propria, per forze estranee, per ragioni morfologiche o idrostatiche, ecc.) sia riguardo alla vita (presenti in tutti i loro stadî o in qualcuno di essi), e così via.

#### FISIOLOGIA

e deduzioni pratiche per l'educazione infantile

54. — Evoluzione della voce nella infanzia; Atti dell'Acc. d'agr. arti e comm. di Verona, s. III, v. LXVIII, Verona, Franchini, 1892.

In cinquantaquattro pagine con dieci tavole, dato un riassunto storico-bibliografico, raccolgo le osservazioni e gli studi fatti intorno allo svolgersi della voce nel bambino dal suo nascere al sesto anno di età, deducendone le considerazioni pratiche per educarla con il canto nei Giardini d'infanzia. — Chiudo il lavoro, raccogliendo in tavole grafiche le valutazioni sulla estensione della voce di 350 bambini dei due sessi e di varie età.

55. — Nota preliminare intorno al minimum percettibile di odore; Mem. dell'Acc. d'agr. arti e comm. di Verona, s. III, v. LXVIII, Verona, Franchini, 1892.

Espongo in sei pagine il metodo che ho escogitato per eseguire queste osservazioni sui bambini e per togliere gli inconvenienti del metodo usato dal Passy.

56. — Evoluzione del senso cromatico nella infanzia; Archivio per l'antropologia e l'etnologia, v. XXIV, Firenze, Landi, 1894.
 — Riportato anche negli Atti dell'Acc. d'agr. arti e comm. di Verona, s. III, v. LXX, Verona, Franchini, 1894.

Centoquattro pagine nelle quali, riassunti i pochi dati storico-bibliografici, raccolgo le osservazioni eseguite sopra 557 bambini dalla nascita al sesto anno d'età per risolvere i seguenti quesiti: a) se la percezione luminosa preceda quella cromatica, e in quali epoche esse due comincino a comparire; b) in quale ordine cronologico si succedano le percezioni specifiche dei colori; c) quale potrebb'essere il metodo più logico per l'educazione del senso cromatico. — Dico anche delle Differenze inerenti al sesso e dei Discromatopi.

57. — Evoluzione del senso olfattivo nella infanzia; Atti dell'Acc. d'agr. arti e comm. di Verona, s. III, v. LXXII, Verona,
Franchini, 1896. — Riportato anche nell'Archivio per l'antrop. e
l'etnogr., v. XXVI, 1896, Firenze, Landi, 1897.

Pagine ottantuna, nelle quali, esposti i pochi dati storicobibliografici e sullo sviluppo del senso olfattivo nella serie animale, passo ai seguenti argomenti: a) andamento cronologico dello sviluppo qualitativo dell'olfatto; b) acuità olfattiva nei diversi periodi dell'infanzia; c) tempo di reazione nei bimbi fra tre e sei anni; d) influenza del sesso sull'acuità olfattiva e sul tempo di reazione; e) metodo fisiologico-educativo per lo sviluppo di tale senso.

## 58. — Necessità della ginnastica dei sensi nei Giardini d'infanzia; Verona, Franchini, 1889.

Opuscolo di pagine dicianove, nel quale tratto l'argomento in generale, per indurre i dirigenti l'educazione infantile a voler introdurre questo mezzo tanto importante, direi il più importante, per lo sviluppo psichico del bambino.

### 59. — Educazione fisica del bambino; Verona, C. Drucker, 1889.

Libretto in 16° piccolo di 295 pagine, pubblicato per facilitare il compito alle insegnanti dei Giardini d'infanzia, ma in particolar modo a quelle della Lega d'insegnamento di Verona. La quale — fondata nel 1869 per iniziativa di mio padre Angelo Garbini, e da Esso presieduta fino al 1888 (¹) — introdusse i primi Giardini d'infanzia comparsi in Italia, curando sempre la educazione infantile così da formare in breve volger di tempo un metodo proprio fondato su basi scientifico-sperimentali, e per il quale la nostra Verona si mantenne sempre il centro diffusivo di tali dottrine.

Vi raccolgo in una prima parte — dopo di aver detto intorno alla utilità degli esercizî fisici e delle norme igieniche fondamentali — gli esercizî liberi e con istrumenti pù adatti ai bambini; in una seconda parte tratto della ginnastica medica; ed in una terza della ginnastica dei sensi, descrivendo e figurando i piccoli apparecchi ideati da me a questo scopo.

## 60. — La ginnastica dei sensi nei Giardini d'infanzia e nelle Scuole elementari; Verona, Franchini, 1890.

<sup>(1)</sup> Quest'opera iniziata e coltivata con tanto amore da mio Padre, fu continuata alla sua morte con passione dal senatore Luigi Dorigo fino al 1922; ed oggi il cav. dott. Lamberto Milani, del comitato di questa istituzione fin dal suo sorgere, continua, quale presidente, con raro entusiasmo, con vivo interesse e con intelligenza superiore, la via aperta dal suo iniziatore.

Opuscolo di cinquantanove pagine, nel quale torno sul mio metodo per applicare la ginnastica dei sensi (v. retro, n.º 59), esponendo alcune varianti sugli attrezzi allo scopo di ridurne il costo, sul modo di usarli, e dando un programma particolareggiato degli esercizi per i singoli organi di senso.

61. — La ginnastica dei sensi nello sviluppo psichico del bambino; Pensiero italiano, Milano, Tip. coop. Insubria, 1892.

In quindici pagine parlo ancora intorno alla necessità degli esercizi dei sensi, coordinandoli con gli altri mezzi educativi usati nei Giardini d'infanzia, per farne un sistema unito con il quale si manterrebbe nel bambino l'equilibrio psico-fisico, si otterrebbe la coltura della sua volontà, e quindi una evoluzione naturale ed armonica dell'intelligenza e del carattere.

# Tentativi di etiologia nelle Zoonomastica popolare.

62. — Antroponimie ed omonimie nel campo della zoologia popolare (Saggio limitato a specie veronesi). Parte I. Antroponimie; Atti dell'Acc. d'agr. arti e comm. di Verona, Mondadori, 1919.

Centoquindici pagine con quindici carte dianemetiche intercalate nel testo, nelle quali faccio un primo tentativo di indole generale per spiegare il fenomeno abbastanza comune nella zoonomastica popolare italiana di nomi tratti da nomi personali o sacri. — Passo in rassegna i trentotto nomi personali usufruiti dal nostro popolo con i centoventun nomi specifici tratti da essi per circa un'ottantina di specie, premettendo alcune considerazioni intorno alla proporzione fra gli antroponimi di Invertebrati e quelli di Vertebrati, sui nomi personali più usufruiti, sulle aree geografiche dei nomi tematici, sulle forme dirette e di adattamento degli antroponimi, e sulla origine di questi nomi.







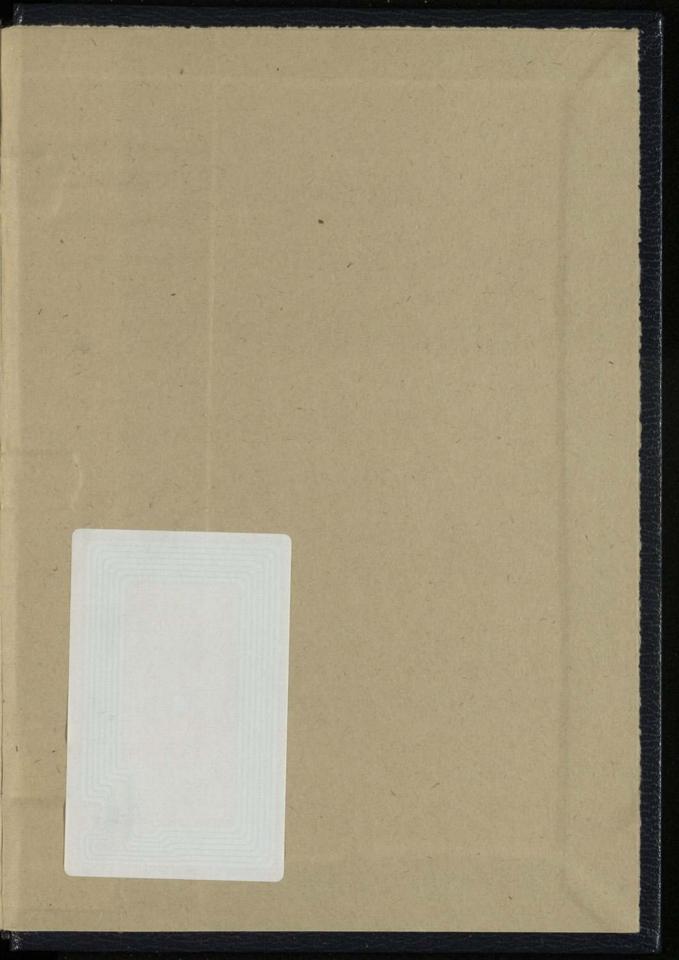



REC

089587

GARDINI
ANTROPONIMIE
EU OMONIMIE
NEL CAMPO
DELLA ZUULOGIA
POPULARE

112

